

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





14.51 Digitized by Google



# RACCOLTA

Di tutti i più rinomati Scrittori

DELL' ISTORIA GENERALE

DEL

### REGNO DI NAPOLI

Principiando dal tempo che queste Provincie hanno preso forma di Regno

D E D I C A T A

ALLA MAESTA' DELLA REGINA

NOSTRASIGNORA (D.G.)

TOMO SESTO.



N A P O L I

NELLA STAMPERIA DI GIOVANNI GRAVIER

MDCCLXIX.

Con licenza de Superiori.

et 30-29 xurs

### A·LLA MAESTA' ~

D I

# MARIA CAROLINA D'AUSTRIA

REGINA DELLE DUE SICILIE.

S. R. M.

L continuo zelo, che ho sempre avuto pe'l vantaggio e'l comodo del Pubblico, mi ha fatto ima a 2 pren-

prendere l'edizione de' migliori Storici Napoletani raccolti insieme, ed esattamente stampati in una Collezione. L'ambizione di farla comparir decorata d'un illustre ed augusto nome, mi dà l'ardire di mettervi in fronte quello della M. V. Mi lusingo, che tra i diversi titoli, onde sara la min impresa per guadagnare l'approvazione del Pubblico, sia questo sorse il principale, dacchè sa ognuno il gusto singolare, che ha V. M. per le Scienze e le belle Arti, e'l distinto savore, che lor si compiace di accordare. I vostri fedelissimi sudditi non cessano di ammirare e decantar questa fra le altre belle qualità, che adornano il vostro eccelso animo; ed io per parte mia non vo' lasciar indietro agli altri nel render pubblica testimonianza ad esso, ed

ed agli altri infiniti pregi, che concorrono nella persona di V. M. per rendervi l'idolo de' nostri cuori, e l' ammirazione di tutto il Mondo. La generosa vostra benignità mi sa ragion di sperare, che siate per gradire questo picciol omaggio della mia divozione, e proteggere gli sforzi d'un vostro fedel Vassallo in illustrare la Storia di questo Regno, ed arricchir d' utili e pregiati libri i torchi Napoletani. Non mancherà ciò di accrescere la vostra gloria, e di consegrarla alla più rimota posterità, dalla quale egualmente che da noi avrete il drita to perciò di esigere que ringraziamenti, e quegli encomj, che giustamente si devono a tanto benefizio. Iddio conservi per molti anni l'augusta persona di V.M., e si degni di selicitarla

con continue prosperità e contentezze. Tali sono gli ardenti voti, che mandano incessantemente al Cielo tutti i vostri Sudditi, e con ispezialità

Di V.M.

Napoli 30. Gennaro 1769.

Il vostro Umil. ed Osseq. Serv. e Vassallo GIOVANNI GRAVIER.

### T A V O L A

## DEGLI AUTORI INSERITI IN QUESTO SESTO TOMO.

- TRistani Caraccioli Opuscula Historica, nunc iterum edita.
- 2. Cantalicii Episcopi Adrientis atque Pinnensis Gonsalvia, seu de Gestis Ferrandi Gonsalvi, vulgo Magni Ducis in Italia, libri quatuor.
- 3. Le Islorie di Monsignor Giovambatista Cantalicio Vescovo d'Atri e di Cività di Penna, delle guerre satte in Italia da Consalvo Ferrando di Aylar di Cordova, detto il G. Capitano. Tradotte in lingua Toscana dal Signor Sertorio Quattromani, Accademico Cosentino.
- 4. Breve Discorso dell'andata del Magnissico Giovampaolo Coraggio per nome e parte del Regno di Napoli alla Corte dell' Imperador Carlo V., nel tempo ch' era Luogotenente nel Regno il Cardinale Pompeo Colonna. Manoscritto d'ignoto Autore, ora la prima volta dato in luce.
- fi descrivono gli avvenimenti più memorabili succeduti nel Regno di Napoli sotto il Governo del Vicerè D. Pietro di Toledo, e degli altri Vicerè suoi successori fino al Card. di Granvela. Opera manoscritta, ora messa pur in luce la prima volta.
- 6. Uberti Folietæ Tumultus Neapolitani sub Petro Toleto Pro-



# TRIST ANI

PATRICII NE A POLITANI

### OPUSCULA HISTORICA

Ab Clarissimo Viro Ludovico Antonio Muratorio tom. XXII.
Rerum Ital. Script. primum luce donata

E MANUSCRIPTO CODICE

EXCELLENTISSIMI PRINCIPIS

### TORELLÆ.

NUNCITERUM EDITA.

EDITIO PRIMA NEAPOLITANA

Correction & Emendation,



NEAPOLI TYPIS JOANNIS GRAVIER MDCCLXIX.

Superiorum Facultate.



# ELENC HUS OPUSCUL ORUM TRIST ANI CARACCIOLL

In Trislani Caraccioli Opuscula Præfatio Ludovici Antonii Muratorii.

pag. 1.

Joannæ I. Reginæ Neapolis Vita, Auctore Triflano Carac-

SErgiani Caraccioli Magni Senefcalli Neapolis Vita, Audore pag. 21.

Joannis Baptistæ Spinelli Cariati Comitis Vita, Auctore Tristano Caracciolo. pag.46.

DE varietate fortunæ, Auctore Trislano Caracciolo. pag.82.

DE inquisitione, Epistola Tristani Caraccioli. pag.121.

GEnealogia Caroli Primi Regis Neapolis, Tristani Caraccioli.

DE Ferdinando, qui postea Rex Aragonum suit, ejusque posteris, Tristani Caraccioli.

pag. 142.

Nobilitatis Neapolitanæ defensio Tristani Caraccioli . pag. 152.

the state of the state of the state of the state of

IM

# ELENCHUS STRUM TRRISTANIA IN I

THERED CARDED Control of Presente Cadorio Cado

Canna L (ogice Pinyalis Vice Andrea Line Colors Line)

C.F. releasi Connected Magne, Manchalli Marpalia View, Audore

That T The Schoolf Crist County Vice Autor Tri-

A P. paringte former, Andrew Triffesto Caractello, page 22.

of irrelative Tailfall Tribani Canadiolic Pegalite.

Lincologia Caroli Primii Regio recapolia, Tredoni Carolici ;

The selected qui police lies Aragonum fait, eithnic po-

en and the Amalian Paris and a service of the



I N

# T R I S T A N I

CARACCIOLI

O P U S C U L A

PRÆFATIO

### LUDOVICI ANTONII

MURATORII.

MUltum, ut spero, habebit, unde sibi placeat, Regia Civitas Neapolis, quod tot egregiis scriptoribus, quos ipsa peperit, cura nunc mea veniat adjungendus etiam Tristanus Caracciolus. Qualis hic scriptor & Historicus suerit, & quam dignus, qui maturius per eruditorum manus versaretur, Opulcula nonnulla prodent, quæ nunc primum Ego publicum in diem effero. Scilicet hominem ibi immeare prudentiæ ac sapiente non vulgaris lineamenta ubique gerentem, atque in ejus stilo quamdam gravitatis speciem sentias, quæ simul erudiat atque delectet. Quod mirere, non a teneris annis, sed virili tantum ætate se contulit Tristanus ad literas excolendas, ut ipse testatum reliquit. Sed pauca prius de ejus Vita sunt delibanda. Prodiit ille Neapoli e præstantissima Caracciolorum gente, cujus antiquitas, nobilitas, & clarorum virorum copia, me laudatore non indiget. Satis nempe, non dicam apud Italos, sed & apud universos Europæ Populos nota ac celebrata, & in qua miper vidimus uno tempore duos Sandæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales amplissimos. Est autem anti-

### 2 IN TRISTANI CARACCÍOLI

antiquo tempore gens isla in duas lineas divisa. Altera de' Rossi nunc alit præclarissimum virum Torellæ Principem, ejusque patruum Patrem Eustachium Clericum Regularem, quem ob singularem humanitatem, eximiafque alias animi dotes ego in primis & veneror & diligo. Altera del Leone aut Pisquitio aut Svizzero agnomen sortita, ea est, quæ circiter annum 1439. Tristanum Caracciolum protulit. Ipse vero audor est, quo anno Alphonsus I. Aragonum & Siciliæ Rex Neapolim cepit, hoc est anno 1442. se puerulum vidisse tantam rerum mutationem, & aliquam servasse semper tanti spectaculi imaginem. Erat Tristano angusta domi supessex, tres fratres, plures sorores. Johannes vero eorum pater, qui in Regia Camera Summariæ munere fungebatur, majori solicitudine cogitabat de paranda tot puellis dote, quæ tunc inter Nobiles ad mille ducentos Aureos ascendebat, quam de maribus educandis. Propterea non arma, non equi prællo erant Trillano, ut le ad ordinis equeltris exercitationes conferret. Accessit & cura domesticæ rei, sublato patre, ac non leve onus confulendi tot fororibus, quas tandem omnes (& quidem feptem erant) tum ejus pater, tum ipfe honeltiffine collocarent. Hinc imminutum patrimonium, & fratribus perfualum, ut fub alieno cœlo forumæ melioris fublidia quærerent; e quibus unus Galliarum Regi militans, illustribus est functus muneribus; alter Episcopatu auctus; tertius tandem Regiæ Cameræ Præses Neapoli constitutus suit, teste Toppio de Orig. Tribunal. Tom. 5. pag. #46. Porro domesticæ hujusmodi angustiæ etiam in causa suere, eur Tristanus serius quam optassent amici, ad uxorem ducendam se passus fuerit impelli. Hæc autem suit Cicella Piscicella, ab eo ætate jam virili ducta, quæ unam illi tantum feminam peperit, Liviam nomine, illustri postea viro nuptam. Vix falli me putem, si eine marinen sidenten som ellem Johannem Baptislam Spinellum Cariati Comitem, cujus Vitam \*\*\*\*\* inits ipie conscripsit, ego vero infra evulgabo. Quippe in ea legas duclam a Spinello Liviam Caracciolam nobili genere, honestisque parentibus natam. Tristanus vero Ferdinandum Spinelli filium ibi alloquens, Nepotem appellat. Interea Tristanum aliquo jam otio sruentem invasit, crevitque in dies vehemens discendi capiditas, cui ut saceret satis, Historias legere coepit. Ad majora etiam studia, nobili viro in primis digna, eum hortabantur identidem amici doai, quibus ingenium hominis perspeaum erat. Verum dolebat Trie stanus, neglectam sibi. hactenus suisse Grammaticam Latinam; eumsumque tot annos natum, jamque maritum, immo & patrem, pudebat parem se pueris facere, & Indum literarium tam serò intrare. Sed vicit sciendi cupido. Quamobrem se sibi Magistrum statuens, describere coepit libros de Grammatica tractantes, & memorize commendare quæcumque rudimenta ac præcepta pueris in schola traduntur. Tum aggressus explicare veteres Scriptores, ubi aqua sibi hærebat, eruditos viros consulere in mo-te habuit: atque hac ratione, simulque experiendo viros suas in scribendo, eam sibi Linguæ Latinæ peritiam comparavit, quam in ejus Opusculis si non suspicias, certe ames. Immaturo deinde fato priore uxore sibi rapta, alteram duxit, e qua mares quatuor, totidemque feminas suscepit. Duos e maribus, magnæ spei adolescentes, unus idemque mensis subflulit: utrique pater ingenti dolore, sed pari etiam constantia parentavit. Primogenito deinde, quem ægritudo contrada claudicare coegerat, uxorem quæsivit e Caracciola gente, nullo affinitatis vinculo nuptias hasce impediente. An is sirpem fram propagarit, mihi incomperum est. Tristanus vero jam in senium inclinans, publicis muneribus valedicens, reliquum vita in otio erudito transegit: quo tempore potissimum ad Opuscula, que supersunt, conscribenda se contulit. Annum, quo vivere desire Tristanus, nulla adhuc monumenta mihi prodidere. Exploratum tamen habeo, iplium ad annum faltem 1517. vitam produxisse, quum in laudata nuper Spinelli Vita describat navigationem poene temerariam Caroli V. tunc Regis, postea inclyti Imperatoris, e Belgio in Hispaniam.

Superest, ut quæ nunc publici juris sacienda mihi sunt, Tristani Caraccioli Opuscula recenseam, si tamen prius professus sueno, cui ego hæc ipsa debeam. Is suit Constantinus Grimaldus,
Regius Neapoli Constiturus, cujus nomen jamdiu in Literatorum
Republica sonat, tum e Philosophica, tum e Theologica eruditione, quique Jurisprudentiæ sue sructus etiam sperare nos
facit. Eo quippe curante descripta suere, & ad me missa, qua
nunc accepturus est Lostor. Sunt autem Vita Johannæ I. Reginæ Apuliæ. Vita Serzanis Caraccioli Magni Seneschalli. Johannis
Baptistæ Spinelli Carlati Comitis Vita ad Ferdinandum illius-sikum. De varietate sortunæ. De Inquisitione Epistola. Genealogia Caroli I. Siciliæ Regis. De Ferdinando, qui postea Rez
Aragonum suit, ejusque Genealogia. Nobilitatis Neapolitanæ desensio ad Legatum Reipublicæ Venetæ. Atque hæc haustassiere e

### 4 IN TRISTANI CARACCIOLI

re e Codice MSto, quem adservat Princeps Torellæ, mihi supra laudatus. Verum non heic constitit Tristani calamus atque industria. Sunt & alia illius Opuscula, quæ sive quod extra institutum meum visa aliis suere, sive quod jam toedium e Colledione tantæ molis Ledoribus tandem ego pertimuerim, exposcendi minime censui. Horum syllabum subjiciam. Disceptatio quædam priscorum cum junioribus de moribus suorum temporum. Oratio ad Alphonfum juniorem. De inconstantia. De cujusque vanitate in loquendo. Epistola de statu Civitatis Neapolis. Plura bene vivendi præcepta ad filium. De funere Ferdinandi I. Epistola. De Vita Auctoris pauca quædam. Joviani Pontani Vita brevis. Didonis Reginæ Vita. Penelopes castitas, & perseverantia. Quid sit in tot variis artibus junioribus amplectendum. Opusculum ad Marchionem Atellæ. De sororis obitu. De concordia, & de ineundo conjugio. Ordo servandus a militibus Hierosolymitanis in electione magni Militize Magistri. Atque hactenus lucubrationes Tristani, quas ego norim. Ceterum quum accedet Lector ad illas, quibus locum inter hasce veterum Historias seci, nonnulla deprehendet, quæ aut maniseste correctore indigeant, aut dubiæ saltem lectionis videantur. Optandus certe nobis erat Codex emendatior; verum clarissimus ipse Grimaldus, cui donum hoc acceptum refero, nulli hac in re diligentiæ pepercit, & conquisitis aliis Codicibus, nihil tamen melius invenit, quo Codici Principis Torellæ alicubi tenebras offerenti subsidium præberetur. Quare tum ille, tum ego conjecturis minime audacibus, quæ licuit, emendavimus, reliqua Lectorum judicio dimisimus. Erunt etiam, qui Johannæ I. Reginæ Apologiam a Tristano contextam legentes, e vestigio ad memoriam revocantes, quot & quantis probris fœdata jaceat illius memoria apud tot Historicos, in hac ipla Collectione omnium oculis expenies, mitabanas ingenium hominis, qui Aethiopem, ut ita dicam, dealbandum Tusceperit, & supinze assentationis vitio laboret. Equidem sateor, & mihi id primo visum. Attamen qu'um Tristanus minime inficias eat, quin detestandum facinus inlatæ mortis Andræ marito, consentiente Regina, patratum fuerit, illudque excuset tantummodo, mon autem neget: cetera crimina Reginæ objecta, ea fortasse sunt, quæ dilui ex parte possint, aut certe non continuo omnia credenda. Quicumque enim pro Ludovico Hungariæ Rege, a quo Regnum ei poene ereptum fuit, contra illam stetere; quicumque etiam Carolo III., qui ipsam Regno & vita spoliavit, ejusque Suc-

Successoribus adhæsere, sacile in illius ignominiam multa confinzere, aut in sinistram partem quævis illius acta sunt interpetrati. Prosedo a Johanna I. tamdiu ante jugulata, & nunquam sibi visa, & quæ nullos reliquerat post se filios, nihil Tristano sperandum erat, ut in adulatorias artes pro illa raperetur. Utcumque tamen Opusculum islud excipere velis, hercle in reliquis senties Scriptorem gravitate fumma, & non vulgari prudentia præditum, ita ut non minus voluptatis, quam fructus ex ejus lectione sis percepturus. Unum denique addam, quod Neapolitani emditi minime ignorant, scilicet superesse alterius Caraccioli, & quidem antiquioris, Historiam brevem Manuscriptam de rebus Neapolitanis. In Codice illo Auctor se se ita inscribit: Bartholomeo Caraczolo disto Carrafa Cavaliere de Neapoli. Vassallum insuper se se appellat Ludovici Regis, cui uxor erat Johanna. Itaque ille scripserit circiter Annum Christi 1358. Isius mentionem labes apud Philibertum Campanile in Libro de Stemmatibus Nobilium Neapolitanorum, qui tamen Historiam ab eo conscriptam ignoraffe videtur. Inquit enim, ejus tumulum conspici Neapoli in Sacello Comínum Policastri cum hac Epigraphe:

HIC REQUIESCIT CORPUS

DOMINI BARTOLOMEI CARACCIOLI
DICTI CARRAFÆ DE NEAPOLI MILITIS

MAGNÆ REGIS REGINALISQUE CURIÆ

MAGNI RATIONALIS

QUI OBÍIT ANN. DOM. MCCCLXII.

Campanilis nuper memorati sententia suit, eamdem cum Caraciola gente suisse Carasam; & quamquam id neget Aldemarius de Famil. Neapolitan., plura tamen sunt, quæ & me in Campanilis opinionem inclinent. Si quando Historia hæc ad manus meas deseretur, ut spero, eamque suce dignam reputem, de illo agendi tunc erit socus.

A control of the contro

Digitized by Google



### JOANNÆ I.

REGINE NEAPOLIS

V I T A

AUCTORE

### TRISTANO

CARACCIOLO.

Redo equidem de humana societate tunc bene mereri, cum quis innoxios ab injuria contumelissique pro viribus asserre conatur, & præcipue invalidos, & qui per le id efficere nequeunt, quorum primi vita functi merito censentur. Quod beneficioun quanto majori persona exhibetur, tanto honestius, quando nec ambitioni, neque adulationi inserviri cognoscitur; & il-Instrius, sum magnitudinem nominis conviciis involuti extricando, falso id contigisse palam siet. Nuper ego in Joannis Boccacii Librum cum forte inciderim, quem in Mulierum illustrium memoriam eloquentissimus ille pratripue vernacula lingua ediderat, offendi ultimam illarum Joannam Reginam, cognomento Primam, cui prosedo non ob merita, aut quod inferior aliis extiterit, eum locum tribuit, sed posius temporum ordini intendens, aut quod magis arbitror, ut qui illam novillimam legerent, Regalem illins Vitam fidelius tenaciusque memoria servarent: multum præterea admirari coegit, ex quo noverim, qualis Regina ipsa suerit, & quam diversus vulgaris & falsus de ea rumor per successionem traditus, nullo auctore, aut monumento fulus, ad nos usque pervenerit. Miles rear autem, arrideam potius plerosque Scriptores nominis & famæ studiosos, qui inquieti labores, ærumnas, & vitam pendant, ut per ora insipientium, mendaciumque sutili voce celebrentur: quod præsenti sacto clare liquet; veras hujus Keginæ dotes a nemine recenseri, probra vero & dedecora, etiam humillima femina indigna in eam vulgo quotidie jactari. Erit ergo operæ pretium, si bene laudabiliterque sacta ejus sparsim jacentia in unum colligam, ut iis munitus obviam ire pergam pervulgatæ tamdiu insciorum maledicentiæ, sperans, qui viderint legerintque, facile ab errore retrahi posse, & Reginam vitæ, & morum suorum reddere claritati. Etsi rem difficilem mihi promittere sciam, tam inveteratam opinionem aboleri posse, præsertim cum gravissime plerumque aliorum indecora sacta audiantur, & quamquam inique, libentius tamen quam laudes, accipi solere videmus; juvabit tamen pro re honestissima laborare, etsi nec quemquam crederem, sed prosecto minime reor omnes adeo corrupti esse judicii, ut non existant, qui malint abactis erroribus verum admittere, & bono alicujus nomine, quam infami vituperatione jactari. Magnæ profecto iniquitatis indicium erit, sugillatione ejus gaudere, a quo nec læsus umquam suerit, nec lælionem vereatur; ac piæ mentis ell lætitia affici purgatione nominis, quod falso crimine inquinatur. Nolo enim multa tam mendose de Regina relata recensere, ne sorte illis, qui nondum ea audierunt, novus auctor sinistræ de illa opinionis sidem saciam; & forsan, quæ hactenus a maledicis objecta delituerunt, a me occulere satagente iis innotescant : quoniam plerumque usu devenire solet, ut cum turpe aliquid aut scelestum auditur, minime perpenso, verumne sit, deserendi, aut desendendi animo dictum, libenter admittatur, & ad objiciendum quandoque refervotur. His præteritis properentus dellinata persolvere, petita prius a Reginæ manibus venia, & a Lectore, si quid indignum ea Majestate, aut præsumptum, aut omissum sit, aut inelegantet barbareque scriptum, quorum alterum minime iniquo animo fadum est, cum veri amor ad id me traxerit. Alterum vero, qui me insaniæ & præsumtionis damnare potuissent, dabunt officio erga defunctam caritatis veniam, etiam cum reprehensionis discrimine; & cum longe a facto distem, erit satis, quæ ab aliis acceperim recensere, & me a falso abilinere.

Nata est Joanna a Carolo inclyti Roberti Regis filio, & Calabriæ Duce (quæ prærogativa est in Regno successiuri), & Matilda SanSandi Pauli Comitis Siia. Seriem mortalium non longius quam a Carolo, qui primus e Francorum gente Apuliæ, seu mavis Siciliæ huic nostræ imperavit, ducam. Nec ad Dardanum ascendam, it aliqui ambitiose in Francorum Regum gratiam. Carolus igitur Ludovici Sandi Galliæ Regis germanus cum operam se suisque dignam in hostes Ecclesiae, pro illius quiete & auctoritate navallet, earnque devicto & occifo Manfredo metu liberasset, qui invita Ecclesia Regnum usurpabat, & eumdem sinem Conradino, qui ad ulciscendum Patruum, & Regnum sibi occupandum venerat, dediffet; pro quibus ut gratam se Ecclesia præstaret, Regnum Siciliae certis conditionibus illi concessit, quod legitima successione ad Joannam, de qua mentio sit, devenit. Siquidem ex Carolo hoc Primo Secundus nascitur, qui & ipse Robertum similiter Regem genuit, patrem Caroli Ducis Calabrize, qui superstine Patre desunctus, Joannam, quam, ut dixi, ex Manilda susceperat, reliquit. Cujus indolem inspiciens sagax avus Robertus Rex, non desuit, ut bonus Artisex providusque Princeps, quod natura inchoaffe videbatur, studio ac diligentia perficere. Itaque Puellæ comites altricesque dedit, non modo ut mulierem bene honesteque instruere possent, sed ut optimam Reginam efficere valerent. Quippe aderant, qui fidei Christiamæ monita illam avide discentem docerent; nec deerant ex senioribus Aulæ, Regisque amicis, qui majorum dicta sactaque suggerefent, ab Avo ad hoc dati Comites, ut præceptis & exemplis ad illos imitandos hortarentur; andoritate vero & reverentia, tamquam senis Avi spectati amici, fidique, non modo re aut gestu Regi indecenti, sed verbis jocisque, cum opus esset, etiam calligantes averterent. Allante igitur Puella nil dici aut fieri, unde inhonestum aliquid sumi pomisset, permittebant; quæ attendens audiensque-pro reda vivendi regula Puella sumebat, sic sine principibus seminis, sed castarum matronarum societati ala est. Nonnumquam aderant & Moninles, quas Sandimoniales nunc vocamus; eas ad hoc Rex, impetrata a Pontificibus venia, e Claustris evocaverat, ut essent, quæ divinis officiis Christianisque ceremoniis caste pureque Neptem instruerent, & ut somitem illum malarum cogitationum, actuumque pellimorum, scilicet otium, evellerent & extinguerent. Cum salutantium officiis, principibulque matronis le subduceret, Magistras petebat, quæ illam Avum vestibus, & linteis induere monstrabant; & bujulmodi mille artes non ad fervilem usum, aut quæluarium, sed

ad honestas mentis manusque occupationes impendere Regium ducebat. Le sæpe ut victrix certaminis, quibus vicerat, opera videlicet aurea, serica, bambacina suis manibus elaborata. Sanctorum sigillis, & præcipue Virginis Dei Matris Mariæ dedicabat. Nere, ac suere cum æqualibus Principum siliabus, quæ una educabantur, non dedignabatur, & superasse juveniliter exultabat, minimeque in suo comitatu videre erat os sucatum, cerussa aut purpura, pigmentisque aliis illitum, aut adulterinum crinem de mortuo alicujus cranio exemenn. Curabat Avus, Princeps sagacissimus, postquam mente perceperat, fore illam dignam sibi heredem, familiæ decus, & Regni columen, ut Proceres Regni scite admitteret, illosque audiret, auditisque respondere commode per zetatem posset. In tantum suis moribus & gestis sibi placebat Rex, ut læpe Oratores & Regum & Populorum, qui ad le venerant, ad Nepotem salutandam mitteret, tam ut illi auctoritatem daret, quam oftenderet Legatis, destinasse omnino illius successionem; & per illos nosceretur multis in Orbis Provincia & Regnis, qualem Successorem habiturus esset, quæ supra ætatem & sexum saperet, & colloqueretur. Itaque candidi adolescentis mores, perspicuumque ingenium, immaturam Caroli patris mortem tolerabiliorem minusque dolorosam Avo Regi suerant, -cernenti filiam superesse, cujus & prudentia, & animi vigore bene moderandi Regni certam spem præsumeret. Quare, nec temere, qui illam vestire curarent, nec infimo genere, & illiberalibus moribus, sed speciatos viros esse voluit, vitæque honestate probatos. Indumenta quidem Regalia illi, præcipue cum Aula prodiret, proprio avitoque more formata, nec quod subditi æmulari ad luxum possent, gestare passus est. Et ut nihil ad formandam optimam Reginam in Nepte heredeque sua deelset, honestum dedit famuliaire, mi præesse voluit & auctoria tatis & prudentiæ summæ virum, cui obtemperane deberent & Nobiles, & Procerum filii. Qui vero conventui aderant, præter ingenuos, nulli adstabant. Is, qui manibus aquam daret; aut equestris ordinis erat, aut equestri majori; similiter qui dapes inferrent, & prægustarent. Quin & poculatores summam diligentiæ fidem in fuo officio servabant, ne veneficio aut maleficio puella lædi posset. Comantem eam Domus major attente observabat, ne Juvencula quid avidius manducaret, aut procacius posceret; quorum si quid deprehendisset, minime coram, ne Regiam indolem obtunderet, arguebat, sed secrete monebat, ne quid

quid tale post has admitteret, utpote rem indecoram, & Avo Regi peringratam; cuius non iterum reprehendere opus erat, cum primo emendatam se ostenderet. Inerat Avo maxima educationis cura, & cum pro moribus & gloria nil pratermitteret, salubritatis incolumitatisque non minorem adhibebat diligentiam, quam peritissimis accersitis Medicis demandaverat, quibus etiam imposuerat, ut comanti, vel prandenti semper assisterent, diligenterque caverent, ne quid illi apponeretur, male aut insalubriter paratum, aut structum sordide; quin etiam munditiæ consulerent; nihil inexploratum, sed prægustatum per ministrorum manus inferrent, ex quibus ea tantum sumere, quæ & valetudini, & sormæ conducere maxime censebant. Nec minor erat potus censura, parsimoniæ victus. Et modestiæ, cui tenella assueverat, non

parum addidit jam adulta.

Plurimum autem jam respondebat Regina curae, & desiderio Regis de se habitis, adeo ut præ gaudio ille se minime continere valeret; quin enarrare non inhonestum, sed gloriosum sibi duceret egregios Neptis mores in conventu Procerum, & Oratorum; & laudum præcipua erat alliduitas, observantia, quam circa se iplum in mandatis monitisque præstabat, usqueadeo ut cum juvenis, & semina esset, ætatis sexusque subricitate circumplexa, nihil jucundum esset, nisi cum Avo rem gratam secisset. Cujus rei argumentum hinc maximum sumi potest, quando illi obedire ne mortuo quidem recusavit. Caverat enim Rex moriens testamento, Andreæ Ludovici Pannoniæ Regis fratri matrimonio ildam jungi, ipsius Roberti ex fratre Abnepoti; siquidem Caroli ejus germani Hungariæ Regis nepos ex filio item Carolo fuerat, ex ornatissima Francorum Regum sobole, quæ etiam si quid Gallicani adduxerat moris, apud nos exuerat; Andreas vero barbaricos mores seximaemque Pannonicam penitus imbiberat, quam & Cœlum, & educatio suggesserant, prævaluerantque modestiæ & humanitati majorum. Quippe, ut unico documento describam, ex Christianissimo non tantum nomine, sed vita magis, Carolo Secundo Rege originem ducebat, qui modestia, humanitate, pietate, ceterisque virtutibus inter Christianos suit excellentissimus'. Puderet profecto me aliquid de Rege ipso indignum loqui, cui & si non maleactæ vitæ, personæ tamen & generi deserendum erat; sed quoniam ad Reginze samam, quam tueri decrevimus, facit, qualem Franciscus Petrarcha, Vir infignis, & par tempeflatis illius, deplorans Regni infelicitatem ad Joannem Columnam 2

### \*\* TRISTANI CARACCIOLI

scribit: In Roberti Regis Solio, qui unicum atatis sua decus exfluerat, aternum dedecus Andreas iste nunc sedet. Hæc dica in argumentum obsequii Reginæ, quæ præelegit testamento Avi parere, quam yera de Andreæ moribus deserentes auscultare, & se tot discriminibus & periculis subtrahere, quibus stultorum impiorumque uxores subjacent. Suscepit ergo avita Regna post illius mortem, non modo citra tumultum & bellum, sed ingenti Procerum Populorumque lætitia, qui eam non sècus ac filiam amplexati & persequuti sunt. Quin & Italiæ Principes Populique Oratores ad cam milerunt, qui corum nomine de Avi morte consolarentur, deque Regni adeptione, cum læti gaudentesque regnare tanti Regis neptem audierint, illam certiorem facerent; pro illius slatu & augumento vires suas paratas promtasque habere, atque illis oblata opportunitate pro suis uti vellet, orarent. Interim summa prudentia suam rem Regnumque stabilire adorta, nihil antiquius duxit, quam Sedem Apostolicam sibi benevolam reddere, & officiis obsequioque demereri. Et ne desedu amicorum, despectui & contemtui esset, etiam viro, tamquam semina sola, mox ex gentilibus propinquisque spectatos viros, ex eodem, quo ipsa, oriundos Rege, præmiis & honoribus prius donatos adscivit; & brevi quæ inde despicabilis habebatur, formidabilem se reddidit, tot tantisque strenuis peritisque viris slipata, quibus in omni rerum administratione frequenter uti statuit. Itaque ex illis neminem abrogavit, aut re aliqua diminuit, in tot Provinciis, ac tam variis nationibus ( quippe non solum Regno, fed & Narbonensi Provinciæ, Massiliæ, & Avenioni, egregiis Civitatibus, moderabatur, & velut Avorum apponi tabulis solitum, Pedimontem, & Folcalquerium possidebat, quas singulas per Magistratus justitia integritateque insignes, qui mores & linguas sibi commissorum probe callebant regebat ) adeo bene rei consultum est, ut quiete otioleque degerent onnes, & ab impiria se finesque tuerentur, etsi ingentium virium accolas haberent. Hæc tam prudenter ordinata, firma mansere in adventum Andreæ conjugis; at aliquantis post diebus fortuna exercere eam ad mortem usque cœpit, cui primum seritatem barbariemque objecit. Etenim magnos ejusdem gentis viros, quos Regina in sui præsidium, & pudicitiæ famam ad se attraxerat, Aula exigere conabatur, sperans, tam fidis necessariis nudata uxore, illa Regnoque suis abuti moribus. Quod cum Dyrrachii Dux, ejusque filii hac de re, & de pejori in suspicionem venissent, e medio illum tollere curaverunt .

runt. Quinimmo curaffent idem de Regina, & de le . . . . futurum caulabuntur brevi immense procurato jam corum exilio, & instanter.

Interemus est Andreas Aversæ anno salutis 1345. & sepultus Neapoli in Ecclesia S. Ludovici contigua Ædı maxımæ, cura & expensis Ursuli Minutili Equitis & Canonici Neapolitani. Turbatis igitur Andreae vita, & morte rebus, Regina noscens, Ludovicum Hungariæ Regem occisi germani ad ulciscendum mortem se accingere, & Regnicolarum partem metu advonientis Ludovici, partem novarum rerum cupiditate a se deseduros, Oratores ad Ludovicum, qui illam facinoris purgarent, eique causam enarrarent, destinavit; quos minime admisit, sed abire jussit, seque mox effecturum, ut ab ea non sadi rationem, sed debitas poenas exigeret. Sciebas ettam, Pontificem Hungaro favere, adventumque illius, & benedictionibus, & sumtibus procurare. Quare ne vidua infamiæ & maledicentiæ se objiceret, & multorum Principum, qui illam conjugio exposcebant, repulsa odium incutrerei, in seque irritarei, jungere se Ludovico Principi Tarentino patrueli, a quo se tutam præstaret, visum est. Sed possquam adventantis hostis viribus se impares agnoverunt, ne Keges periclitarentur, Regnumque direptionibus vallaretur & cædibus, illud ad tempus relinquere decreverunt. Accerlitis & Massilia triremibus, in Provinciam una cum viro secessit, cavens prius, ne adventanti Hungarorum Regi quisquam se opponeret, & Civitas nulla foret, quæ illi portas clauderet, aut oblideri se permitteret. Denique ut Regnum omne in unius dominio perstaret, idem Arcium Præsectos servare justit, neminemque detrimento aut injuria occasione sui afficere voluit, ut rediens (quod maxime sperabat ) Regnum non modo non laceratum despoliatumque offendeset, sed ne deterius quidem, quam reliquerat, efficeret. Brevi poll eorum abitum Ludovicus Rex adfuit cum ingenti Hungarorum exercitu, neminemque, qui sibi obviaret, invenit, Aversam tandem pervenit, nullo nec audito, nec viso hosse, cujus etiam, ut ceterarum Civitatum, portæ patuere. Dyrrachii Ducem, reliquosque, qui Reginam minime sequi voluerunt, cum obviam Regi officii causa processis. sent, pariter cepit; moxque Ducem securi percuti justit, codem quo Andream germanum pependisse noverat, loco. Keliquos arctif. lime vindos in carcere habuit, donec in Hungariam limiliter mitterer. Quo & missile etiam serunt puerum, Carolum nomi-

### 14 IN TRISTANI CARACCIOLI

ne, quem Joanna ex Andrea conceperat, & post issus necem peperat, ubi citissime moritur. Eò quoniam sunt, qui Reginam numquam peperisse autumant, operæ pretium erit edere diem puerperii, quemadmodum apud quemdam, æqualem sere temporum illorum scripta, que ut brevia sunt, sic vera existimo, inveni, cujus verba talia sunt. Ex dictis Andrea, vocato Rege, & Joanna Regina unicus silius, vocatus Carolus Martellus natus est post mortem patris die Natalis Domini, & mortuus est sine herede. Idem Auctor alibi dixerat, occisum Andream mense Septembris, & Patruum missise puerum Carolum in Hungariam,

ibique parum vixisse.

Aversa movens Ludovicus Neapolim adiit, Arcemque, uti Regina discedens mandaverat, incundanter Præsedus illi tradidit. Regina autem ex quo Maffiliam applicuit, nihil antiquius habuit, quam Pontifici Maximo, tunc Avenione degenti, reliquisque Christianæ Religionis Patribus se purgare : quod prosecto arduum laboriolumque extitit , tum ob receptam pellimam de illa famam, tum ob præteriti Pontificis in eam odium, atque Regis Hungari favorem. Et non parum illi oberat, despicabilem eam fore, quod Regno ejectam exulemque viderent subsidium mendicare. Hos tot tantosque robultos obices diligentia, & morum vitæque probitate perfregit. Adeo enim apud Romanam Sedem insontem se probavit, ut Pontisex Hungariæ Regt sub censuris mandaverit Siciliæ Regno abire statim, illudque Joannæ & Ludovico ejus viro, quibus Ecclesiæ concessio adstipulabatur, libere possidendum relinqueret. Post cujus discessum Joannam cum viro Ludovico Neapolim per Apostolicum Legatum coronandam remisit, ubi ingenti Procerum, Populorumque, præcipue Neapolis, gaudio & frequenti multitudine, præsertim in ipsa coronationis pompa & celebritate, constanti imposuit Clementis Papæ Sexti Legatus, loco, ubi rei monumentum extat, Ecclefia Spineæ Coronæ, cui adhærent ædes amplæ Regiæque, tunc Principum habitationi constructæ. Hæc salutis anno 1350. acta funt. Magna dehinc prudentia, animique vigore Regnum tot ma-Is turbinibulquo labefactatum instaurare adorta, extinctis latronibus & sicariis, ut in pristinam quietem reformaret, id brevi effecit: facinus ferme magnum & gloriosum, quod non modo feminæ Reginze, sed Roberto Avo Regi arduum & difficile extitisset. Nec minori animi clementia, vigore, & munificentia Joanna usa est erga cos; qui in se deliquerant, hostisque sui legatos aut parparticipes cognoverant, quorum neminem aut injuriis, aut detrimento affecit; quin potitus non modo indemnes dimilit, sed homoribus au dons auxit. Qui vero adversam ejus forunam doluerant, ant lequuti fuerant, præmia ampla, amillique bonts ampliores compensationes acceperunt; redierat enim injuriarum oblita, beneficiorum maxime memor. Satis mirari profecto nequeo, unde emmayerit, Reginam multorum civium nostrorum odio laboralle, cum liquidissime constet, neminem ante se Principum liberalius benigniusque nobiscum egisse. Et si extiterint. qui fingulares aliquos ampliore cenfu ditaverint, nemo tames multiplicitate salariorum eam æquavit. Verum erat moderata. ut pluribus sufficere posser; præsinita enim erat summa, quana acceptures effet auratus eques, & aliquanto ea minor, quam eques minime auro infignitus. Magnitudinem ejus, quod in hac magnificentia erogabatur, suppudet referre, ne sorte redarguerer, quod fiscus nequaquam sufficiens videretur, ingruentibus necessariis tot aliis expensis. Civitatem hanc frequentiorem non alias, quam sub spsa Regina, accepimus; mercantium navium accessus numquam crebriores, quam in sua ditione & side. Felicitatis Regni affectio & cura Dominze erant instrumenta. Creverat enim enaxime populus porro ea multitudine, ut poene ædes ad habitandum deficerent. Annonae ubique ad ubertatem, & commercia magna utilitas, quia fumma securitate & otio fruebantur subditi.

Sed hæc tot bona non permisst din permanere, quidquid illud fuerit, humana prudentia majus, invidens felicitati Regni, ne tantis commodis gauderet, seu ingenitam inviolatamque virtutem exerceret, neve tranquillitate & otio hebescere vellet. Ecce adest mors Ludovici conjugis, nullis ex eo susceptis liberis; & Pontisex abalienatæ mentis signa, quæ prius ostenderat, sacto molieur. In eam enim Populos commovere, hostesque inducere, modo hunc, modo illum, non delistebat, prout quemque efficaciorem credebat .- Insultabant nimirum, quibus Andreæ mortis memoria adhuc gravis erat, cundasque adversitates, que Regina accidebant, merito in Andreæ ultionem evenire objectabant. His cum premereur angustiis, ne vidua impudentiæ famam a maledicis, & discrimen dominatus, sine viri præsidio contemptui & injuriarum opportunitati expolita ; subire videretur , nubere ex amicorum confilio vilum est, junxique se Jacobo Aragonio Mas joricarum Regis fratri, cum quo parum vixit. Remanfit nihisominus in eodem fere statu, quo ante Jacobi conjugium: orba scilicet & viro, & liberis; & jam belli exordia apparebant. Quippe Urbanus VI. Pontifex induxerat Carolum de Pace cognomine, Ludovici Dyrrachini filium, manu ingenti Hungarorum, & Pontificis exercitu comparatis, ad Reginam Regnumque perdendum. Quæ vidit, etiam a suis se non modo destitui, sed etiam oppugnari. Nam Carolus hic secum in Aula adultus ab ipsa Regina eliminatus fuerat, plerosque ex amicis, pertinentibusque Reginæ prissina consuetudine, ab illa abduxerat, sibique unierat. Quare ne sine viro obviam ire-hosti posse temere crederetur, Othonem Brunsuich Imperatoria origine virum, & ea tempestate ducem exercitum proprio ære agentem, in maritum adscivit, quem Kegali titulo abstinuisse maritali conditione ferunt, & tantum Tarenti Principatu fuisse contentum, Qui perlustratis copiis, in unumque coactis viribus, hosti nequaquam paribus, Carolum Regni finibus arcere minime est ausus. Qui Carolus ab Urbano Pontifice corona prius Romæ recepta, magno illius favore pervenit, ac Sulmonem, quæ pro Regina illi portas clauserat, vi captam & severe direptam, primariis Civibus occilis orbavit. Quo facinore reliquæ deterritæ, mulla ulterius exflitit, quin portas subito aperierit, illumque pro Rege admiserit. Interim Otho Neapolim se receperat, frems Civium favore eam tutari, & hostem destruere posse. Intrat & ipsa Regina in Arce nova, viro suo præsens, & nihil, quod ad tutelam speciasset, omittens, sed potius impigre omnia sagaciterque exsequens, Reginæ & Ducis viribus sungebatur. Carolus vero cum Neapolim pervenisset, versantem reperit, simulque cum veteribus amicis non paucis, nec infimæ fortis, deditionis conditiones agitare coepit. Quod cum effet Reginæ viroque cognitum, vilum est prius certaminis evenum esperiri. Itaque indicha pugna, militibus Populi magna ex parte stipatus, ad proclium descendit, quod infeliciter cessit: quippe susus sugatusque, in Mon+ tem Sancti Erasmi Civitati imminentem ascendens, cum paucis Otho se tutatus est. Populi autem, qui supersuerant in Urbem vertentes, versam jam a Carolo post victoriam invenerunt, quo sie mul & ipsi una cum aliis Carolum Regem acclamaverunt. Ita codem momento militaris vis fracta; Neapolis amissa, & Regina oblessa est, ubi etiam plurimorum necessariorum penuria obsidionem constanter viriliterque pertulit, ad famis usque patientiam: quantaque fuerit, hinc facillime dignoscetur. Erat inter obsessos gersemana iphus Reginae, quam in belli fumtus Regina rogaverat. ut le Regnumque commune pecunia juvaret, stipendii desesu periditantem; pridem enim noverat illam pecania poliere, quæ inficiari non erubuit. Tandem cum Regime res effracte & desperaux essent, & cogente fame, auxilioque cessante, brevi in hoslium manus deventura esset, tunc soror attulit vasculum aureis millibus plenum, utque illis ad Regni protectionem uti vellet, rogavit. Cui Regina: Habeat istos sibi lasto ille Carolus, euc tanta diligentia servasti: nobis autem nunc utilior foret panis saccus, quam tua ifia pecunia, mor una nobiscum scelerato Caro-To in predam cessura. Expectato itaque Massilientium subsidio, obsidioneque protrada, quamdiu per commeatus licuerate, tandem dolore coada in potestatem hostis devenit, a quo primum mateme habita est, sperante alligere eam, ut non modo Regnum, quod jam possidebat, cederet, sed etiam Provinciam, reliquasque iplius ditiones in iplium cadere, & Arces tradere curaret. Quod nec blanditiis quidem, pollicitationibulque, nec minis obtinere va-Juit : adeo obfirmation in Carolium gellabat odium. At cum Massilientium classem sero suppetias adferentem ( post scilices iplius captivitatem) prope Urbem in anchoris confilere cerneret, Carolus Reginam homatus est, ut accitis Præfectis, Primoribusque genus, certiores illos redderet, se non captam, Regnove privaram, sed ut matrem a piissimo filio detineri, ideoque decrevis se Regnum, ac Provinciam, reliquaque sua illi, ut silio bene de le merenti, condonare; quare placere, un Provinciales in Caroli fidem jurent, ipsumque, ut silium in dominum relumant. Quod Regina velle simulavit, cum longe secus animo cogitaret. Lastus itaque Carolus illos sistere Regina, se absente, permisit. Quibus vilis, graviter eos tarditatis damnavit; non enim sua in Massilienses beneficia, rieque illorum in se sidei sacramentum id postulasse, quippe earum spe ad obscenorum victum obsidionem tolerasset, & tandem illorum quoque desectu., seu malitia, seu negligentia, in sævissimi hostis devenit arbitrium. Proinde noscant, Dominam modo suam, nunc servam illius latronis Caroli, non diu vicuram. Itaque si quid pristina apud illos sidei & facramenti, amoris seu caritatis gemanserit, enixe rogare, quin etiam mandare, ne umquam velint Caroli nomen admittere, sciantque, si quid seens de successione audierint, illud aut fraude suppositum, aut vi extortum, aut animo adulterinum, quod nec sua mentis aliquando extiterit; sed consulta prameditataque sententia

Ludovicum Andegavensem Ducem, & hujus Regni, nec non Provinciæ, reliquique sui patrimonii, & injuriarum hæredem & vindicem relinquere, cujus fidei & observantize jurejurando sese allringant, illique perpetuo fautores & comites in sui ultione adsint. De se autem nihil esse quod sperent, aut curent, niss justa exsolvere, & pro anima exorare. Iterum illos injuncta admonere ut servent, et si quid majestatis est, imperare. Hinc conflatum est incendium illud, quod perpetuo nos exussit, & hodie in primis viget, factionum scilicet Andegavensium, & Dyrrachinorum, quod nec cum capitibus quidem extingui potuit; cum altera ad Aragoneos Principes declinaverit: alterius vero Francorum Princeps suscitator exstiterit. His acceptis Carolus jam non tantum corona, sed possessione Rex, Joannæ in se animum, quem Massiliensibus aperuerat, noscens, suum in Illam illico oftendit. Quippe in Muri Civitatis arcem deportari, ibique ardissime custodiri justit, donec morte affecerit, de cuius genere varia fuit fama, conftantior tamen, quod præfocata, vel elifa fuerit. Offa Neapolim reportata, nullo exequiarum, neque sepulcri honore, in Æde Divæ Claræ, & ignoto loco sita sunt.

Induxere me aliqua de tanta Regina scribere, tum sinistra & æque falsa de ea recepta opinio, tum etiam quod qui ejus meminerunt, paresque temporum suere, eamque res moderantem viderant, fummis laudibus extulere. Verum quoniam nulli de Reginæ gestis Commentarii, unde elici Hilloriæ series posset, exflant, ideo quæ narravimus, saltuatim & quasi per saltus gradientes scripfimus. Hoc nimirum constare volumus, subnixi audoritate eorum, qui verum scire potuerunt, Reginam omni labe & dedecore caruisse, & a cunciis citra odium invidiamqué judicantibus culpæ ounris infontem habitam. Cur autem Andreae morti affenferit, utpote rem judicatu difficilem, hactenus ignotum est. Multum tamen conjeduræ dant immanes illius mores. quem monftrum appellare illustris Poeta & æque modestus Francifcus Petrarcha æquum duxit. Timor enim affectuum potentiffimus, & vitæ amor, fæpe nos agere, quæ minime decreveramus, cogunt, quæ a multis perperam fada videntur. Erant infuper in Aula tot magni visi gentiles & necessarii Reginæ, Dyrrachii simul Dux, Tarentinus Princeps, qui cum sæpe una cum Regina noscerent, & exitium potius præstolarentur, quam timerent , inferre , quam accipere mortem maluerunt . Fellinatas nimirum Tarentini Principis nuptias, quas multi improbant, necessias venus, quam voluntarias justus arbiter existimabit, recogitans, quenadmodum Viduze, tot imminentibus malis, tantis undique terriamibus minis ad tutandum se sme vito, & Regali, & strenuo pedifficile extitifict. Quod vero patrueli patris nupserit, nolchat, tam generosam familiam, quae se Regnumque unari posset, immerito abalienari. Si enim extero se punxisset, cerum cut, illi hostens fore: quod recenti Andrew exemplo liquebat, & hujulmodi matrimonia propter æqualium raritatem, crebro a Regibus usurpari sine lascivise nota cernimus. Eamden fuille causam, our quater mupserit, soilicet ut semper logitimi viri præsidio uti posset, & pudicitize namen retinere, Sciebat enim, quanta mala essent vidum, & prascipue Regina, fama, infamize maledidis exposites. Has causas iterati toties conjugii extitille root, non autem maris deliderium, nam coitus continentillimam legimus, & lemper negotiis curilque arduis exercitam. Prælibevinnus igitur ejus Reginæ res, quam tentum a nostra æun distane cognoscionus, & seriem ducere historia, quin plurimum meninemur, impossibile crat. Quippe quam multa etiam sparsim inventa collegisse non facile suit. Qua vero plures affirmant pro veris, vera nimirum tradi possint. Constat coim, pulitiza, que Regum maxima esse debet, coluisse virtutem, adeo ut ne Patri quidem Carolo, qui adeo filius sevens extiterat tultor, at in codem loco agrum & lupum vivere citra alterius injuriam compelleret, hac virtues cedere vila lit. Unde insignis illius Jurisperiti Bartholomei dichum recenseur: fe in Throno Regio integriorem justioremque Joanna ad Juane usque atatem vidiffe neminem. Quae ergo tante, astutiae illi disjedari poterunt, quibus fam clarum nomen offuscetur, quando quod suum est, & Regum perpanci præstant, hæc tam exacte peregerit pulitize munus, quo majus, & multimdini utilius nul-Jum a Principe exhiberi posett? Munificențiae, & liberalitatis partibus, ac justiniae actibus bace non modo feminas superavit, sed & facile Reges liberalissimos habitos, omne æs erebro lasgiendo exhauriens. Testis nostra Civiras, que ets. aliquando plerosque ditiores potentioresque Nobiles habuerit, munquam tamen pauciores egentes, quam illius tempore, habuit. Quippe cum sere omnes equestres censu honestare statuisset, nequibat propterea principalium multos locupletare, cautiulque vila est omnem sere equestrem dignitatem servare, quam in paucis ostentationem pompis superfluam estimadere; ideoque multa erant illius  $C_2$ 

falaria, potius quam ampla. Ostendit etiam justitiam, humanitatemque Reginæ mercatorum ex variis partibus frequentia, tos tamque pretioss mercibus se conserentium, quos humane habitos, benigneque exceptos tuto libereque sua negotia exercere ea ætas vidit, ut tot bellorum exigentiis nemo unquam aut dono, aut mutuo tentatus sit, aut coactus aliquid præstare. Quod munus etiam hodie monumenta, quam libentissime sub tali Principe advenæ confluxerint, frequenterque negotiati fint, testantur. Quippe Gallorum Vigum celebri Civitatis loco videmus, simililiter & Celtiberorum, quos Catalanos vocant, magno Molo proximum; & inter duas Arces, Novam videlicet, & Ovi principalium Catena est, quam Genuensium porticum hactenus appellamus, licet faciem & habitatores mutaverit. Florentinos honestas sedes sibi parasse perspeximus juxta veterem Teloneum: vocatur hodie Liliorum angulus ob insigne eorum ibi sculptum. Profedo advenarum civiumque frequencia bonitatem Principum prudentiamque arguunt, publice saluti consulentium, salubritatis & annonæ, ob paternam caritatem curam gerentium. Quamta fuerit ejuldem caritas & reverentia parentis, etiam post adversam ejus sortunam & mortem cognita est. Cum non pauci ex nobilitate viri, plures etiam non infimæ sortis cives præelegerint, bonis necessitudinibusque relictis, perpetuo exulare, respuentes Caroli Regis victoris veniam, qua neminem extorrem fieri, neque rebus exui promittebat. Forma cam ferunt fuisse majestatem præseserente, quam magis augebat gestis, & sermonum morumque gravitate, adeo ut nemo esser, qui eam adiret, quin eloquentiam gestusque admirans, fasereme vigere invilla spiritus Avi Roberti, tam inclyti Regis: quam nihilominus tantis natalibus, tam accurata castaque educatione, tam sandis moribus, tam justa providaque Regni administratione, act publicis privatifque berieficiis, tanta pauperum cura, immensisque pecuniarum erogatis cumulis prædidæ mortalium iniquitati minime oblistere potuisse eventus patefecit. Variis & nominis & famæ discriminibus vievens: laboravit; & indecenti crittelique fine defunda eff. at refresom a filter to a last trade in the sign of the filter.



### SERGIANI

CARACCIOLI

MAGNI SENESCALLI NEAPOLIS

V: I T A

A U C T O R E

#### TRISTANO

CARACCIOLO.

Uamquam communem parentem Deum, neque nobis, neque nostris bonis indigere novimus, quippe ab ipso conditi fumus atque servamur, tamen ejus numen veneraturi, absquè munere alique adire nesas ducimus, etsi minime propter indigentiam, ut nos tamen obnoxios beneficiorumque memores offeramus; sperantes etiam munusculo aliquo nos impressuros illi sirmiorem nostri, nostraque commoditatis memoriam: quem morem in Reges, magnosque viros traductum, eisdem ferme de caufis servari cernimus. Quid enim ad Regnum Principumque augendam gazam, aut honellandum apparatum clientum, humillimorum amicorum munuscula, ut puta, Accipiter, Pavo, Catella, Arborum poma, horiorumque olera, & hujulmodi cetera conferrer Et tamen solent honeste exhiberi, grateque accipi. Nam qui dat, deserre majori vult; qui vero accipit, sit quamvis parum, honozari, magnique haberi maxime gaudet. Ergo cum laudabili of pane naturali infinuto, mento moveanur, julium quoque existi mayi Seranissime Princeps , te postiminio revertenteni ; chi

falaria, potius quam ampla. Oftendit etiam justitiam, humanitatemque Reginæ mercatorum ex variis partibus frequentia, tot tamque pretiols mercibus se conferentium, quos humane habitos, benigneque exceptos tuto libereque sua negotia exercere ea ætas vidit, ut tot belierum exigentiis nemo unquam aut dono, aut mutuo tentatus sit, aut coadus aliquid præstare. Quod munus etiam hodie monumenta, quam libentissime sub tali Principe advenæ confluxerint, frequenterque negotiati fint, testantur. Quippe Gallorum Vigum celebri Civitatis loco videmus, fimililiter & Celtiberorum, quos Catalanos vocant, magno Molo proximum; & inter duas Arces, Novam videlicet, & Ovi principalium Catena est, quam Genuensium porticum hadenus appellamus, licet faciem & habitatores mutaverit. Florentinos honestas sedes sibi parasse perspeximus juxta veterem Teloneum: vocatur hodie Liliorum angulus ob insigne eorum ibi sculptum. Profecto advenarum civiumque frequencie bonitatem Principum prudentiamque arguint, publice saluti consulentium, salubritatis & annonæ, ob paternam caritatem curam gerentium. Quanta fuerit ejuldem caritas & reverentia parentis, etiam polt adverfam ejus fortunam & mortem cognita est. Cum non pauci ex nobilitate viri, plures etiam non infimæ sortis cives præelegerint, bonis necessitudinibusque relictis, perpeno exulare, respuentes Caroli Regis victoris veniam, qua neminem extorrem fieri, neque rebus exui promittebat. Forma cam ferunt fuisse majestatem præseserente, quam magis augebat gestis, & sermonum morumque gravitate, adeo ut nemo esset, qui eam adiret, quin choquentiam gestusque admirans, faseretur vigere invilla spiritus Avi Roberti, tam inclyti Regis: quam nihilominus tantis natalibus, tam accurata callaque educatione, tam fandis moribus, tam justa providação Regni administratione, por publicis privatifque beriteficiis, tanta pauperum cura, immenfique pecunitarum erogaris cumilis prædidæ mortalium iniquitati minime oblistere pottisse eventus patefecit. Variis & nominis & famae discriminibus viviens: laboravit; & indecenti crudelique fine defunda est. នេះ មានប្រជាព្រះ ប្រើប្រាស់ នេះ បានប្រាស់ មានប្រាស់ ប្រាស់ ប្រាស់

3 P . า ได้สำนาน เมื่อ (4) อาจากตัว (และโดกตาก เกาะการ -11 SER-

THE LIE THERE OF LETTER . -



#### SERGIANI

CARACCIOLI

MAGNI SENESCALLI NEAPOLIS

V: I T A

A U C T O R E

#### TRISTANO

CARACCIOLO.

Uamquam communem parentem Deum, neque nobis, netue nostris bonis indigere novimus, quippe ab ipso conditi fumus atque servamur, tamen ejus numen veneraturi, absque munere aliquo adire nelas ducimus, etsi minime propter indigentiam, ut nos tamen obnoxios beneficiorumque memores offeramus; sperantes etiam munusculo aliquo nos impressuros illi firmiorem nostri, nostræque commoditatis memoriam: quem morem in Reges, magnosque viros traductum, eisdem ferme de caufis lervari cernimus. Quid enim ad Regnum Principumque augendam gazam , aut honethindum apparatum clientum , humillimorum amicorum munuscula, ut puta, Accipiter, Pavo, Catella, Arborum pome, horionimque olera, & hujulmodi cetera conferre Et tamen solent honeste exhiberi, grateque accipi. Nam qui dat, deferre majori vult; qui vero accipit, sit quamvis parum, hongzari, magnique haberi maxime gaudet. Ergo cum laudabili il pene naturali inflituto, merito moveamur, justum quoque existi mavi , Sermifime Princepe , te postiminio revertentent ; chi di ...

ets prudentia & virtus etiam extorri victum tua claritate digratm suffecerint, & familiam nihilo inferiorem, aut minus cultam, quam cum tuis inesses fortunis, subministraverint, aliquo done, utrique nostrum non indecenti, salutare; pecunia guippe non erit, quam tibi affatim sagacitas stremitasque præstiterunt, præstandamque promittunt. At mihi propter tua in me beneficia aliquam gratiam reddere cupienti, unum præcipue, quod & dantem simul, & accipientem juvaret, perspexisse videor, ut scilicet Avum tuum præclarum Principem tibi reprælentarem, cujus gestis cognitis intelligeres profecto, plerasque virtutum tuarum magnificas dotes ab illo, sicut & Principatum, ad te devenisse; & si forte aliquid ad confummationem tuæ laudis deesse videbitur, in avito exemplari, unde mutuari possis, invenies. Quod scias avidissime arreptum a me, qui porro simile debitum, quo teneri sateor, ex-· solvam. Quippe etsi præcipua tua domus in primis illi, memoriæque ejus, a quo plurimum & fortunaram & gloriæ ad se derivatum esse cognoscit, obnoxia sit; non tamen reliqua omnis gentilitas nostra expers gratitudinis esse debet, per quem tot infignes titulos, Magistratuumque nomina promeruit. Ut igitur. & Sepenitati tuze, & officio in te meo studzam satisfacere, quæ de tanto viro sparsim jacentia, carptim colligere in unum potui, dicere ordiar. Atque utinam quemadmodum mens est & animus, illius exemplo te ornare, ita ingenium & facundia non defint ad tanti Principis facta percensenda. Me vero nihil est, quod dehortari queat, dum virum illum tibi suggeram qualicumque, vel etiam rudi ineruditoque sermone. Juvat me interim non parum tantum Principem animo volvere, cujus nomen cum voluptate & accipio & reddo. Tu facias interea, quod facturum re auguror, & Atayum tuum, quantum fors & temporum conditio obtulerit, imitari findess ; quandoquidem bac, que te reclius ducat & stabiliat, tegulam prorsus nullam invenies. Aggrediar jgitur, Deo bene juvante, veniam precatus; ea namque scripturus sum, que nondum in hanc lucem edita venerunt, & quorum Commentarium nullum exstat, sed ea viritim sparsimque per illius tempestatis homines, quorum perpanci, & forsan propter senium non adeo memoria valentes, supererant, colligere me oportuit, Si quid autem exciderit, aut non ad unguem relatum fuerit, infirmitati meze imputabitur. Item si que ex industria tacuerim, a plerisque, ut reor, desiderata, nemo miretur; id enim volens feci . Siquidem hunc, quia merebaut, nominare nonstitui.

Ritui, non autem quemquam damnare, aut pro nomine notare, abunde enim quisque suum scelus & resert, & damnat.

Nans est ergo Neapoli Serzan ( quod nomen, ut arbitror, Gallicanum est, & dominationis dignationisque apud eam gentem præsert) sub Carolo III. equestri nobilique Patre, Francisco Caracciolo, aurato milite, Matre vero Isabella, & ipsa quoque nobili e domo Sardone (a), in quam defecisse cognoscitur, in regione Urbis Capuana, edibus etsi non adeo amplis, avitis tamen & pervetustis, quæ ad hunc usque diem in memoriam ortus tanti viri ostenduntur. Pueritiam honeste sub parentibut egit, rudimenta litterarum, Religionisque Christianæ initia didicit. Mox cum primum adolescentiam iniit, Aulæ Ladislai Regis, cui ferme cozevus erat, admotus est, ubi benigne admissis, & ob egregiam indolem, & quia Dyrrachinarum partium fautoribus pergratus extitit. Ab iplo itaque Rege, purpuratifque omnibus compledi, carulque haberi capit. Ut vero laute honesteque Regem sectari, illique inservire, nec gravis esse posset (attriverant enim proxima infesta bella adeo vectigalia & redditus, ut Fiscus non æque Regem sectantibus sufficientes sumtus præberet), Tyrellus patruus, Præful Consentinus subministrabat. Quippe indolem nepotis ex fratre prænoleens, volebat illam simmum desécu non evanescere. Cumque ætate, & promotionibus ad majora in dies cresceret, augebatut quoque in erogando Præsulis anithus, qui adeo dum vixit, in eum daplilis fuit, ut nec armis, nec equis, nec famulatu, vel quoquo militari, atque aulico ornaniento. Alumnorum Regis aliquis ornation appareret. Erat enim Serzan hujulmodi rerum ad morolitatem ulque studiosits; incitabantque Patruum ad largiendum probi & casti ipfins juvents mores, ab omni prorsus luxu, intemperantisque aversi. Nam quidquid indulgentia Patrui exhibebat, omne id fina modellia & gratitudine in illius nomen, landemque recidere curabat. Quem cum cerneret idem Przelul rebus bello, ac Regi opportunis elucéscere, nihilque per inanem luxum effundere, sua bene locata liberalitate maxime gaudebat. Adoleverat jam Rex, expeditionesque, & bella per se moliebatur, in quibus Serzanis viruis progredi coepit; nullis enim excursionibus, de levibus certaminibus præsent ejus alacritas deerat, adeo ut Duorm, Præsectorumque nemo

(a) Alli feribent Sarderum', fori. Sandenum unt Pandenum.

erat exiturts ad militare aliquod facinus patrandum, si modo viribus, aut consilio indigeret, qui illum secum ducere non peroptaret; idque sibi a Rege concedi ambitiose curaret. Unde sapissime eveniebat, ut a Ducibus, atque militibus, ab aliqua in præsio navata opera revertentibus, & sua, & commilitonum bene facta recensentibus, Serzan in primis extolleretur. Erat propterea tum miræ promptitudinis, si locus in hostes conferre manus poposcisset, tum consilii, si cautionem, præcipui tamen obsequii & observantiæ in Duces. Cumque se non segnem, nobilem, ac Regis alumnum, easque in se dotes, quæ plerumque superbiam & arrogantiam parium, intelligeret, neminem tamen ductorem, quamvis sibi his omnibus imparem, modo militia clarum, comitatus est unquam, cujus dicto non steterit, & justa promete non suerit executus, dictitans, a peritioribus, quam a nobilioribus malle se militiam discere.

His artibus eam fibi apud exercisum benevolensiam comperavit, eumque Regis favorem, ut promoveri ad ducendos ordines cundorum judicio tempestivus atque idoneus videretur. Præsicitur enim equitum turmæ, quo tempore ei Rex Catharinam Filingeriam junxit, eoque matrimonio Avellini Comes effectus est. Siquidem ad Catharinam Comitatus post germanorum mortem hæreditario jute devenerat. Nondum Rex pacato undique Regno potiebatur, Maria enim demortui Tarentini Principis uxor, fisa suo Tarento, totque aliis oppidis validissimis, ac multa militia, quam sibi vir comparaverat, Regi parere indignabatur. Eam Rex, antequam subsidia adventarent (nam fama erat, Andegavensium Ducem Regni æmulum sollicitasse) præoccupare sestinat, ratus admoto prope Tarentum exercitu, & illa, & oppido se illico po-Verum longe aliter evenit, aliumque adveniens rerum flatum offendit; , quippe Maria non modo ad propulfandam oppugnationem, ne repentina invaderetur, sed etiam ad diuturnam tolerandam obsidionem se præmuniverat. Inde cautius, tutiusque Regi visum est, illam sibi legitimo matrimonio adjungere, ut se tam perplexo ancipitique negotio extricaret, & hosti advenienti occasionem præcideret. Antequam tamen de conditionibus aliquid certi transigeretur, hoc accidit memorabile. Nam vir quidam genere & militia nobilis in medium processit; erat enim Campæ Dominus ( oppidulum illud est Tarentini agri ) compellans, si quis ipse in Regiis Castris, qui suæ virtutis, & partium justitize periculum facere vellet, id seçum armis asserturus in singula-

fulare prodeat certamen; le enim pollicebatur pro virtute, ac sua Domina jure mendo ferro decernere. Atque ita definiit locum, præscripsique diem, quo congredi volenti se instructum offerret, tutumque ab omni ceterorum injuria per Principem fuam fore; idemque per Regem licere postulat. Hoc audito Serzan Regem orat, ut cum ab eius majestate in se multa extent beneficia plutaque in dies speret affutura, unum tamen pro maximo placeat conferre sibi, ut bona ejus impetrata venía liceat cum Procuratore illo congredi; sperare se Regis auspicio, causaque bonitate pro Rege dignam educatione operam navamrum. Pergere eum Rex jubet, memorem & Patriæ, & ejus, apud quem educatus sit, & non dubitare, illum victorem reversurum: sumeret modo ex Aula quidquid sibi usui & ornamento necessarium putaret, equos arma, vestem. Respondit, Regia benesicentia sibi ad commodum arque splendorem jampridem suscepisse omnia: daret modo veniam per edictum, ut adversario suo invicem liceat sine aliquo insidiarum metu in certamen descendere: quo impetrato discessit. Statutis igium die locoque, uterque suis armis equisque decentes instructus, animo speque plenus certamini se se obtulit. Indicto igitur per tubas utrinque silentio, concitatis equis concurrunt, demissique & infensis hastis se acriter impetunt; quibus confractis, & abjectis, strictisque gladiis, cominus rem agere contendunt, multisque gyris se ambientes, captare locum aliquem nudatum armis inhorant, quo alter alterum consodere posset. Interea Serzan fortiner pugnans, hostis equum ex industria ( quod jure belli permittebatur) gravi idu prope oculum pundum, illum impuliu urgens vulnerat, quo dolore percitus, sublatis anterioribus pedibus. le resupinans super Sessorem, in terram cadit; quem cum Ser-220 lub equo jacentem, implicium, nec se explicare valentem cerneret, equo & iple deliliit, adversariumque aggressus intento mucrone, os illi linistra denudans jugulare curabat. Cum wero Baro ille se imparem, victumque cognosceret, sublata manu se se dedit, oni victor vitam concessit, insuperque illum ea libertate donavit, qua ante initum certamen steterat, sibique nihit deberi, illaque in re obnoxium fore, imo fraterne secum versari, resque suas illius esse arbitrii; non enim sinceram suam gloriam fore, si alterum ignominia aut damno notatet; seque pollicitur futurum apud futum Regent perpetuo ejus protectorem. Exceptus cum applaulu a commilitonibus, ovantique funilis ad Regem deductus est, a quo Regia gravitate landatus, gaudere se, inquit, a Rege laudari; quamquam spem aliquam de se conceptam aliquo modo auxerit, sed in posterum non desperare, obventuras occasiones, quibus magnanimi Regis non paucam de se

opinionem frustraturus minime sit.

Compositis ergo rebus Tarentinis, pacataque Provincia per Mariæ Principis conjugium, nihilque inde novi expectans Rex, propere in Campaniam redit, tantisperque moratus, donec miles reficeretur, ad arcendum hostem, finesque sedandos accelerat. Nam constans fama erat, Ludovicum Andegavensium Ducem valida cum manu appropinquare, quem Joannes Pontifex Maximus ad occupandum Regnum evocaverat. Cumque ad flumen, pertambens radicem montis, cui Arx, quæ dicitur Sicca, imminet, devenisset, interiori ripa castra locat. Interim militem continet ne Pontificium agrum insesset, cumque facile posset, sua potius tutari velle, quam aliena invadere præsesert. Eò mox Andegavenfis Ludovicus cum Pontificiis copiis advenit; qui cum penetrare in Regnum, qua spe venerat, per objectum oppositumque Regem non licuisset, exteriorem ripam e regione tenuit. Et postquam levibus præliis fe invicem tentarunt, necessarium visum eff conferre figna, ac fummam belli totis viribus experiri. Ceterum mos est Regi inituro prœlii discrimen, delectos habere ex omni exercitu paucos sibi, speciatæ tidei & fortitudinis equites, timiditatis ignominiam maxime verentes, quibus sua paludamenta, cristatam insignemque galeam, aliosque sui corporis militares tribuat ornatus, ut nemo sit, qui in medio conssidu, si quens ex equitibus ita Regalibus armis indurum viderit, non verum else Regem putet. Hoc autem ideo sit a Rege ex industria simulanter, ut inter dimidicandum variis in locis spectari pugnans, hortansque possit, utque suis animum addae, hostibus vero terrorem inciniat; firmi ut adversis in sebus faultretur hollis, & cum simulacrum Regis consertim plurimi insectantur, sacultas illi evadendi, seque in tutum recipiendi adst. Hoc autem bellicar: artis genus perpaucis iildem fidissimis committieur adeo dissimulanter & tacite, ut commilitones ipsos æque ac hostes lateat, Ipsi vero, qui simulatis insignibus Regem relaturi sunt, seorsum diversifque ordinibus collocanur, ita tamen ut se quisque ad hoc munus delectum putet. Itaque cum phires fint, unus tamen, qui fingulas vices curet, quique oculis holium obversetur, decernitur. Fides igitur & alacritas in bello Serranis Comitis, multis experimentis Regi cognita, fecit, ut illi hæc res credi optime polposses estet, un pour qui & militern, & Ducem agere, & quid sans opus esset, bene nosset, auque exequi valeret. Sed accidit, quod pravisum erat, ut Rex inausspicatam pugnam iniret, & exercitus susses sugatus que, castra capta sorent, ipleque su, alumnorumque virtute, ne caperetur, evaderet, Arcemque Siccam ad persugium peteret. Quo cum devenisset, prima suce Comes & iple adsuit, præsesens insausti certaminis notas. Nam vestem illam Regiam, cæruleo colore, aureisque Liliorum storibus inspersam, qua se induerat, hosti distrastam resiquerat, thoracem tantummodo, & hunc quidem pluribus istibus persoratum, in papilionibus retulerat; girisalconem vero aureum, quem gestaverat, dum plures se Regem inde capere crederent, hostes discerpserant: quæ omia perseveranti constantia ipse Comes persulerat, cui os etiam,

non vero vulnere, sanguine persusum cernebatur.

Tot igium hujus speciati viri experimentis Rex, & dum Regno æmulum exigeret, & post illum exadum, cum ad ulciscendos hastes (Pontificem scilicet, & Florentinos, somites in se maiorum) profectus effet, egregia ejus semper usus est opera. Etenim ad intercipiendam Urbem Romam, quæ abrogato Joanne Pontifice Regi se dabat, inter Principes missis est; deinceps & Etrusco bello, quod in Florentinos, præcipue ob eorum devotionem in Andegavensum familiam, gestum est, non cessavit Comes strenue, multisque se bene factis erigere, adeo ut cum Regi visum esset ob adversam valetudinem, exercitu oppidatim deducto a Roma, Neapolim ob natalis coeli salubritatem reverti, Comitem valido cum præsidio Tuderti imposuerit, cui demandatum est, ut caveret una cum ceteris Ducibus, ne quid Res-publica, se absente, detrimenti pateretur: quod summa cura, diligentiaque præstitit. Rex tamen, sic volente Deo, vix Neapolim adveniens, codem illo morbo in Arce nova Idibus Augusti moritur, non fine veneni suspicione, licet inconstanti rumore, maximo tamen Neapolitanorum luctu atque meerore, ut nobis quoque nepotibus, tanti Regis deliderio hand multum longinquitas temporis moesta recordationis absulerit, ejusque mors in dies nobis recention efficiatur.

Successit Fratri Joanna cognomento Secunda, & queniam vidua, siberorumque expers, contemtui haberi corperat, & plerique qui pro fratre Ladislao steterant; ad perpetuam Regni emulum os obvertebant; operae pretium visum est exercitum oumem ab Etruria revocare ad Regni tutelam. Vent igi

tur cum credito fibi milite Serzan Comes, etsi non parum mœrens morte sui Principis, solers tamen constansque obsequium successori præstiturus; tantoque in his præstare nitebatur, quanto magis rerum status exposcere videbatur. Inito igitur consilio de stabilienda Regina, auctor sententize suit, ut omni sudio arteque ad Pontificis gratiam res perduceretur, non modo feminæ absque viro & liberis, verum etiam masculo Regi, omnique munimento vallato, ad hoc Neapolitanum Regnum in tranquillo detinendum, pernecessario. Quam sententiam tam veris argumentis vallavit, ut in eam a ceteris Proceribus atque Optimatibus itum sit. Deliguntur ad Pontificem idonei ad rem peragendam Oratores, quos inter Laurentius ex Divi Augustini professione vir, apud ætatis suæ Theologos eminens, quem Tricaricensem Præsulem vidimus in Æde maxima ad Populum sacra verba doctiffime facientem; injunctumque his, ut omni studio atque conatu Pontificem Reginæ benignum redderent. Hanc effe legationis fummam; animadverterent quoque, per quos perfici poffe sperarent, non parcendo donis aut pollicitationibus, dummo-

do voti compotes reverterentur.

Erat jam Martinus Columna, dejecto Joanne, in Catholico Christianorum Concilio non modo Cardinalium, sed etiam aliorum Principum, præside Imperatore, in Pontisicem assumtus, revertentemque eum in Urbem adierunt, Reginæque nomine suppliciter salutarunt, nuntiaveruntque, illam Sanctitati suæ perpetuum obsequium præstituram; unde sibi, Regnoque suo haud dubiam speraret felicitatem, freta illius benignitate, & officiis in posterum præstandis ejus Beatitudini, Apostolicæque Sedi. Quod autem Ladislaus Rex frater bellum gesserat, non odio Sacræ Sedis Pontificiæ, neque aviditate propagandi fines Regni, susceptum esfe, sed in Joannem Pontificem, omni vi nitentem eum de Regno ejicere in Ducis Andegavensum gratiam. Etenim quod ita fuerit revera, brevi ipfam experimentis fore probaturam . . Gratam fibi Pontifex orationem , Reginæque mentem efse, respondit: se brevi Romam perventurum, ubi hæc omnia commodius tractari poterunt. Interim jubebat, Reginam bona spe, bonoque animo esse, modo pollicita incorrupta servet, constantique fide; sic enim conditionibus non iniquis voti compotem futuram fore. Revertentes ergo Legati, expositis, quæ egerant, ingenti lætitia Regiam iplam, quamvis non totam, opplevere. Quippe quantum spei præsenti statu contentis addiderant, tantunden novarum rerum studiosis ademerant. Consultare de his vilum est, quem potissimum ad tantum negotium delegarent; consideratisque omnibus, neminem aptiorem Serzano Comite invenerunt; florebat enim ætate atque peritia, qua non minus modenti sedera, compositionesque rerum domi sorisque curare posset, quam sortiter militem perinde ac ducem agere. Inerant illi praterea naturae dotes, forma egregia virilis, audoritas tanta, ut in privato etiam apparerer. Has & propria gravitate atque modellia, omni libidini adversa, majorem in modum honestaverat; quin & familiam, cuius fludiolissimus erat, etsi optime institutam, elegantem quoque & nitidam habebat; reliquoque domus apparatu non mirrus splendido spectandoque utebatur : quæ omnia cum penes se domi haberet, accingenti sibi ad legationis munus, non foris accersenda suere. Igitur omnibus hisce instrudus, sic in primis Pontificem adiit, a quo humaniter benigneque habitus est: & quamvis multiplicibus occupationibus & curis ob novum Pontificatum, tantisque implicitis rebus distractus esset, Pontisex tamen illum audire, & coram per se rem conserre non destitit, delectatus viri ingenio, a quo nihil non opportunum, ad remque spectans audiret, nihil scurrile aut minus grave interserentis, sed quæ sidem sinceritatemque præseserent Unde brevi inter eos conventum est, ut ipsa Regina Arcem San-& Oftia Tyberina, Urbemque Veterem, & quæ oppida Ladislaus decelsori Pontifici Joanni ademerat, & adhuc illius prælidiis tenerentur, Sedi Apostolicæ, & ipsius Martini Præsidi statim tradi curaret; quin & censum annuum a priscis Pontificibus Regno injunctum quotannis ad præstitutam diem sideliter penderet; & si quando Ecclesia indigeret, suo ipsa ære juxta Regni vires militem, sive terra, sive mari, ad illius subsidium compararet. Restitutio, quæ præsens sieri poterat, illico per Comitem sacta est, Arcis scilicet, Ostiæque, & reliquorum Romæ adjacentium. Præfecti enim statim, visis signis, quæ Comes iple oftenderat, omnia reddidere. Hæc autem coram, reliqua vero, quæ dilatiunculis indigebant, præsenti jurejurando firmata funt. Fuerat enim conditionibus cautum, ut his servatis Pontisex e Cardinalibus unum e Latere delegaret, qui in Regnum proficisceretur, & collationis confirmationisque Regni diplomata ac bullas Reginæ deferret, Corona insuper & sceptro, reliquisque, ut moris est, insignibus illam exornaret, Populosque etiam & Proceres in verba, & sidem, salmemque Reginæ jurare cohortaretur.

Hæc diligenti sedulitate omnia perfici Comes curaverat: Inde bona Pontificis venia, Cardinaliumque gratia, apud quos opinionem eam de se reposuerat, ut amari & suspici æque videretur. Bono igitur animo una cum Cardinali Florentino, plurimæ inter fratres Collegii audoritatis, Neapolim versus ire cœpit; aberatque Roma itinere alterius diei, cum præire Cardinalem festinat, ut illi pompam apparatumque redderet illustriorem, quem quidem maximum exadillimumque præstitit. Utque par erat, honorifice Neapoli acceptus est, ubi nihil antiquius præstare visum fuit, quam quod Serzan Comes Reginæ nomine promiserat, ipsa præsenti juramento sirmatet: qua re præstita, Cardinalis Reginam coronavit, Regiamque vestem, ac reliqua, quæ religiole ac solemniter in Regno constitutam ostenderent, ei contulit. Sicque Regina coronata & induta, Legato Sedis Apostolicæ obedientiam sidemque promisit, eodemque jurejurando populos Proceresque Regni eadem præstare Reginæ jus-sit Cardinalis & vidit. Ut igitur tot officiis, tamque sepe exhibitis, & huic præsenti, quo tam insperata a Pontisice obtinuerat, reliquorum maximo, gratiam rependeret, & se gratam munificamque oftenderet coronata hac celebritate Regina, Serzanum Comitem, magnum Regni Senescallum creavit: quod munus novissimum inter primores Regni Magistratus adscribitur, qui præsidenti publicis rebus Principi, arduaque per se agitanti, coteris Proceribus propius affident, & totius Regni negotia ab his septem singulatim distributa curantur. Est præterea magni Senescalli toti Regiæ moderari, universæque familiæ, & una cum his negotia tractantibus jus dicere. Insuper cavere vigilanter, ne vascula, aut cibi, quos Princeps sumturus est, veneficio aliquo inficiantur; solemnibus etiam Regalibus ocenis atque epulis, equo infidere alho, vette fesien, muni laqueis circumplexa, dapes instructus ante prægustare, & cum ad mensam Regiam devenerit, equo descendere, lancemque a discophoro sumtam per se inferre, deinde degultando explorare; atque his peractis iterum equum conscendere, & codem ministrorum comitatu ad alia sercula importanda reverti. Hunc morem magnus Senescallus servaturus Temper est, etiam si centies novi cibi inserendi essent. Hoc itaque spectaculum eo tempore diu intermissum, renovari per virum, majestatem quandam forma, ornatuque præferentem, nost modo jucundum, sed venerandum suit. Utque Magistratum splendidius agere posser, quoniam Regni curam illi Regina concellerat, Venulo, enlque oppidis domans, Ducifque nuncupatio-

ne ac dignitate infignitus est.

Creverant Serzano jam Duci, una cum dignitate & fortunis, labores atque discrimina. Quippe semina Andegavinge faclionis aliquandin depressa fibras dissundere ad ubericrem segetem non desistebant, adeo ut quod non verisimile, & tamen verum est, plerique Dyrrachinarum partium, & quod iniquius videbatur, Ladislai etiam Regis alumni, & ab illo, sororeque bene habiti, censuque honestiori adaucti, Andegavensem præoptarent, illumque Regno introdere meditarentur. Hi nimirum adfeitis ex Reginge intimis, quos obtreclare adversus magnum Senescallum, illumque statu præsenti deturbare satagentes noverant, per eosdem stimulare Reginam non cessant; cui persuadere contendunt, imminere periculum novandarum rerum, & ni magnus Senelcallus a Regni gubernatione, Regiaque ejetus amoveretur, fore ut odium in illum conceptum, in Reginam quoque verteretur, cui hac una ratione, totique Regno quietem futuram prospicerent. Hoc essi ex invidia nasci videbatur, ( erat enim Serzan populo quam cariffimus, tum ob justitiae rectitudinem, tum ob annonae curam ac diligentiam ) tamen vilum est loco cedere, & persidiæ prætestum abrumpere. In Insulam itaque Prochytam emis Ins est, hujusmodi conditione, ut Neapolim, non nisi evocatus repeteret : quod quidem modelle tulit, fretus, necellario rerum llatu na poscente, se brevi majorem reversurum. Eo igitur amoto, & intra Prochytam detento, liberius Andegavensi aspirare cceptum est, adeoque de Regina deque ejus Regno male ominari, ut quos ipsa ad Ludovicum de compositione misera, nou ant veriti-illi diffinadere, nec dubitaverint in illam, a qua Oratores milli fuerant, hoslis duces reverti. Pergebat interim hoslis in Regnum, angebann in dies exercines, non ad bellum, sed ad prædam ire persualis. Desecerant enim ad eum multi, partim cupiditate optati Pincipis, partim metu, ne perditis Reginæ rebus, ipli dignitatibus fortunisque evolverentur: ideoque præoccupare Andegavensem curabant. Erant qui vellent, ac disseminare rumores non cessabant, Ludovicum non citra Pontificia nnum se accinxisse: quod credibile saciebat, miper non semes similizer sactum vidisse. Adventante propins subinde hoste, etc iam Regni fines senente, omnis nutare Dyrrachina res, calumque expediare, præcipue moderatoris defedu, videbatur.

Circumspedis onnibus magnus Senescalius unus judicans est,

qui tanto discrimini occurrere posset, tum virtute spectata, tum fide. Itaque Reginæ consuluere, necessarium videri illum revocari, hominem populis carum, & ejus Majestati sidissimum; si quod esset, hoc unum fore præsidium. Orta ex opportunitate occasione, boni omnes qui res salvas cupiebant, & amici necessariique magni Senescalli audentius id exposcunt. Æquum itaque petentibus assensum est. Rediit ergo ingenti omnium favore, & partium spe, & quamvis semper, co tempore maxime modestiam animique magnitudinem præsetulit: quippe ne signum quidem prælati in se odii ostendit; imo potius eumdem erga eos, qui in se egerant, acturique longe pejora data opportunitate fuissent, reversus se præstitit, obsequiique in Reginam plus exhibere non potuit. Et cum fide diligentiaque rei præsenti æqualiter egregiam operam dedisset, in hac tamen, quæ discriminis plus habere videbatur, folito majorem operam navavit, animo quidem parili in maximis peragendis se prodente. In primis igitur Reginæ affidere fibi fidelium, & negotia callentium concilium belli perfuafit, utque nutantes stabiliret, & illud non parvi faceret, quod adverfarii pervulgaverant, alienatam scilicet Pontificis mentem; hoc autem vanum esse, quibusvis nuntiis ostenderet. Cogitaret insuper, quonam apparatu tam imminenti discrimini obviam ire posset; interim muniret urbes, milites oppidatim in præsidiis distribueret. Nam conferre castra exiguitas copiarum non permittebat. Consultatum est interim (quod præcipue rerum status poscere videbatur ), quisnam prope affectis rebus subvenire vellet, & posset. Perlustrantibus ergo enixiori cura Christianos Principes, & aliis alios proponentibus, unum se offerre ait, qui subsidium validius ac præsentius ferre posset; Alphonsum scilicet Aragonum Regem, juvenem alacrem, impigrum, glorise propagagidique Regni avidissimum. Erat enim fama, hunc so tempore in Africæ infulam Lothophagum, quæ hodie Gerbis dicitur, expeditionem parare. Præterea Siciliæ dominari, quæ tam angusto freto a Regni continenti diremta est. ut utique Terra procul speciantibus continuo videri possit, unde quam facillime commeatus omnis generis abunde, milites, equi. frumenta, aliaque præterea bello opportuna afferri possunt, & tam ad manus esse, ut non allata, sed Regno innata videantur. Hunc itaque sine controversia ex his Principibus, qui interiori hoc nostro mari utuntur, esse potentissimum; habere enim & milites, & remiges e suis Regnis, non parandos aliunde in hostes ,

Ties, & æque in maris tempestatibus, navigandique peritia graviter instrudos & exercitos. Qua dica sententia, non ulterius de perquirendo, a quo esset expectandum auxilium, sed de Alphonfo Rege quam citisfime evocando conciliandoque, omnibus visum est. Leganur igitur ad illum viri prudentes, & partium deditissimi, qui quanta maxima potuerunt celeritate Regem adeunt, offenduntque illum deduda classe jam jam in Gerbim soluturum; est enim Tunetanze ditionis Insula. Exposita legationis summa, præsatisque opinionem & sidem, quam de ejus majestate Regina conceperat, ipsum, aut neminem fore, qui illam præsenti periculo insensissimi hossis liberare posset. Oblatas conditiones libenter arripuit Rex; magni enim ducebat, Regnum hoc reliquis suis connectere; nec minus gloriosum, quam Regali officio dignum, se obsessa Reginæ siberationem patrasse. Obtulerant autem Oratores, statuisse Reginam, si ei adeo validas suppetias attulisset, ut hostem Regno submoveret, eum post mortem Regni successorem, adoptivumque filium relinquere. - Interim Arcem novam Neapolis, Insulamque Ænariam, quæ hodie Ischia dicitur, pro ejus sede, & in Regni hereditarii prærogativam illi tradere.

Dimissi itaque Oratoribus, ut prænuntiata adventus sui celeritate nutantes in fide contineret, fidelibus vero obstinatis ad quodvis periculum pro Regina tuenda subeundum, spem animumque adderet : misit etiam in urbem Romam ad negotiorum suorum Procuratores, ut Italum equitem, peditemque conducerent, qui sibi Neapolim appulso præsto esset, atque ut majori diligentia curareur, etiam cur sieri vellet, adscripsit, slipendio liberaliter præbito: quod non minus provide, quam celeriter adum est. Quippe Brachium Montonium sua tempestate militiæ Ducem in primis nobilem pro Rege obæratten habuere; poliebat enim exerciu sua disciplina instructo. Interim Rex bene valida classe ad præstitutum diem nostris litoribus adsuit, tantisperque distulit navalem militem exponere, quoad Brachius cum terrestri appareret, quo & ille non diu moratus advenit . Primo igitur congressu belli statum constituerunt. Rex enim Neapolim tutandam, illiusque potiundæ spem hostibus adimendam suscepit; Brachii vero partes suere, ut ita hosti opponeretur, ut ille nequidquam prosiceret, captata tamen prius opportunitate utrumque exercitum uniendi. Cum igitur hostis id se prohibere non posse, nec jundis le parem cognosceret, coactus obsidionem solvit, & Regno

egressus est. Itaque re pacata, magni Senescalli maxime diiigentia, nequaquam tamen ipsi otium aut quies contigit; majoris enim curæ laborisque suit, Regem Reginanque, ne dissiderent, continere, quam ut antea unirentur, erat. Regina enim jam Regem suspectum habere coeperat; Rex vero muliebrem inconstantiam vereri, ne si diutius illa viveret, non modo interim ipse Regno careret, cui maxime inhiabat, verum etiam largiore temporis intervallo, Reginæ opera successione frustraretur. Non cessabat propterea magnus Senescallus omni studio & industria alteri suspicionem adimere, alteri vero spem bonam facere: sic aliquando inter eos versatus est, ut neutri se suspectum præbuerit. Tandem Rex moræ impatiens, diem, quo Regni successor sieret, prævertere sestinat, Reginamque sub tutelæ nomine suæ ditioni subdere. Itaque deliberanti, quonam modo id assequi potnisset citra majorem tumultum, fuere ex intimis, qui confulerent, si magnum Senescallum antea caperet (in illo enim res omnes inniti ): hoc uno exarmatam Reginam ad eum quibusvis conditionibus deventuram. Aderat confilio opportunitas. Confueverat enim quotidie magnus Senefcallus Regem in Arce convenire, tum gratia, tum si quid dissidiosi inter utrumque Principem exortum esset, ut ipse componeret. Cumque solitum morem servasset, nihil tale veritus, ut qui suturum sibi Regem veneraturus accesserat, vi detentus est. Id ex comitibus unus, qui secum ierant, signis & conjectura prævidens, & Regi, comitibulque equos parari animadvertens, furtim a Regia se proripuit, Reginam propere adiit, nuntiat se facile observasse, magnum Senescallum a Rege esse captum, & ut non obscure conjectari licuit, mox ad ipsam Reginam Arcemque occupandam illum jam jam adfuturum : proinde fibi fuæque vel quamprimum confulat. Feltinantibus ergo , qui illam falvam optabant, periculo imminenti occurrere, ecce Rex adest adeo celeri adventu, ut adita priori Pontis parte, quæ in Urbem emittit, vix Præfedus Arcis alteram partem pontis attollere atque attrahere spatium habuerit. Rex interim interrupta ingrediendi via hærens immotulque, e mœnibus ac propugnaculis faxis impetebatur, adisset que fortasse vitæ periculum (vertere enim per se equum ob angustiam pontis erat difficillimum) ni eques Neapolitanus quidam loris apprehensis, equum ad regressum tuto vertisset. Atque ita discrimen evasit, speque frustratus, unde venerat, non reda, sed per angustas viarum slexuras, infrequentesque usbis partes regressius est; & quod dolo non successerat, id vi aggregredi parat. Interea magnum Senescallum artius servari jubet, oculatamque insiper illi custodiam appositit; quippe bini semper aderant, qui sibi invicem succedentes, quidquid ageret, observatent; quin etiam ne noctu quidem quielcere, ac somnum capere sessent, & sub prætextu ratiocinii insomnem illum macerabant. Auditumque est ab eo, jam liberato, pertimuisse se, ne tali tormento desiceret.

Vallabat interim Rex interiorem Arcis partem, quæ Civitatem spectat (nam illa illi parebat) suo navali milite, quo maxime pollebat; exteriorem vero partem sossa, valloque sepsit, ne vis aliqua externa ad deducendam Reginam erumpere posset. Munitionibus præsidere voluit electam totius Regni sui nobilem manum, quæ eum, ut par erat, magnifice armis equilque, ac cesero ornatu apparatuque instructa sequenta suerat. Anxia Regina, variilque confiliis disquirente, cuinham vires impendenti discrimini mederi possent, perlustratis omnibus unus Ssortia Attendolus par tantæ rei inventus est. Ad hunc itaque statim per id temporis cis Calorem stuvium agro Beneventano hærentem, legantur idonei nobilesque viri, & quorum dictis ob cornen auctoritatem fides haberi possit, eumque Reginæ nomine salutatum rogant, ut velit obsessam suis armis liberare; idque ingenti emolumento, & gloriæ sibi suoque exercitui suturum. Obtulerat insuper magnum Comestabulatum, supremum ex septem Regni Magistratibus, cupas officium sit, omnibus militibus in Regno commorantibus moderari, & equites peditesque illius dicto obedientes esse. Eique etiam oppida fortunalque plurimas polliciti funt, Reginamque effecturam, ut iple inter maximos Regni Principes annumerari merito possit. Lætus conditiones arripuit, beneque sperare, qui eam, remque suam salvam vellent, hortaur; brevique se talem operam navaturum promittit, cujus & hostes poeniteat, & per quam Regina libera, & domina permanfura st; sibi autem illam longe ampliora pollicitis debituram, se esse curaturum. Proxima igitur noche de prima vigilia movit; neque impedimenta, aut' farcinæ morabantur, quin expeditissimus graderetur. Ductabat enim exercitum vetere militia duratum, frondeisque tentoriis uti solitum, & humi somnum cibemque capere assuetum. Ante quartam vigiliam prope Acerras substitut, ubi tantisper moratus, dum milites corpora curarent, & iplos ad pugnam hortaretur, quibus dum additerant, advenisse tempus, inquit, quod aliquando optare forfican pouerant , sperare autem minime potuissent : non

votis illud, non supplicationibus obventum, sed Dei munere oblatum, & quo tantos labores, indigentias, vulnera, & sociorum cades, aliaque multa incommoda, qua diutius perpessi fuerant, quaque hactenus aut propter hostium, aut locorum ignobilitatem sepulta, & quast non facta silebantur, hoc uno certamine, si præsagientibus animis credere velimus, victoriam dicere possumus, & cum se in lucem nomenque dabit, nos potioribus opibus & spoliis ditabit, augebitque, & laude nobiliores reddiderit. Quippe direpturi sumus Regium exercitum; nobilem illum quidem, ac divitem exhibiturum nobis plus opum, quam discriminis aut vulnerum; qui etsi generosi alacresque sint, novimus tamen disciplinæ militaris ignaros, laborique insuetos, famis frigorisque impatientes, quæ solent esse virtutum subsidia. Irent ergo bene, Deo juvante, & sui similes, eosque suo duci se præstarent, quos multis prœliis pro longe minori emolumento & gloria sape certare vidiffet. Quod ad se attinet, eo se ordine arteque ducturum, ut boni ductoris officium desideraturi non sint. Ipsi vero sciant, uno si tantum illu hostem viriliter impetant, hostilemque impetum semel con-

stanterque suscipiant, ingenue sibi persuadeant se vicisse.

Ducis verba alacri clamore accepta victoriæ fiduciam oflendere. Strictis ergo ordinibus in hoftes ire pergunt, petentibufque militibus figna quædam, aut fymbola, quibus inter pugnandum se hostesque discernerent, ut quem serirent, quemque vitarent, dignoscere possent: in promptu est, inquit, herbis, aut vepribus, aut dumis, aut aliquo duriori ramusculo se quisque vestrum insigniat, utpote e nemore venientem : satis enim nos fortuna discernit. Quippe quot bene sericatos, ardenti purpura indutos, torquibus ornatos, phaleratisque equis insidentes conspexeritis, hos strictis mucronibus, infensisque cuspidibus petite, vulnerate, urgendo sternite. Ingentis animi illis verba Ducis fuerunt; sicque agmine composito, & ad subita omnia parato, in hofles pergunt. Resciverant jam Aragones, qui munitionibus præsidebant, hostem jam dudum se offerre, & ne timiditatis arguerentur, fimul & ut hosfium humilitatem præsua nobilitate contemnentes proderent, in patentem viam decertaturi prodierunt. Ubi ad manus deventum est, dedere specimen generolæ conditionis, Regiæque educationis, din fortiter pugnam fublimentes. Quod animadvertens Sfortia, immissa veteranorum turma per callem hoshibus inobservatum, sibi utpote regionis gnaro bene notum, pugnantes a munitionibus intercipit, iple suos a fronte impetu vehementiori urgere hostem imperat. Aragonii verentes intercludi, dum se ad munitiones recipere conantur, instante holle, obstructoque ad foros itinere, perpauci evalere. Man xima par, & nobiliffirma capitur, munitiones dejiciuntur, Arch liber adins datur. Jamque per vias Civitatis vicatim pugnabatur; navalis enim miles per angustias vicorum pervagari equitem non libere linebat. Maxime cum venum est ad iniimas Urbis partes, novæ Arcis coronzo propinquiores, ibi Sfortiadæ insequi desliterunt, & nequidquam proficientem equitein, & in maximo periculo versantem, Ssortia retraxit Arcem Capuanam versus: unde exemtam Reginam, qui ei favebant, Aversam deduxerunt, ne forte iterum periculum fubiret. Rex vero cum neque præsidii satis ad uttandam Urbem, neque equitem ad eruptionem in hostes faciendam pollentem haberet, suos recensendo reperit se paene dissolutum, Regnumque sum velut exanime corpus, Proceribus sere cundis bello captis, & custodia detentis. Ergo ad Reginam de captivorum commutatione misit, cui post aliquas oblatas & utrinque rejectas conditiones. tandem Rex, licet invitus, assensus est, ut magnum Senescallum pro maxima detentorum Procerum parte commutaret, inter quos, & Comites, & Marchiones, & Duces fuere nonnulli. Quanti autem constitit illa redemtio, oppida, quæ Ssortiæ data sunt pro captivorum cum magno Senescallo commutatione, facile ostendes runt, quippe quæ octoginta millia aureorum summam excesserint. Ad hæc perpauca me de tanto viro Duce Sfortia narranda, mint rei opportunitas, virique alacritas, tum maxime exiltimatio ejus filit Francisci Sfortiæ, quem ipsi Mediolani Ducem vidimus, traxits eumque si fata ad hæc tempora servassent, prosecto hanc nostram Italiam conculcatam, attripam, omnique splendore privatam nequaquam cerneremus. Sed de hoc satis.

Serzanem statim ex captivorum commutatione liberatum, recuperandæ Neapolis cura invasit. Reliquerat enim in ejus præsidio Alphonsus, Celtiberiam repetens, Petrum fraurem, cumque eo Jacobum Caldoram Ducem excellentem, electaque militum manu subnixum. Ex quo igitur magnus Senescalius rarcera
exierat, nil antiquius duxit, quam per paratios utrisque sidos, cum
Caldora agere, ut ad sanitatem rediret, Reginæque Civitatem concederet; quod tandem secit Caldora, causatus ulterius militem stipendio carere non posse, præterisse jam diem præstitutam, qua mittere
illud sex promiserat; nes posse amplius samelico militi verba daris
quin etiam per cives suos, qui apud Reginam morabantur, quosidie
sollicitari, insuper samem, & obsidionem ossentari; nosse vulgi se

ingenium, & levitatem: proinde optimum videri, Petrum Regis fratrem cum suis omnibus, reque salva incolumem abire, prinsquam, incommodi aliquid patiatur, cui a se minime obviam iri possit. Veritus itaque Regis frater, ne mens Caldoræ in pejus vertereur, expectato citius triremes conscendit, in Siciliamque navigavit. Sic Civitas in Reginæ potestatem rediit. Serzan duplicis necessitudinis vinculo Caldoræ committitur; uterque enim utriusque filio suam filiam sponder, Restabat, quoniam Regina post irrita Alphonsi tentamina animum ab eo alienaverat, & ad Andegavensem verterat, ne sublato æmulo, Ludovicus iter, quod Alphonsus præpropere regnandi cupidine ostenderat, & ipse teneret .... Arces, quæ Alphonso traditæ fuerant, ab eodem detineri; sieque Ludovicum, ne quid infolentius molireux, eadem ratione continendum esse. Liberare se inter utrumque pro incolumitate, ac fortuna Dominac fuæ necesse erat, .... propensior tamen ad Ludovici partes, quem a Regina adoptatum jam noverat, unde etiam ad moderandam Calabriam millus fuerat. Observabat jam ipfe Ludovicum, fed curarum fumma erat, ne vivens Regina Regno ejiceretur, cujus cautelæ caput erat, neutrum, scilicet Alphonfum, aut Ludovicum interim fine spe & metu degere. Regina igitur Neapolim reversa Conventus habuit, quibus Ludovicum Andegavensem filium in adoptionem acceptum, ac Regni successorem pronuntiavit; atque ita illius res, & negotia Serzan amplecti coepit, utpote futuri sibi Regis. Interim affinitatem iniit cum Principe Tarentino, suam filiam Gabrieli Ursino, ejuldem Principis fratri germano, carenti liberis successuro, matrimonio jungens. Adeo milite, opibus, & affinitate creverat, ut eum futurum Regem crederent omnes, quem ipse præoptasset. Inde ferunt, Ludovicum, ut certior de Regni successione fieret, Serzanis filiam in matrimonium petifile; quo audito, velut subiratus aliquantisper obmutuit, deinde scire, se non a Rege natum. neque Reges genuisse. Hanc igitur mentem averteret Deus, & quam semper habuerit, confirmet, qua perpetuo parere Regibus fuis fideliter decrevisset; satis sibi superque suturum, si Andegavenles inter caros amicos habeat; fin autem propentius ad libit obsequendum se habiturum Regnum ea affinitate putet, sciat nullo arctiori vinculo confirmari posse, quam quo Regina illum In filium successoremque adoptaverit; se penitus illi deditum & obsequentem fore, servet modo benevolentiam Reginze Matris, quod summopere eum facere hortaretur & supplicaret: de se

autem sidam spent habeat, sidumque habiturum militem, Arces, amicitialque sus; hos unum speciare, ut ipse post Reginæ obitum pacaum integrumque Regnum accipiat: quod libentius faciliusque se præstiturum devoti, quam soceri nomine pro certo habeat. Hæc pro tempore provisa, & de commeatu term marique apportando, utque Fisci reditus & vestigalia citra quere las minimumque gravamen exigerentur; quin etiam de successore Regni publicatum: quæ res minime suspensas hominum mentes tenebat.

Ratus igitur Serzan poll tot perfundos labores, & superata pericula quietius vivere, remque ociolius administrare, quod minime expedabatur, exorum est. Coeperat jam Regina, secura, ac tantis periculis libera, aures Serzani detrahentibus obtréclantibulque præbere; inter quos delatorum princeps Ducissa quædant Reginæ affinis, præserim non ita ceteris ad Reginam aditu patente, suggerebat, eam vanum jam & suile Regine habere nomen; vires autem potentiamque penes magnum Senescallum es le, quem viderent milite proprio, Arcibus, pecuniz, affinitatibulque pollere; a quo beneficia, honores, insuper criminum impunitates condonentur; tametli Reginæ nomen fublicriptionibus apponatur, scire tamen omnes, illius esse manus; eumque jant in tantant superbiam arrogantiamque devenisse, ut etiam suis gravis esse cosperit. A Proceribus Regni & Ducibus frequentius ædes illius, quant Reginæ observari, invidiose ab omnibus conspici. Hæc præcipus deferebantur ab his, qui decus & honorem Dominae fibi cordi esse videri volebant. Quae omnia, etsi vana novisset ab invidis & malevolis objectari, tamen muliebri ingenio, inconstantique animo, & novitatibus gaudense, libenter admittens, animum detractoribus faciebat perora in dies deferendi. Valuere postremo tantum criminationes, etfi fallæ, per Ducissam illam, temporis occasione captata, quod facilimum erat, eadem mensa cut biculoque utenti, ut Regina optare se diceret hominis audaciam retundi, & potentize opinionem infringi: quòd quidem tunc laus vilum ell a Regina extoriille. Non diu poll eadem semena Reginam adiit, satisque in his, quae ejus Majes las innuerat de vi minuenda, deprimendoque faltu magni Senes scalli, consultanim; & modum, qui periculum ipsi Reginte, ceterisque machinatoribus non afferret, reperiti, si ipse liber incoiumisque evaderet : proinde illum aut capi, aut occidi apos tere, ut le non tantum voti compotem faciat; sed etiam mant

præstet. Forte emm resciri rem tot viris agitatam posse, & de ipsa reliquisque consciis male actum iri. Cut Regina, nullo modo velle, nec assentiri, virum, qui tanta pro salute sua dignitateque tuenda egisset, perpessusque foret, occidi: quod maxime caverent, ne in iram indignationemque suam incidere vellent; darent modo operam, & citra mortem corporisque injuriam patrarent facinus: sic enim noverit, Dominam se habere, & trastabiliorem suturum. Hæc mandasse, post Serzanis mortem publica concione patesacum est. Degener prorsus Reginæ, & improvidum mandatum; nam quem capi permittebat, occidi vetabat. Nemo enim consciorum, nisi illo mortuo, quamvis capto, se vi-

durum sperabat.

Disquirentibus itaque perpetrandi scelus opportunitatem, visum est facinus aggredi præstituto die, quo silius uxorem dudurus erat . Milerat enim Caldora Mariam filiam Trajano magni Senefcalli filio matrimoniali thoro jungendam; fed pompam & celebritatem sponsalium Regina suo nomine in Arce Capuana continuis octo diebus indixerat, quorum pars militaribus ludis ( quos Clostrales sua quadam derivatione , Hermolaus Barbarus dici existimat) consumebatur; pars saltationibus & choreis, Regalibulque commessationibus, quibus universa Civitas accipiebatur; interliti funt & ludi pegmatibus ducendis, adeo ut nullus præfinitorum dierum recenti aliquo læto jucundoque spedaculo yacaret. Itaque ipsum huic uni maxima sollicitudine intentum, securum præterea, lætumque tum officiorum omnifariam sibi exhibitorum, præcipueque spe successuræ prolis ( nam unicus erat filius Trajanus, qui tunc uxori jungendus erat), his de causis, utpote incautum, nihilque tale suspicantem, commodius aggredi posse rati; quamvis non desuerint, qui illi nuntiarent, vidisse apud se invidos & malevolos ejus, signa & conventicula quædam prætendentia in illum aliquid mali; quibus respondit, nihil facere se invidorum vires atque conventus, salva Reginæ gratia & fide, de qua adeo benemeritus erat, ut pro comperto habeat, neminem sibi esse verendum. Itaque stamisse potius ab ea, si res possulet, decipi, quam desicere. Quin etiam puero ingenuo, qui se dixerat deprehendisse carnes, victuique necessaria plura, quam familiæ debeantur, in domos suspectorum inserri colaphum inflixit, petereque ludum justit, nec ætate sua majora perquireret. Ut autem conspirantes commodius scelus peragetent, paucis ante diebus divulgaverunt, Reginam custoditam ac non

non liberam detineri, quamdiu Arci Præsedus magni Senescalli intimus, & amicus esset. Ille autem ubi hoc rescivit, ut suspicionem deleret, Præsectum amovit, Reginamque precatus est, ut quem vellet, suffici ediceret. Conditione accepta, Ducissa illa incendii sax, ac totius mali princeps, hominem sibi deditum Arci præsiciendum curavit, cui injunctum est, aditum præstare die noctuque sine cunctatione liberum viris scelus patraturis, quorum nomina ex composito mihi subticentur, cum propositum sit nemini tanti sceleris notam ingerere, nec cicatrices jam obdudas refricare. Sit hoc dixisse satis, plerosque ab eo ad honores. evedos, & nonnullos eo favente impunitate donatos, olimque perduellionis crimine damnatos extitulle, qui nocte, qua peractum est scelus, apud ipsum inter affines, gentilesque cocnarint, quique ea velle induti, qua magni Senescalli comites a ceteris dignosci soliti erant, eum vulneribus impetere non dubitaverint. Quorum nepotes, nos ipli audivimus ingenue fateri, le paupertate atque egestate, innumerisque malis nullam aliam ob culpam conflictatos esse, nisi quod a majoribus suis homini Principi, deque illis benemerito, indigna mors illata fuerit.

Biduo itaque, antequam odo nuptiarum dies præstituti sinirentur, cum magnus Senescallus desaugatus & gratulantium admissione, & alacritate animi, ut quietus pernodaret, in domum suam ire pergeret, inter eundum occurrit ei, qui muntiaret, Trajanum filium quieti se tradidisse, ibique ab omnibus sideri. Quapropter versus ad comites: Sinamus, inquit (nec simus importuni) potius adolescentem somno & quiete reparare vires 3 quin revertamur in Arcem ad solitum cubile. Atque ita trahen-te vi illa, quæcumque suerit, coelesti, ad sedem reversus est. Non visum est conjuratis ulterius differre facinus, non aliàs tot occasionibus tam opportunis, & casus adversos timentibus ab eis, qui rem deserrent, & discrimen in eorum capita dessecrent. Octavo igitur Kalendas Septembris intempella nocte, quæ Divi Ludovici diem sessum & celebrationem præcedit, conspirati, quos Præsecus Arcis tacite admiserat, arripiunt puerum ministrare solitum Reginæ in abaci expositorii curandi officio ( unde magno Senescallo probe notus ), eumque secum ire pavidum ao lacrymabundum cogunt, ut illum accersat, Reginæque ex dessuxu capitis animam agenti præsto adesse velit, quem renuentem invitumque trahunt ad cubiculi fores, pugionibulque jugulum intentantes mortem minantur, ni taceat, ac justa exequatur. Itaque, quod simulasse jusserant, vero timore expressit, conceptisque verbis magnum Senescallum voce pavida ac tremula excitavit. Ad cujus vocem, heu domina, exclamavit, jussique puerum assurgere, nuntiumque intromittere, ut inter vestiendum res exactius nosceretur. Puer dum januam subaperiret, specians armorum splendorem, & cœtum hominum loco & tempore majorem, exclamavit armatos esse. Ad quem Dominus, claude, claude, inquit, gladium, qui ad caput dependebat, arripiens. Interim semiapertam januam impulsu præcludi non sinunt, illumque circumdant strator exilientem, quem undique impetentes multis consodiunt vulneribus; atque ita nihis se indignum nec questus, nec precatus, occubuit. Intersectores etiam mortuo repetitis vulneribus insultasse fama suit.

Relicto cadavere illico nuntios ad filium, germanum, amicos cundos, denique aliqua necessitudine ei conjundos miserunt, ad eum, quem jam exanimem reliquerant, evocatos, quos omnes, ubi advenerunt, in carcerem detrufere. Jacuit eodem cubiculo cadaver in ferum fequentis dier, quod Fratres Heremitani Templum Divi Joannis ad Carbonariam incolentes, in quos Serzan multa beneficia contulerat, multis accensis funalibus extulere, inque nobili illo Sacello, quod fibi vivens construxerat, conditus est. Hic tanti viri, deque patria optime meriti, vitæ finis fuit. Non omittendum tamen puto, quominus ostendam, quænam suerit in tali facinore Reginæ mens. Mane enim, ne quid turbarum oriretur ex tanti viri cæde, quamvis omnes illius propinquos, aut aliqua amicitize vel beneficii necessitudine conjunctos eadem node falso magni Senescalli nomine accersitos vindos detinerent, propter popularem tamen erga illum benevolentiam, ob regimen, quo in omnes justissime utebatur, ne memoria tanti viri amissi aliquid tumultus concitaret, concionem babere placuit. Cumque Regina præsidente unus ex consciis verba faceret ; nihilque haberet, quo nomen tam præcellentis viri tam integrum clarumque obumbrari posset, vim suæ orationis in illius potentiam, fuperbiam, arrogantiamque fallo exacuit; eumque ad id jam devenisse dicebet, ut non modo populum & Equites, sed etiam Proceres, iplamque Reginam despicabiles haberet. Quare veritam Reginam, ne hominis potentia ac superbia in sui discrimen ulterius progrederetur, justisse illum occidi: quod verbum cum Regina audisset, subtraxisse vultum dicitur, ac dicentem torve respiciens: Mentiris, inquit. Capi enim, non interfici jusseram. Aď

Ad gram conversors ille: Verum inquis Domina; sed dum cai peretur, at per vim elabi contenderet, occifus est. Erat Setzan, cum talia perpessus est, intra sexagesimum ætatis annum: statura suit eminenti, membris inter se bene cohærentibus; gradiebatur ereda cervice, ore, obtutu, sermonisque gravitate Majestatem Regiam præseserens. Veste utebatur quotidie, aut ololerica, aut auro distincta, eleganti plerumque novitate, sua tum gravitati, tum fortunae accomoda. Arma, & equi, reliquisque ad res bellicas apparatus, quo potissimum delectabatur, in admirationem conspiciebantur. Aulæis, argento, & reliquo supellectilis ornam, etsi pretioso uteretur, morose tamen nitido atque disposito gaudebat. Continentiam ejus vita functi laudare superfluum ducimus, cum ætate omni, ac postremo sexagenarius vixerit, omnium judicio, omnis generis libidiois expers, & qui cassitatem conjugie pie sandieque ad moreem usque servaverit. Sed invidia, quæ summa petit sastigia, talem virum perdidit, & Regni iniquum fatum. Quod Laurentii Vallee insignis doctrinae viri spectabili illius mausokeo carmine insculpto elegantistimo, prout legentibus liquere potest omnibus, verius ac significantius ollenditur. Non tamen ab re fnerft infignia quaedam moderationis ejus, & prudentize documenta subnectere.

Ludovicus enim Andegavensium Dux, quod superius insemimus, cum adoptari a Regina, ut succederet Regno, maxime cuperet, idque quonam modo pollet affequi meditaretur, sperans rem facilius perfici posse, sideliusque servari, si magno Senescallo affinitate jungeretur: per utriusque fidissimos illius filiam sibi matrimonio jungi postulavit, quasi pro comperto habens, illum sibentiffime assensurum. Quibus ille ait, ingentes gratias se Ludovico habere, illique luo agi nomine summopere precari; attamen sui le memorem esse, neque se Rege natum, neque Regis filiam gennisse; ideoque tanto Principi officio & obsequio le adduci malle, quam affinitate jungi. Ea in re fuam pro viribus opean przestiturum, per quam apud itkum perpetuam gratiam speraret. Desineret ergo de affinitate agere cum eo, quem fibi devotum & obsequentem experimento brevi perspecturus sq. hem cum Regina cum titulo Principatus Capute insignivisset, diplomataque ac privilegia illi confecisset, quitous ei & Civitatis dominium, & Arcis tradidiffet, ille autem nollet se Capuse Principem appellari, a propinquis & necessariis increpans est incufantibus, quod nuncupationem tam præclaræ dignitatis afpemareut. Quare illum non desiere orare & obsectare, ut Principem se Capuæ appellari pateretur, cum jure deberet & posset, nec se samiliamque suam tam eximit Principatus honore fraudatet. Ad quos subridens primo, deinde fronte obducta: Falsa, inquit, vos ambitio ne fallat, meque vobiscum perdat, tutius est pravidere. Probe enim nostis Capuæ opportunitatem, quantique eam semper secerint Reges, vulgoque Regni clavem dici. Me vero Regem fore etsi nonnulli polliceantur, modestia tamen & natura dehortantur, & ne optem, suadent. Ego si Capuæ dominari pergam, ingentem me constaturum apud venturum Regem invidiam certo scio. Sin autem illam tradere voluero, quod futurum judico, ademto Principis titulo; hoc sine meo exauctoramento & ignominia non sieret. Ergo integrum mihi servavi sine nominis diminutione apud futurum Regem illam deponere: quare, & reliquis nostris officiis gratiam Principis conciliare, & Regno quietem consirmare, honesta conjectu-

ra providendum mihi effe existimavi.

Hæc denique habui, amatissime Princeps, quæ ad te de Serzanis magni Senescalli hujus Regni proavi tui illustrissimi vita, majori fide, quam eloquentia perscriberem. Unde meus in te amor facile perspici potest, cum ad scribendum me etiam verentem impulerit, ne tanti viri gloriam exili a me stylo editam deprimerem , quod profecto pauci etiam disertissimi pari facundia confequi potuissent. Malui itaque tanti Proavi oblivioni occurrere, & aliqua ex parte illius exemplis te juvare, quamvis per te satis studiosus ornatusque habearis. Consultius itaque talia haberi de eo, quam nulla, visum est; & tibi vel ob hoc gratum fecisse cum noveris, quemadmodum fortunis & Principatu te, ut verum heredem, ita etiam moribus & vitæ, ad quæ præcipue tenebaris, ultro satisfecisse. Lege ergo, & rem samiliæ inlignem, tibi præcipue fortalle utilem, evolvito. Invenies equidem in Proavo tuo perpetuum quoddam cum fortuna Iudamen, eamque una cum invidis atque æmulis sæpius virtute superaffe. Quod autem visus sit morte indecenti moribus, & peractæ vitæ occubuisse, minus mirum est, quando & hujusmodi plerumque exitu viri in omni ævo excellentes vitam clauserint; quippe qui diligentius decorem, quam vitam custodire decrevisfent, maluerintque quos in le conspirasse cognoverant, substinere, quam aut falso delatos, aut poenitentia ductos, Tyrannorum more parricidiis prævenire. Cum præterea quicumque nimium -sudium in vita propaganda ponere soliti sunt, minime magnum alialiquid meditari, aut perficere possint. Hujus autem Principis integritatis fideique documentum maximum haberi potterit, quod cum tot in necem direptionemque illius convenerint, nemo tamen aulus sit, aut majestatis, aut criminis alicujus salsò vel sido arcestere, quo illum merito cæsum, & se jure ejus sortunas occupalle tellaretur. Tantum claritas sinceritasque viri valuit, ut cujus corpus livor perfodere potuit, partam tamen gloriam & decus attingere minime valuerit. Cernis enim sublimitatem, ad quam virtus Proavum tuum extulerit; velim tamen, per quos laborum discriminumque gradus ascenderit, simul memineris. Quippe nullum laboris aut discriminis genus invenies, quod non ille pro fide decoreque Cervando pertulerit, perpetuo laboraverit, exulaverit, insuper captus detentusque suerit, denique & mortem immeritam obierit. Hæc tibi scribens nota esse volui, ut ejus nomen & rem tanto diligentius, & majori cura serves & augeas, quanto pretioliori mercede comparata fuisse tu non nescis. Erit non minus & officii & gratitudinis, non tantum nomen & gloriam tueri, verum & monumenta, constructionesque, & adificia tam facris locis dicata, quam etiam humanis ufibus constructa, curare ne collabantur & desint, sed juxta humanas vires & providentiam quam diutissime perennent, possquam seme piternum aliquid mortalibus negatum est.



## JO. BAPTISTÆ

S P I N E L L I CARIATI COMITIS

V I T A

# TRISTANO CARACCIOLO.

M Erito profecto Justitiæ moralium tractatores primum tribuere locum, non modo ei, quam legitimam vocant, reliquas omnes in se continenti, sed uni illi ex quatuor maxime, quarn Æquitatem plerique nuncupant; est enim pacis concordiarumque effectrix & conservatrix, scelerumque expultrix; per eam name que quisque suum tuto possider, amissumque recuperare sperat. Illa etenim est, quæ noctis tenebras disterminat, lucisque instar viantes securos illæsosque ducit, & inter maximos, summos, & imos; potentes, & imbecilles; Regem, & populum, æqualitatis modum invenit. Veneranda prorsus virtus, & numinis vice co-Ienda, quæ quotidie humano generi tot beneficia præstare dignoscitur, maxime quod si forte secus evenerit, inculpata nihilominus in sua majestate residebit. Ex hoc tam lucidissimo, beneficoque fonte non modo multi rivi, sed etiam perpetui amnes acl nos instruendos emanant. Gratitudines non minus censeri debent, quæ Beneficentiæ, Justitiæ asseclæ, respondent; ea namque est, quæ promerentibus gratias habere, & agere jubet; quippe quæ

reddere non valemus, memoria jugi accepta beneficia repensamus. Onare opportunum est, si quando facultas aderit, nos gratos facto oftendere; fin antem memoria servare: sic enim promtiores ad elargiendum muiscos speramous, quando non incassium sua se esfusivos vident, quidquid gratias agentium causa agere noscuntur. Invitant enim divites ad donandum ( quod maxime indigentium interest), cum exemplo fint, non defuturos, qui acceptorum recordentur, paratique sint ad redhibitionem qualemcumque. Non autem talione beneficia rependere oportet, sed etiam qui illorum meminent, grati nomen non amittet. Indicat enim, cum opportunitas apparnerit, quod animo gerebat, re oftendere. Non abs re ergo tantopere laudata est hæc Justitiæ pars. Igitur postquam honestissimum, & mortalium generi, ut ita dixerim, neceffarium oftenderim, nos gratos, ut fupra memoravi, acceptorum, & jugi illorum in ruminatione atque commemoratione else cognoscimus: semper diem opperior, quo ut debeo, & maxime opto, factis recompensem. Sed postquam illum tamdiu expedatum non apparuisse compererim, ne tantum animo gratus videar, conabor, qui sim, foris ossendere. Tentabo igitur (quod erit auro argentoque, quibus minime indiges, carius tibi forfan & acceptius) me redimere. Cum ergo fit hujus Virtutis debita sudiose Juvenibus, & munerum conditiones explentibus, impendere, multo magis iis prællandum dignoscimus, quibus peculiaris sanguinis necessitudo & affinitas nos copulavit, nec omnium. quorum notiores sunt virtutes, & mores laudabiliores; sed etiam ex iis habere delectum oportet; ne temere gratiam effudisse, aut perperam collocalle æstimemur, nec minus iis rebus grati simus, quam maxime accepturos deceant, & exhibituros. Itaque ribi Ferdinando Spinello, nepoti carillimo, patris tui natales, mores, & acta describere operæ pretium sum ratus; faciet enim hoe qualitercumque editum, ad nominis ejus claritatem, tuique profe-Elim, cum te noveris tam proximo & hereditario exemplari di-Arichum ad imitandum; quod si non seceris, & ingrati omnino & mali nomen affequeris: quod abhuturum speramus, quinimo sepræsentaturum paternos mores, natalis & educatio pollicentur.

Nostra hac Civitate Spinellorum gens nobilis semper habita est, interque primores regionis suas, publicis in rebus curandis, sere ex hac Familia vetustissima præsuerunt, & intersunt. Antiqua ex nobilitatis serie Trojanus genus duxit, miles siquidem auratus, & oppidorum Dominus, meruit sub Alphonso Arago-

num Rege I. mox sub Ferdinando Alphonsi filio, cujus Regni laboriosior aditus suit, militare. Hoc in bello non modo voluntarii, sed factiosi partes secutus, nil suit, quod pro illarum vidoria non libenter ausus suerit, & pertulerit. Postquam domum composuit, facultatesque paravit, quibus se familiamque alere posset ingenue, poscentibus annis uxorem duxit Mariam Caracciolam, nobili genere & honestate præcipuam, ex qua liberos plures mares, & feminas tulit. Statu in hoc decessit, curamque domus, & infantilis familiæ uxor accepit; cumque perspexisset fagax matrona liberòrum numerum patrimonio esse pergravem, statuit, illos tempestive ad mores, opesque parandas dividere. Itaque alios ad Aulam, Principumque obsequium admovit; alios militiæ Rhodiensi adscripsit; nonnullos domus curæ servavit. Similiter et feminas nonnullas perpetuæ virginitatis voto, probatis in Religionibus initiari curavit, alias laudabili matrimonio adunxit.

Hunc autem, de quo dicturi fumus, Joannem Baptislam patrem tuum, tertio ex maribus loco natum, indolem ejus egregiam cum prævidiffet, & rem quantamvis arduam ad peragendam aptum, decrevit legibus, civilique Juri mancipare. Cumque adeptis Grammaticæ documentis, ludum Juris ingressus fuisset, adeo illi incubuit, ut multos, qui ante studuerant, ingenio & assiduitate præcederet; quæ ea fuit, ut per se, ut mos erat, Professoris dica perscriberet tanta diligentia, ut ne syllaba quidem excideret. Nihilominus inter tot difficultates Officium Domini edidicit, adeoque persolvit, ut deinceps inter tot curas læ tas adversasque, dies non exciderit, quin memoriter id celebraverit. Inter contubernales ejusdem professionis ea humanitate morumque facilitate vivebat, ut multos advenas ad sui consortium evocarit, repetens illis, fr. que forte ex lectione non intellexissent; cosque a lascivis improbisque moribus non minus oratione, quam exemplo, amovebat. Ipse adolescentulus cum esset penitus uni studio se addixit: nihil, quod illud interrumpere posset, nec animo, nec opere meditabatur. Hac igitur assiduis tate, & morum continentia effecit, ut ante speratum tempus dodorari dignus haberetur. Quare Patres, quibus hoc munus incumbit, respectu magis scientiæ, & ingenii acuminis, quam ætatis, Doctoratus illi tribuere infignia, approbantibus cunciis, qui ex Collegio erant, asserentibusque neminem ex Gymnasso Bono. niensi, aut quovis alio loco, tantam juris scientiam attulisse, quanmantam hic Neapoli sibi in Paeria comparasset. Illico acceptis indignibus, & fama pervulgata, Patronum & Advocatum se liriganium prabere, clientumque multitudo memor celebrati studentis nominis, ad eum venire studuit, suamque operam posoere. Qui nullius rejedo patrocinio (modo causam justam afferrent) illos es fide ac diligentia defendit, ut raro, aut nunquam sententiam suis adversam partibus retulerit. Quin et si sorte litem aliquam in Fiscum protegendam deserrent, ea constantia & moderatione tutabatur, ut nec Fisci tutores gravari possent imporamitate aut insolentia, nec Clientes, quin diligenter viriliterque suam rem desenderit. In dies magis magisque ad eum turba confluebat, mm cognita hominis peritia & sedulitate, tum propur salarii modestiam; quibus rebus evenit, ut multi, non tamen litigantes, illum annua mercede ad fortuitas lites libi paraverint. Erat enim ei ingenii facilitas, eloquiique affabilitas, ut non modo iis, quos defendebat, sed etiam quibus adversabatur gratus esset, etenim omni convicio in disputando abstinebat. Sumebat autem inopum caulas gratis, appebatque non minori studio, quam divitum, imo attentius, cum mera caritate facere. & talibus sua opera jus dici summopere lætaretur. Fundus est Patroni munere aliquot annis, quibus rem suam augere coepit; sed nomen magis augebatur. Suas fortunas, & inlignia fore majora sperans, patrimoni fortem germanis donavit; & ne forte exheredans videretur, domus, quæ communis erat, portiunculam retimit, quam deinde omnem sibi vendicavit. Hoe in statu, ne propter ætatem forte lasciviret, & cura domus a studio & prorectione indigentium evocareur, tempessivum visum est uscorem, quæ rem domesticam curaret, & se liberiorem ad negotia præstaret, jam ducere. Duxit enim Liviam Caracciolam nobili genere, honestisque parentibus natam, somam absque honestatis præjudicio prælerentem.

Rex ergo cum cognovisset, hunc tam abstinenter sideliterque advocationes peregisse, summamque diligentiam, jurisque peritiam in homine intellexisset, simul memor paternorum obsequiorum, que sectari silium videbat: sategit, illum in Patres supremi Considii, quarrivis juvenem admodum, moribus tamen de scientia provesum, cooptare: quod prosesto socisse, experta industria se severitate, munquam prenituit. Fuit inter collegas essi junior, non samen auctoritate se gratia minor, quas summa issorum beservolentia augebat. Quippe si quid cum Rege transigendum so-

re, unus erat, qui pro multis intercederet; & aut nunquam; aut raro, quæ pollulaiset, ei negabantur: ea vero modesia poscebat, ut magis collegas negatæ rei sætitia afficeret, quam
moestitia contristaretur. Lætabantur plurimum plerique sitigantium, qui suas causas illi delegatas cognoscerent; pro comperto enim habebant, nulla vi, non precibus, nec etiam præmio
a rectitudine diversurum. Insuper videbant, qua vigilantia, studioque curaret, ne sites dimins protraherentur, adeo sibi commissis omni nisu incumbebat, ut brevi expedirentur, parcere intendens labori & impensis disceptantium. Sæpe prævidens prolixitatem rei, dubiamque causam non tam cito siniendam, modo hunc, modo illum adversariorum dubio eventu deterrebat,
modo inconstanti specula animabat, eorumque arbiter ac mediator
conventionis existebat, quæ citra ambitum & corruptionem a-

gitare animadvertebatur.

Cum ergo viri satis perspeda dodrina & intregritas esset Principi, illumque aliquandiu fumma cum laude fua perfunctum esse munera, dispexisser, naturamque & mores majoribus apta rebus; flatuit magis arduis negotiis occupare. Intelligebat enim, multos sua sub ditione, qui Consiliarii boni suturi essent, raros autem, qui legationes, & Principum disceptationes sideliter sciteque tractare possent, Itaque cum inter se, Cæsaremque incidissent, quæ disceptanda & decidenda sorent, & propter magnitudinem personarum, distantiamque locorum coire non possent, essetque intermedio opus, hunc elegit, quem ad Cæsarem destinavit, fretus fide, industria, sagacitateque hominis. Quod cum ad peragendum se accingerer, nonnullos e Collegio vetustiores discellium form audivinus moestissime conquerentes, hunc patronum Senatu ( fit quantavis causa ) tunc adimere, maxime autem adversus Consilii Presedum, qui cum aliquid privato loco licenticsius, citra reliquorum judicium, deliberare vellet, hic ille erat, qui occurrere, & vota communia afferre auderet, ejulque voluntati refragari. Admissi igitur eum Cæsar grate & benigne. Scripserat enim nuper ad eum Rex, mittere ad se hominem secreti continentem, & relationis sidissimum; velletque ei credere & sidere: quod profedo experientiam nactus fecit. Etenim apud illum rent injunctam scite solertesque tractavit. Quid autem id fuerit, nordum promulgamm. Audio hoc tantum, quod utrisque Prin-· cipilus fideliter inferviverit; animologie illorum concordes effecerit. Dum illic esse, nastitur domi silia; reliqueras enim gravidam

dam unorem; quæ Isabella appellata est, de cujus honorabili matrimonio suo loco diescur.

Perfedit, que apud Casarem agenda suerant, in Pannoniam perrexit, salutaturus Reginam Ferdinandi Regis patris nomine, illiusque flatum pervestigaturus; simulque suspiciones, quæ inter Pannoniae Regem, Cæsaremque oriri videbantur, prinsquam inolescerent, in discordiamque progrederentur, extingueret: que omnia bono consilio, simulque eventu successere. Dum in Germaniæ partibus adhuc esset, event, ut Ferdinandus Rex suum obiret diem, revocatusque ab Alphonso illius successore, Neapolim rediit, fuitque inter ipfius Consiliarios aliquandiu. Cum ve. ro fama, quæ Ferdinandi tempore pervenerat, jam crebresceret, & quali pro competto haberetur, Gallorum Principem ad perdendum eum se accingere, consederatis sibi Italorum plurimis; nec dum nosceretur, quidnam Veneti acturi essent; audierat enim ipse Alphonsus responsa Regum, & Potentatuum super hoc bello ambigua, pæneque infida: vilium est ergo ad Venetos, nondum tentatos, Oratorem mittere, an posset eos sibi adjungere ad inhibendum Gallorum transitum, & quem consultiorem, quam Joannem Baptistam Spinellum mitteret, non invenit. Qui habito pro temporis reique angustiis commeatu, Venetias pervenit, ibique a Senatu honorifice admissis; audierat enim hujusmodi viri probatum nomen. Ubi caulam Principle sui mittendi eum expofuillet, rationes insuper addidit, quibus ostenderet, quam non modo honeshum, verum etiam necessarium ipsis Venetis ac Regi suo scedus adversus Gallos inire. Quippe jundis viribus facile defaturum animum Gallo Italiam invadendi, & si sorte ausu superbo, ne dicam temerario tentare præsumpsisset, rem ei male infausteque cessiuram. Sin vero disparatos nevisset Italos, res privatas curare, animosque sumere; cum pro comperto haberet, disjunctim singulos proslerni sacillime posse; nec eos fallat, quod tantum adversus Neapolitanorum Regem ire se dictitant, velut ad Regnum jure fibi debisum; facile futurum, Regem suis tautum viribus obnitentem profligare, Regnoque exigere; non tamen hujulmodi victoria se contentum fore, quin & reliquam Italiam spe conciperet. Existimare deberent, Gallorum vim & propinquitatem perquam perniciosam ipsis reliquisque etiam, qui Gallo savissent, futuram. Nec prelumant, gesturos simile cum Gallis belhum, quod hactenus cum Italis, quo prolatando se subinde suzerint; sed expendant, quanta sit Gallorum vis, & opporttunitas nocendi, ni copulato milite, qui satis superque esset; obviaretur. Iis & pluribus alsis rationibus ad soedus perducere non destitit. Tandem cum mensem hoc in negotio trivisset, nihil certi ei responsum est, sed per ambages trahebatur. Itaque ad Regem-revertens, pro auxilio consilium retulit. Suadebant enim Veneti proprias experiri vires, quas quando non suffecisse prospicerent, tunc se indemnitati Regis, & relique Italiæ provifuros.

Interea Gallorum adventus certius afferebatur, Regenque cogebat quamlibet viam, qua se tantas adversus vires, quas etiam affines sui augebant, tutaretur, periclitari. Visum est iterum ad Venetos tentatum mittere, an prospectis Gallorum jam ingruentibus copiis, veriti, ne præsenti opportunitate omissa, & ulterius profligatis rebus, reliqui non fatis effent ad obliftendum hofti, confilium mutaffent, & ita ad fœdus pervenirent. Ex omni igitur Aula hunc, cui hoc munus injungeret, elegit, experientia bene actæ apud eoldem pridem Legationis motus. Quo cum pervenisset, reperit eorum Senatum pæne dissidentem, partem nutu magis quam suffragiis jungere se sœdere Regi, ad distringendum, aut arcendum Gallorum conatum optantem; partem autem maximam & præpotentem, meditantem solita astutia, & neutri se applicare volentem, nihil interim præcise, quod reserret suo Principi, Oratori dabant; quos ne penitus averteret, credere, & spem bonam de ipsis concipere simulabat. Idem ut saceret, Regi suo subinde scribebat, quoniam maxime statui suo conduceret, & facile diu nutantes hactenus Venetorum animos ad se versurum speraret: tali arte, quemadmodum ad suum votum allicere nequibat, ita ne ad Gallos declinarent, non sinebat avertere. Aderant eorum Regis Oratores, idem opportune expolfulantes, magnisque pollicitationibus invitantes, illos ad se trahere non desiflebant.

Interea Gallorum Princeps ingenti numeroque, & robore exercitu Regnum petebat, quotidie se augens Italorum, & desicientium ab Alphonso auxiliis. Nec pauci erant, quos metus id sequi cogeret, jamque etiam Florentini illi se addiderant, & cum Ferdinandus, quem pater in Flaminiam ad obviandum hosti præmiserat, cum antesignanis Gallorum infauste pugnam tentasset, hoc cognito Alphonsus eum revocare stamit: prospiciensque exitium sibi imminere, decrevit Regnum, quod suum erat, Ferdinando silio relinquere; ipse in Hispaniam privatam vitam acturus

abite. Quo peracto, Ferdinandus hujulmodi adepto Regno, hofli, cui par non erat obsistere, cedere neceile habuit, tentatisque nemioniam conditionibus. Neapolim reliquit, quam mox victor ingressis, arque potitus est. Scio antem hos ad nossrum Regnum eventus nunc adversos, nunc secundos ad Historiam pertineres quare ad illos, qui diffusius suoque ordine scripsere, nosse cupientes remitto. Mihi hæc inserere visum est, ut side, perseverantique hominis clarius nihil esse ostenderemus. Qui cum probe calleret, partes profligatas, Regem fugatum, Patriam, domum, juvenemque uxorem, infantes liberos in hostium devenisse manus, & iple Venetiis exul potius, quam Orator videri possets non deseruit tamen præstitam fidem constantissime servare, & Logaum Regium in tam modica re præseserre, partesque pro sortunze iniquitate fulcire. Qua in re leu sagaci prudentia, seu nimio partium affectu, ea promittudine animi rem exacti Regis curavit, ac si pro certo haberet, mox Regnum ad Aragonios rediturum, Erat Venetiis Gallorum Orator, cui bene nota erat hujus nostri prudentia & virtus, quando uterque suo Regi Venetos addere procuraffet. Hic non semel ad Regem Gallorum, ejusque Confilium scripserat, esse Venetiis Joannem Baptistam Spinellum, virum industrium sagacemque, qui optima sinceraque side rem sui Principis ageret; proinde maxime Regis interesse hominem talem ad se suasque partes quavis arte traducere. Quod prosecto sacere non destiterunt, sperantes sortunze savore id sacile suurum. Ouare modo per privatos, modo per Cardinalem unc Consilii Præsidem, admonere exhortari amicos, affines, aliaque necessimdine conjunctos, vellent cum effectu scribere illi, quæ utili-125 sibi foret, deperditis Aragonemibus, ad Gallorum Regis obsemium se conserre; quod honeste sieri posset, pollicentem sibi non modo indulgentiam, & præteritorum oblivionem, sed honores divitialque, ac locum inter suos honestum. Hæc omnia summa fide a suis illi perlata sunt, quibus non illico responsum dabat, dissimulans eorum puntios, ; interdum vero adeo caute ambigueque respondebat, ut speculam illis daret, minime tamen conjectare possent, se a devotione suorum Principum declinare. Verebauer enim, ne suos, qui male a Gassis habebantur, protervo mncio exasperaret, magis tamen, ne sidem labesactare videreeur. Itaque inter utrumque penlitatis verbis se librabat. Evemit tandem, quod ipse prædixerat, ut etiam iis, qui adventus Gallorum causa & sautores suerant, adepto Regno, terrori &

formidini devenisset. Quare ad exigendum Italia Gallorum Res gem, Potentatus Mediolanensis, & Venetus scedere juncti, copias mas eodem loco coegerunt. Quæ cum Carolo Regi rescirentur, approperat in Galliam reverti, veritus ne sibi reditus intercluderetur, in dies augentibus, in unumque se cogentibus sæderatorum copiis. Relido Neapoli præsidio, exercitus magnam partem secum duxit, citato gradu Italia evadere festinans. Occurrere en hostes, ut dissiparent; cumque iis apud Tarum sluvium certatum, utrinque acriter dubioque Marte, & ex utroque exercitu multis desideratis, discessium est. Constat enim, eo in proclio Regem Gallorum etiam alacris militis navasse operam, & sic suum peregisse iter. Rumor erat, illa in pugna Venetorum militem viriliter pugnasse; & si complices idem secissent, sorte Gallus minime evaliflet. Credo enim hoc legentem, quemadmodum gellum sit, nosse cupere, quem, ut superius scripsi, moneo Historiam petere. Ego autem meum servabo tenorem, viri hujus acta describere, quoad etiam facere possim; reliqua tantum leviter, & ubi necessarium duxerim, attingere.

Ferdinandus cum Siciliæ exularet, hunc Legatum fuo nomine Venetiis esse voluerat. Cum vero post discessum Gallici exercitus Neapolim repeteret classe numero navium præstanti, militum autem & propugnatorum manu a Neapolitanis benigne quidem receptus est, desiderio ipsius, sed magis odio Gallorum, nec minus desidia, inertiaque præsidii. Trahit me extra propositum sacti necessitas, posse hoc in redicu Ferdinandi dicere, quam minime & numeri, & conditionis homines fuerint, qui facinus captarint, quantumve in operando reliqua multitudo perpella sit, quamve multi nobilioris notæ, qui voluerint rem sibi adscribi, præmiaque donari, facti periculique penitus extorres. Hæc pauca, verious foedum fortbendum addiacionis vitium, fæpe vel mentactis potentioribus placere studentium, & mentiti minime timentium. Receptus igitur Neapoli Ferdinandus, Arces, quae in Gallorum erant tutela magno præsidio munitæ, obsidebat, ex quibus quæ Nova appellabatut, quotidie & mari per lembos & myoparones infestabat Urbem; & terra per equites, qui in Arcem se receperant, itimera & commeatus obcludebat. Has Regis, & Civitatis angultias prænoscens Orator Venetiis, exorare exhortarique Dominationem illam, vellet prope effectis Ferdinandi rebus suppetias serre; & ne sineret, quod tanto sumu laboreque ad exigendum Italia Gallorum Regem impenderint, munc recuperata NeaNespoli, incallium recidiste. Sic sus persussione rationibus munita exegit, ut classem triginta triremium mitterent, proque summi apparatus classis, ejusque quotidiano impendio, quædam oppida Apuliæ Adriatico imminentia illis pignori dederentur, pado, ut post pacatum Regnum, computatis quæ erogaverant, de per Regem redditis, tenerentur de ipsi similiter pignora restituere.

Dum hac genunum marzelidium noscens, Neapolim desecisse, 'Argemque Novam a Ferdinando oblideri, relictis, quæ inflabant, Urbem recuperare, aut Arcem obsidione liberare comendunt, adjundis plerifque Procesibus fuarum partium studiosis, qui non ad prælium, sed magis ad direptionem, prædamque Neapolitanorum invitabantur: quod volenti accepere animo, secutique sunt. Adventantibus illis, Ferdinandi copiarum pars non infima apud Hebulum, ut transitus inhibereur, occurrit, ubi male ab Aragoniis pugnatum. Profligati omnes, captique sunt quam plurimi, reliqui divisi sugam petivere; integrum hostibus suum consiciendi iter remansit. Quod cum Venetias fama pertulisset prius, mox notitia ad Oratorem pervenisset, quanto in discrimine Regia res esset, ut una, & Urbs maretur, & Arcis obsidium non laxaretur, quo, ut par erat, & re oftensum est, hostes statim perventuros esse: gliscentibus partium malis, cura laborque ipli non minimum accrevere; opertuit, novis & magnis exposcentibus rationibus, Venetos quasi cogere iterum Regi, Neapolique prope obsesso subsidium delegare. Decrevere igitur illius opportuna sedulitate Manuanorum Principem corum ducent, equeltri pedeltrique mann ad Regem mittere. Qui cum venissent, offenderunt hostem, Neapoli nequidquam tentata recessisse, Arcemque, ut repererat, oblessam reliquisse. Hæc inter non satis illi suit labore & periculo Regi suo opitulari; verum & facultatum, quod inerat, exhibere; aureorum enim duo millia, quas fibi ad augendam. vel sublevandam fortunam servaverat, promety ut se juvaret, Regi ipsi danda curavit : qua: postea gratimdine Rex illum duobus oppidis Calabriæ donari voluit. Ferdinandi res, & hujulmodi, & aliis auniliis plerisque in dies prævalebana Verum cum in persequendis hastibus, illosque obsidendo in valeudinem malam ineidisset, nollerque ab corum insedatione desi-Rere, quos deditos emitterer, minime eam curare duxis: quapropter insuperabilis sacta est, delatusqué Neapolita semivivus, biduo ibi mortem chiit, magno civium & alumponum memores lui amem summa expedatione.

Ut ergo decreverat Orator Venetiis ad Regem redire, cum Neapolim venisset, Federicum Ferdinando fratris silio successisse reperit, a quo benignissime susceptus, & ob tot labores, quos in sux samisix obsequiis prosectibusque impenderat, summopere laudatus, quodve tam diuturnam, velut exilium a patria, confanguineorum absentiam tolerasset, ac satis, & tempore, & rebus, tres annos (tot enim Legatus Venetiis exfliterat) gratissime commemorans, optare se ait, illum deinceps Auste laterique suo inhærere, ut diligentiam, caritatemque Aragonum, quam per tpsum foris exhibitam novisset, etiam domi experiretur. Speraverat enim ad quietem laborumque præmia pervenisse, pacato jam Regno, & Federico post mortem Ferdinandi, citra dissidium, aut tumultus in Regem allumto: quod secus contigit. Decreverat enim vis illa, quæcumque fit, variis & dolofis artibus Regnum labefactare, Regemque exigere; cujus rei anxium fuspectumque, amicorum, quibus fidebat, ambiguitas respontionum, quin etiam Pontificis versutia, qui nuper cum coronaverat, reddiderat, adeo ut omne Regni tempus follicitus incertufque exegerit, nec pro animi sententia administrare potuerit. Haud desuit Joannes Baptilla fic perplexo Regi , ac statui ambiguo pro viribus opitulari ; quotidie enim provisiones , ut res dubiæ postulabant , in Confilio fuggerebat tales, quæ nec omnino fuspectos, nec adeo fidentes propalarent, ut libenter dolo machinantium fe submitterent. Hac itaque arte, donec unione illa in Regem coacta; prorumperent, & palain hostes se ostenderent, qui hactenus tam submissim, & sine arbitris facinus meditati suerant, se libravit.

Jam copiæ validissimorum Regum Regnum, terra marique undique cinxerant, Regemque coartaverant, ac velut in arcem in Campaniam adegerant, ecque ad expugnandum properabant. Cumque vires Federici hossissis longe inseriores essent, nec subsidium, qua sperare poterat ex parte, inerat: in consultatione erant, qui ultima experiri consulerent; quorum præcipua erat sententia. Sed quoniam decernere acie militum paucitas inhibebat, decretum est Civitates ad obsidium communire. Hoc in apparatu videre erat solertiam curamque hujusmodi hominis, Spinelli scilicet, modò in mœnibus sarciendis, modò agrestibus, ut se suaque Urbi ingererent, cogendis; nunc rei frumentariæ, se victui instare, nec jumentorum pabula negligere, locosque idoneos ad horrea & senilia etiam deligere. Insuper tum publique, tum privatim hortari ad molas, pistrinaque molienda, ut serte.

forte exterius frumenta moliri nequirent, esset intus consiciendi facultas. Hæc cum quidam amicorum prospicerent, tam accurate solenterque parare, jocando ad eum, Aslum agis, inquiunt, ut quibus campum concessimus, eorum serre obsidionem valeamus, civibus interea omni spe auxilioque destitutis. Ad quos ille, id se agere bene memorem fortunæ casusque volubilitatis, quæ omni in re, præcipue in bello, ostenditur. Quoties enim essetas res vidimus, subitaneo & inexpestato eventu, aut morte alicujus, aut ob quid simile,

vires resumsisse, optatumque ad finem devenisse?

Capua igitur expugnata, hostiliterque direpta, atque omni ex parte pessime habita, decrevit Rex, conditionibus nequidquam tentatis, Neapolim Arcesque hosti tradere, se interim Ænariam recipere, sumturus ibi de reliquo consissium. Multa eum Nobilitas secuta, spectataque inter comites Joannis Baptislæ Spinelli sides & Principis affectio, relinquentis uxorem, liberos, denique cunda in manibus hostium, & eorum hostium, quorum primam insensam immanitatem, sævam & diram hospitalitatem cognoverat, quamque inhumane familiam suam tractaverant. Quid autem expedandum effet, cum hostes iratos ad ultionem accessisse hominis adeo obstinate sibi malevoli prævideret? Attamen inter necessitudinem, & caritatem, primas tulit affectus & devotio partium. Accidit etiam, ut sarcinulæ, quas secum necessario delaturus erat, ad naves cum transportandas præmisisset, diriperentur distraherenturque. Civitati enim nullus erat Magisstratus timor aut reverentia, utpote in similibus evenire so-let, & grassabatur libenter Populus. Is itaque naufragus ad Regem Ischiam pervenit, ubi tantisper moratus, donec Rex, impetrata a partium Ducibus venia, ut ei integrum esset, utri exactorum mallet Principum accedere, elegit Gallorum Regem, præterito Hispano, etti gentili. Scio autem a multis desiderari, cur potius hunc, quam illum præoptaverit; quibus me satis respondisse arbitror, semel & iterum, ut Historiam isla scire cupientes adirent; mihi vero utinam Joannis Baptillæ mores, & gesta solide scripsisse contingat. Ceterum ea tantum levi manu tangam, quantum ad institutum meum neceslaria fore cognovero.

Rex interim mari Gallias ad earum Regem contendit nobili comitatu, quos inter Spinellus hic fuit. Massiliam primo pervenit, ubi nil provisum sibi, aut comitibus invenit. Inde cum Aulam Regemque venerari statuisset, jumentis aut præstinatis, aut

Digitized by Google

conductis ire necesse habuit; ad quem cum pervenisset, nihilominus haud liberalius acceptus; ab ipso enim, quo appulsus die, suis se alere impensis coactus est. Nondum sibi statutum erat annuum salarium, quale nec ut ipsius Federici fortuna indigebat, nec Gallorum Regis opes & potentiam decebat. Erat enim maxima ejus comitum spes, credentium Federicum ipsius Gallorum Regis

auxilio in suum Regnum restituendum.

Ita se habentibus rebus, seu Principis Gallorum suerit inventum, Ferdinandum, quem nuper Federicus pater Calabriæ Ducem nuncupaverat (prærogativa honoris est successuri Regno) seu patris voluntas, ad se in Gallias avertere, qui aptius id ageret, Joannes Baptisla Spinellus præ cundis eligitur; qui citissime ad iter se præparat, magnoque labore tabellarif celeritate id confecit. Ingresso igitur Regno major illum periculi cura incessit; quippe Gallorum partibus, & æque Hispanorum suspectus admittitur. Galli enim vetuerant Neapolim ingredi. Aderant e nofiris delatores, qui venisse illum, aliquid novi moliturum, autumarent; ideoque observandum diligenter, quibuscum versaretur; quique ad eum feribant, literasque recipiant, perserutandum. Quin etiam fuas amicorumque domos ambiendo circuibant, an forte furtim subintrasset. Etsi non ea a Ferdinando Consalvo Hispanorum Regis Duce maximo receptus est acerbitate, minime tamen benigne. Erat enim Tarentum, Ducemque Calabriæ obsidione premens. Qui cum præscripsisset, eum loco sistere, neve ulterius Tarentum versus pergeret, præcidit illi omnem viam, qua per literas aut nuntios mandata patris ad obsessum Ducem perferri possent. Inter consalutationes, quas cum Consalvo egerat, non sinere Ducem ad patrem; etiam tradito Tarento, reportare novit: unde clarius, quod suspicabatur, cernens, & Hispanum, & æque Gallum cupere Calabriæ Ducem in suam quemque ditionem pro pignore & oblide pertrahere, frustraque amplius morari, ea celeritate & labore, quo advenerat, in Galliam reversus est, nuntians Regi, quo in statu rem reperisset, quove reliquisset. Postquam vero Galforum Rex Mediotanum quo eum Federicus maxima spe secutus suerat, reversus suerat, iplumque reduxerat exutum expedatione recuperandi Regni: hoc etiam comites tam nobiles dispicientes, & frustra tempus sele consumere, nec usui Regi suo esse, sed potius oneri propter subventiones, quas illis tribuere necellario haberet e falario tam modico illi proviso. Federicum unanimes adeunt, causamque

fram mæsti dolentesque exponent, quemadmodum ipsius caritate & obsequio domos, facultates, denique & Patriam, quae cuncta compleditur, reliquissent, & res eo perducta sit, ut ipsi inutiles onerolique forent: ne desides inertesque illius res consumerent, optare Majestatis suae grata venia Patriam, resque suas revisere. Sin autem sibi status aliquid emolumenti soret, perlaturos in mortem omnem laborem periculumque, quemadmodum ante digressium statuerant.

Ad quos Rex pauca, spiritum intercludente singultu, & oborientibus lachrymis, nosse se vera & debita postulare; cui si verecundia non obstitusset, tam bene de se meritos dimittere, prosedo obviam obtulisset. Sed quoniam honesta corum postulatio frontem deterusset, benigne commeatum dare, illosque suum concepuum proleggii luadere. Dolere se pro iniquitate sortuna, nequisse corum meritis, & suze gratindini satisfacere. Nihilominus scirent ob obsequia, & exhibitam in se caritatem, semper obgratum fore & esse: quod sequentis formae eventus ostendat. Sperare tamen ob gratiam Gallorum Principis obtenturum, ut Regno Prælidentibus mandando scribar, domos & reliqua, quæ corum sucrant ante sequelam sui ipsius, integra perpetuaque tide restituantur; nec crimini aut invidize habeatur corum obsequium. Quo obtento eos dimilit non citra utrorumque mœstitiam, & etiam lachrymas, quorum maxima pars ad propria remeavit. Paruit etiam Magistratus, visis Gallorum Regis literis.

Hic tamen noster Joannes Bapuista, velut oblitus suorum, Neapolim adire neglexit, anfu fecundum multos temerario, juxta successus provide judicato. Sed postquam sub Federico sectari 'Aragonios non dabaum, andiens, inter Gallorum Ducem, Hilpanumque bellum obortum divisione Regni, & quod tam dupla versutia secreto paraverant, tam cito publice atrocissimi belli causa extiterit: adiit Ferdinandum Consalvum Hispanorum Ducem maximum Baroli velut obsession, se suosque tuentem; erat enim hosti viribus impar. A quo benigne gratanterque susceptus, vedut frugi, partiumque suarum devotissimus, negotifique opportunis adscriptus, qui vero non ut uni tantum ministerio deputatus lingulariter inhærebat, sed omnium munerum participem se præbebat. Aderat enim, si quid de statu belli consultaretur, si quid de referciendis moenibus, fossis muniendis, emittendis exploratoribus, dandis recipiendisque literis; denique Dux iple nil agere, zil decemere, eo início vellet; probaverat enim, esse illum sum-

ma fide providaque solertia, & gestis. Sic itaque ibique curanti, aut curantibus inhærenti, singulare & necessarium onus imponitur. Laborabat autem exercitus annonæ penuria, utpote cui nisi navibus, & eminus advehi posset. Terra enim hostis potiebatur, & maria sæpe, ut evenire necesse erat, aut tempestatibus, aut hostilis classis objectu, intercludebantur. Huic ergo curæ potissimum incubuit, modò hortando cives velle credere frumenta viritim, redditurus mox appulsis navibus, quas in dies opperiebatur, modò publice monendo inter se cogere frumentorum numerum, quem uno in loco congererent; optime enim callere, quis eorum necessitati & discrimini commodius subvenire posset. Hoc suo Ducisque nomine polliceri, nemini in eo damnum perventurum, & Ducis gratiam cumulatius adepturos, protegentis non minori caritate Barolitanos, quam suos milites. Sic pluribus mensibus eo modo curavit, humaniter scilicet, nemine plusquam libuerit conferente. At cum pelagi sævitia naves Barolum commeatum appetentes adverso vento alio delatæ forent tunc urgente famis periculo, & inde immineret tumultus, expedire vilum eft, curiolius, severiusque quam hactenus rem agere Edixit enim, ut unusquisque quantum frumenti penes se esset, scripto ostenderet. Vellet equidem Dux, quamdiu exercitum populumque alere posset, agnoscere. Interim a nemine vi extorqueri, ne granum quidem permitteret. Hoc sub metu Oppidanos a fraude detineret, liqueretque frumenti summa. Revisenti insuper attentius frumentariam rem evenit, reperiri Syros aliquos, seu vetustate oblitos, seu dominorum cura suppressos, quibus reclusis tritici copia ingens esfossa est. Aucto igitur frumento, viritim per magnorum contubernia, & per fingulos milites tanta moderatione, & respectu id impartiebatur, ut & ingenti contubernio, & singulorum indigentiæ provisum videretur, esserque omnibus satisfactum, ipsisque attestantibus Ministris diligentiam ac providam sui curam. Hoc frumentarium ministerium, quoad exercitus Baroli mansit, non minus sideliter, quant fagaciter peregit. Unde ad hanc usque diem ejus observantia promissorum honorifice prædicatur, nihil non observatum polliciti, nec minori laude apud milites extollitur. Audivimus ipli, solertia Joannis Baptislæ Spinelli, secundum loci & temporis angustias, victum abunde habuisse, & quod difficilius, fine rixa aut tumultu, quem plerumque panis indigentia generare solet.

Profligatis apud Ciriniolam Gallorum copiis, eorumque Du-

ce, & maxima parte militum cæsis, cum victore exerciu Neapolim venit, ubi suos a Gallis pessime habitos reperit. Exsisterant
enim, e nostris potissimum, illorum res indagantes, quotidie virum incusantes, uxorem familiamque vexantes, remque distrahentes. Hoc enim erat, quo maxime juvare partes valerent, deferre illos, & in sortes adversæ sactionis obrepere, indagatores
rapinarum, ut ipsi portiunculam nanciscerentur. Hic licet viri
hujus benignitatem advertere, qui cum aliqua a raptoribus restituerentur, & bene nosset sibi plura reservatse, nil ulterius repetiit. Insuper quos sua scelera carcere occluserant, suo savore ac
precibus, ut solverentur, obtinuit: & hi quidem insensissimi uxori & samiliæ exsisterant. Is in convertendis rebus suis, quas
dissipatas & laceras hostium avaritia & odio repererat, tempus
impendebat, negotia Curiæ, & Ducis sedulitatem non relinquens.

Interea reliquiæ fugati exercitus Gallorum in agro Cajetano (quoniam Civitas pro eis stabat) se coegerant, ut adveniente auxilio, quod Roma scribebatur, iterum in nos superato Liri arma inferrent. Quod noscens Ferdinandus Consalvus Hispanorum Dux, raptim edudu exercitu, quem in hyberna remiserat, citeriorem fluminis ripam occupare contendit, ut hostem ingressu arceret. Dum ergo exercitus e regione starent, flumine eos dividente, erant Ferdinandi copiae propter hyemis sævitiam, & proximi belli pleraque incommoda, exhaultæ multis necessariis, præcipue tamen nummis indigebant. Fiscus enim vacuus erat, & vedigalium redius propter motus plerumque cellabant. Restabat modo Neapolis cum adjacentibus oppidis, unde aliquid istiusmodi defeani subveniri posser. Delegatur hæc provincia Joanni Baptiste Spinello, utpote qui autonæ angustiis Baroli tam sagaciter justeque opitulatus fuerat; satageret, unde pecunia exigi posset pro exercitus slipendio. Quam rem, essi difficilius cognoverat, nummos exigere a divitibus, nondum pacatis rebus, quam ab aratoribus unius oppidi uriticum, nihiforninus bono animo & spe aggreditur. Primi, quos ad præltandum invitar, fuere ditiores, sponteque oblaturi, summanque collegit, quam ad Ducem in ca-Ara deserens, subsidium suit militi, & spes subinde se oblaturumer Revertens non destitit a pecuniolis, & qui commodius præstate possent, exigere; fidem Ducis, suamque obligans ad præstitutum tempus redditurum: & hoc modo quantitatem ad Ducem misit. Iple autem restitit ad amplius requirendum. Instabat autem quoridie Ferdinandus Confalyus denarium exposcere, & ejus pempe

tiam exponere, summoque discrimine illius desectu rem periclitari. Quod ostendens, ac Ducis exercitusque periculum obtestans, minalque postulationi addens; memorem quoque fore Regena eorum, qui mutuo rem suam darent, annuens: non paucos iis verbis ad subveniendum compulit, & vectigalia, si qua hactenus libera remanferant, obæravit: frequentius tamen verkura priorum creditorum æs solvebat. Hac solertia inserviendi studio fingulis fere hebdomadibus pecuniarum ad Ducem subsidia aut ducebat, aut mittebat, donec adversi exercitus pro ripis starent, alter ut erumperet, alter vero ut arceret. Postea Regis felicitate, exercitusque virtute, quod ab hostibus timebatur, in illos decidit; transgressus enim noster miles, deturbatisque, qui ulteriorem ripam servabant, in eorum agrum erupit stratis sugatisque hostibus, ea strage, ut paulo post, etiam Cajeta in Ferdinandi

Confalvi ditionem evenerit.

Interea Joanni Baptillæ Spinello, quem præcipue Dux ipfe extollebat, memorans tempestivam illius sagacitatem, comtemto labore subsidium exercitui pertulisse aut misisse: evenit ut filius nasceretur; quem ut compatratus necessitudine sibi jungeret, eum e facro fonte fustulit. Insuper ut fidem illius adversa valetudine approbaret, æger cum effet, jaceretque in Arce Capuana, bis quotidie escam a Medicis indicam, structamque uxoris manibus, velut tutam mundamque sumere procurabat. Hæc etst frivola appolui, non tamen otiola, ad lequentia legentibus. Discent enim non modo, quam instabiles momentaneique fint potentiorum favores & laudes, verum etiam quam levi suspecione, aut invidorum susurro, ad odium & perniciem paulo ante laudati vertantur. Interim e Regio, & Ducali obsequio non desistebat, & domui cum pro facultatibus confusuisse, tempestativum preceisumque visum est Regem in Hispaniis agensem convenire. Ita qui Italiam, Germaniam, Pannontam, Gelliamque peragraverat, ingressus est intrepidus iter tot æstuosis fretis tranandum, Occidentales plagas revisiurus, quem profecto transitum non citra discrimen timoremque peregit; eoque modo ad optatum Regem pervenit. A quo, & ab omni Aula benigne honorificeque susceptus, ( ut quibus constiteras ipsius in partibus Aragoneis affectus, inque illarum obsequiis navata egregia & utilis opera ) salutatis reverenter Regibus vivebat. Tunc Regima coepit ab illo percontari, ad quid tam longum periculolumque. egisset iter. Docuit enim Regem modum partæ victorise, Regnique

galibus colligeretter, animalium palcua, tritici extradionem, nec minus quantum e fale, focisque, demto quod ipse elargitione & compensatione donaverat, remaneret; quibus sinibus Provicite deseniment, carumque nomina, & salaria, & reliqua, que

Regem nosse oporteret.

lis igitur instructo visum est Principi, visum tam frugi ad rerum funum commoduran ad Regnum remittere, quem affidue per horas fine arbitro colloquens, non solum amore, sed etiam admiratione sibi devinocerat. Ante ab Hispania discessim accidit Habella Regina mors, cujus justis, aeque ac Principes Regni, pollatus interfuit. Honoratus dicam, an oneratus privilegiis & Magiliratibus and nos pervenit. Hinc fax tantorum odiorum, & maxime Ferdinandi Consalvi; quippe præsciverat hæc, & ingratifime tulerat; otat enim perfamiliaris a secretis Principis, unde facile nosse potuerat. Collais ergo capitibus, quibus virtutes, honoresque Joannis Baptislæ Spinelli invisa erant, ut tutim id ageretur, privata in domo confutant, quemadmodum advenienti, tot documentis, & Magistratibus suffulto, obtiderent, & quæ afferret, arina facerent. Non desistant per hujusmodi ienocinii medios matros subvertere, eosque ducere & parase ad illins impugnationem. Hos non adeo privati hominis odium quam Ducis spes aut timor adegerat; paratasque invenit, non modo Ferdinandi operas, sed & civium plerosque versutia ant livore pellectos. Iple nibil antiquius duxit, quam Ducem Ferdinandum bamiliter salutare, & Regis gratitudinem pro victoria, & reliquis in se officiis benevolentiam-nuntiare; ad quem etfi gratum benevolumque le ostendere vellet, nequaquam dissimulase valuit, quin vultu, & male coherentibus verbis animum fours oftenderet pessimum. Sic tradidit illi officiorum sibi a Rege injunctorum privilegia, ut ipfins bona venia exercere liceret. Accepta cunda non redinuit, canlains inesse, quie Magistratus gerentibus officerent, quod minime velle Regem crederet: proinde illis se abslimeret. Hinc non destitit illum, tum per se, tum per Curias, quin etiam per Civitatis Electos exercere, & satagere omnem jurisdictionem auserne : quod minime obtinuit, cum magna torius Urbis contentione certatum esset. Vicissim seniorum, & amicorum parti, ut in Magisticatu Officioque persisteret, adver-Sabamur ex Nobilitate plerique, qui dona concessa a praedecessotibus Regibus ampliare, aut perpetuare postulabant presentis Re-gis gratia, cujus Patrimonii is Conservator erat. Quibus ingenue fatebatur, non suas esse partes, sed domus suæ, tantum dona & concessionem præscriptis conditionibus confirmare subscriptione suæ manus; nihilominus vigere hic Cameram Fiscalium rationum; slaturum se illius judicio, an quod peterent, jure sieri posser: quod minime tentavere, diffisi Cameræ sententia. Multi tamen, & sa-Jaria, & quæ petierant, Ferdinandi Consalvi auctoritate assecuti funt. Decreverat enim, postquam abrogare penitus cundam illius jurisdictionem nequiverat, per singulos actus infringere ac delere. \*Crescebat in dies odium & licentia lædendi, postquam nosset Regem his insultibus & injuriis nec providere, aut remedii aliquid afferre, vererique eum ne offenderet. Unde animos illi fecerat, & Joannis Baptistæ promtitudinem sive siduciam imminutam, incuria aut lentitudo Regis ostenderat. Has cum inter angustias versaretur, erant necessariorum sibi, & Ferdinandi Consalvi amicorum , qui illum abdicare Magistratu suaderent , si iram magni Ducis lenire cuperet; boc enim erat illi maxime invilum, fe invito jurisdictione uti. Quibus nullo pacto id se facturum refpondit, ut, quod fibi Rex pro fua re injunxerat, alicujus timore defereret. Ubi vero Confalvus cognovit, hac se impune contra Joannem Baptislam agere, & licenter multa a Rege mandata præterire, decrevit omnino illum perdere, urgentibus intimis suis; corruperat enim e servis aliquos, per quos resciret, qua hora domo egrederetur. & qua reverteretur, & an veneficia caveret escis exploratis utendo, publice tamen. Et vi in illum graffari indecorum sibi ducens, omnem pervesligabat viam, qua prætextu juris in carcerem traderet; & modo ex iis, quæ in Magistratu egerat, postulando, modo Venetorum amicitiam illi objechans inquirensque, tam Regi adversam, crescente in dies nocendi odio, quod indulgentia Principis nil non audere permittebat, & muntians, velle hinc amovere, secumque innum ad Regem ducere.

Iterum certior sadus, appropinquare sui exitium, cautumque videns suis intimis Regem adire, idque palam poscere, neque persicere tutum: statuit quoquomodo aggredi, quod si succederet, bene consultum; sin secus, ubivis honessius cecidisse videretur; posse enim alterum, Dei adjutorio, salvari, alterum vero Ferdinandi Consalvi pertinacia, quin periret, impossibile judicabat. Quotis autem diebus cum in Arcem ad ipsum ingrediebatur, votis pro reditu obligabatur. Dum hæc trissia ambiguaque meditatur, ecce sebricula cum invasit; sequenti die percontanti Ferdinan-

nando Confalvo, cur non fibi adstitisset, responsum, jacere ægrum: quod minime verum putans, advocatis Medicis reperit sic esse, illique salubria pharmaca, reliquaque tanquam necessaria sebricitantibus exhiberi. Imperavit ergo illis, ut quotidie statum valetudinis ad se serrent; misit insuper specie visitationis, ut discretim explorarent, an Medici vera retulissent, qui identidem se reperisse dixerunt. His igitur cognitis, statuit omnino vel æger iter sum destinatum peragere, ut qui probe nosceret, etiam si non e strato surrexisset, in carcerem traducendum; quare ex amicissimis Fratrem Simonettum Sangrium, consobrinum sirum, militem Rhodiensem, virum strenuum, omnique vel arduo facinori idoneum, sibi comitém elegit; obtulerat enim se ultro itineris & discriminum focium, & confortem fore. Comparatis pro rerum anguuis necessariis, prima face Urbe egrediuntur, falsis portarum custodibus. Secunda vigilia Vulturrum devenere, ubi ad destinatum locum portitores non offenderunt. Erratum est aliquandiu: tandem oriente Sole ad Lirim fluvium pervenere, quem ignoratum portitores transmiserunt. Ulteriore ripa invenerunt milites Hiustrissimi Prosperi Columnæ sibi amicissimi, & hoc in discrimine fautoris præcipui, a quibus illico extra limites Regni deductus est. Mane autem Clemens medicus, ut ægro consuleret, simul & ut jussioni Ducis obtemperaret, adfuit. Cui uxor constanti, & nihilo mutato vultu, respondit, virum inquietam egisse nocem, nunc obdormire; ne eum importune expergesaceret, reverteretur, si placeret. Reverso post iterum respondit, adhibitis somentis quibuldam viro, subito somnum irrepsisse; orare illum interim, ne quietem rumperet; in suam gratiam, virique salutem, ne pigeret iterum adesse. Camque tertio reverteretur, inquit injunctum libi omnino visere eum. Dispiciens ergo uxor ulterius rem non posse produci, nec dare verba, protulit chirographum, quod discedens vir oslendendum reliquerat. Continebat enim, & Magistratibus, & cundis notum esse velle, se Regem suum conventurum Hispanias petere: quod ne fraudi sibi esset, nec sugae adscribi posset, propalabre. Quo inspecto Dux, velut suriis agitatus, delusum se a Medicis vociferans, veredarios illico ad persequendum immittit, infimulans ad Venetos illum fugam tendere. Infremebat autem maxime in Sangrium, quod aufus fuerit hominem sibi adeo insessum, se invito, relictis suis, sugientem comitari.

Interim Prosperi præsidio Romam ille perductus est, ubi minime tutum se judicans (venebatur enim, ne Oratoris Regis

amicissimi Ferdinandi Consalvi, audoritate retraheretur ad eum) delituit apud Abbatem Jacobum Piscicellum uxoris suæ avunculum, donec aliquantulum reficeretur. Inde fuum continuans iter, non per vias Consulares, sed per invia, & montium diverticula minime existimanda, Senas prætergressus est. Illuc enim veredarii eum pervesligatum secuti, spe frustrati revertuntur. Ipse fidentius pergebat, utpote per regiones minime Ferdinando subditas. Pervenit Regium Lepidi, ubi aucus est famulitio; repererat enim germanos Michaelis Sacerdotis domessici sui, qui ultro eum con itari se se obtulerunt. Iis igitur comitatui additis, Alpes transcendit, febris non adhue penitus expers, neque injuriarum metum rel nquens. Talem se circumspectans, in citeriorem Hispaniam tandem devenit, unde ad nos nuntium primum de eo pertulit Petrus Torellus, Eques . . . . Regnique Ærarius, inquiens, scripsisse sibi uxorem, proxime divertisse in domum suam, qui & comitatu, & statura exacte Joannem Bapaistam Spinethum describebat, qui ut valetudine commodius se haberet, sessinare ad Regem suum necessario ajebat; nec non & causam subticuerat; credere, brevi Regem conventurum. Ad quem cum tandem pervenisset, suppliciter salutat. Ex quo, inquit, honoribus & Magistratibus a Celsitudine tua mihi collatis, in tuo me, Reique publicæ obsequio, uti atque exercere voluisti, minime ob Vicesgerentis tui diritatem liouit; quin & libertate, & vita me privare sategit. Ad te, Princeps clementissime, veni, relictis necessitudinibus, quin etiam posthabita sanitate, ut sub tantæ Majestatis umbra libere vitam ducere possim. Honoribus autem auclum, & opibus ditatum me satis reor, cum in Aula tua, te propitio, conspiciar. Ad quem Rex, nequaquam vultu hilari, verbifque blandis, quemadmodum alias eum admiferat; quin succindia, bono animo sit, hortatur; sibi vero hanc rem maxime curæ fore. Hoc veritus, ne Fendinandi Consalvi animum offenderet: quod præ cunclis cavere noscebatur. Cumque ad nos minime reverti festinaret, donec savor sui hostis nimis præesset, cessare non destit, quin ex intimis Regis sibi amicos pararet; erat enim ingenio affabilis, & parandarum amicitiarum, continendique eas sagacissimus. Ex Aulicis, Cubiculi Præsecum Dominum Raymundum Cardonam, tunc inter Regios alumnos satis spectatum, quem hodie magnum Ducem apud nos cernimus, conciliavit, & plerosque e Regia. Et cum rem suam ita concinnasset, ut satis honeste, laudabiliterque versareur, virtusque illum, qui esset, ostenderet: ecce opportunitate dicam, an necessitate redeundi tempus appaparuit. Principes enim, & Populi Hispaniarum post obitum Isabellæ Reginæ Philippum Regem optavere, illoque ingenti savovore admisso, visum est Ferdinando, mox Regi cedere, soque ad paterna Regna reducere, ubi non diu moratus, classem comparatam statim conscendit, ad nos venturus. Sic præter opinionem, quam præsumserat, cum Rege ipso pervenit. Ferur hæstasse Regem, an procederet, intellecta morte Philippi generi; undem ad

nos properavit. Tantae celeritatis causa nobis ignoratur. Acceptus est Rex magnificentissime a Neapolitanis, sicur alias scriptum est, cum quo & ipse devenit, acceptissimus non modo suis, sed fere omnibus, uno dumtaxat excepto, & operis illius. Fremebat enim Dux, cum eum libere & in Arcem intrare, & in conspectu Regis cum reliquis assistere videret; maxime vero cum Rationum Scribæ munus exerceretur. Cumque aliquando publicis officiis, & privatorum beneficiis se impartiret, jam bilis inimici in dies magis gliscebat, adeo ut cum ex Arce regrederetur Ferdinandus Consalvus, & ei obviam in campo Spineze Coronze fieret, conspexissetque eminuscula e regione transgredientem, ira odioque percitus continere se nequiverit, quin posthabita personae dignitate, in eum irrueret involaturus ei caput : quod pro tensione brachii, cervicisque declinatione vitavit; apprehendit tamen vestem. Interim fatellites, qui eum circuibant, strinxerunt gladios, ictusque in infum prætulerunt, frustra tamen. Et quoniam res in propatulo gerebatur, multi occurrere, indignitatem rei videntes: fic ex ancipiti periculo se subduxit. Ferdinandus, ac si nil peregiste, ad Regem perrexit; iple vero plurimorum comitatu domum reductus est. Prosecto res ad memoriam Ferdinandum Primum Regem nostrum plerumque revocaverat, qui cum houninem suo privilegio securum Masius (a) Barifices occidisset, quamvis sibi carissimus, & in proximis bellis de se benemeritus, apprehendi nihilominus eum, & in carcerem trudi justit, nullisque precibus exorari potuit, ut solveret; sed ibi vitam finire coegit. Vespere autem, cum domus ejus frequens amicis, necessariis, quin etiam Proceribus effet, ad vindicandum injuriam paratis, ecce Augustinus ex intimis Senatoribus, quos Hispani Regentes nuncupant, adfuit, ipsumque Joannem Baptistam secreto aliquandia allocums est. Inde ad multitudinem avide exitum rei opperien-

(a) Parifius.

tem inquit: Viri magnifici, Regio nutu hac vobis. Res hae ardua. & in dies proreptura in pejus, Principis imperio reprimetur, eique opportune sua Celsitudo providebit. Proinde suam quisque domum repetat quietus, & pacem otiumque Regis minime vexare prasumat. Eademque & ipse Joannes Baptista repetivit, gratias agens pro ostensa in se dilectione, & ut justa Regis servarent, precatus est. Sicque inde discessium. Quod adeo neglectum est, ut paucis post diebus Hispani, alienæ sub specie rixæ, ipsum armis prope Michaelis Archangeli ædem impetierint, insectatique sint, ita ut unum peti non ambigeretur. Eo modo res transacta: an Regis incuria, Deus & ipse norit. Etenim nihil questus, & quod Rex minime providerat, dissimulans, quotidie illi assistebat, quo ante insultum Ferdinandi solitus erat, vultu munia officiaque amicorum libere intrepideque obiens, quippe qui ut in adversis fortem se præbuerat, ita deinceps temporis, & Regis conditiones callens tacitum se ostendit. Dumque Rex nobis adfuit, nihil minori libertate in Magistratu suo egit, sed rem suam, & amicorum, & Aulæ scite & audacler curabat. A Rege multis pauperibus senio aut valetudine affectis, folatium annuumque fublidium impetravit, Maxima illi cura inerat officii, & meliorum obfequii : neminem ne verbo quidem lædere. Cum talia perpessus esset, pejoraque machinari în se novisset, numquam in eorum auctorem, aut consultores, qui criminando dissidii causa suerant, in convicium aut maledictum prorupit, quin potius nonnullis corum egentibus, necessariis benigne utiliterque adfuit.

Inter multas viri dotes, quæ non paucæ fuere, injuriarum viguit oblivio, quas moribus, & Religioni condonabat. Dum ita se libraret, inter promitiudinem & cautionem, Rex Hispanias citius omnium opinione redire disposuit, cujus itus adeo properus exsitit, ut ex tot nobilibus propinquisque Urbibus nultam adierit. Non Capuam, non Aversam; & quod magis mireris, ne Arcem quidem Neapolis Capuanam, amcenissimosque illos hortos invisere curavit. Classe non adeo magna Cajetam desatus est, ubi aliquantisper moratus, præstolatus Ferdinandum Consalvum; restiterat enim cuncatus expeditionem suorum negotiorum. Urgente illum Rege, multa expostulavit in sui, amicorumque commodum, non pauciora in inimicorum dispendium. Omnia Rex concessit, nonnulla citra suæ Celssudinis dignitatem. Petierat enixe, ut Rationum officio Joannem Baptistam Spinellum

ium amoveret: quod inter reliqua obtinuit. Post vero discessum Ferdinandi Consalvi literæ a Rege afferuntur, quibus Cariati Comiti erat inscriptio. Privilegia insuper, & tituli honorem Consiliarii Vicesgerenti, annuum pro labore salarium, sedemque inter Procerum ordines dabat. Hæc hactenus de tam ancipiti periculologue hoste. Scio legentibus non adeo fævum existimari, quemadmodum nobis cernentibus vilum lit, fuisse conflictum, quibus domo quotidie prodeuntibus, vota pro reversione offerebantur. Hæc quam tristi memoria recordamur. Notam esse conflantiam ac fortitudinem ejus, orifque modestiam in contemnendis periculis, quam maxime in illa ad Regem fuga, febre correpus oslendit. Superfluum quidem dicere remanet, quam bonis artibus tutum se præstiterit, & constantia minitanti fortunæ cesseri. Aderat, ut Rex jusserat, quotidie Vicesgerenti, liberiusque versari cum eo coepit, cui non modo jus dicenti, sed privatas agenti res, inerat. Patuisse sibi aditum, etiam ad amicorum beneticia, videbatur, pro quibus exorare non desillebat, iplumque Præfectum domesticis rebus, & nostris moribus instruere satagebat.; cui pro vitæ intégritate summa adhibebatur sides.

Profligatis interim Venetorum rebus proelio Caravagensi, ut suam quisque socderatorum rem consequeretur, actum est. Rex etiam noster Tranum, Brundusium, Monopolim, Hydruntum, ceteraque oppida a Venetis detenta, bello sibi vindicare statuit, veritus ne Veneti illi restituere renuerent. Vices enim gerens ad ea expugnanda se accinxit, cujus comitatui & ipse Comes adsuit, qui non parum ad deditionem prædistorum contulit; eum enim Veneti experiri noluerunt. Legato vero, qui ad res Appulas componendas venerat, intercessit, utpote arbiter utrique acceptissimus, nulla Venetorum malivolencia, Regis autem gratia, oppida non modo absque bello, sed sine etiam murmure restituta Regni unire ditioni curavit. Ita bene peracto commilitonis & consultoris officio, cum Duce bono nomine Neapolim revertitur.

Decreverat jam Rex Comitem Ripæ Corliæ moderatorem nostrum ad se revocare, cui substituit Raymundum Cardonium inter alumnos carissimum, & tunc Siciliæ Præsidem. Ejus adventu Comes maxime gavisus est, nec minori benivolentia ab illo admissus. Erat enim consuetudo inter eos ab Hispaniarum accessu, & postea solidata hic existente Rege compatratus necessimedine. Tempus jam apparebat, & rerum otium, ut sua reviseret,

præcipue Comitatum nuper fibi concessum, quo, bona impetrata venia, quamvis gravis discessus Cardonio suisset, incolumis pervenit; ubi nil antiquius habuit, quam mores atque instituta subditorum corrigere, illosque ad civilem vitam revocare, pacem inter discordes procurare, exules in patriam facultatesque reducere, nihilque, quod non bonum patrem in filios deceret, committere. Versus inde ad corum tutelam, securitatemque, moenia alicubi strucre, alicubi partim diruta concinnare, Arcemque novam sibi exædistcare; quæ omnia munimentis, machinis, tormentisque non modo propulforiis, verum etiam expugnatoribus communivit. Rei vero peculiari redituum, & proventuum ultimo providit, armenta boum, equorumque maxime instruendo, quibus profecto non ad lucrum, sed potius ad honorisicentiam & liberalitatem usus est, ut qui pullorum jumentorum numquam aliquid venum misit, verum amicis, necessariifque ingenue contribuerit ; erat enim gloriæ & honoris appetentior, quam pecuniarum. Concinnatis igitur domesticis rebus, tempestivum judicavit ad Curiam, penatefque redire, cujus iter nequaquam otiofe peregit. Quippe ad multos Principes Magnatesque divertit, qui propter itinera degebant, falutandi caufa. Quibufcum vetus erat necessitudo, hac visitatione stabilem perpetuamque firmavit. Non pauciora per ea loca, quæ minime horum ditioni subdita erant, hospitia, clientelasque comparavit. Quippe quocumque pervenisset, cives & publice & privatim eum conveniebant, nobiles impensas, reliquaque commoda proferentes, a quibus, gratiis actis, nil nisi necessarium esset, sumsisse dignoscitur. Hac ergo via, ut aliquid profecisse videretur, multos amicorum, & stabilivit, & novos sibi paravit . Appulit , & Prælidi , & Collegis , nobifque optatiffimus. Diebus non tam multis in Marlos, Pelignosque ad milites, ibr hybernantes, recenfendos mittitur, quibus ejus adventus cariffimus fuit; illis enim hybernas mansiones discrevit, ita ut se, milites, equosque tueri possent . Oppidani separati sua cum omni familia, ut citra injuriam degerent, statuit; & rei frumentariae modum, quo nec venire carius posset, nec vilius emi. Itaque quod raro evenire solet, utrique optime sibi consultum dicerent. Hæc vix peregerat, & ecce literæ ei redduntur, ut quam primum militem ex hybernis educeret, iterumque lustraret, & numeratum, omnisque bellicæ rei instructum, Duci suppetias allaturo Imperatori traderet: quæ cunda apte citissimeque persecits Ducique ad id bellum præpolito in limitem Regni copias integras

gras transmiss. Inde non ante Neapolim remeavit, quam ad Virginem Lauretanam vota persoluturus, dona præmiserit, perpetuumque suum servans morem, ut nil, nisi Numine advocato

inchoaret, nil nisi eidem gratias referens, componeret.

Sperans igitur eo deinceps otio, & tantum publicis curis, & domelicis posse vacare: ecce novus diuturnus labor offertur, quem tanquam genitum alacriter suscepit. Visum enim suerat Regi nostro, postulante Julio Secundo Pontisice Maximo, adversus Gallorum Principem Ecclesce statum vexantem, cujus savore Bentivoliorum factio Bononiam ab Ecclesia rebellaverat, & reliqua tentare non defistebat, Raymundum Cardonium in eum deslimare. Qui ocissime educto, lustratoque milite, ad expeditionem se decinxit, omniumque opinione celerius partem exercitus se præcedere justit, dum reliquæ coirent, ipsumque opperirentur ad Truenum amnem. Unde iterum numerato revisoque milite in hostem moveri præcepit. Quarto igitur Non. Novembris, quo Fella, quæ prisci Feralia appellabant, nos vero Agenda pro Mortuis nuncupamus, Sacri Puerperii MDXI. urbe egreditur; & qui militum nondum instructi paratique erant, ut sequerentur edixit, die minime juxta vulgi opinionem fausto, sed urgente Pontificis Legato, magnique referre, Ducis approperationem ad actum existimante. Prosectus est Cariati Comes una cam eo, qui non modo ut Senator, verum etiam ut miles proslio interesse posset, armis instructus apparuit. Apposui egressus diem præter morem consuetudinemque; soleo enim scriptis meis, & nominum, & temporum singula præterire. Hoc vero, ut odii mordacissimum morsum simul, & soedissimum adulationis vitium effingerem; quæ consultius an emendaturus sim, amicorum consilio providebo. Coado igitur exercitu ad ripam Truenti fluminis Regni hujus terminum, præcensoque, & vexillis Ecclesiæ, reliquæque, ut hodie dicunt, Ligæ prosectum adeptis, in Bononiam iter cepit, quod peragendum per Ecclesiæ agrum erat. Unde maxima oriebatur cura Comiti, quem rei frumentarize præfecerant. Insolitum enim erat oppidanis hujusmodi onus vectandi in castra victualia: & rursus miles non adeo stipendio auctus, & eo licentiosius vagans, graffari in frumentarios & paganos non desillebat. Præstitite igitur Comes illa sua solita diligentia, & affabilitate cum Pontificis Legato, ut frumentum tutum, & sine direptione ad castra perduceretur; simul & miles soum victum nancisceretur sine vedantium damno atque injuria: quod, dones

Anconam perveniret exercitus, novo quotidie labore curatum est. Inde jussu Ducis triremi Venetias transmissus, curaturus ibi communem Confoederatorum rem. Ut autem expeditius iret, annonaque viliori uteretur, servitia impedientia, equos, religuumque belli apparatum Ravennæ seposuit. Venetiis vero optatissimus receptus est. Erat enim ibi Comitis fides & industria bene cognita experimentis, apud quos alias legationis munus obierat. Adeo fideliter solerterque se gessit, ut non tantum Regis Legatum, sed uniuscujusque complicum peculiarem Oratorem, eorum commodis se præstiterit; sic enim non inutilis aut otiosus suit adventus, ac status. Quippe ejus instantia Venetorum Dominatus, & sui militis supplementum, & reliqui exercitus stipendium misit. Interim assidue exhortabatur Cæsaream Majestatem spem bonam habere in promtitudine præstandarum virium, quo opus esset & ad expussionem Gallorum. Jam enim Brixia, & Bergamum ad Venetos defecerant. Dux ergo Gallorum non prius Bononiæ auxilium ferre statuit, quam Brixiam a se desectam nuperrime recuperare. Per arcem, quæ fidem Gallis servabat, in urbem irrupit, quam sæve crudeliterque habuit, diripuit.

Ob hanc igitur victoriam properus Bononiam venit, cujus adventu soluta est obsidio. Egrediens inde Ducem Cardonium insectari coepit. Cumque castra propius invicem locassent, & ut uterque opportunitatem rei sibi bene gerendæ expectaret, in agrum Ravennatem devenere, ubi savissimo illo, & cruentiori certamine pugnatum est. Quo Venetiis cognito, illico Comitem cum duabus triremibus ad Ducem Cardonium conveniendum milere; ignorabatur enim, quonam post pugnæ malum eventum se recepisset. Quem multisariam perquisitum, tandem in Civitate Juliæ novæ ( Regni in introitu hæc sita est ) offendit, cui Venetorum nomine, bono jubet esse animo, ac de bello minime desperare; quoniam, etsi nostri maximo damno terga vertissent, non minori detrimento Gallorum copias attritas, & Ducis maxime morte, & ductorum & militum numero; se vero brevi majores copias coaduros fore, & Pontificis viribus maxime id curantis, & Cæsareæ Majestatis, Helvetiorumque robore. Galli autem sua damna similiter resarcire imporentes, facile Italia cesfuri, aut exigendi erant. Accingeret se modo, utpote Generalem Ducem, reliquialque fracti exercitus in unum cogeret; aureorumque ingentem numerum, quem attulerat ad stipendium, ostendit. Quem obstinatum cum vidisset, & causas, cur Neapolim reperepetere oporteret, afferentem, præbito stipendio peditibus, qui ex fuga in usum se receperant, desperans rem conficere, conscens triremibus Venetias properavit. Cardonius vero Neapolim redit. Reperit ergo Principem, Senatumque Venetorum magno, obfirmatoque animo ad bellum peragendum, utque id celerius, constantiorique fide confici posset, mittitur ad Cæsarem Comes ad stabiliendas pariter, & proferendas inducias cum Venetorum Dominatione, fimulque ut adventum Helvetiorum approperaret. Que omnia ut impigre fideliterque gesta, ita optato successere eventu, quando jundis viribus Galli, intentato proelii discrimine, Mediolano abierunt. Quemadmodum id contigerit, & Ludovici filius su Mediolanensum Dux electus, scire cupientem ad Hilloriam hujusmodi delegamus. Interea Brixiam, quam Galli bene munitam reliquetant, Veneti arctissime cinxerunt, brevique ea se potituros sperabant. Cardonius enim justiu sui Regis obtemperare cupiens Pontificis monitis, in Cisalpinos devenerat. Cælaris milites, Helvetiorumque pedissequos Brixiam versus movit, cujus appullum Venetorum exercitus non expediandum censuit, solutoque obsidio, alio secessit. Caussam ipsi norunt; sortiorem Cardonium se venire prænoscebant, qui Brixiam haud multo post conditionibus excepit, minimeque eam maxime sperantibus Venetis restimit. Hinc suspicionem, & suturi dissidii caussam ortam autumant, quod ne statim erumperet, Comitis diligeoria curatum est, utrique partium discordiarum mala ostendentis, pariterque concordiæ & pacis utilitates.

Restitit inde Venetiis, Regis sui Ligaeque totius commodo, quoad Veneti se Gallo soedere junxere. Tunc ad exercitum nostrum, qui una cum reliquo complicum convenerat, mandato sui Principis pervenit. In Paravium, in reliquum agrum Venetorum moverunt. Hic quantum partes juverit, quamque indefessium se exercuerit, militis Hispani, qui ibi militaverat, testimonio noscebam, quem inter belli facinora hoc quoque dixisse audivimus, quod tam crebro statis motisque castris numquam frumenti, non modo penuria, sed ne caritate quidem exercitus laboraverit. Id omne Comitis solertize, sideique adscribi merito debere. Interez Bergamum a Confeederatis ad Venetos defecerat. Vallatis Patavii agris, receptisque oppidorum aliquot, vifum est ad Bergamum recuperandum propere movere, tum ad' illius uluonem, tum ad teliquorum terrorem; cumque illo appropinquarent, agi coeptum est de tradenda ea. Conditiones interim

terim tradari coeperunt , quarum intermedius Comes iple extita tit, qui utrique partium consuluit; oppidanis, ut se suaque pretio redimerent; Duci autem, ut muldatitiam pecuniam, quæ inter milites justa conditione sedate dividi posset, ac pacifice potius, quam direptionem vellet, pacta sunt aureorum millia deçem. Restabat Arx majori labore acquirenda, quam non Cives, sed præsidiarii milites tenebant. In eo igitur obsidio Comes etiam strenui militis operam navavit; magnis enim obsessa est discrimipibus, in qua pauci desiderati, plures tamen, & insigniores, quam Arcis modicitas merebatur. Cum ergo Cæsar Imperator veterum officiorum in se meminisset, cerneretque recentia quotidie accrescere, exoratum eum a Rege, Vicarium omni Italicæ rei substituit, præesseque voluit. Gessit hac in sua Præsedura nonnulla alicujus momenti; sed quoniam ad magnitudinem eorum, quæ gessit in tuitione Veronæ, quam scripturi sumus, frivola videri possent, omisimus, Placuit quippe Cæsari post Vicariatum illi traditum, ut Veronæ præfideret, opportunæ profecto fedi, seu ut oppidis exercituique consulere & subvenire posset ex locorum propinquitate; five auxilia a Germania evocare, & flipendia cogere, arque Cæfaris præfentia non eminus ad incidentes res occurreret. Cumque præsens adesse nequiret, conjugium siliæ Isabellæ, quod tractabatur, uxori Liviæ perficiendum composuit. Juncta itaque est Joanni Francisco de Capua, adolescenti moribus & forma decoro, Comite Altavillæ genito, faccessuro dominationi ingenti. Et quamvis dotem aliquantulum modum excedentem, (aureorum siquidem XIV. millium exstitit) omnes tamen optime erogatam eo in conjugio censuerunt. Traduxit eam ad filium Comes ea pompa, apparatu, & coenarum magnificentia, qua hac nostra tempestate Baronum aut nulli, aut pauci.

Interim Helvetii sumto stipendio, quod promiserant, Piscarize scilicet morari, minime servavere; quin imo sublatis signis patriam versus sestimantes abiere. Hujus subsidii frustratus spe Comes, & videns campo omnino cedendum, Veronze cum esset, ad obsidionem tolerandam obsirmat animum; pro comperto enim habebat, Gallorum exercitum una cum Venetorum copiis ad se expugnandum venire. Erant Veronze secum Marcus Antonius Columna, vir equidem strenuus, sed comitaut non adeo valido suffultus, & Helvetii, aliquanti: Hispanorum vero, & Germanorum XII. millia numeno. Galli autem, junciis jam Venetorum.

Legato, & exercitu, quotidie Veronze approximabant. Pollouam autem Veronensem agrum intrassent, castraque nec moverent nec ponerent; neque in eos Marcus Antonius, & qui Urbi prælidebant, inumperent, proque militum paucitate danno alique afficerent, incommodo tamen & molestia longe majori affice+ rentur: Comes Cæsafem de statu rei certitorem sacit, urgetque, ut sipendia sagitanti præsidio mittere non tardaret. Interea ad muniendam Urbem se converterat, resarciendo moenia, ubi collaple fuilsent, subrigendo aggeres locis, quibus hostes cormenta & machinas locaturos verifimile putabatur; propugnacula infuper, & turres, unde obsessores etiam eminus insessare possent: & Urbem circameundo, ubi lædendi opportunitatem cognoverar, arma, rela, milites opportunis armis dellinavit, ut cum tempus exegisse, non umuluose hac illac erraretur, sed nosses quisque locum suum & ordinem servate. Insuper maxime pertimelcendus etat Civium motus, quando plebs Venetorum dominatum optare videbatur. Hæc Provincia uni Comiti moderanda obvenit, quam caute falubriteique administravit, edi-Aoque sanxit, ut nulls Civium liceret belli munits interesse. nec vigilis, nec dinturnis operibus immiscese se, externorum prælidio hoc in oblidio utiliter ad Civitatis quietem ulutum. Et ne forte per caniculos hosses irrumperent, diligenter cavit; denique mil, quod ad Urbis munitionem conduceret, omissum, Cumque optime calleret, Urbes non minus fame subigi solere, quam machinis expugnari, majorem vidui adhibuit curam moderatius illum partiendo. Quod etsi durius miles perserret, ratione tamen, & glorize oftentatione tolerare fualit.

porta ad campum usque Martis per stadia aliquot eos diruerum. Nec minori ruina, aut spatio breviori, suum Galli peregerunt incceptum. Quippe a porta Mantuana, quæ occidente Sole il-lustratur, similiterque usque ad Urbis Civitatulam (munitionis id nunc nomen est peculiare) prostravere. Nihilo tamen deterriti oppidani aliquam deditionis spem dedere, quamquam XVII. millibus maximarum machinarum, minorumque tormentorum isti-

bus, & tanti spatii murorum oppositione privati forent.

Comes interea ea cura non tantum fuum munus obibat, sed alienis non ut unus intererat. Quippe qui circuire Urbem', vigilias mutare, parare machinas, hortari milites, cuicumque operi accurrere, perpetuoque laborans, infomnes nocles transigere; eòque suo sludio & labore devenerant, ut tam graves hostes tantis moenibus prostratis, non timerent. Visum tandem hoslibus Urbem per murorum ruinam impetere, in eamque irrumpere. Aggressi ergo magno impetti, usque ad verticem corum devenere, quibus præsidiarii milites suis cum. Ducibus strenue occurrerunt; haltis gladiisque cominus pugnatum est. Tandem vi præsidii, & terrore sossarum, reliquarumque munitionum, quas structas intra Urbem cernebant, deturbati sunt. Hoc in aggressu alteram tuendo partem, boni Ducis, ac strenui militis. opera Comes ipse tutatus est. Depulsis e mœnibus hostibus non parvo damno & dedecore, aliquanto laxius Urbem circumdare statuerant, eaque, postquam vi expugnare neguirent, fame potiri; quare diligentins observari, ne victus inferri posset, curavere, Hæc autem hostium a moenibus secessio, etsi admodum pauca, oppidanis quietem aliquantulam pertulit. Unum tamen Comitem discrimini periculoque majori objecit tumustus militum, qui in præsidio erant, reposcentium stipendium & abundantiam, ipsumque appellantium deceptorem, qui spoponderat brevi & salarium , & commeaturn, neutrum, hacteruis apparere : Ventres eorum, & marsupia variis pollicitationibus non expleri, ac se exa-Auros frustratæ spei pœnas. His dictis, ingens Germanorum globus in domuni ejus erupit, bonamque partem supellectilis deprædatus est, & apothecam omnem exhausit; vini enim penuria maxime laborabant. Comes vero iis angustiis in Arcem, in quam se receperat, advocatis ductorum primoribus, & quibus sanior mens erat, ac inter suos audoritas major, præsentis pepuriæ causam, obsidionem strictiorem esse monstravit, sic & stipendii dilationis. Nihilominus pro rerum parcitate consulturum; brevi certe Cælarem suppetias millirum, & omnium affluentiam, stipendiique supplementum; & hoc pro-comperto haberent. Interim vala argentea, & li quid pretiolius ei inerat, etiam quod mumo invenire potuit, impartitus est. Victus curiosius perquisitus, parciulque divilus. Vini cum nihil inesset, primus ipse aquam haurire coepit, paneque infra secundario uti, nihilque delicatum sibi apponi. Mirum prosecto edidit, ut Germani citra merum victitarent, aquaque contenti essent. Iis suasionibus, assabilitate. & exemplo quievit aliquantisper seditio. Insuper, importune poscentibus tollere vectigalia necesse habuit, utque illis vilius utenfilia præstinarentur, salario, quo inde se suosque alebat, privare. Sic magna hac in rerum caritate, præsidium pollicitationibus & spe in officio detinuit, donce subsidium a Cassarea Majestate advenisset. Quo appropinquante, hostes sublatis tentoriis oblidionem adeo subtimide solverunt, ut pauci, quibus permissum est extremum carpere agmen, jumenta, atque impedimenta nonnulla deprædati sint. Ad hunc sinem devenisse tam longum. pertinaxque oblidium ( nam lex menles perduraverat ) , in primis fide virtuteque Comitis serme tenetur.

Liberata igitur Verona, intromissoque commeatu, visum est Comiti per se Cæsarem consulere; nuclaque Urbis Vicario, Ducibusque commendata, pencis comitantibus expeditius ad iplum pervenit; a quo benignissime susceptus, magnificeque laudatus, debere tantis officiis in sui oblequium præstitis multe fassus est, quorum nec immemorena, nec ingratum fore. Exposito deinde Veronæ statu & quæ ad eam refarciendam similiterque conservandam conducerent. pollea stipendium militum, quibus suam oppignoraverat sidem, vellet Ina Majestas illico solvere. De provisione Urbis nil retulit. Sabrium militare reportavit, statimque expedantibus militibus contribuit; cui gratias egere summas, illumque caritate paterna amplexi funt; in primis tamen Hilpanorum primores. Deinceps non illa sua provida diligentia Urbem concinnabat a Czesaris reditu five ex illo quid præsensisset, sive præsagiret, quod mussitabatus, brevi scilicet Veronam in Gallorum Principis manus deventuram, & per illum Venetis restituendam, conditionibus ipsis notis. Quod non multos poll dies cum omnibus liqueret, Comes nemini digrans Civitatem tradere, præterquam ei, qui illans sibi crediderat, properus Cælarem adin, illius Magistrami Urbem, Urbisque curam relinquens; sestinationis enim tam citissimas causam credimus, ne restitutionis Veronz ipse minister invenireur. Quo

Digitized by Google

cum pervenisset, humanissime amplexatus, magnisicique vers bis honestatus, proque taboribus proximæ obsidioni exhaustis grates dica. Petierat enixe, ut eum bona ipsius gratia & venia liceret jam patriam familiamque invisere, a quibus tamdiu, eminusque in ejus obsequium absuerat : quod minime obtinuit. Imo paulo mox ad nepotem Carolum Regem nostrum pro rebus non quibulvis credendis suo nomine delegavit. Ibi honorifice susceptus. Noverat enim probe Rex illum Avorum Majestatibus omni vita dedinim, utiliaque & gratiosa illis navasse. Legatione ergo edita, benigneque accepta, responsum per veredarios ad Cæfarem delatum, ipfius ad nepotem approperavit adventum, ubi eum Comes præstolabatur. Carolus quidem Rex præsens videns, quæ de eo diu acceperat, a se discedere nolnit, fed in suum Confisium cooptare curavit, in quo summa cum laude hodie degit, perpetuo sui similis, ut ultimo semper officio & decere se augeret, & priora benefacta solidaret; talemge in recens Consilium infinuando se laudabili perseverantia gerit. Qui, quamvis Germanorum mores non adeo nostris congruant, brevi tamen illorum percepta natura humanioribus se adjunxit, reliquos adeo discrete permit, ut nulli eorum particeps fieret, nec indigenas omnino horrere videretur, esque solertia sua laudabilis omnibus approbaretur. Dumque sui Principis, illiusque Imperii rem ageret, minime omittebat Patriam juvare, & Civem amicumque bonum se exhibere.

Interea cum ab uxore, reliquisque suis expostulareur impenle, curaretque, ut quam citius posset, ad nos rediret, medio hoc tempore nova necessitas permanendi appetiit. Decreverat enim Rex, Confilii Principem, quem magnum Cancellarium vocant, comitantibus e Senatorum plurimis, ad Hispanos mittere, ut res ibi nutantes stabilirent, darentque operam, ne quid turbidi aut novi ulterius serperet; utque pedibus irent, ne maris casus cos prepedirent; le vero, cum per tempus licuiflet, mari affecuturum. Quate multis probis viris, & capite depleto Confilio, necesse habuit iple Comes pluribus negotiis invigilare, cum classis pararetur instructeurque armamentis militaribus, commeatuque. Hac omnia ut diligenter fierent, elaborabat. Interea Regem ad Hispanos, tanquam ad Principatus sui columen ire satagentem hyemis sevitia, adversi flatus, horrida fluctuum tumiditas aliquandiu inhibuere (essquæ ilia transvedio periculosa, & omni parte sere inhibita): instite.

ment commencement, et que opportuna imposurat navihus deperare expedaments vernam commodiorem navigationem. In hoc demorardi confilio, ventus, qui hadenus adverfabatur, in secundiorem munur. Quo viso nauticarum terum periti mutant sementiam, jubentque incondianter naves omnes conseendere, alserentes ventos perslare, prosperos ad Hispaniæ usque appulsum, idque iplis observamma. Itaque de quarta vigilia, Virginis Matris natali die, spe bona solverunt secundo navigationis flatti, qui non diu tenorem servavit. Quippe tertio a digressu die adversi flatus adeo sævi surgumt, ut iter ad destinata peragere denegatent. Naura ergo quantum per tempellatem licuit, ad Regent deferunt, maximo in discrimine rem versari: impossibile quippe his flaubus incoopuum peragere iter. Tria superesse, e quorum uno sibi, & dassi consulere possint: aut si proras, unde movenat, verieret: aut si portus alienze ditionis intrare vellet; tertium, si per asquora errans opperiri venum vellet. Quibus Rex nullo modo rediturum le dixit; in alienas manus prorlus non delidezare le devenueum. Darent operam, ut errando opportunitatem perficienda via expediarent. Errando ergo juxta Regis sententiam & imperium, ecce optata maturius spes perficiende navigationis fuze apparuit; flams enim quietiores, ac ad Hispaniae lipora ducentes adfuere. Directis igitur illuc proris, modo plenis tumidisque velis, modo placidis, & malis adhærentibus, suum tenuere eurstum. Inque dum montes videntur Hispani, Rex viciniori litori exponi le jubet: naulea & navigationis molestia adeo eum unbaverant, ut ad portum non eminus adire neglexerit. Pagum autem, quo tantum Regnum auspicaturus erat, modicis & paucis potius mapalibus, quam calis inhabitatum, vocant incolæ Villam-Viciolam, ubi parumper propter incommoditatem morania, per montes indementes & alperos ad frequentiora ire contendit, dones ad optata perveniret. Inhibuit enim Proceres Regulosque Hispanos, enam Celtiberize, quorum secundissima est, sibi occurrere, excusans hospitiorum penuriam, jussitque in Valle Olitana se illuc properantem opperiri; commodius illic futuros incolatuque & annona. Hæc funt ad nos de Rege, comitatuque perlata. Nec ignoro, navigationem hanc contemtui gestorum nostri Principis suisse; sed quoniam obsequiosam in fines Principes perfeverantiam nothri Comitis innotescere volumus, non ab te huc divertisse videor.

Navigaverat coim Joannes Bapuila prins, & mox Comes,

interna sere maria omnia, quorum discrimina & varios casus perpessus, nil tamen deterritus, quin Oceani diros procellososque fluctus, importuofaque litora, & maxime hoc in trajectu experire voluerit, cum probe nosceret nostri maris Mediterranei tempestates & turbines malaciam esse ad trajectum a Flandria ad Hispanos hyberno maxime tempore. Dum Rex noster ibidem, quo convenerat, componendis Regni rebus recenter aditis, conventibusque peragendis immoraretur, cunctis Comes adfuit, cujus & fides, & auctoritas omnibus approbata est, ita ut Hispani, quemolim integrum apud Regem vita functum, fidumque cognoverant, tunc sagacem & consultissimum Senatorem perspexerint. Verebamur interea, qui tam diuturna absentia torquebamur, ne laudabiliora ejus opera, & ejus in Principem caritas diuturniorem efficerent, cum minime sperantibus allatum est, Regem commeatum dedisse, ut bona sua venia domum reverteretur: quod quidem tam gratum non solum nobis necessatiis, sed omnibus exstitit, ut vix præ nimio desiderio crederetur, donec digressime a Rege audiremus. Itaque Patriam versus cepit iter, ad quam III. Nonas Junii terrestri itinere pervenit, magnoque cundorum favore & amore admissus, adeo ut ultra Capuam pars ei occurrerit maxima, & omni via Neapolim usque obviam iverit gratulatum ei adventum; eaque frequentia urbem introivit; tantoque comitatu conspicuus, non minori civium frequentia in compitis viisque, per senestras quoque mulieribus eum percarissimum spectare cupientibus, ea pompa instar ovantis in Arcem, Vicegerentem falutaturus, devenir, atque inde læto spectaculo omni" civitate deductus est.

Post tam multos laudabilesque exantlatos labores, post nomen ingens merito partum, post tot itinera impigre consecta, tandem Comitem, Ferdinande carissime, tibi domum reduximus bene aucum, & cumulatum honeribus, & amore. Quem, si vis vivendi præsentem normam, & quidquid aut discere, aut imitari optaveris, intra limen domus uno exemplati, Patre scilicet tuo, invenies. Nec mercedem ullam reposcit, nisi ut se patre dignus silius dici vocarique possit. Ergo incipe tempestive gratias reddere, ut jam noscat, quem fortunarum successorem habere voluit, eundem sui imitatorem videat. Quamobrem illum sectare, illiusque loquentis ex ore pende; motus, gestus studeas pro viribus sequi, quæ te citius & recitius ad metam probitatis ducant. Nec lineam, nec regulam invenies, minimeque præceptorem o

anni jure, qui te infruere tanta caritate & experientia pollit; & velit. Debes profedo multurn. Etenim ultra genituram educavit te instar magni viri silium, & cum mínime equos conscendere posses, mannulos tibi paravit. Mox quando adolescere copisti, grandiores adfuere equi, vestes pro ætate satis splendide & sum sericae, tum laneae adeo eximiae, ut sericas illas pretio vincerent. Poedagogos, quibus Latinas Græcalque literas perdisceres, comites insuper, qui tecum perreptantes adirent, honestosque tui amatores apposuit, & gladiatores, qui te retulis enlibus instruerent, ut quando necessitas incumberet, culpidatos dexterrime inferre iclus, & caute declinare noscas. Et postquam nostra setate etiam ingenuis Musica in honore pretioque habetur, peritos callentesque eam tibi adhibuit, qui cantare & saltare probe docerent, ne quando sorte rusticus & indoctus dicereris. Ac te modo virum ingenti matrimonio copulavit, utpote Bisiniani Principis ex sorore nepti, itemque Ducis Andriae, ejulque fratris Neritoni Marchionis filize. Magna profedo hæc, led plus quia te virtutibus addixit; lasciviendi enim viam obstruxit. Cum ergo memineris te Viri, tot tantisque dotibus præditi, filium & heredem, nil professo turpe, si filium mente revolveris, cogitare, nedum perficere audebis, & si forte quid indecorum subieris, protinus abjicias, & nullatenus ad effectum perducas. Perge ergo affidue hæc meditari, ne memoria excidant, & summopere observa, ne a paternis vestigis divertaris. Quod si is sueris, quem optamus: omni studio imitari conaberis. Sin autem ( quod avertat Deus ) secus vixeris, & ad deteriora perlaberis, scias, id magno sunurum opprobrio & damno, & selicitatem quietemque, quam parentes tui tanto labore, indultria, periculo, sibi tibique hereditariam paravere, male vivendo corrumpes: & parentes trifles morrentesque tuis nepotibus reddes. Quod te vitare iterum atque iterum moneo, maxime cum nulla peccandi oblata fuerit occasio; quin imo cuncta ad honeste vivendum ultro parata & appolita fuerint. Vale, & si te mosque parentes amas, te dignum iis filium præsta,

DE



D E

## VARIETATE

FORTUÑÆ

AUCTORE

## TRIŚTANO

CARACCIOLO.

The omnia vanitati submissife, sapientissimum Salomonem il-L lum credebam; & ea præsertim, quæ sensibus noscuntur. & manibus tractantur; assertione tamen volubilitatis nostrorum temporum factum est, ut non modo credam, sed videam, manuque tangam, esseque rata existimem. Quippe legeram apud illum, & nonnullos alios, antiquarum varietatem rerum, audieramque præsentium, quam insirmi essent Dominatus, & Regna, quamque fluxæ & labiles opes, & divitiæ, quamque momentanea forma & pulcritudo, quam denique pervia poenitentia voluptas & lætitia, quibulvis deliciis comparata. Quæ cum lummo fludio maximaque facundia retuliffent, & adeo præ oculis illa nobis posuissent, ut pæne cernere videremur : tamen longe magis movent, afficiuntque, quæ nostra ætate contigisse novimus, & tanto efficacius nos vexant & premunt, quanto infeliciores fuisse etiam illos castos, priscos, & sandos viros, præsentia hæc arguunt, ita quod cum miseremur majorum, & affligimur præsentibus, de posteris melius sperare desipientium esset. Ergo ita circumsepti ab hac vanitate & volubilitate rerum vivimus, quarum nos pars maxima sumus; pudet dixisse sumus, cum homini tam

mihili, tam suili, suique interto minime conventat, nisi ad supera stabilia, perpetuoque latta, quibus conditus est, pro sanctis. Dei monius & mandatis se erexerit. Ad quod maxime sacit, reliqua (prater Animum, qui solo divino sultus auxilio ingentia & immortalia optare, & assequi potest) contentui despeduique habere, atque illa sacissus nes ad se trahenia, quant vana, inutilia, sallaciaque sint, jugi memoria per exemplorum offensionem noscere. Omissis ergo antiquorum variis desicientis variantisque vitae cassus, quatus omnis scatet Historia; conemust ea, quae hoc nostro Regno, atque atate gesta sunt, recensere, utpote spatiis viciniora, quae magis nos cautos ad nostram conditionem noscendam reddere valeant.

Igitur ab expugnatione linius stoffate Urbis ab Alphonfo Aragonum Rege, ejulque direptione, ut pur est, tristi enarrationem ordiemur. Antehac gestorum per me nihil novi, & hujus tei minime meminissem, ni magnitudo sacinotis pavores ingentes, firepitus, & discursus diripientium Civitatem tenellae memoriae fervandiam impressifient. Cepit Urbem Alphonsis, exegit hossem Renatum, triumphavit more Majorum, qualis ante eum apud nos nemo oftendit se Regem; & quæ Majestatemi Regiam decent, exercuit, donavit, Regia spectacula edidit, & magnifica cujusvis generis, nuptias celebravit, equestres hastarum ludos, convivia, & facrorum pegmata exhibitit publice; & ut paucis absolvam, nil denique omifit, quod sibi laudem & gloriam, Populoque hilaritatem exhibere posset. Quin & venatuf, aucupio, Venerique affatim indulfit. Regiam nobili, speciola, magnificaque supelledifi ornavit. Autzis exquisiessime elaboratis argento auroque adeo abundavit, ut repositoria in Turris effigiem substructa, vel crecta, suffinentibus animalibus codem metallo fabricatis, suisque pretiosis armis instructa, multiplicibus vafibus -non ad ulum tantum, sed ad invidiosam oftentationem opplerentur. Gemmas, margaritas, carbunculos, caeteraque id gesus pretiole enumerare vanum effet, cum constet, is rebus reliquos sua tempestatis anteisse Principes. Interjectionibus tamen iis, que lætitiam sæpe interrumperent, multaque etiam quæ moeros rem, querelasque inducerent, germanorum ignominiosa rejectio ex Hispaniis; & alterius mors, patrimoniique ibi amissio; clienes, partiumque fuarum fautores, tot Hispanos Principes viros ad Le exuros bonis, exulesque devenisse, quibus consuluisse, & corum vidui prospeniile non sine angore animi citedi par est, dispendios L 2

que maximo; & præcipue cum præseptibus illis, se aut impotentiæ, aut ingratitudinis argueret, cum talia passos sua sub spe videret; bellorum infelices exitus, solutæ. cum ignominia & derisu Urbium obsidiones; crematæ ab hostibus naves intus Neapolitanam molem; iploque speciante obsessa, & pretio redempta classis corrupto aere; adversæ prosecto minæ adventantis Andegavensis Regni æmuli, magna Italiæ parte, & Pontifice illum attrahente; præsumti Regni novi motus (quibus parem nequaquam futurum multorum opinio erat), maxime vexabant, & felicem negabant. Ad hæc heredis sollicitudo, quando ipse Ferdinandum nothum in hoc Regno sibi succedere vellet, & forte Carolus Vasconum Princeps ex fratre nepos adesset, & valetudine, qua decessit, Aula omnis esset in factiones partesque divisa: cum alii Ferdinandum, alii Carolum Regem vellent, quæ eum graviter ægrotantem non latebant, adeo ut triduo ante obitum e Nova Arce, cujus occupatio plurimum ad Regni fuccessionem referre credebatur, ad Megarim, quam nunc Ovi Arcem appellant, transferri se voluit, ne promiscuus utrisque pateret aditus, sed tantum iis, qui filium Ferdinandum Regem præoptabant, in cujus verba & Arcis Præfectum jurare coegit. Iis follicitudinibus, molestiis, curifque anxius decessit, morbo insuper immundo, & pertinaci, involuntario scilicet, insensibilique spermatis fluxu. Hæc exitialis illi exflitit valetudo. Sed quoties lultratam Urbem meminimus, & suscepta redditaque vota, periclitante illo? Quot læta, triflia, magnifica, modica, & Regi, & Populo suo mors momento composuit? Numeratur etiam inter ea, quæ trislem illum reddebant, præsumptio suturæ successorum minæ. Dum enim Castrum novum ex diruto tam nobile restitueret, sæpius dixifse fertur: Si aliud, quam Novi, loco nomen inesset, profesto ne quadrantem quidem in illius inflauratione erogaturus effet. Siquidem pro comperto duceret, & Arcem, reliquumque Regnum non diu post in alienas hostilesque manus deventura. Sed idem. quod prius Castro servante nomen, non velut munimentum a se positum, sed prædæ loco cessurum hosti. Potuerat Regis hujus vita satis documenti dedisse, quam infirma conditionis simus, qui tantum Regem sic jactatum fortuna vidimus, nisi filii, nepotumque progressus & exitus id clarius ostendisset.

Adfit ergo Ferdinandus filius, & hic Regnum auspicatus adeo graffante pestilentia, ut Neapolim relinquere, Capuamque secedere coactus sit, nondum stabilita re, & nutante Regni ma-

gna

ma parte novitatibus andente, id procurante Callixto Pontifice maximo, qui non desistebat Proceres, Regnique populos adversus illum suscitare, num Pornificali audoriuse, num Ecclesia pratenso jure: Miserat enim diplomata; que Bullatas hodie literas nuncipamus, quibus cunda in savorem Ferdinandi edita a primoribis irritabat, eumque deinceps regnare inhibebat, subditofque lacramento solvebat. Hæc quotidie intentius meditantem Pontificem mors occupat, in curius focum Pius Secundus fuffectus. adeo benignum favorabilemque illico Ferdinando se ostendit, ut Callixii revocaret literas, & anteriorum in Ferdinandi favorem, additis insuper suis, ratas haberi voluerit; quin etiam Legatum, qui cotona, reliquisque insignibus Regiis illum ornaret, in Regnum milerit. Vix coronam sumserat, & ecce Tarentinus Princeps iplius Ferdinandi uxoris ayunculus, una cum Rollani Principe ejusdem Ferdinandi sororio, quos quali stabilimentum successionis Alphonsus pater illi providerat, pierisque aliis sibi adscitis ad Andegavensem desecere, in illumque evocatum juravere. Itaque factum est, ut reliqua sere Regni pars ab illo brevi defecerit, despicabilemque haberet. Nec desuere, qui eum infidiis appeterent, quippe cum per intermedios conventum effet de compositione cum Rossani Principe coram per se remotisarbitris agere, ad destinatumque locum uterque devenisset, duobus solis comitibus, non propugnatoribus, sed speciatoribus potius, ubi nunc data receptaque salutatione, paucis ultro citroque habitis verbis, Princeps sociis ad id ductis annuit, illicoque strictis gladiis in Regen pergunt, qui & ipsum ad propullandam vim nudato gladio offenderunt. Referre solebat Rex, cum inter loquendum verba Principis titubantia, minimeque præsenti congressioni accomoda accepillet, in suspicionem futurze per-. sidiae devenisse, ideoque tam paratum promuunque hosti se obtulisse. Deveneruntque tandem cominus, ut gladiis se impeterent, pluribusque istibus nequidquam illatis ( erant enim utrinque armis muniti) Rex a tribus sere circumventus, ea se alacritate unams est, un illæsus hostes dimoverir. Interea, qui eminus. speciabant, voces substulerunt, & Regis comites se proferre conperunt. Sic frustraus opinione Princeps, cum comitibus reverfus est. Repertum, ubi decertatum est, mucronem accepere, & veneno tinctum suisse deprehenderunt; exciderat enim inter im*petendu*m e tribus uni .

Non diu post apud Samum profligato fugatoque exercitu, castria

amissis direptisque, tutari se Neapoli suga necesse habuit, uni oblessi instar usque ad suppetias degit adeo arde, ut gratia remittendi curas, inter astantes moenibus ruinas ac macerias accipitribus aucupatus sit. Quo tempore Isabella uxor quotidie in Divi Petri Martyris claustro, vasculo ante se posito, velut stipem emendicaret ab iis, quos ad hoc evocaverat, pecuniamque in fui militumque subsidium mumo posceret, artificumque omne genus, ut sibi, vizoque indigentibus quilibet sui artificii opera crederet, persoluturam se brevi, occasione oblata, polliceri, inter preces & verba minas indicantia excidebat. Sicque factum est, ut non modicum & pecuniarum & operum in subsidium comparavit. Interea infontes alíquos exules extorresque exe git, (forte non fine mœrore & animi angore credi potest) five ad id metus & suspicio adegerit, sive importunitas eorum, qui talium delatores, & in Regem caritatem oftenderent, & libi laxiorem apud illum locum facerent. Adde & liberorum immaturas mortes, quorum alterum in Patrum Collegium cooptari curaverat, ingenti cura & impendio, ut effet in officina illa , ubi demolitoria Regum Siciliae plerumque fundantur , qui jugi animadversione orientia in patrem mala deprehenderet, quae facilitis caveri possent. Quod si mors huic se cautioni opponens, fuum morem secuta non suisset, bene certe consultum erat; quippe eum se gerebat, ut multa, quæ domum & familiam subverterumt, iple forsitan ne inciderent, avertere potuisset. Quique set nio & valetudine ad id devenerit, ut armorum meditationes, venationesque, adde lusus, quorum studiosissimus & æque appetens exstiterat, fastidiret, adeo ut omnem Civitatem una confe nuisse diceres. Nonne toties queri audiebatur, quod jam neo dapes sumeret, nec vinum sapidius biberet citra displicentians & dolorem, proper dentium crifique infirmimem? Et citta onnem reliquam vitam adeo putidiulculus au mosofus devenerat ut neminem esse, qui coenam struere, neque vestes aptare; lectumque illi sternere sciret, impatientia pueri queri soleret? Et tamen iidem erant, quos nuper laudare, & in suo quemque officio agilitatis ac sedulitatis extollese consueverat. Veniamus ad metam. Finiitne labores ærumnafye faltem cum viulura? An potius deficientibus deliciis, viribus, & vivendi caulis, arumnae & anxietates magis viguerunt? quae profetto omnem priorem felicitatem delere potterint; & novissime inexpediatus eventus, se selicem illum invenisser, reddidisser prosecto infauManlum & neceptem. Nemo enim in minum indixisset; Pontificem cum Mediolanensis Ludovico, per se Ferdinandum Kegno perturbare diffilium, ad ducendum in eum Francorum Regem conspiratie. In quorum suspicionem cum devenisset, difsimulans, Oranges ad quemlibet machinantium, tanquam ad amicos destinavit; quin etiam ad Gallorum Hispanorumque Reges ante suspedium, exploraturus, an vera sibi delata essent; & si ven reperissent tentarent illa nihilominus quovis modo infringere: quod fi nec hoc quidem succederer, auxilium ab amicis exposeerent, Illi vero per literas certiorem secerunt, a Pontisice & Ludovico sibi verba dari, idque liquere ambagibus dolosis, inconflantibulque. Qui vero ad Galhum ierant, ad illius conspectum tion adminiment; dona, quie attulerant, repudiata, & remissa, suosque etiam sines ocissime exire justi, palamque Regem Regi suo holtem elle admoniti. Ex Hispania antem, etsi non adeo holtile, ambigum tamen allatum est responsum, quo credo satis patuisle Regi adverlam illius mentem. Nondum Legati redierant, & ecce inbinde aderant nuntiantes, Gallorum Regem exercitum cogere, adelleque Isalorum legationes, que illum approperate urgebant. Cum jam accepisset, magnam partem Alpum transgreslam, subsequi Regem ingenti comitatum manu, indido prim per przeconem bello, spe decidit, cemens tam valido ab hoste, tosque sociis sulto, se illi imparem, nullum opperientem auxilium peti. Tot have confluentia mala senem et argum consternatum reddiderunt, in sæpe secum obloqui auditus su, & sæpe etiam addantibus amicis prombile verba hibil ad præfentem fermonem facientia, sed curam sollecitudinemque adventantis hostis, sociorumque illius, in se odium, immenso ingentique dolore percitus intempellive edere nolochaux. Creditux etiam non citra verismile, aristibus nimiisque vigiliis, curisque debilitatum caput in catarrhum incidiffe, quo biduo extinciss est.

Scio, non deelle, qui Principis hujus reminiformes, supersicie tenus vitam considerantes, selicem suisse velint. Novemnt enim illum ex omnibus adversis majorem emersisse; perspecerant etiam in multis divinum adsuisse auxilium; quippe Callixuma Pomiscem tam insensum hestem, & ad nocendum efficacem, mone absumum, sussessimpue in ejus locum Pium, qui adeo be, nigne amiceque cum illa egit, ut ne pater quidem amicius agos re potuisset. Meminerant, post adversam apud Samum pugnam, opportune sopiosseque illi subventum; & sugatum hastem u & 3

Regno tandem exactum; deque adversarum partium sautoribus, & fuarum desertoribus poenas ex animo sumtas. Viderant illum quandoque usum firmo validoque corpore; armorum equitandique peritia non tantum Reges, & sibi pares anteisse, sed multos, quibus ea res peculiari exercitio gloriæque fuerat, fuperalse; & strenui militis, providique Ducis sæpe navasse operam; voluptates sibi undique comparasse, illisque fruendis fortunatissimum. Hæc profecto magnifica, lætitia gaudiisque plena, felicitatem parturientia, iis fortasse videri possiunt, qui segregata iila tantum cognoscunt. Nam si mala, & incommoda illis inserta & intercurrentia novissent, non epusem suisse sententiæ reor. Nos autem utpote illorum temporum conscii, imparem quantamcumque illius lætitiam spectamus, quæ aut non statim, aut paulo post, aut parem, aut majorem tristitiam attulerit. Quin finis rebus selicitatis. & miseriæ nomen imponere solet. Revertar ergo unde prodieram, affeverans, quod praedizeram, inanem vitam, fictilem, & ut sapientis verbo utar, vanos omnium mortalium deprehendi actus. Cujus documento satis esse potnisset duorum Principum vita, & exitus, nisi inselicitas filiorum se obtulisset.

Quid enim hilaritatis inesse potuit successori Alphonso, cognomento Secundo, quem diademate insignem raptari per Urbeen vidimus, & exultantibus reliquis, ipse tristic, reductoque
vultu, & minime tantam celebritatem decenti visebatur? Rescitum est postea, eo ipso die certiorem sastum, transcendere jam
Alpes ingentes Gallorum copias, quibus desectus omnibus minime per se obsistere posset. Discerne ergo tu in hujusmodi commissiuris tristibus ac lætis mentis humanæ habitum. Desperatis de
se rebus, credens in se conceptum odium, non etiam in silium
perseveraturum, illi Regnum, vel potius Regni nomen reliquit;
consenditque tritemes Celtiberiam petiturus, in Siciliam dessexit, nec ulterius navigare per suos licuit, ubi veltus non liber,
arctius custodiebatur, Messaneque decessi, ibique ejus ossa ad hunc
exulant diem.

An Ferdinandus sitius benigniori usus est fortuna, qui viz adepto umbratili Regis nomine, coactus est etiam Arcem hosti tradere? Quam se spectante, Germani, quos præsicio relinquebat, diripientes, vix illi tutum ad naves, quibus discessirus erat, perfugium præssitere, non tamen sme maximo periculo & trepidatione; & tamen hic post adeptam temporaneam viccoriæ laudem, eb nimios labores, assiduasque curas in lethiseram valetudinem

incidens, statim Neapoli moritur, ejusque ossa in Divi Dominici æde reposita, una eum cadaveribus majorum suorum, eodem arsere incendio.

Adlit Federicus, qui novissimus ex illa familia apud nos regnavit. Oflendet profecto, quam comolo, salebrosoque innere pertradus sit ad inselicem metam. Quippe ipsum momentum, quo induere eum Regno, cuitus id munus erat, oftendebat exuere fortunis; & si quid pretiosae supellectifis supererat, cepit, & subinde non destitit. Spectabat animo magnos Christiani Orbis Principes Regno inhiantes subdole exitium sibi parare; & quando forfitan Rex rei suze bene consulere potitifiet, dolosis persidisque stationibus & minis, si non clare prolatis, apertis tamen conjecturis inhibitum. Non parum afflixisse eum credimus, talem ' se haberi, ut non puderet Pontificem Alexandrum, legitimam Regis filiam libi nurum exposcere, darique spurio, qui nuper Cardinalis eum coronaverat Regem. Quod cam minime successisset, deslinavit omnino Regem, Regnumque subvertere; utque facilius res succederet, oblistique minime posset, adscitis duobus maximis Principibus, quorum merque Regno aspirabat, illud inter eos divisit, Pontificalique audoritate, qua divisionem sirmarent, Federicumque fugarent, fanxit. Insuper militem, Duce silio, qui Coronam autilerat, cum Gallorum exercitu ad Regem ewigendum milit; quod brevi perfecerum, cum post interneciosam perpuderidamque Capuæ urbis direptionem, deploratis rebus, coactus fit qualescumque conditiones accipere, etli indignas. Itaque Gallias cum infantulis liberis, uxoreque exulatum, seu mendicaum, pro uniori liberiorique petere visum est. Quemadmodum autem receptus habitusque sit, illius comites, qui adfuere, longe melius recenferent. Majulculum e liberis, quem Ducem Calabriæ declaraverat, Tarentum cum præfidio tenentem, Hispani oblederant. Tandem conditionibus fibi prænotis, illorum Dux, cui se crediderat, illico ad Ferdinandum Regem Catholicum in Hispaniam misit: volentem, an invitum, hoc quoque ipsi sibi norint; cujus sadi notitiam audarium suisse paterna calamitatis, nemo sanus dubitare potest. Hoc anno statu, & sortuna spolianis Turoni mortuus, & sepultus, cum ossa Neapolim deserri exposceret, negatum est. Nec secum sati iniquitaterminavit. Quippe annuum salarium, eo statim mortuo, uxori viduze mulieri, ac orbis patre pueris subtractum est; cui etiam exeundi fines constituta dies est, certiorque sasta, a neutro

Regum aliquid ulterius subsidii se habituram. Quam in Mantuanum agrum ad Antoniæ sororis suæ, etiam viduæ, jura se recepisse audivimus, ibique vitam ducere, qualem, qui aliena mercede, & diurna liberalitate victitant. Nihil tamen perpetuum, sed ne anniversarium illi quidem a quoquam elargitur. Hunc non modo Federici exitum, sed reliquorum, qui a primo Alphonso ad eum regnarunt, pensiculate singula expendenti, & invicem conserenti, præponderasse tristitiam siquere credo; & sæta si quæ arrisere, instabilitate tamen, & brevitate adstipulata sunt Salomonis sententiæ, omnia vana, atque sutilia dicentis. Quam sententiam consirmat Severus Romanorum Princeps, qui cum per civiles militaresque artes ad Imperium pervenisset, & rerum suma potitus suisset, pro nihilo ducens subtrissis exclamavit: oma nia sui, & nihil expendi.

Et ambagibus captionibulque ambiguis omillis, quod mortris infeliciter, milereque quamplurimi comm fint; Regnum, resque omnes ad hostes devenerint, prævidentibus insi; omnia denique sumo evanuisse celerius, nemo insiciari audebit. Talia sibi, qui magnus & selix videtur, meditari velim, noscatque Principibus illis non desuisse opes, non vires, non consistum, quominus affinitatibus, amicitissque stabilire etiam Regni successionem postente, porso qualiter evanuerit, videat. Hominem ergo se ex iis noscat, & ne se impleat salsis magnitudinis selicitatisque mominibus. Statueram nostri tantum hujus Regni revolutiones, ac Principum desectus recensere; sed & affinitatis copula, satique similitudo exire limitem, etsi non loci, non tamen temporis, ad aliena transire cogit. Quæ diximus magna ex parte vidinus; quæ disturi sumus, relatu sidelium quidem narrabismus. Quane quoniam notissima proserenus, a mendacii suspiciene tuti erimus.

Sfortiadum qui primus Mediolenum libi comparavit, Franciscus suit, vir insignis pace belloque, & singularis virtutis; quem si ad nos usque Deus incolumem servasset, ingentia mala, que familiæ suæ evenere, avertisset. Hic Mediolanum adeputs paucis post annis, quam Alphonsus I. Neapolim; siquidem hic Regnum anno salutis Christianæ 1442. auspicams est; alter vero Ducatum anno 1450.: totidem sere annis, nodemque modo intersitis, quo insi regnute coeperant, silii desivere. Quippe Franciscum Mediolani storentem, magnum prosecto referentem Principem; & majoribus illis priscis comparandum; multis venustisque liberis sætum; Ausamque ejus omni nitoris genere susgentem; con-

confultifimum Senatum jurifdictioni præsidentem, nec inferiorem Conventum, cum transigeret cum Principibus, Rebusque publicis negotia; numerolam inferper rei militaris manum, egregieque instructam, que non modo subs sines tutari posset, sed alienis quoque terrori este; eumdemque fultum, & erectum magnificis, validisque anicis, & affinitatibus magnis asque honestis, hunc ipfum non din post spectarimus male affectum valendine. Turgebat enim aqua intercute; vigor ille oculorum, quo maxime polluerat, vivacitatem alacritatemque perdiderat; os lividum & exangue speciabatur; armorum ludi, cantus, saltationum hilaritas, quibus maxime delectatus, fuerat, tordio illi jam devenerant. Înerat successor non partem molestias Patri ingereus, de quo pellime ominabatus. Nec id amicos celabet mecrens; prætendebat eiam egestatem, se exhaustum obserantmente Neapolitani Regni proximo bello, quaerens militum flipendia: quare famitiam minus folito elegantique cultu omatam videres, Aulamque reliquam prissinze collatam, rudem & impolitam; subsquallebant enim subtractis salariis & donis, quibus illi commodius vivere solebant. Urgebat illum insuper assidua, veluti captivi redemptio. Noverat enim Gallorum Princeps, Franciscum Ducem maxime timere, & cavere, ne si quid petiisset, denegaret. Quare non defistebat subinde mutuum fine restitutione exposere, quod licet ingratis, præftabet tamen aliquid, quod etiam nominibus ad præfinitum tempus non respondere dicebatur. Hoc in staun decessit; selix, an secus, exactiori judicio relinquamus.

Successor Galentius, qui patrem de se male opinantem vexaverat, varie dissimiliterque in utraque parte le gessit, neutri satis constans. Et bic iple velut victima a domesticis frequenti multitudine Templo in iplo sussolites ass. Qualem vixisse credimous, quem timor interna loricula munitum prodire cogebat? Cujus rei non ignarus percussor, non pectus, sed inguina iteratis iclibus repetiit. Infamem filima, qui remanserat, mater patruique alendum, tutandomque suscepere. Bone Jesu! quem brevi concordia id egerunt! Quippe divulsa in partes domo, modo unor leviris infidias parat, modove factionis meu fugere compellit, iplaque in fuga unus corum rapidi fluminis transitu merlus

& obrums eff.

Rediensque mex Ludovicus exilio, de patria, deque que Eutoribus poenas abunde sumsit; puerum Arcesque in suam potestatem unelanque suscepit , diuque pro unela imperio usus est.

Tandem Dux idem, & fratris filius, cujus tutela gerebatur, moritur, constante fama, quod a patruo veneno sit extindus; quod verisimilius factum est, quando statim se declarari Ducem voluit, extante filio peremti Ducis. Et Ludovicum ejulmodi patratorem audivimus, hostium vim, populique inconstantiam veritum, Mediolano aufugisse, omneque imperium, & Arces tam munitas, tamque de se benemeritis traditas, nulla cuncatione hostibus præbitas, & si revocatus est Mediolanensium favore, sui tamen maximo exitio. Revocaverant enim eum odio Gallorum, & sperabant plerosque eadem de causa facinus seguuturos suum. Quod minime evenit. Quippe ostensum est, quam Gallorum odium non minus reliquorum, quam Mediolanensium suerit; sed timore detenti, ne illos sequerentur, inhibiti. Cumque neminem sibi auxilium ferre conspiceret, exercitu Mediolani comparato pergit ire obviam Gallorum copiis ad Arcem obsidione liberandam adventantibus. Dumque brevi castra e regione consedissent, ecce Helvetiorum manus, pro fidiffima conducta, & hactenus habita eum hosti tradit, quem partium adversarum Duces una cum parvulo ex fratre pronepote, appolita cultodia ad finim Regem in Galliam misere. Finem illorum expedatum brevius referemus. Alter eorum, Ludovicus scilicet carcere detentus noctu caveam intrare ferream, instar feræ, cogebatur; talique statu decessir. Alterum nepotem inaudito modo, ne gigneret, emascularunt, non exfectis quidem testibus, sed sacris initiato, utque perpetuo celebs. & ut ita diçam Claustralis esset. Habetis Ssortiarum magnitudinis, & Regni originem, & terminum; quamque suerit brevis, qui ne hominis quidem senioris ætatem excesserit, quamye Regnum illudfuerit varium & exercitatum, quantisque periculis, & infamia laboraverit, qui propius aftitere, dicant. Nulla enim scribi posser tam fæva, scelestaque Tragcedia, cui Domus illa non copiosam materiam suffecisset. Fuerint utinam documento selicitate elatis & arrogantibus, qui ne ipfi quidem Deo accepta referunt, harum exitus Familiarum , quas retulimus; quarum Principes dum ex se, suaque prudentia & consilio regere autumantes, & augere Imperium posse, interim Divinum exposcere auxilium negligunt, & ea mentis cæcitate plecuntur, ut uterque utrique invidens, nec alter alterum augeri permittens, se invicem perdidere hoslibus facillime præbita opportunitate. Nec mirum videri debet, tot Italicas gentes Principatibus desectas me præteriisse, quoniam in animo suerat nil exterum recensere. Quid enim me traxerit

ad Sfortlarum mentionem, jaun dixi. Revertar ergo ad propiera, & magis nota; utpute quae nos afficere, & in memoriam nostrae imbecillitatis efficacius ducere valezar. Regum igitur enarratis inconsantis fallacisque vinze eventibus, par est, qui primi ab ipsi sunt, ciare. Ir prosesso Principes habentur, non Regio tamen orti genere.

Horum maximus, quos setas nostra tulir, Joannes Amonius Urlinus extitut, quem plerique ejus tempellatis vizi faultum, folicerrque clamabant. Spectabant enim fuos adeo produxisse fines, ut Tarento digredienti liceret quotidie in suas redes, locaque divertere, donec Neapolim perveniret; Ducatus & Comitatus tot sibi congregaffe, ut singulorum enarratio fastidium audientibus generare pollet; quin etiam Principate militize, quem nostri Comestabularum vocant, politere, e septem Viris, qui Regi in solio ardui aliquid molituro adesse delient, sacile Princeps. His tot prosperis specie tems prospectis, facile erat talem æstimare, si non pressus rem & vitam taxare, inspicereque vellent; invenirent minimm, unde judicium mutasent. Ne vero inscii errent, quod de illo cognovimus, fideliter referemes. Is puer relictus a patre, cujus tutelam Maria mater gerebat: hæc thox in suspicionem venit alienati a Ladislao Rege animi, versique in Andegavensem Ducem illius zemulum. Ut vero tanto discrimini occurreret ( plurimum enim intererat Tarenti amissio ) Rex sessinans Tarenum cum Maria liberisque obsedit. Tandem Mariam Regi matrimonio sibi jungi visum est. Quo peracto, receptis Arcibus. amorem Neapolina cum liberis translulit; pbi uxorem, non nt ex animo dudam habrit, illius filios finolque privignos pro obfidibus epstodiri justit. Hine orditi selicitatem coepit. Mortuo vero Ladislao, Marize nuper Reginæ, ut le, filiosque liberos assereret, recuperandique suum, liberorumque patrimonium facultas deretur, vilum est cuidam, privato quidem, sed Principi suo percaro encorem dare filiam, atque illa oppida & patrimonii partem genero, etsi nobili, sed nihil ad filize matales, donare: que non sue aliqua nominis diminutione, & inter ingratos, sada haberi pollent.

Qui Joannes Antonius cum adolevisset, i& res per se ageret, & ad officium Reginæ Neapoli adesset, adeo ne capereur expavit, un ex Capuanæ Arcis promunali se præcipitare non hæstaverit. Sic externatus suga citissima, subinde respectans adesset, qui se vinctum tetraherent, oberrans, non ante requieries. quam ad matrem, domumque pervenit. Non diu post exigente matte, naturaque stimulante, coepit arma trastare, seque Ducem gerere; quare suspectum Reginæ se secit, quæ decrevit illum omnino perdere. Tribus ergo brevi comparatis exercitibus; ad eum delendum tres Duces mist; Ludovicum scisicet adscitum in silium cum suis copiis, Legatum ex Regia, qui Prætorio imperaret, & Jacobum Caudolam cum sua manu, Ducem ea tempestate eximium: qui brevi maximam Civitatum; & Castrorum partem illi abstulerunt. Restabat Tarentum cum paucis communitis sidisque Oppidis, quæ sacile eadem illa ætate amissist, niss peropportune Reginæ mors intercessisse. Quare expectatio majoris motus, Duces, & exercitus distraxit, & ut sua quisque peteret, effecit. Sic obsidione solutus brevi absta recepit, revo-

catis præsidiis, corum Ducibus propriora curantibus.

Deinde Alphonfi Regis bello, cujus partes sequebatur, a Legato Eugenii Pontificis profligatus & captus, ac diligenti custodia fervatus; ubi profecto, aut perpetuo, aut diutius manfisset, nisi Legatus veritus æmulorum Principis, sublato eo, potentiam, ut effet , quem aliquando illis objicere poffet , eum liberaffet . Tandem cum Alphonfus Regno potitus, illo potiffimum adjutore, triumphare vellet, illo pompæ die coeperant inter se simultates, cum præcedere currum dedignaretur, ne de se etiam triumphare videreur, qui victoriae comes, vel alibi praecipum particeps extituisset, & tantum ad victoriam contulisset. Peracto deinde Neapolt conventu, Tarentum illico petiit, eo animo, ut quemadmodum re ostendit, non Aulam & Regem ulterius adiret. Deinde semper anxie timideque vixisse fertur. Noc cessavit subinde muneribus Regem palpare, & illius Purpuratis annua stipendia pendere, ut effent, qui confilia & animum in se Regis deferre possent, quo sibi cavere, rebusque suis facilius, explorato Regis animo, confulere posset. Interea exitiale odium intet iplim, Pyrrhumque Baucium, Neptis ex fratre virum, Venusiique Ducem oritur, quo adeo commotus est, sive causa sive practice. tus fuerit, ut pollea a Ferdinando deficeret, tanquam a Pyrral fautore: unde certe tot ingentia mala & privata, & publica prodiffe vidimus. Indubium est, quibus ctiam verminibus tortum vidimus, cum præsens spectare Jachemum a secretis, quent pro le ad Regem milerat, donis & pollicitationibus corruptum fibi exitium intentantem. Quod cum sciret, aut pro comperto haberet, ridere & jocari conspiceretur, distimulareque ram, odium & thioten supprimere Regis metu cogeretur, ad illim montem; de qua certior factus, arripi statim hominem justit, savillimeque torqueri; deinde per oppidum vicatim raptari, politomo in pares distrahi, illasque in terroris spedaculum frequentio ribus urbis locis attrollà, mitmirne diffirmulata causa, & fortunas, quibus surime cum locupletaverat, etiam publicari voluit. Bello etenim, quod in Ferdinandum agebat, quam sepissime miserrime queri visium est, pecuniam; quam tanta cura industriaque cumulaverat, slipendio lattronum in alienam utilitatem dispergi; miserrimum se queritans. Finem quoque nihit vita quietiorem vidimus, cui etiam zegro necesse suent valendinem simulare, & per loca gravia, palustria, insalubria, modo exencitui commoda, exercisum ducere, freque ingravescente morbo invista Altamatam concellie, tibi brevillime morium, non citta famam ellifi corporis laplu: quod quamquam anulti, qui id refeire poterant, negabant, verum repente minimeque oblervatum decessisse volebant, & nil prorlus de le, deque successione caville. Principatum, ga-22m, militem, denique que illas sucrant omnia, ad quem minime voluisser, devenisse cognovimus: adeo mors una illum suaque finiit, ut plerisque, an suerit, hodie ignoreur. Narrabuntuz deinceps defedie Familia:, & quarum ingentia patrimonia ad alios devenere, nec etiam supersunt, qui vel paterno, vel avito jure Ma repetere possent. Horum laplum, & unde deciderint, demontralle ad propolium fat fore credimus; Historium enim mianime attingimus. Recenfebimus tamen, que ipli vidimus, ut liquidius pescipi pollit veritas varietatis volubilitatilque rerum a & quam multiplicia omni avo, universoque Orbi contingere pomerica, quando in luijus hominis acuse, samque in anguño Ore his angulo successible tanta speciavisms.

Martianorum Familiam inclytam, potentemque din in Regno extitisse nemo est, qui ignorat, modo vel parum res notitas
moverit; gestisse Magistraus praeclares, Ducatus, & Oppida possedisse maxima, & plurima; longaque serie dignitatum, sortunasumque magnarum devenisse rem omnem ad Johannem Antonium Martianum Ducem Suesse, Regnique Admiratum, qui a
septem Magistratibus alter a primo habetur. Inerat ei sitius Maninus, Rosani Princeps, qui ingentem nobilemque dominatum
materna successione possidebat. Satis duxi, ex plurimis ejus tisulis maximos ostendisse; ne si sorte singulos percensere voluissem,
musitudine sorsan & satisdio, viles illos reddississem. Jures

and Dux ipse plurimum Alphonsi partes, tum præsenti officio, tuim, opportunitate dominatus, quo non parum ad victoriam facultatis habuit; de cujus ingratitudine maxime tristis & mœrene lamentabatur, ne oppidulo quidem ea victoria auctum le asserens quin potius, ut suam sidem liberaret, pecuniam, quam bellorum Subsidio hinc inde sceneratus suerat, divenditis paternis prædies solvere cum scenore oportuerit. Nec minori solicitudine domur fuze vacare licuit. Cum uxore Marini matre perpetuo discore vixit, que etiam capitis illum accusare apud Reginam affinena suam non sit verita: qua mortua ad sua in Calabriam divertit. Dux vero Suessæ perstitit, uterque propria curaturus. Nulla interim de conjugio cura. Sed ne Marinus quidem filius adeptus maternas fortunas, paterna cum dignitate coluit. Quippe fretus Regis affinitate ( nam illius filiam duxerat ) illum vexare non desistebat, tentans: Patris subditis ante tempus dominari, oftentans le brevi Patri seniori successirum; interim melins mer se res administrari posse. Quibus perspectis tutius Patri visum est, uxorem sibi, illique novercam inducere, sicque timorem silio incutere liberorum ex recenti uxoris susceptione. Hæc non ab re dica putentur; sed cum viderint, Ducem hunc sua in re mortuume, filiumque heredem, noscant etiam, vitam egisse laboriosam, ærumnarumque plenam. Nam pergrave mlisse credimus. cum se ad jus trahi etiam a subditis, permittente Rege, videretz tamque minimi ab eo fieri, ut ne suis quidem libere moderari posset. Noscant etiam, qui tantum bona noverant, hunc pueritiæ & adolescentiæ partem in carcere egisse, adeoque ignominiole habitum, ut ne sororis quidem pudicitiæ parsum sit; quin etiam veneno tentatum, quod eum perpetuo alvei profiuvio affecerit, cum morte nequiverit. Decessit Suesse, superstite Matino universomm herede; e secunda enim uxose liberorum mil tulerat.

Marini bujus vitam laboriosam, anxiam, suspicionis timorisque plenam, & sinem miserabilem plerique meminisse possiunt, quibus proper ætatem licuit. Marinum hunc afflictis partibus ingratis in hostis sui Regis arbitrium devenisse novimus. Is mox carceri traditus est, ubi XXX. annis cum fisio deteatus, inde edutus, ad quod mortis genus vulgo non liquet; tamen nisi savum & truculentum, existimari non datur. Hujus silius Joannes misellus a crepundiis carceri addictus, ubi pæne consenuit, evenit, ut volubilitate retum inde exiret; sed ea libertate parum pro-

profecit. Quippe brevi iterum captus, iterumque dimiflis, & cum eadem ingratiudine Principum, quibus fideliter infervierat, alieno viditare pane coacus est. Et ne sic inops vagaretur, liberalitas Joannis Jordani Ursini effecit, qui in sua eum vocavit, tradiditque cassrum unum, cuius censu se suosque sustemare posset. Uhi non diu post obiit, pressis multo ære alieno; sed Princeps ille, qui præbuerat vidum, curavit etiam sums. Tanta, tamque præciara Familia, sosque Civitatum, asque Oppidorum domina, in hoc desecit; nec superest, qui illius nomine censeatur. Fortunas, & Principatus non ad unum aliquem devenisse, sed in multos distractos cernimus. Et hic sinis Martianorum.

Perscutemur & alias Familias, quarum magnos & potentes viros vidimus, qui hodie ignorantur, an fuerint, cum videantur corum res per alienos polideri. Raymundum Urlinum Nolæ Comitem, Salernique Principem, plerisque aliis titulis clarum, insuper Regni Justitiæ magisterio e septem Magistratibus sacile primo, aut certe secundo, quem sibi vivere deliciose sama erat, non lemel vidimus permochum afflichumque, præcipue cum filiolum, spein tantæ successionis, quem in specimen sormæ & pulcritudinis oftentabat, intempessive raptum lugeret, indeque difficium ab uxore perpetuum; desperans enim ulterius ab ea le liberos suscepturum, ad amicas spuriosque vertit animum: ex quo dissitta dominatus pars. Amalfiae Ducatus, quem Rex affini tradiderat in dotem, ad eam a viro discrete viventem revertit. Prævenit & hic morte sua Domus excidium. Nam cum nothis filiis Oppida, Civitases, reliquasque fortunas testamento divilisset, brevi ex omni possessione decedere, nemoque eorum nec lapidem tanta successionis detinere noscitur; & si aliquid per Ursinorum gentem, non utique ex Raymundi linea, vel volun-

Admonet me prosecto locorum propinquitas, quam reor perpetuo inter vicinos discordiarum causam extitisse, ut mentionem faciam Honorati Gajetani, enarrato jam Marini Martiani, Domusque ejus exitu. Vidimus enim ipsum Honoratum Fundorum Comitem in mortem usque inter fausta feliciaque versari. Erat enim affabilis vir, affiduusque Regum comes; exhibarabat non modo sua comitate & humanitate Regiam, verum & Civitatem omnem. Qui cum militiae, domique perpetuo Regibus adhæsisse, ingentem sibi & gratiasm, & rem comparavit, auxitque se plurimum. Domum splendide paravit Attalicis vestibus, auteis & argenuis Resaucia

escariis potoriisque vasibus; & ad ostendendam magnificentiam multa plurisariam duci & effingi curavit. Sua , uxorisque indumenta serico auroque contexta; Regium in morem torques; murenulasque aureas, sapillis gemmisque splendidas atque distindas; togam ad talos dimissam conspersam margaritis, unionibusque videbamus. Ædiscia multa, & privata sibi, & publica facris in ædibus non pauca, in quibus sculpta Austoris insignia cernuntur, construxit. Ad hæc tot humana blandimenta, sallacisque vitæ delicias, seu potius deliramenta, suspende judicium,

donec alteram vitæ partem noveris.

Natus est Honoratus matre impari, quam tamen pater alle. dus amore liberorum, quos ex illa susceperat, uxorem duxit. Adepuis est Fundanum Comitatum, quem ad patruelem deventurum jure sciebat, non sine impietatis nota. Quod ne ad ulciscendum perquireretur, favore germani ab Alphonfo Rege plurimum dilecti factum est, ut etiam post patris mortem succederet. Comitem deinde, quoties infirmitate partium, quas sequebatur, in discrimen sui, fortunarumque devenisse vidimus! Novissime bello, quod Ferdinandus cum Andegavense gessit, ad id devenisse res eius visa est attritu partium, ut a Ferdinando steterit vel solus, quia hostis nullis conditionibus eum admittere voluerit, in gratiam illorum, qui Honorati dominium fibi deberi præoptaverant. Vifore demum Ferdinando major emerserat. Et ecce Trajecti Comes illi primogenitus moritur, marem nullum relinquens filium. Non multo post, seu de filio alio male cogitans, seu amore percitus uxorem delegit Equeltrem quidem genere, forma tamen maxime placentem. Stetit ergo aliquandiu quietus, quietis Ferdinandi rebus, aut suppressis odiis quieti similibus. Ut vero slatus Regni turbari coeptus est, & Regnum Regemque hosses vexare, sic ejus familia velut suriis agitari, & silium tamquam hosti se traditurum, odisse coepit; e regione filium capi a patre, & exheredari infimulans, famulitium, Præsectosque Arcium partim minis, partim occultis pollicitationibus ad se trahere satagebat. E contra pater, illi ne obsequerentur, cavere, & apud Regem illum infimulare non desistebat. Tandem cum jam Domus simultates & odia continere amplius non posset, oportezetque illa se propalare, essetque filius in Regis officio, occulte a Rege petiit, ut filium caperet, ardæque custodiæ demandaret. Cui respondisse ferrur, minime id sibi videri conducere honestati, nec forlan utilitati suæ: proinde opperiendum, an dies illi de erroerroribus silii satisfaceret, & sic posse consultius rem transigere: Cuius minime acquievit confilio; sed instantius idem expostulantem iterum Rex orare Comitem non destitit, ut rei conditionem velit bene perpendere. Si enim capiendo filium ei indulerit, adimet profecto & illi poennendi facultatem; quoniam si semel vinxerit, non fore ulterius fibi integrum dimittere, nun propter judicii inconfrantiam, quia ant quod inique ceperit, ant quod leviter liberaverit, utrumque ne incurrat, vitandum: tum non else illum ipli patri caritatem exhibiturum, neque ipli Regi praeflitturum fidem, carceris & injurize memorem. Quibes acceptis magis excanduit, remissis statim, qui animum suum Principi patesacerent, obtestarenturque per obsequia illi præstita, per sidem spemque de illo conceptam, ne ulterius natum intercipete morareur. Quod voluit, impenavit; filiumque eodem carcere, quo mancipatus est, desecisse audivinus. Erant, qui ipsum Regent narrantem audirent, se ad id non voluntarie, sed Patris impulsu, cui plurimum debere fatebatur, devenisse. Erat jam Honoratus natti grandior, & nomen habens uxoris, quare pleraque illim atbitrio, maxime post filii captivitatem, dicebatur administrare. Iis vitæ conditionibus Fundis moritur, infantulo captivi filii suscessore, qui paulo post supellectili tam nobili pretiosaque, toaque pecuniis, nunc hac, nunc illa de cansa exurus est: que cunda ad Regem translata funt. Quid ? quod Comitans, reliquaque fua oppida per perpetuos Familiae hostes, cum quibus exitiales finultates sai majores exercuerant, detineri noscumur, nepote omnino Avorum patrimonio exterre, licet Ducatus titulum, & oppida, & non pauca fui patrimonii possidere videatur. Hoc prosedo totius vitæ curla poteix æque arbiter de hominis selicitate ve-THIS ferre fententiam.

Antequam Campania digrediament, Rattarum gentis Cafertae Comitum, & tam opportuni dominatus extitum oftendamus. Qui primus ex ea Família Jacobus de Ratta fuit Comes, e Celtiberia, Sanciae Reginae, ejusque Aulae Praefectus advenit. Ab illo ad nos usque series successionis perennavit, quae morte plurium Comitum, quibus hac attate decessifie contigit, fundium decidit, nomine illorum penitus abelito.

Aquinorum percenseamus Gentem; ex hac enim Laureti Comitem, & Regni Camerarium vidinus; nec primum illas dignitates affectium, hereditarite quippe illi inerant. Ampliori certe titulo digna rei erar: quare compeximum deinde filium MarRegno tandem exactum; deque adversarum partium sautoribus, & fuarum defertoribus poenas ex animo sumtas. Viderant illum quandoque usum firmo validoque' corpore; armorum equitandique peritia non tantum Reges, & sibi pares anteisse, sed multos, quibus ea res peculiari exercitio gloriæque fuerat, fuperalse; & strenui militis, providique Ducis sæpe navasse operam; voluptates sibi undique comparasse, illisque fruendis fortunatissimum. Hæc profecto magnifica, lætitia gaudiisque plena, felicitatem parturientia, iis fortasse videri possunt, qui segregata illa tantum cognoscunt. Nam si mala, & incommoda illis inserta & intercurrentia novissent, non ejusdem suisse sententiæ reer. Nos autem utpote illorum temporum confcii, imparem quantamcumque illius lætitiam spectamus, quæ aut non statim, aut paulo post, aut parem, aut majorem tristitiam attulerit. Quin finis rebus selicitatis, & miseriæ nomen imponere solet. Revertar ergo unde prodieram, affeverans, quod prædineram, imanem vitam, fictilem, & ut sapientis verbo utar, vanos omnium mortalium. deprehendi actus. Cujus documento satis esse potnisset duorum Principum vita, & exitus; nisi inselicitas silionum se obtulisset.

Quid enim hilaritatis inesse potuit successori Alphonso, cognomento Secundo, quem diademate insignem raptari per Urbem vidimus, & exultantibus reliquis, iple trifti, reductoque vultu. & minime tantam celebritatem decenti visebatur? Rescitum est possea, eo ipso die certiorem sastum, transcendere jam Alpes ingentes Gallorum copias, quibus defectus omnibus minime per se obsistere posset. Discerne ergo tu in hujusmodi commissiris tristibus ac lætis mentis humanæ habitum. Desperatis de fe rebus, credens in se conceptum odium, non etiam in filium perseveraturum, illi Regnum, vel potius Regni nomen reliquit; confeendingue erinemes Celtiberium penimus, in Siciliam deflexit, nec ulterius navigare per suos licuit, ubi-welus non liber. arctius custodiebatur, Mellanzeque decellit, ibique ejus offa ad hunc

exulant diem.

An Ferdinandus filius benigniori ulus est foruma, qui viz adepto umbratili Regis nomine, coadus est etiam Arcem hosti tradere? Quam se speciante, Germani, quos præsidio relinquebat, diripientes, vix illi tutum ad naves, quibus disceffiarus erat, perfugium præssitere, non tamen sine maximo periculo & trepidatione; & tamen hic post adeptam temporaneam victorize laudem, ob nimios labores, allidualque curas in lethiferam valetudinem

incidens, statim Neapoli moritur, ejusque ossa in Divi Dominici æde reposita, una sum cadaveribus majorum suorum, eodem arfere incendio.

Adsit Federicus, qui novissimus ex illa familia apud nos regnavit. Ostendet profecto, quam comoso, salebrosoque itinere pertradus fit ad infelicem metam. Quippe ipsum momentum, quo induere eum Regno, cuius id munus erat, oftendebat exuere fortunis; & si quid pretiose supellectilis supererat, cepit, & subinde non destitit. Spectabat animo magnos Christiani Orbis Principes Regno inhiantes subdole exitium sibi parare; & quando forfitan Rex rei suze bene consulere pottriffet, dolosis persidisque suasionibus & minis, si non clare prolatis, apertis tamen conjecturis inhibitum. Non parum afflixisse eum credimus, talem fe haberi, ut non puderet Pontificem Alexandrum, legitimam Regis filiam sibi nurum exposcere, darique spurio, qui nuper Cardinalis eum coronaverat Regem. Quod cum minime successisset, destinavit omnino Regem, Regnumque subvertere; utque facilius res fuccederet, oblistique minime posset, adscitis duobus maximis Principibus, quorum uterque Regno aspirabat, illud inter eos divisit, Pontificalique austoritate, qua divisionem sirmarent, Federicumque fugarent, sanxit. Insuper militem, Duce silio, qui Coronam attulerat, cum Gallorum exercitu ad Regem ewigendum misst; quod brevi perfecerunt, cum post interneciosam perpudendamque Capuæ urbis direptionem, deploratis rebus, coactus sit qualescumque conditiones accipere, etsi indignas. Itaque Gallias cum infantulis liberis, uxoreque exulatum, seu mendicatum, pro tutiori liberiorique petere visum est. Quemadmodum autem recepus habitusque sit, illius comites, qui adfuere, longe melius recenferent. Majusculum e liberis, quem Ducem Calabrize declaraverae, Tarentum cum przefidio tenentem, Hispani oblederant. Tandem conditionibus libi prænotis, illorum Dux, cui se crediderat, illico ad Ferdinandum Regem Catholicum in Hispaniam misst: volentem, an invitum, hoc quoque ipsi sibi norint; cujus facti notitiam auctarium fuisse paternæ calamitatis, nemo sanus dubitare potest. Hoc anno statu, & fortuna spoliatus Turoni mortuus, & sepukus, cum osla Neapolim deserri exposceret, negatum est. Nec secum sati iniquitatem terminavit. Quippe annuum salarium, eo statim mortuo, axori viduze mulieri, ac orbis patre pueris subtractum est; cut etiam exeundi fines confitura dies est, certiorque sada, a neutro

Regum aliquid ulterius subsidii se habituram. Quam in Mantuanum agrum ad Antoniæ sororis suæ, etiam viduæ, jura se recepisse audivimus, ibique vitam ducere, qualem, qui aliena mercede, & diurna liberalitate victitant. Nihil tamen perpetuum, sed ne anniversarium illi quidem a quoquam elargitur. Hunc non modo Federici exitum, sed reliquorum, qui a primo Alphonso ad eum regnarunt, pensiculate singula expendenti, & invicem conferenti, præponderasse tristitiam siquere credo; & sæta si quæ arrisene, instabilitate tamen, & brevitate adstipulata sunt Salomonis sententiæ, omnia vana, atque sutilia dicentis. Quam sententiam consirmat Severus Romanorum Princeps, qui cum per civiles militaresque artes ad Imperium pervenisset, & retum suma potitus suisset, pro nihilo ducens subtristis exclamavit: ommia sui, & nihil expendi.

Et ambagibus captionibusque ambiguis omiss, quos mortai inseliciter, misereque quamplurimi eorum sint; Regnum, resque omnes ad hostes devenerint, prævidentibus ipsis; omnia denique sumo evanuisse celerius, nemo insiciari audebit. Talia sibi, qui magnus & selix videtur, meditari velim, noscatque Principibus illis non desusse opes, non vires, non consistum, quominus affinitatibus, amicisissque stabilire etiam Regni successionem postenes porro qualiter evanuerit, videat. Hominem ergo se ex iis noscat, & ne se impleat salsis magnitudinis selicitatisque mominibus. Statueram nostri tantum hujus Regni revolutiones, ac Principum desecus recensere; sed & affinitatis copula, satique similitudo exire limitem, etsi non loci, non tamen temporis, ad aliena transire cogit. Quæ diximus magna ex parte vidimus; quæ disturi sumus, relatu sidelium quidem narrabimus. Quane quoniam nosissima proseremus, a mendacii suspicione tuni erimus.

Sfortiadum qui primus Mediolanum sibi comparavit, Franciscus suit, vir insignis pace belloque, & singularis virtutis; quem si ad nos usque Deus incolumem servasset, ingentia mala, que familiæ suæ evenere, avertisset. Hic Mediolanum adepus paucis post annis, quam Alphonsus I. Neapolim; siquidem hic Regnum anno salutis Christianæ 1442, auspicaus est; alter vero Ducatum anno 1450: totidem sere annis, nodemque modo intersitis, quo insi regnum coperant, silii desivere. Quippe Franciscum Mediolani storentem, magnum profesto referentem Principem; & majoribus illis priscis comparandum; multis venustisque liberis setum; Ausmque ejus omni mitoris genere susgentem;

con-

confultiffenum Senatum jurisdictioni præsidentem, nec inferiorem Conventum, cum transigeret cum Principibus, Rebusque publicis negotia; numerolam infuper rei militaris manum, egrégieque instructam, qua non modo subs fines tutari posset, sed aliente quoque terrori esse; eumdemque fultum, & erectum magnificis, validisque amicis, & affinitatibus magnis atque honestis, hunc ipfum non die post spectavimus male affectum valendine. Turgebat enim aqua intercute; vigor ille oculorum, quo maxime polluerat, vivacitatem alacritatemque perdiderat; os lividum & exangue speciabatur; armorum ludi, cantus, saltationum hilaritas, quibes maxime delectatus, fuerat, toodio illi jam devenerant. Inerat successor non parum moiestias Patri ingerers, de quo pessime ominabatur. Nec id amicos celabat meerens; prætendebat etiam egeslatem, se exhanshim obzeratumque Neapolitani Regni proximo bello, querens militum slipendia: quare famitiam minus solito elegantique cultu ornatam videres, Aulamque reliquam prikinæ collatam, rudem & impolitam; subsquallebane enim subtractis salariis & donis, quibus illi commodius vivere solebant. Urgebat illum insuper assidua, veluti captivi redemptio. Noverat enim Gallorum Princeps, Franciscum Dueem maxime timere, & cavere, ne si quid petiisset, denegaret. Quare non desistebat subinde mutuum fine restitutione exposere; quod licet ingratis, præftabat tamen aliquid, quod etiam nominibus ad præfinitum tempus non respondere dicebatur. Hoc in flaun decessit; selix, an secus, exactiori judicio relinquamus.

Successor Galeatius, qui patrem de se male opinantem vexaverat, varie dissimiliterque in utraque parte se gessit, neutri
santitudine. Et hic ipse velut victima a domesticis frequenti
multitudine Templo in ipso sussossit. Qualem vixisse credimus, quem timor interna soricula munitum prodire cogebut?
Cujus rei non ignarus percussor, non pectus, sed inguina iteratis
idibus repetiit. Infantem silium, qui remansent, mater patruique alendum, tutandumque suscepero. Bone Jesu! quam brevi
concordia id egerunt! Quippe divussa in partes domo, modo uxor seviris insidias parat, modove sactionis metu sugere compellit, ipsaque in suga unus corum rapidi ssuminis transitus mexsus
se obrutus est.

Rediensque mox Ludovicus exilio, de patria, deque ejus fautoribus poenas abunde sumsit; puerum, Arcesque in sum pote-flatem unelamque suscepit, diuque pro untela imperio usus est.

Tandem Dux idem, & fratris filius, cujus tutela gerebatur, moritur, constante fama, quod a patruo veneno sit extincus; quod verisimilius factum est, quando statim se declarari Ducem voluit, extante filio peremti Ducis. Et Ludovicum ejusmodi patratorem audivimus, hostium vim, populique inconstantiam veritum, Mediolano aufugisse, omneque imperium, & Arces tam munitas. tamque de se benemeritis traditas, nulla cuncatione hostibus præbitas, & si revocatus est Mediolanensium favore, sui tamen maximo exitio. Revocaverant enim eum odio Gallorum, & sperabant plerosque eadem de causa facinus sequuturos suum. Quod minime evenit. Quippe ostensum est, quam Gallorum odium non minus reliquorum, quam Mediolanensium suerit; sed timore detenti, ne illos sequerentur, inhibiti. Cumque neminem sibi auxilium ferre conspiceret, exercitu Mediolani comparato pergit ire obviam Gallorum copiis ad Arcem obsidione liberandam adventantibus. Dumque brevi castra e regione consedissent, ecce Helvetiorum manus, pro fidiffima conduda, & hactenus habita eum hosti tradit, quem partium adversarum Duces una cum parvulo ex fratre pronepote, apposita custodia ad suum Regem in Galliam misere. Finem illorum expedatum brevius referemus. Alter eorum, Ludovicus scilicet carcere detentus nocu caveam intrare ferream, instar feræ, cogebatur; talique statu decessir. Alterum nepotem inaudito modo, ne gigneret, emascularunt, non exlectis quidem testibus, sed sacris initiato, utque perpetuo celebs, & ut ita diçam Claustralis esset. Habetis Ssortiarum magnitudinis, & Regni originem, & terminum; quamque fuerit brevis, qui ne hominis quidem senioris ætatem excesserit, quamve Regnum illudfuerit varium & exercitatum, quantisque periculis, & infamia laboraverit, qui propius affitere, dicant. Nulla enim scribi posser tam fæva, scelestaque Tragoedia, cui Domus illa non copiosam materiam suffecisset. Fuerint utinam documento selicitate elatis, & arrogantibus, qui ne ipli quidem Deo accepta referunt. harum exitus Familiarum; quas retulimus; quarum Principes dum ex le, fuaque prudentia & confilio regere autumantes, & augere Imperium poste, interim Divinum exposcere auxilium negligunt, & ea mentis cæcitate plectuntur, ut uterque utrique invidens, nec alter alterum augeri permittens, se invicem perdidere, hoslibus facillime præbita opportunitate. Not mirum videri debet. tot Italicas gentes Principatibus desectas me præteriisse, quoniam in animo fuerat nil exterum recensere. Quid enim me traxerit

ad Sfortiarum mentionem, jaun dixi. Revertar ergo ad propiera, & magis nota; utpote quæ nos afficere; & in memoriam nostræ imbecillitatis efficacius ducere valeant. Regum igitur enarratis inconsantis fallacifque visæ eventibus, par est, qui primi ab ips sunt, citare. In prosesso Principes habentur, non Regio tamen orti genere.

Horum maximus, quos ætas nostra tulit, Joannes Antonius Ursimus exstitut, quem plerique ejus tempestatis vixi faustum. selicemque clamabant. Spectabant enim suos adeo produxisse sines, un Tarento digredienti liceret quotidie in suas ædes, locaque divertere, donec Neapolim perveniret; Ducatus & Comitatus tot Libi congregaffe, ut singulorum enarratio fastidium audientibus geperare posset; quin etiam Principatu militize, quem nostri Comestabulatum vocant, pollere, e sessem Viris, qui Regi in solio ardui aliquid molituro adelle delient, facile Princeps. His tot prosperis specie tems prospeciis, facile erat talem æstimare, si non pressus rem & vitam taxare, inspicereque vellent; invenirent nimirum, unde judicium mutatent. Ne vero inscii errent, quod de illo cognovimus, fideliter referemus. Is puer relictus a patre, cujus tutelam Maria mater gerebat: hæc mox in suspiciopem venit alienati a Ladislao Rege animi, verlique in Andegavensem Ducem illius zemulum. Ut vero tanto discrimini occurrecet ( plurimum enim intererat Tarenti amissio ) Rex sessimans Tarenum cum Maria liberilque obsedit. Tandem Mariam Regi matrimonio sibi jungi visum est. Quo peracto, receptis Arcibus, amorem Neapolina cupa liberis traustulit; pbi ancorem, non ut ex animo ductam habiti, illius filios fuolque privignos pro obfidibus collodiri justit. Hinc orditi felicitatem coepit. Mortuo, vero Ladislao, Mariæ nuper Reginæ, ut se, filiosque liberos assereret, recuperandique suum, liberorumque patrimonium facultas daretur, vilum est cuidam, privato quidem, sed Principi suo percaro uxorem dare filiam, atque illa oppida & patrimonii partem genero, etsi nobili, sed nihil ad silize matales, donare: quee non une aliqua nominis diminutione, & inter ingratos, facta haberi pollent.

Qui Joannes Antonius cum adolevisset, ice nes per se ageret, & ad officium Reginæ Neapoli adesset, adeo ne caperetur expavit, ut ex Capuanæ Arcis promurali se præcipitare non hæssaverit. Sic externatus suga citissima, subinde respectants ades se, qui se vinctum retraherent, obersans, non ante requievit, quam quam ad matrem, domumque pervenit. Non diu post exigente ætate, naturaque stimulante, cospit arma tracare, seque Ducem gerere; quare suspectum Reginæ se secit, quæ decrevit illum omnino perdere. Tribus ergo brevi comparatis exercitibus;
ad eum delendum tres Duces mist; Ludovicum scisicet adscitum
in silium cum suis copiis, Legatum ex Regia, qui Prætorio imperaret, & Jacobum Caudolam cum sua manu, Ducem ea tempestate eximium: qui brevi maximam Civitatum; & Castrorum
partem illi abstulerunt. Restabat Tarentum cum paucis communitis sidisque Oppidis, quæ sacise eadem illa ætate amissser, nis
peropportune Reginæ mors intercessisser. Quare expectatio majoris motus, Duces, & exercitus distraxit, & ut sua quisque peteret, effecit. Sic obsidione solutus brevi abstat recepit, revo-

catis præsidiis, eorum Ducibus propriora curantibus.

Deinde Alphonsi Regis bello, cujus partes sequebatur, a Legato Eugenii Pontificis profligatus & captus, ac diligenti cuflodia servatus; ubi profecto, aut perpetuo, aut diutius mansisset, nifi Legatus veritus æmulorum Principis, fublato eo, potentiam ut effet, quem aliquando illis objicere posset, eum liberasset. Tandem cum Alphonfus Regno potitus, illo potiffimum adjutore, triumphare vellet, illo pompæ die coeperant inter se simultates, cum præcedere currum dedignaretur, ne de se etiam triumphare videreur, qui victorize comes, vel alibi præcipum particeps extituisset, & tantum ad victoriam contulisset. Peracto deinde Neapoli conventu, Tarentum illico periit, eo animo, ut quemadmodum re oftendit, non Aulam & Regem ulterius adiret. Deinde semper anxie timideque vixisse sertur. Nec cessavit subinde muneribus Regem palpare, & illius Purpuratis annua flipendia pendere, ut effent, qui confilia & animum in le Regis deferre pollent, quo sibi cavere, rebusque suis facilius, explorato Regis animo, confulere pollet. Interea exitiale odium inter iplum, Pyrrhumque Baucium, Neptis ex fratre virum, Venufiique Ducem oritur, quo adeo commotus est, sive causa sive pratextus fuerit, ut pollea a Ferdinando deficeret, tanquam a Pyrial fautore; unde certe tot ingentia mala & privata, & publica prodiffe vidimus. Indubium est, quibus etiam verminibus tortum vidimus, cum przesens spectare Jachemum a secretis, quem pro le ad Regem milerat , donis & pollicitationibus corruptum fibi exitium intentantem. Quod cum sciret, aut pro comperto haberet, ridere & jocari conspiceretur, dissimularaque rem, odium

& whichem supprimere Regis metu cogeretur, ad illius mentem; de qua certior factus, arripi flatim hominem justit, savillimeque torqueri; deinde per oppidum vicatim raptari, poltremo in parses distrahi, illasque in terroris spectaculum frequentio ribus urbis locis auolli, minime dissimulata causa, & sortunas, quibus maxime cum locupletaverat, etiam publicari voluit. Bello esenim, quod in Ferdinandum agebat, quam sapissime misertime queri vilum est, pecuniam ; quam tanta cura industriaque cumulaverat, slipendio lauonum in alienam utilitatem dispergi; miserimum le quentans. Finem quoque nihil vita quietiocem vidimus, cui etiam ægro necesse suetit valendinem simulare, & per loca gravia, palustria, insalubria, modo exercinii commoda, exercisum ducere, ficque ingravescente morbo invitus Altamuram concellit, ubi brevissme moritur, non citra famam elisi corporis laplu: quod quamquam multi, qui id rescire poterant, negabant, verum repente minimeque observatum decessisse volebant, & nil prorles de le deque successione caville. Principatum, gazam, militem, denique quæ illins fuerant omnia, ad quem mimime voluisset, devenisse cognovimus: adeo mors una illum suaque finiit, ut plerisque, an fuerit, hodie ignoreur. Narrabuntur deinceps defecte Familia, & quarum ingenia patrimonia ad alios devenere, nec etiam superfunt, qui vel paterno, vel avito jure Ma repetere possent. Horum iapsum, & unde deciderint, demonthcalle ad propolitum fat fore credimus; Historiam enim mimime attingimus. Recenfebimus tamen, que ipsi vidimus, ut liquidius percipi possit veritas varietatis volubilitatisque rerum; & quam multiplicia omni zvo, universoque Orbi contingere pomeriot, quando in hijus hominis ætate, tamque in anguño Ora bis angulo successific tanta speciavinums.

Marianorum Familiam inclytam, potentemque diu in Regno extitille nemo est, qui ignorat, modo vel parum res nostras moverit; gessisse Magistrams præclares, Ducatus, & Oppida possedisse maxima, & plurima; longaque serie dignitatum, sortunamium magnarum devenisse rem omnem ad Johannem Antonium Martianum Ducem Suesse, Regnique Admiratum, qui a septem Magistratibus alter a primo habetur. Inerat ei siius Maninus, Rossari Princeps, qui ingentem nobilemque dominatum minus, Rossari Princeps, qui ingentem nobilemque dominatum minus processione possidebat. Satis duxi, ex piurimis ejus tivulis maximos ostendisse; ne si sorte singulos percensere voluissem, un sultitudine sorsan & satisdio, viles ilios reddidissem. Juvos

rat

rat Dux ipse plurimum Alphonsi partes, tum præsenti officio, tuim, opportunitate dominatus, quo non parum ad victoriam facultatis habuit; de cujus ingratitudine maxime tristis & moerene lamentabatur, ne oppidulo quidem ca victoria auctum le asserens, quin potius, ut suam sidem liberaret, pecuniam, quam bellorum sublidio hinc inde foeneratus fuerat, divenditis paternis prædits solvere cum scenore oportuerit. Nec minori solicitudine domuri fuæ vacare licuit. Cum uxore Marini matre perpetuo discorvixit, quæ etiam capitis illum accusare apud Reginam affinera fuam non sit verita: qua mortua ad sua in Calabriam divertit. Dux vero Suessa perstitit, uterque propria curaturus. Nulla interim de conjugio cura. Sed ne Marinus quidem filius adeptus maternas fortunas, paterna cum dignitate coluit. Quippe fretus Regis affinitate ( nam illius filiam duxerat ) illum vexare non desistebat, tentans Patris subditis ante tempts dominari, oftentans se brevi Patri seniori successorum; interim melius mer se res administrari posse. Quibus perspectis tutius Patri visum est, taxorem sibi, illique novercam inducere, sicque timorem silio incutere liberorum ex recenti uxoris susceptione. Hæc non ab re dicta putentur; sed cum viderint, Ducem hunc sua in re mortuum, filiumque heredem, noscant etiam, vitam egisse laboriosam, ærumnarumque plenam. Nam pergrave tulisse credimus; cum se ad jus trahi etiam a subditis, permittente Rege, viderets tamque minimi ab eo fieri, ut ne suis quidem libere moderari posset. Noscant etiam, qui tantum bona noverant, hunc pueritiæ & adolescentiæ partem in carcere egisse, adeoque ignominiose habitum, ut ne sororis quidem pudicitize parsum sit; quin etiam veneno tentatum, quod eum perpetuo alvei profiuvio affecerit, cum morte nequiverit. Decessit Suessa, superstite Matino univerformen herrede ; e lecunda enim uxose liberorum **Mil Trient.** 

Marini hujus vitam laboriosam, anxiam, suspicionis timorisque plenam, & finem miserabilem plerique meminisse possiunt, quibus propter ætatem licuit. Marinum hunc afflictis partibus ingratis in hostis sui Regis arbitrium devenisse novimus. Is mox carceri traditus est, ubi XXX. annis cum silio deteatus, inde edutus; ad quod montis genus vulgo non liquet; tamen nisi servum & truculentum, existimari non datur. Hujus silius Joannes, misellus a crepundis carceri addidus, ubi pæne consenuit, quenit, que volubilitate rerum inde exiret; sed ea libertate parum pro-

profecit. Quippe brevi iterum captus, iterumque dimissis, & cum eadem ingratitudine Principum, quibus sideliter inservierat, alieno victitare pane coacins est. Et ne sic inops vagaretur, liberalitas Joannis Jordani Ursini essecit, qui in sua eum vocavit, tradiditque castrum unum, cujus censu se suosque sustentare posset. Uhi non diu post obiit, pressus multo ære alieno; sed Princeps ille, qui præbuerat victum, curavit etiam sunus. Tanta, tamque præclara Familia, totque Civitatum, atque Oppidorum domina, in hoc desecit; nec superest, qui illius nomine censeatur. Fortunas, & Principatus non ad unum aliquem devenisse, sed in multos distractos cernimus. Et hic sinis Martianorum.

Perscrutemer & alias Familias, quarum magnos & potemes viros vidimus, qui hodie ignorantur, an fuerint, cum videantur eorum res per alienos possideri. Raymundum Ursimum Nolæ Comitem, Salernique Principem, plerisque aliis titulis clarum, insuper Regni Justitize magisterio e septem Magistratibus sacile primo, aut certe secundo, quem sibi vivere deliciose sama erat, non semel vidimus permostum afflictumque, præcipue cum filiolum, spem tantæ successionis, quem in specimen formæ & pulcritudinis oftentabat, intempessive raptum lugeret, indeque disfidium ab uxore perpetuum; desperans enim ulterius ab ea se liberos suscepturum, ad amicas spuriosque vertit animum: ex quo dissuta dominatus pars. Amalsae Ducatus, quem Rex affini tradiderat in dotem, ad eam a viro discrete viventem revertit. Prævenit & hic morte sua Domus excidium. Nam cum nothis filiis Oppida, Civitases, reliquasque fortunas testamento divilisset, brevi ex omni possessione decedere, nemoque corum nec lapidem tantæ successionis detinere noscitur; & si aliquid per Urimorum gentem, non utique ex Raymundi linea, vel volun-

Admonet me profecto locorum propinquitas, quam reor perpetno inter vicinos discordiarum causam extitisse, ut mentionem faciam Honorati Gajetani, enarrato jam Marini Martiani, Domusque ejus exitu. Vidimus enim ipsum Honoratum Fundorum Cominem in mortem usque inter fausta fesiciaque versart. Erat enim affabilis vir, affiduusque Regum comes; exhisarabat non modo sua cominue & humanitate Regiam, verum & Civitatem omnem. Qui cum militize, domique perpetuo Regibus adhæsisset, ingentem sibi & gratiam, & rem comparavit, auxitque se plurimum. Domum splendide ornavit Attalicis vestibus, auteis & argenteis

escariis potoriisque vasibus; & ad ostendendam magnificentiam multa plurifariam duci & effingi curavit. Sua, uxorisque indumenta serico auroque contexta; Regium in morem torques; murenulasque aureas, sapillis gemmisque splendidas atque distinctas; togam ad talos dimissam conspersam margaritis, unionibusque videbamus. Ædiscia multa, & privata sibi, & publica facris in ædibus non pauca, in quibus sculpta Austoris insignia cernuntur, construxit. Ad hæc tot humana blandimenta, sallacisque vitæ delicias, seu potius deliramenta, suspende judicium,

donec alteram vitæ partem noveris.

Natus est Honoratus matre impari, quam tamen pater alle. elus amore liberorum, quos ex illa susceperat, uxorem duxit. Adepuis est Fundanum Comitatum, quem ad patruelem deventurum jure sciebat, non sine impietatis nota. Quod ne ad ulciscendum perquireretur, favore germani ab Alphonfo Rege plurimum dilecti factum est, ut etiam post patris mortem succederet. Comitem deinde, quoties infirmitate partium, quas sequebatur, in discrimen sui, fortunarumque devenisse vidimus! Novissime bello, quod Ferdinandus cum Andegavense gessit, ad id devenisse res eius visa est attritu partium, ut a Ferdinando steterit vel solus, quia hostis nullis conditionibus eum admittere voluerit, in gratiam illorum, qui Honorati dominium fibi deberi præoptaverant. Vifore demum Ferdinando major emerserat. Et ecce Trajecti Comes illi primogenitus moritur, marem nullum relinquens filium. Non multo post, seu de filio alio male cogitans, seu amore percitus, uxorem delegit Equestrem quidem genere, forma tamen maxime placentem. Stetit ergo aliquandia quietus, quietis Ferdinandi rebus, aut suppressis odiis quieti similibus. Ut vero status Regni turbari coeptus est , & Regnum Regenque hostes vexare, sic ejus familia velut suriis agitari, & silium tamquam hosti se traditurum, odisse coepit; e regione filium capi a patre, & exheredari insimulans, famulitium, Præsectosque Arcium partim minis, partim occultis pollicitationibus ad se trahere satagebat. E contra pater, illi ne oblequerentur, cavere, & apud Regem illum infimulare non desistebat. Tandem cum jam Domus simultates & odia continere amplius non posset, oporteretone illa se propalare, esserque filius in Regis officio, occulte a Rege petiit, ut filium caperet, ardaque custodiæ demandaret. Cui respondisse ferrar, minime id sibi videri conducere honestati, nec forlan utilitati suæ: proinde opperiendum, an dies illi de erroerroribus filii latislaceret, & fic posse consultius rem transigere; Cujus minime acquievit confilio; sed instantius idem expostulantem iterum Rex orare Comitem non destitit, ut rei conditionem velit bene perpendere. Si enim capiendo filium ei indulferit, adimet profedo & illi poenitendi facultatem; quoniam si semel vinxerit, non fore ulterius fibi integrum dimittere, tum propter judicii inconflantiam, quia ant quod inique ceperit, aut quod leviter liberaverit, utrumque ne incurrat, vitandum: tum non else illum ipsi patri caritatem exhibiturum, neque ipsi Regi prasfliturum fidem, carceris & injurise memorem. Quibus acceptis magis excanduit, remissis statim, qui animum suum Principi patefacerent, obtestarenturque per oblequia illi præstita, per sidem spemque de illo conceptam, ne ulterius natum intercipere moraremr. Quod voluit, impetravit; filimmque eodem carcete, quo mancipatus est, desecisse andivirms. Erant, qui ipsum Regem narrantem audirent, se ad id non voluntarie, sed Patris impulsu, cui plurimum debere fatebatur, devenisse. Erat jam Honoratus natu grandior, & nomen habens uxoris, quare pleraque illius arbitrio, maxime post silii captivitatem, dicebatur administrare. Lis vitæ conditionibus Fundis moritur, infantulo captivi filii successore, qui paulo post supellectili tam nobili pretiolaque, tonque pecuniis, nunc hac, nunc illa de causa exutus est: quas cuncia ad Regem translata funt. Quid ? quod Comitants, reliquaque ha oppida per perpetuos Familiae hodes, cum quibus exitiales finultates sui majores exercuerant, detineri nosciment, nepote omnino Avorum patrimonio extorre, licet Ducatus titulum, & oppida, & non pauca fui patrimonii possidere videatur. Hoc prosecto totius vitæ curla poterit æquas arbiter de hominis selicitate verius ferre fententiam.

Antequam Campania digrediamer, Rattarum gentis Cafertae Comitum, & tam opportuni dominants exitium oftendamus. Qui primus ex ea Pamilia Jacobus de Ratta fuit Comes, e Celtiberia, Sanciae Reginae, ejusque Aulae Prasiecius advenit. Ab illo ad nos ufque feries fuccessionis perennavit, quae monte plucium Comitum, quibas hac aetate decessisse contigit, fundius decidit, nomine illorum penitus abelito.

Aquinorum percenseamus Gentem; ex hac enim Laureti
Comitem, & Regni Camerarium vidinus; nec primum illas
dignizaes assecutum, hereditarite quippe illi ineranti: Ampliori
certe titulo digna res erars quare consperimen deinde silinga Mar-

chionem effedum. Fama erat, Gentem illam plerumque uno inniti filio, & successore; sed D. Thomæ Aquinatis eius gentilis suffragio numquam defuturam. Sic perpetuo mansuram Domum pro certo habebant, & prædicabant. Sed nos defecisse, hanc cernimus, tamque ingens patrimonium desectu Aquinorum Principum ad exteram nationem devolutum, extinto Aquinorum nomine. Quid de Caudolarum magnitudine dicemus? quorum Jacobus inter maximos Duces, etiam prilcos, merito numerari posset; qui neminem sibi regnare passus, modo adversarii vires, ne nimis invalescerent reprimendo, modo sui Regis, ne nimis infolescerent, moderando. Hac arte dum vixit, liberum se ac formidandum præstitit. Cumque esset lectissimo strenuoque milite accincus, plerique ex Italicis Potentatibus stipendia illi domum usque mittebant, ad hoc tantum, ne in se duceret, illosque intra Regni fines contineret. Vir enim fuit, quem Ducem optimum nemo, ne inimicorum quidem, quin fateretur, exstitit, cum alias multa convicia illi ingererent. Hunc minime vidisse me fateor; decessit enim me fere in cunis agente. Cum Castelli, quod aggredi statuerat, moenia scrutaretur, qua facilius milites irrumpèrent, repente examimis equo delapsus est. Hic finis tanti Ducis. Hujus filium Antonium Barii Ducem, Triventique Comitem vidimus: Pater enim titulis honorum abstinuerat, cum multiplicibus se honestare potuisset, & pro maximo Jacobus Caudola, & scribi, & dici præelegerat, tamquam ex se, non ex rebus fuis gloriam adeptus; neque Oppida, & Urbes Jacobum Caudolam magnum reddidisse; sed virtute Caudolam illa sibi subdidisse. Filius hic post profligatum, exactumque Renatum Andegavensem, fretus paterno milite, ausus est suis auspiciis, suisque peculiaribus fignis Alphonso Regi congredi, cui profecto male cessit. Nam fugato exercitu ipse captus est, cui Rex clementer ignovit; & licet magnam Dominatus partem abshilerit, libertatem tamen, Triventique Comitatum tribuit ac reliquit, habuitque in fuis, ejulque opera in bellis ulus est. Mortuo deinde Alphonso, ac Ferdinando incunte Regnum, iterum captum vidimus, custodiaque, in qua aliquandin fuerat, fuga elaphim. Exul deinde, amicorum fubfidio, quorum maxima pars fub patre meruerat, indeque sua auxerat, viclitavit. Talem decessisse cognovimus, Reflabant liberi magnæ spei editi , egregiæque indolis , quos vindos defineri vidimus, deinde extorres vidum quæritantes, quo melius, honestinfque possent. Diversis tandem in locis periere,

81 qui reflant, ea paupertate & obscuritate obscuuntur, ut rari tos patrum nomine appellent, aut noscant, quorum memoria haflemus in adversis subsidium attulerant. Ergo Caudolam nemo est, qui audiat: quod nuper nomen montes, valles, campi, militibus Caudolam acclamantibus, reddebant.

Affinis his, & languine, & loco, ipsius Iacobi alumnus Leonellus Cælani Comes, qui terminum posuit Cælanæ claræ pervetuslæque dominationi: & quamvis piures reliquerir silios, quos adultos prospeximus, unumque ex iis etiam Comitem: omnes tamen post amissa res, diuque extorres vagantes descerunt; ad idque redactum est Cælanorum nomen, ut neque nominis, neque

dominationis pars supersit.

Perquirenti mihi Familias omnino defectas, & quarum Principatus ad alienos pervenille cognovimus, quædam le offerunt, quarum etli aliquis supersit, Principes tamen illarum exstincti, oppida, vires, decoraque Domus ab alienis possideri noscuntur, Hæc conditio hon solum unius, sed plurium est. Admonet me de Caudolis habita mentio, ut de Cantelmorum Principe loquars fiquidem Soræ Dux, Oliven Comes bis rebus ejectus, bisque reductus cum fuerit, tandem non modo extra fortunas proprias. sed extra Regnum misera egestate deperiit. Natos Ferrariensium Ducum largitas honelle nutrivit, Frater viget Comes Populi inter Regni Proceres, quem fratris odium falvum fecit. Quippe cum Populum Civitatem Dux ipse auserre natali prærogativa fatageret, diversas illum sequi partes oportuit, quæ victrices devenere; sed nihil ad id, quo tendimus. Quid salus statusque gere mani; qui & hostis ad ipsum Ducem principemque Familiæ, qui cum comni prole miserum, inselicemque sortius est exitum, suaque cunda distrada, & ad exteros translata?

Huic aptissime connectimus Capaciæ Comitem, quem, quamvis e Sanseverina gente plures, & magni extent, Romæ depauperatum amissis sortunis, nemipemque ex sua Familia, vel ut rectius soquar, linea, qui nomen referre posset, relinquentem, mortum audivimus, bonaque ejus, ab Hispanis detineri videnius.

Camponiscorum Gentis Montorii Comes, Principatum obtinebat, cujus dico Aquila, tam egregia Civitas, non minus Montorio audiens erat, in qua liberum ei erat, quos, vellet exigere, occidereque impune. Cujus potentia, et ad movendas res opportunitas, verendum illum etiam Regibus faciebat. Emicuisse diu Camponiscorum Gentem novimus, Apuliae in Aprunorum badie Provinciæ civitate maxime famam servabat, cui sinem hæc no stra dedere tempora. Etenim cum Comiti vi factionis licuerit in cives suos quantum libuisset, eundemque Regibus suis observandum reddidisset, vitare non potuit, quin fortuna suo more secum luderet. Vincum enim, arctissimæque custodiæ traditum, deque capite ejus quæstiones agitari cognovimus; eumdemque fortunze benignitate evalisse, patrizeque restitutum vidimus, in qua brevi moritur, nemine ex sua gente superstite, adeo ut paterna avitaque oppida non illius nominis dominum habeant; quin & factio illa tamdiu Familiæ dedita, alieni nominis Ducem sibi eligere coacta fit.

Proferatur & Barnabas Sanleverinus Laurize Comes, cujus etsi perstat Familiæ pars perexigua, peculiaris tamen Domus ipse, & filius ultimi extitere, & Lauria reliquumque patrimonium gentis defectu ad extraneos delata funt . Satriani Comitatus, quem & Sanseverinæ gentis fuisse cognovimus, deficiente Familia, alio-

rum facta est possessio.

Rufforum Gentis magnitudo, & antiquitas minime se prateriri patitur, cum dominium fuum ante Reges a nemine fibi concessium, & tantum Deo acceptum deserebant. Mittamus hæc utpote vetultiora, patrumque memoriam excedentia, quia quin illustris potensque suerit, quæ de ea vidimus, denegari non patiuntur. Quippe Cotroni Marchionatu, Catanzarique Comitatu pollebat. Hie unum inseruisse ad multorum intelligentiam non ab re fuerit, ut cum Principatum, aut Comitatum, aut aliquem insignem titulum dico, non merum illum veilem intelligi, sed oppidorum multitudinem eum comitantium atque ornantium. Et hæc tanta successio ad feminam devenit, quæ se in matrimonium, Marchionatum, Comitatumque Antonio Cenciliæ Hispano, Valentiaque oriundo dedit, qui post multas cum fortuna palæstras, etiam dominatui finem dedit. Ter enim captus, toties aftu & audacia, unde nemo credebat, evalit. Semel cum Papiæ detineretur, Arcis fublimitatem noch declinavit, illiusque fossam amplam, insuper & aqua plenam transmissi, eademque noche extra omne folum Mediolanensium Ducis liberum se statuit. Captus iterum a Ferdinando Rege, & quia alias aufugerat, arctius in Castro novo custodiri mandatur, tanta usus est arte & sagacitate, ut omnem Præfecti diligentiam, quæ maxima erat, & in illum maxime intendebat, eluferit. Referato postico, quod in litta emittit, falsis vigilibus, per anteriorem partem foila emerliste fere-

serebatur; etiam pluses dies posticum suo patuisse arbitrio: quare & Arcem, & Regem holli tradere poterat, modo adfuisset. Denique cum tertio in etandem traheretur carcerem, hortanti, bono ut esset animo, cum sæpe similia intrasset loca, semperque incolumis liberque exisset, respondit: Nec hoc sperare, nec amicos expellare velim ulterius, qui vivum e carcere educant. Evenus verum dixisse oftendit. Ibi enim paucis mensibus fato fungitur. Qui efferri eum viderant, reserebant, ad eam devenisse deformitatem, præcipue brevitatem staturæ, ut non modo quis, sed an homo suerit, hand facile cognosci posset. Et quoniam & nem miserum inselicemque audistis, scitote, aliquando inter formates, selicesque habitum, qui nitenti samulitio, magnisico belli, pacisque apparatu viguit. Circa se nobilium inegat caterva: comitabatur uxorem copia nobilium feminarum, quibus omnibus daplile conferebat. Nam liberalities in primis ejus speciabatur. Hæc dixi, ut vices, infabilitasque humanæ vitæ etiam in eq nolcerentur, atque ut sere omnibus præponderet aftæ vitæ trislior pars, quam trisliorem silio hereditariam reliquit. Quippe qui post amissa fortunas ( quod eo puero patri contigerat ), & perpetuum in paupertate exulatum, postque tot perfundos labores & pericula, inter navigandum in pyratas Turças incidit; quem captum Constantinopolim dunerunt, ubi inter Fidei hostes extinctus est, unaque Familia, & spes deinceps dominationis recuperandæ, cui exteri imperare noscumur; nec extare ex illa gente, qui se objicere valeat, certum est.

Habuit certe Calabria diu potentes, & claras Familias, quarum bonam partem nostra hac actate descrisse cognovimus. Baptistam Caracciolum Comitem, Consessorum nostrum adeuntem nobili comitatu frequentique, pueri ipsi inspeximus; habebat enim circa se, & milites plutes, qui cresines duxerant, & Legisperitos, quos omnes annuo sipendio alebat; nec minus ex aliis nobilibus gentibus familiam elegantem, & studiosam, quique omni in casicio illi aderant, & prandenti, & equitanti, stratoque mane assurgenti apparebanti, adeo ut magnificentia argumentum non parvum familia sic culta, moderataque, ad obsequium deculque Domini intenta reservet. Etiam dictum, quod hactenus inter nos viget, operae pretium est reserve. Quoties domum Neapolina devenurum se pararet, inhibebat, ne quid victui necessarium aut opportunum praemiture, vel secum serve ministri auderent, Quibus, id ne saceret, debortantibus, magni enim constaurum in

dies cunda emere, ubi carius annona venibat, subridens inquit: Oportet enim, lucriones advenisse me gaudeant, & deinceps adventurum incolumem optent. Sed non ea conditione ad mortem fortuna ire permilit, cum cancere nares erodente, diu vexatus, & deturpatus vixerit. Nec parum illum torquebat mala fratris filii indoles, qua degenerare a majoribus folntis moribus ominababatur. Cumque unicum, & successorem sors illum reliquisset, mœrens sæpe, quod exitium domus, & nominis illum futurum ad hoc servatum prævideret. Hac opinione successionis functus est vita, fratris filio, de quo tam male opinabatur, Thomasio relido,, qui non contentus Comitis titulo, Marchionem se scribi appellarique voluit : quod insigne non transmist ad posteros, quemadmodum Comitatus longa serie ad ipsum pervenerat. Brevi enim gravibus suspicionibus inter se, & Regem ortis ( uter utri occafionem dederit, Deus, & ipse noverint ) tandem cum diutius odia contineri nequirent, capitur Thomasius sive causa, sive prætextu læfæ Majestatis, & coactus in vinculis causam dicere ; capitali crimine damnatur. Vita tamen in carcere illi donata, bona illico per Fiscum distracta, & vendita; ibique consenuit . Producta canaque prodeuntem barba vidimus, qui subrufa intraverat. Quomodo autem inde exiverit, longum & implicitum est historia explicare. Ad destinata satis esse reor , quod etiam post libertatem & petitas res, quarum causa se, suaque perdiderat, nihil eorum, quæ amiserat, recuperavit; quin potius Galli sua cunca impetivere, & illum aliena, ut ajunt, quiete vivere permiserunt. Tali fortuna Romæ moritur. Hie finds & exitus hominum, & rerum tam nobilis clareque Familiæ fuit. Marchionatum, & Comitatum, quos Galli eripuerant, nunc Hispani possident.

Habuit eadem Calabria & Arenæ Comites, unde & nomen ducebant pervetustum, & nobile: ipti enim magnis affinitatibus vincti diutissime, tandem cum tam crebro Procerum conventus haberi videamus, nomo unquam tali e Gente adesse cogno-

scitur; & quis Arenæ dominetur, ignoramus.

Intersunt & Gentes, quæ ets non radicitus aruerunt, summitatibus tamen scapisque desettæ, humillime jacent. Pulcini Comites ex Alemannorum Familia, nonne hac tempestate Pulcinium, reliquumque patrimonium amisere, & corum magna para deperiit? Et qui sorte supersunt, fortunarum exiguitate, jam neque ubi degant, quove substententur, noscitur.

No-

## OPUSCULA HISTORICA: 100

Novimus etiam, ex nobiliffimis clatioribulque Familius; quamvis Principes earum extlent, multos tamen titulis infignes corruille. Nonne Lauriæ titulum possessionemque Sanseverina Gens perdidit, eadem & Satriani? Pari conditione & Avellini Comitatus, quem tamdiu a Caracciolis possessium vidimus, ad alienos translatus certitur.

Gambatelarum Progenies ne prætereatur, invida virtus facit. Tres enim nostra novit ætas, quorum singuli Gentilitati ornamento else potuissent. Angelum scilicet Campobassi Comitem, virum frugi & elegantem, adeo comem & affabilem, ut nemo eum nosset, quin diligeret. Unde major orra est commiseratio, cum depalci, defodi, deturparique ab edaci lepra cerneretur, reminiscentibus tam humanos viri mores, sormam tam egregiam, vultus munditiam & elegantiam. Eo desormitatis debilitatisque venerat, ut caris amicisque sui aspectum interdixerit, quos fam nec cernere, nec alloqui potuerat. Conspici namque tam sofdidum. vulnerosum, aliena manu cibum sumentem, & ponum dedignabatur. His tantis miseriis, nequaquam pristina selicitatis umbra paria sacere se potuerant. Talis decessit, relicto Carolo germano Termularum Comite, spectato milite, ut qui ex Caudolae disciplina probatum in Ducem venerat, experimentumque virtutis non solum nobis, sed omni sere Italize dederat; & Nicolao silio post obitum Campobassi Comite. Et hic quidem impiger, sagaxque juvenis, ne in paternæ valendinis miseriam incideret, didicisset que id mare maxime arcere, longa parata navi in Chrisli holles perrexit, obviam Turcarum Triremem aggressis, post anceps cruentumque certamen, postque multos e suis amissos, pluresque saucios, tandem cepit. Hoc rudimentum illi armorum suit. Deinde ad terrestrem militiam se vertit, in qua tantum profecit, quantum suæ ætatis alius; quippe & in Celtiberia pro Lotharingiæ, & in Gallia pro Burgundiæ Ducibus eum le prællitit, & virtute, & consilio, nt etiam geltis rebus cnivis ea in re claro Duci merito conferri possit. Sed quoniam sæpe non modo invisa, sed etiam suspeda, cui præstatur, virtus est, evenit, ut nova cogeretur facere stipendia, perolulque Barbarorum ingratitudinem, ad Venetorum militiam in Italiam reversus est, ubi brevi in hybernis moritur, duobus super. . slitibus liberis, qui cum eo exulabant. Tam agitato fortunae impulsibus non destuit ( ut sama est ) domus libido, quæ illum molestius exerceret: etenim cum uxorem Mantum reliquisset, se-

## 106 TRISTANI CARACCIOLI

caturus militiam, revisenti samiliam delatum est, eam parum pudice vixisse, nec integram viro servasse sidem: quam necasse opinio suit. Unde ingens odium apud Gallos constatum, quibus nesas ducitur adulteria multari; sed adulteram, qui gravius ulci-sci velint, ad parentes remittunt, apud quos, demto matronali ornamento, vilissimis servarum sungitur ministeriis. Fillorum majorem natu, Angelum Avum nomine reserentem, Ferdinandus Rex in patriam reduxit, illique patrimonium omne restituit, posseditque aliquamdiu. Demum novis Regni motibus silium item exutum fortunis omnibus exulare videmus. Ita numquam Gambatesarum mentio sit, & Ducatus alienæ samiliæ insignia evasere.

Meminimus etiam exteras Gentes hic maxime creville tum. facultatibus, tum honoribus, quarum plerasque quemadmodum natas, & audas nostra novit ætas, ita illarum Principes cum Principatibus occidisse perspexit. Venerat Alphonsi Primi in comitatu Innicus de Gnevara Eques Hispanus, genere nobilis, nullo tamen inlignis titulo, verum in primis Regi carus. Erat enim, qui maxime honestaret Regiam ; quippe arma egregie tractabat, equorum studiosus, quos agere moderarique optime callebat; Musicæ non expers, cantare saltareque ad virilem dignitatem satis aptus. Hunc Alphonfus præ ceteris alumnis spedatum locupletemque reddidit; quippe vix pacato Regno Ariani Comitem, Gualtique Marchionem declaravit; paulo mox etiam magnum Senescallum; & tantum illi favit, ut tres fratres, qui ipsius spe & ipsi huc accesserant, omnes magnos, interque Regni Proceres Comitesque elegerit. Et hic, periclitante Ferdinandi statu, màgnam dominationis partem amiserat, quam ille eodem vidore recuperavit. Decessit brevi post profligatos hostes, seque bonis restitutum. Reliquit liberos duos egregise indolis, Comitem scilicet Ariani, Guasti Marchionem, magnumque Senescallum, & alterum Comitem Potentiae. Magnus igitur Senescallus cum in Regia, paterna sectando vestigia sloreret, nescio quo cacodæmone suggerente, de exigendo Rege cum plerisque Principibus in sum publicumque malum, justa ca, que seque illis male succedeme. & statu Regis firmato, optanda sibi morte ereptus est, ne eximm, quem complices fortiti sunt, & ipse experiretur. Fortunas omnes, Oppida, Civitates, Fiscus arripuit distraxitoue, quarum hodie alieni nominis videmus dominos. Hunc finem Guevaræ familiæ prineeps-sibi sorumisque suis dedit. Ma-

Magnificavit idem Alphonsus ex iis, quos secum adduxerat; Gartiam Cambanillum, deque Hilpano Equite Trojæ Comitem secit, interque Regni Principes illum optavit, Provinciisque multis præsecit, dudumque militiæ illi contribuit, cujus operam diu probavit. Cum vero Regiis copiis in agro Senensi præesset, & ad sedandum tumultum, inter agresses gregariosque milites or-tum, ex hybernis accurrisses, occisis est, credentibus Senensibus, ad instigandos animandosque suos prodiisse. Et hujus silii (egregium quippe par) revolutione rerum Comitatum, reliquorumque ponorum maximam partem amilere, hique extorres decellere.

Ita nemo ex illa Gente Troja potiri cernitur.

Ditavit, magnunque secht idem Rex alumnum sibi perearum Gabrielem Curialem, patre Equite Surrentino pauperrime nasum, quem adeo Regis savor evexit, ut multarum Civitatum, quin etiam & Patrice sur, circumque adjacentium Oppidorum jurisdictionem illius secerit; coque animo extuderet, ut Purpuratorium neminem se præire dignaretur. Raptus est immature, nimirum manimo Principis dolore, & poenitentia, quia in illum, quod destinaverat-, non contulisset. In cujus loco Marino germano, nequaquam tantae spei juveni, omne quod fratri elargitus suogat, contulit. Insuper & titules addidit, ques inter Terrae novæ Comitem appellari voluit. Hunc post Regis obitum pleraque Oppida destituere. Comitatura, quem Ferdinandi bello amiserat, eins victoria podea recuperavit. Mortuus est & ipse absque liberis, successisque Rex; exstitutque corum res bullæ similis, que codem momento, quo tumet, evanescit.

Habuit nostra actas simul & Civitas rerum humanarum evidentius Indibrium, Franciscum Coppulam, qui interstitiorum brevitate, insimus, sublimis, saustus, or inselix pæne simul videri potnerit . Siquidem patre Aloysio tenuissimæ facultatis natus nobilitatus hic mercatura, licet modica, qua en tempestate uti Nobilitatem decebet, se familiamque alebat. Franciscus ergo cura per æsstem licuit, paternis infiltens vestigiis, lucellis passim se augere corpit, inque paucitate illa magni Instituris ingenium ostendit. In dies hac de eo opinione crescente, Rest illum, sere prabito, negotiationi sua prafecit, proque ipsus diligentia & industria lucri participem esse voluit. Hanc administrationem cum accepillet, brevi Regis nomine effecit, ut nihil mercium efferri Regno, invehique pountit, quin illarum iple primus effet inspector, & emendi , vandendi , communantique primas electiones

Digitized by Google

haberet. Sæpe reliquos extrahere, ut ipse vilius emeret, curabat inhiberi; item ne-importarent, donec ipse suas venderet. Hac igitur arte magnis iis opportunitatibus, nihil præter lucrum specians, opes non paucas comparavit. Divisaque a Rege mercaturæ societate, dives per se, comparatis onerariis navibus, negotiari nobiliter cœpit, nomenque ingens inter mercimonia exercentes nactus est, & ipsis nautis carus, & patronus haberi. Nemo quippe ea tempessate classem celerius eduxisset, tum navium copia, partim suarum, partim earum, quæ ipsius nomini facile se crederent; tum armamentariis ad rem omnem paratissimis. Quod profecto re ostendit, classe in Turcas Hydruntum retinentes, omnium opinione celerius eduda, mirantisque Regis ad obsequium exhibita. Auxerat quemadmodum ipse opes, ita & fastum, & arrogantiam, in sui usque oblivionem, Principumque despectum: quod prosecto illum perdidit. Quippe cum Regem non callidum & versutum, ut stat, sed tardum & hebetem existimaret, se, & Regis literarum Magistrum in ruinam protraxit. Calabrize igitur Duce foris res agente, veritus ne cum rediret, quietasque res offenderet, liberum illi esset, illum, & plerosque alios ulcisci, quibus interminari causabatur: coepit exinde aut comitem, aut ducem principibus turbandarum rerum se exhibere; quod agitare non destiterunt, quoad se perdidere, & teliquum Regnum perpetuo malo obtulerunt. Hinc profedo. quæ passi sumus, quæve patienda timemus, initium sumsere. Revertamur ad Franciscum, illaque quemadmodum gesta sunt, & quorum culpa, aliis enarranda finamus. Takia igitur meditans curavit etiam, ut suo filio mulier Regis affinis-matrimonio jungeretur: quod Regem fallere credebat; quam spem dissimulando Rex subinde alebat. Interim, ut postea rescitum est, non cesfabat & Dux Regis filius, ceterique amici hortari Regem, ne Sarni Comitem, Antonellumque Secretatium capere moratetur, certioremque facere, secreta nocturnaque conventicula cum Principibus in ejus fortunam, iisque præcipue auctoribus sieri: quæ fibi, etsi longius distarent, clarissime tamen liquere; & ea esse, quæ agitarentur, quibus ni propere occursum esset, vanam deinceps omnem fore diligentiam. Quod Rex, ut erat natura & altu cunctator, distulit, ue cautius opportuniusque perficeret. Interim multa intercessere utrinque suspiciones augentia, qua quoniam a me certa fide referri nequeunt, cum publica non extiterint, & indagasse præsentis hon est instituti, alia perserutanda reliqui; non enim viri vitam scribimus, sed in eo instabilitatem rerum ostentare tentamus. Igitur præstatuta sponsaliorum filii die, illaque cum in Arce Regis in conspectu celebraturus effer, & domum magnifice ornaffer, seque adeo deliciose comfisset, ut etiam mulam pretiosis unquentis imbueret, & odoramentis sufiret ( hinc huxuria reliqui apparatus conjici potest ), apparente demum Rege, magna stipato Procerum caterva, quem Principum feminarum, ingensque aliarum mulierum excepere conventus, tanta alacritate ex gaudii expediatione, tantoque in Aula solendore, vestium & auri sulgore: ecce qui illum, & Secretarium, tamquam arduum quid cum eis acturi, evocaverunt, paulumque ab Aula remoti, offenderunt Arcis Præsectum, qui eos ad carcerem occulte duxit. Ubi aliquamdiu duris in quaestionibus habitus, tandem Majellatis reus præter Arcem eductus, ibique securi percussius est. Bona distrada; spectavimus enim plures rhedas e Samo onultas in Arcem deferri. Nobiliorem vero fupellectilem e domo rapi, profecto gazam Regiam referentem. Omnium suorum heres exstitut Fiscus, Filii, qui hodie exstant, nil paterni census possident.

Et virorum inselix societas, & similitudo incrementi, exitusque paritas merito postulant, ut Francisco Coppulæ Antonellum Petrucium a secretis subnectam. Hic, ut plerique autumant, Theaní natus est; nutriri autem Aversæ multi illorum spectarunt. Sunt qui patrem Petrucium vocatum velint, matrem Petruciam suisse dicant: unde nomen Petrucii sumserit ab alterutro parente. Constat tamen, humillimæ fuisse conditionis, & fortunæ hortulani. Siquidem memini ego, florente eo, in ejus laudem ostendi tuguriolum culmeum, dicente vulgo: Hinc proditt, qui mode sam egregias ædes tot in Civitatibus possidet, munitionibusque validis sua oppida confirmat. Cumque a primis annis majorem se natalibus futurum oftenderet, semique nudulus vagaretur, incidit in Johannem Admiratum Tabellionem, sonem, meo quidem judicio, virum optimum; novi enim eum annosum, valde side & Religione spectatum, memoria & intellectu supra ætatem vigentem. Adoleverat erfim in Ladislai Regis Aula, cujus gesta memoriter gnarrantem avidissime audivimus. Hæc mihi de Notario Johanne nunc satis circus memoria virum bonum repræsentat, & similium raritas illum me memorare & laudare hortatur. Hic cum acceptum a parente puerum in dies ingenii acumine progredi animadverteret, cœpit majorem illi adhibere curam, & pro

## TRISTANI CARACCIOLI.

ætate literis & moribus diligentius erudire, ac tanto impensioni affectu, quanto jam ætate gravis, fine liberis se spectabat, illum liberali caritate alebat. Cum ergó animadverteret Antonelli fagax ingenium, & ad obsequendum promitudinem cum ætate adolescere, & majora, quam quæ a se tribus possent, spectare: Ratuit bonus ille vir, ne tam egregiæ indolis species secum augmenti damnum faceret, posthabita commoditate & blanditiis, quæ puer illi præstabat, ad majora illum admovere. Erat enim Johanni Olzinae, Alphonsi Regis Secretario, maxime familiaris; fuerat namque proximo bello illius hospes. Ex quo visum est Antonello bene consuluisse, si narratis adolescentis dotibus commendatum illi traderet; a quo & adolescentis aspectu, & commendantis fide, benigne susceptus est. Aderat tunc contubernio Olzinæ Laurentius Valla, doctrinæ ingentis morumque honestate spectandus. Huic informandum literis & moribus herus tradidit, ut aptiorem Scribarum collegio adoptaret. Videbat enim fagacissimus senex, excellentem in illo officii genere deventurum. Brevi ergo Laurentii dodrina tantum profecit, ut merito ad Scribarum munia assumi potuerit : quare perpetuo gratissimus Laurentio Vallæ extitit, venerarique ut parentem, illique plurimum debere non erubuit. Imo cum tam magnus apud Ferdinandum Regem devenisset, semper honori emolumentoque suit. Quin & post illius mortem eius scriptorum & desensor, & laudator promtissimus perstitit. Iis præsagiis adscitus, brevi qui longe ante munus illud exercuerant, antevertit. Ipse Olzina, cum Rex foris ageret, aut occasione aliqua coram adesse, pegotiaque per se tractare non posset, pierumque Antonellum ad id destinabat; qui diligentia & fide utrisque satisfacere noscebanir. Gessit le ita eo in officio, ut iple Rex mandatorum, quem dicunt, Secretarium elegerit. Est enim illorum enequi mendata Regis, conficiendo ex iis Privilegia, eaque propria manu subscribere, uti majoribus a secretis mos erat, a quibus primum locum obtinent, aditumque liberiorem ad Principem habent. Creditur enim, si diutius Rex ille vixisset, inter hujusmodi ministerii primos ( pluribus enim, non fingulis, tali officio utebatur) adlectus nosceretur. Ferdinandus etenim post patris obitum, cum statuisset uni tantum res suas credere, hunc potissimum elegit, qui & aurium, & oris ejus fungeretur vicibus. Cumque gravaretur per se aliquem audire, ad Secretarium ire jubebat, perque illum otiofus postulata intelligere velle, per sundem, quid sue mentis esset, confuifultius responsurum. Sic igiene singularitate officii, suaque huminitate & modestia ( que profecto magna exstitit, adeo ut sæpe, quibus non tempestive, ut malebant, ingrateque responderet, sibi convitiamentur, filiisque imprecarentur, non nisi sedate placideque accipere videbatur ) cas comparavit opes, & nomen, quibus e duobus filiis Comitem Caleni alterum, alterum Policastri effecerit; ex reliquis alixum. Tarestinum Præsulem, Prioremque alium Hierofolymitanse Religionis Capuani Conventus; affinitate vero nobilifimarum Familiarum plures liberos junxerit. Magnum & forume, & Principum audiffis afflatum, & favorem magnum profecto, & qualern non multis impendere soliui sint. Sed quaeso ad exitum omnia nosse velis, antequam de ejus vita, qualis metit, existimare disponas; quam si æquilibrio appenderis, prægravare malesum lancem facile offendes. Pueritiam egit inopem & laboriolam, ut victum libi parare servitio necesse fuerit, parentibus tanta egestate press, ut etiam suo labore & mercede subvenire boni ingenii puero grave fuisse par est credere. Sed omittamus hac, & pleraque adolescentia, utpore frivola, & qua nisi ad eam fortunato devenisset, penitus ignorarentur, & nos uti infecta relinquamus. Non enim gratis constitit Principis gratia. Quippe adeo eum excruciavit, ut quieti nullum indulgeret tempus, quin etiam nochu sæpe cum domum ex Arce rediret, vix appullum, viatores festini aderant, qui ad Regem quam celerrime redire jubebant : quod facere interrupta ccena, & sæpissime semno licet ingratiis, cogebatur. Et hic ludus pæne-quotidianus erat. Cum forte Rex venatum, aut aucupatum prodiret, euntem ad Principem sævissimis tempestatibus, & imbribus, ferventissimo sole, nodu interdiuque, cum reliqui in manifonibus sub tecto degerent, iplum ob publica Regis negotia ad consultandum, quos Neapoli Rex parcens corum labori reliquerat, & nive, aut pulvere, aut como, prout tempellas ferebat, obtecum transine vidimus, cum in Confessorio essemus; similarer ad Regem revertentem, millo habito neque tempellatis, neque lucis respectu. Maceraverat, & attriverat eum laboris nimietas, & sommi parcitas, alienaque hora sumti cibi, ut ætate maturius edentulus sieres, solidique nil mandere pomerit, & vitam sorbitionibus producere curaret; quibus etiam vix tempus dabatur : tanta erat negotiorum inguers multimedo. Et si sorte aliquando domum quieturus subhilaris revertifiet, aderat uxor, quae eum impune exercebat; imputabat enim fortumam, ac si suo ex matrimonio anagnum sibi infortu-

## TRISTANI CARACCIOLI

fortunium contigisset. Objectabat insuper natalium humilitatem; & cum cetera deessent, immittebat in eum filios, quærentes, decere se liberaliorem victum, famulitiumque magnorum instar, vesteque pretiosiori uti, ita ut frustratus requie, quam domi speraverat, festinantior tristiorque exire præeligeret. Filiorum etiam insanam speciabat audaciam, se domumque perdituram. Erant enim parentis moribus adversi, pro illius humanitate, arrogantia, proque affabilitate, importuna superbia utebantur; quæ etsi quiete taciteque ferre videbatur, ingenti tamen dolore & amaritudine apud amicos reponebat. Adeo processerat illorum fatuitas, ut Principem in odium patris provocare nihil existimarent. Studebat enim illorum unus Regis secretos amores, occultasque voluptates rimari, vanaque loquacitate inter sodales effundere. Quæ cum pater Regi notissima esse scirer, minimeque illum de eis aliquando secum expostulasse cerneret, ingenti timore augebatur. Callebat enim, Principem suum & diffimulandi injurias, & æque ad tempus ulciscendi peritissimum artificem. Quid ? quod semper veritus, ne Princeps illum pecuniosum crederet, crebro Arenarum ad instar præter Januarias Kalendas magnis illum muneribus donabat; modo, ut ostenderet pecuniam non servare, multa a Principe præstolari contra animi sui sententiam singebat. Itaque sio sua, & se donis & muneribus redimere videbatur, ad quod amicos, affinesque hortabatur, tamquam ad officium Regi gratissimum. Nonne ad infamiam, qua mox damnatus est, timoris vim eum pertraxisse credendum est: ut in Regem scilicet conspiraret. Non enim sallebat eum, præsenti statu nullum fore fibi, domuique suz opportuniorem, modo se perpenum sperasset. Modus autem, quo pessum ierit, cum mihi ignous exiliterit, vitans mendacii discrimen, omisi, contentus vulgari testimonio, & que populus novit. Dudus est in carcerem una cum Francisco Coppula, quemadmodum de illo diximus, coque die e filiis duo, quos Comites fieri curaverat, coeciori carceri traduntur, domusque omnis direpta, & pro Frsco detenta. Uxor cum ad sponsalia, & magnifice comta, in Arcem venisset, exire inde vetita, in cubiculo clausa, aditu & colloquio omnibus interdicto. Pueri dominorum reditum præstolantes, mulis & equis deturbati: illosque raptim ad equile Regium tractos, sunt qui se vidisse referant. Ipse demum sævis dirisque tortus est modis. Interea non decrant, qui ubinam pecuniam recondisset, interrogarent; & quod tanta cura, & arte simul, & dispendio semper cura-

113

curaverat, scilicet ne pecuniosus haberetur, cui maxime voluisset, minime persuadere potuit. Adjice ad hoc, quod corporis patiebaur tormentum non levius. Filios, quos vindos diximus, supinos tabulis impositos, jumentis per celeberrima urbis loca, usque ad mercatum ipso mundinarum die tractos, ut nobilius eslet facinus, ad decoliandum, omnis populus vidit; ubi truncati, quatrifariam distracti, stipitibusque affixi, propter Regias vias ad spectandum sursum sublati sunt. Quod eum minime celarunt, qui illum non fatis torsisse credebant, ni etiam hoc addidissent. In eum tormentorum devenisse pavorem serebatur; ut cum aperiri, earcerem przesentiret, & qua sugere minime poterat, satagebat externatus, & & forte in cavum aut rimulam ibi se immittere posle, & occultare sperabat. Hæc finist, quando una cum Coppula Sami Comine eductus, atque speciante populo, præ foribus Areis ambo lecuri percusti sunt. Filiorum qui supersunt, alii Præfulatus honestantur dignitate, alii privatim degunt, & tantæ patemæ rei penitus extorres.

Subiit etiam, in Hugonis Alanii, Marinique germanorum lafrom recenseam, priorum haud simile. Siguidem privatos non adeo divites spectavimus; mox a primo Alphonso Rege inter Comites, magnolque cooptatos. Nam alterum Regni Cancellarium, Burrellique Comitem; Buchianici alterum effecit. Et hos ante dignitatibus, quam vita perfundos vidimus. Qua in re præcipue humanarum rerum inconstantiam perspicere possumus, ut quibus primum datum sit tribulium suorum secularis dignitatis titulis inligniri, negatum etiam sit in morte illis usque prodesse. Quod si antea quæ nuper evenissent, superssum & importunum fuerat enarrare, & inconstantiam varietatemque rerum, & Inumanæ prudentiæ imbecillitatem, tot singulorum inselicibus eventibus demonstratse: erit en fatis hoc unum ad ostendendum, quas omnifariam stare videntur, momento posse subverti. Quid illud fnerit, breviusque sactum st, rusto naturali ordine, ut decet, dicem.

Ruisse Venetorum Rempublicam, Regnum, ipsosque de capite, de libertate laborare (a). Qui vero quanti suerint, habitive p

<sup>(</sup>a) Hæc scripta, quo tempore omnium gravissima procella invistan Venecorum Rempublicam concussit. Verum ii non multo post incredibili sorticudine, selicitate, & gloria sua quaque recepera.

#### TRISTANI CARACCIOLE

hadenus fint, Orbis non modo Christiani, sed ne Universi quidena angulum reor, in quem non clarum Venetorum nomen perveperit: Historia insuper teste de illorum gestis, quam tot diserti doctique viri scripserunt, qui eos & prudentiæ, & virium ad miraculum usque extulerunt, ad quam nosse illa cupientes remitto. Tamen & liquidiora mihi, quæ mea ætate gessere, ut præfatus sum, fideliter referam, ut simul quemadmodum decreverint, & quam cito, noscarur, Ideirco quæ enm Philippo Mediolanensium Duce gesserunt, tentemus, quod semper superiores fuerint, multaque Castella, Civitatesque illi ademerunt; propugnaverunt suos fines, & imperium auxerunt. Compararunt exercitum omnium maximum, quo majorem multis antea seculis Italia non vidit, habueruntque sub Francisco Carmagnola corum Duce; & tandem ad id cum Philippo res devenit, ut prope mœnia exercitum transmitterent adeo propius, ut bombus tormentorum ad infum etiam Ducem, clangorque tubarum pervenerit, quo, ut ajunt, dolore percitus, brevi mortem obivit: cujus post obitum pleraque, quae illius suerant, sibi vendicarunt. Cumque Mediolanense Populo, in libertatem se assere satagente, bellum sumsere, in quo, etsi Franciscum Stortiam illorum Ducem (a) profligatum, cladeque ingenti affectum corum exercitum audivimus, illico tamen se ea prudentia, & viribue probavere, Francisco Sfortia sibi juncto, & validiori comparato exercitu, ut victori hosti minime cesserint, quin potius eum represserint, & brevi superiores emerserint. Eadem tempellate etiam cum Alphonso Primo Rege nostro non semel gessore bellum, cujus aliquando classem per diversa maria segunti, tandom in Siraculano portu inventam, nequidquam tutantibus oppidanis, & opihatis, fuccenderunt, & naves illus maximus ad rersorem navigantium Edificatas delevere. Nihilominus pagere æquioribus sibi conditiohibus effecere. Adversus Franciscum Mediolunensum. & Renatum Andegavenhum Duces, una secum pugnantes, adeo sortiter restitere, ut brevi dissoluta Ducum societate, pacem Francisco, & iplis gloriosam, nec minus utilem dedere, inscio, ne dicam invito Alphonio eorum Collega, ut per le latis posse ostenderent. Cum Ferdinando edam Rege post patris obitum non semper

<sup>(</sup>a) Hac comra veram Historiam. Proinde consulendi gravie-

per pacem habuere; sed interfuere bella, in quorum compositione nil se minores conditionibus voluere. Et eadem tempestate Cyprum Infulam Rege vacantem, & cui multi anxie inhiabant. neminem veriti occuparunt. Deinceps cum in Herculem Ferrariæ Ducem arma moverent, timens reliqua Italia, ne etiam Ducatum illum sibi adsciscerent, communi consensu suppetias Herculi, privatis quisque sumtibus misere, & quidem validas. Etenim Ferdinandus Calabriae Ducem Alphonium filium ingenti manu propere ire qussit; quin & Ludovicus Mediolanensis imperit moderator cum omni militum robore præsto adfuit. Pontifex Sixus Legato Ecclefise cum illius milite, in se reliquis jungeret. imperant; & tantis copiis, totque Principibus, Urbinatem Federicum, sa tempestate Ducum maximum, præsuisse cognovimus. Vidimus nibilominas Venetos suis tantum viribus & copiis innixos, tot hostibos, tam validis, summisque posentiis nihii cesfille; quin potrus Ferrariensi nomulia abstratisse, & hostem omnem æstivo tempore eo modo tradasse, ut ante hybernorum opportunitatem dederint potius, quam acceperint conditiones : re ipla telle; siquidem quæ vi abslulennt, deinceps quiete ut propria pole

Penetrasse Carolina Francorum Regem ad nos usque, cum ad denurbandos Regno Aragonios inet, ancupatoris in morem, pugno accipitrem gellantis, cognovimus, quia minime sibi obstituros Venetos cognoverat. Ne quidquam similiter in reditu; postquam enim magnitudine successius dolentes soedera com plerisque pepige. runt, ut Gallorum cum Rege vires in Italia attererent, ad quod przeczvendum Rex, prinsiquam Collegarum copie convenirent, in Gallias præmaturabat iter: quod intercedere adversariorum copiæ cum tentalient, adeo strenue rem corum navavere, ut si similis reliquorum adhuisset virus, facile eo in proelio Rex, aut capi, aut turpiter sugari potuisset. Nec minori tamen constantia ad sines usque illius persequentes, Meditalinensi & bello co, & secuta pace emolumento fuere. Eodem animo cum Ferdinando juniozi Regi adfuissent, Oppidorum, quæ Galli de Regno Apulize vendicaverant, ipli armis libi aliquot vendicavere, utque jure par-12, neuri Regum restituere voluerunt, etiam tenentibus illis Regnum reliquim, & sarpe umicis & consorderatis. Nonne altero ab hoc calamitatis eorum anno, fervente omni Italia, ingenti apparatu Imperatoris partim formidantibus, partim ad res novas le erigentibus, intrepidi soli illi occurrere non sunt varidi

#### 116 TRISTANI CARACCIOLI.

& ea prudentia, & robore, ut non modo Germanos, finibus suis illæsis, arcuerint; sed & illorum ingenti clade illata vastaverint, & insuper oppida regionis non infima ademerint; & ulterius, ne se proferrent, pacis potior conditio effecit. Quæ etiam vi ceperant, detinere permissum, proventusque reditusque illorum ad se jure devenire; denique non prius restitui debere, quam omne æs in id bellum erogamm, solidum restimeretur, nulla perceptorum fructuum habita ratione. Quam quidem pacem, inscio, ut aliqui, ut alii vero, invito Rege Francorum eorum collega, firmasse volunt, eamque inter dissidii causas, calamitatisque Venetorum adscribunt. Nam renuntiantibus id eorum Legatis vultuole Gallum respondisse fertur : fuisse tunc Venetorum pacem talem annuntiare; etiam quandoque suum, bellum indicere. Ultimo vero cum in se tot potentes, clarosque Principes, Pontificem Maximum, & Francorum, Aragonumque Reges conspiraffe cognovissent, minime animos submilere, sed constanti virtute vires, quibus illis se objicere possent, munitionesque Civitatum, Oppidorumque providere non destiterunt; & adeo ingentem equitum, peditumque paravere manum, ut hostium ingentibus copiis obsistere sperarent, Civitatesque & Oppida, adversa inbente fortuna, oblidiones diuturnas comparatis munitionibus perferre possent. Quod unum perpetuo mea memoria eos attriverit, insirmioresque reddiderit, est juge bellum, quod cum Turca diu inseliciter gessere. Quippe illos Dalmatia, Illyricoque penitus exegit. Quod si verum pervestigare voluerimus, solidius Venetorum robur illic Turca succidit. Quippe omnis nauticæ rei facultatem, quæ magnos illos potentesque effecerar, Provinciæ illæ suggerebant. Unde enim materiam, picem, serrum, omnemque denique ad Navium fabricam apparatum? Unde porro, & remiges, & epybers ad quantamvis classem extruendam, arque conducendam, commodius quam ex infis Provinciis, quas non tantum ad classes ingentes parandas; sed portus tutissimos adversus tempestates opportune detinendas præstare valerent? Audisse aliquando menini de corum primariis, si quis pressius Venetorum Rempublicam taxare vellet, facile reperiret, potentiorem ditioremque, & minori invidia laborantem tunc extitisse, quam cum tot amplis Civitatibus in continenti Italiæ dominaretur, & zei nauticæ tantam commoditatem amilisset. Quippe quod vires illorum ibi infractes sunt, magnitudini hostium adscribi potell. Quod yero non semel provenerint, passimque ceperint, & tammindiu se continuerint, constantiæ & virtuti corum merito dari debet. Itaque ex Turcarum bello multum damni, ignominiæ

mihil reportament.

Dixeram, corum Regnum omnium opinione corruisse cele-Quippe Nonis Julii Francorum Rex holtium validissimus in eos ut potentius, ita celerius se accimuit, et Mediolani lustrato exercitu VII. Idus Venetorum exercitum in agro Caravagenfi affecutus est, cumque eorum parte manus conseruit, quæ ad detinendum eum restiterat, donec reliqui ad tutiorem locum pervenissent; & quamvis strenue milites rem navassent, pedites præcipue fugati profligatique sunt. Equitum pars, pedites vero universi sere interemti; hoc enim siquido constat. Quæ autem plerique conjectari volunt, si omnis concertasset exercitus, secus evenisset, aliorum sit judicitum. Nos autem, quæ sada sunt, non quæ evenire pomissent, cum incerum sit, scribimus. Scire enim maxime cuperem, quando comm. Rempublicam virtute natam & auctam, prudentiaque diu servatam ostenderimus, & nunc nec vires defectas, quin portus erectas, Senatum & prudentia, & numero crevisse cernamus, tam parvo pugnæ accepto detrimento, nec quiverint consulere & providere, ne serperet, & in tantum eorum malum perveniret. Hoc casu, sive foruma miname accidisse credendum est. Przevisum enim, & antea sibi incuclum substinebant bellum. Opposuerant omni vi venturis se bolibus; consuluerant etiam casuræ sortasse rei tum milite, tum machinarum, tormentorumque apparatu; frumentariam rem opportunis locis comparaverant; fossis, turribus, reliquisque munitionibus Civitates, Arcelque tutandas curaverant; stipendium innumerum plurifariam dispertierant, ut opportune, non modo ad suos continendos, verum adversariorum militem alliciendum, eo uti valerent; Legatos, quos ipsi Provisores exercitus appellant, Senatus, qui frequentissimus quotidie cogebatur, solito plures, prudentioresque eo bello elegerat, & in suam quemque Provinciam ne jusserat. Fortunæ quippe, & casus incursus tali modo provilos impetere non audent: sed ne sari vis, si plurimorum, & Philosophorum definitionibus crediderimus, eos atterere tam bre-Vi pottiflet; cum alii necessitatem indeclinabilem, non repentinam, esse veint; alii rerum perpetuam seriem semper se connectentium. Sunt qui Astrorum in suis locis progressum sati vim alserant; & non definit, qui aliter interpretentur : quæ recensere perlongum esset. & facile resellere, Ergo hac supote ad rem non

#### me TRISTANI CARACCIOLI

non spedantia sinamus. Redius tamen appellemus ordinem 2 Deo provisum, & perpetuo constantem, & omnia suo loco, & tempore producentem, universitati apta, & suæ dispositioni congruentia, licet nostri intellectus paucitati abstrusa & incognita; & quibulvis sat sit credere, cunda juste, sandeque, præter vitium & scelus, providentia & Dei judicio evenire. Hoc ergo sato credere possumus, tam inexpediatam Venetis cladem inflicam; causam vero solus, qui omnia potest, & cui præter justum nihil placet, novit. Ex his hoc eliciamus, ut numquam timere Deum dessitamus; tum quæ immineant, quidve de nobis statuerit, nulla ratione aut argumento prænoscere possumus. Hic serme est timor, qui intrepide sutura expectare sinit, & æternæ vitæ præflolationem, vitiorum fuga, spondet. Bene eum prosecto timebimus, non aniliter expavescendo tonitrua, aut somniorum terrieulamenta formidando, sed illius potius obsequendo mandatis, & sandorum virorum juxta monita vitam vivendo. Erit prosedo documento fanis mentibus tanta tamque præceps Venetorum deminationis ruina, ut viribus aut confilio minime fidant; sed eum præ oculis habeant, , ab eoque se augeri auctosque servari, efficacius bonis operibus, & vitæ sanditate, quam verbis & precibus postulabunt.

Cum multorum, quos videramus, ad nostram reprimendam insolentiam, æstuantemque habendi sitim diluendam, eventus remem infelices, exitus milerandos, non modo singulorum, sed etiam numerosæ Gentis; instabilitatem rerum, variantesque fortunæ vices nostræ tempestatis ostenderimus, ad monimentum superbientium animorum, vanis, caducisque sidentium; operæ pretium duximus, ut qui felices, & rebus & honoribus abundantes, infaultis a nobis eventibus enarratis subtristes, meticuloso, & sibi forte paria timentes effecerimus, , etiam ad erigendos dejectos miserorum animos ad spem potiora & seticiora assequentis, ejusdem mobilis, inconstantisque vicissimudinis documento surrigamus. Exflant profecto non pauciores, quos ex infimis altos fortunatosque cernimus, iis opponendos, quos e summo ad infima demissos ostendimus. Nemo igitur miretur, si priorum ediderimus nomina, horum autem subticemus. Credo enim ratione sadum, ne in odium incurramus, tamquam invidi, & alieni boni detraeto-Scimus enim, graviter molesteque laturos plerosque, cum dignitatum, aut natalism novitate taxatos se senserint. Etenim non pauci inter tales speciantur, quos prius beatos, quam notos oftenoftendisse oportuerit; plures etiam velut olera, quorum nec semen, nec somenum nascebatur, in altitudinem insperato creville cernuntur; & tainen haberi velint, ut qui fortunas, & honores, & magna nomina, vigilantia atque indultria, & ut uno complettar verbo, virtute sibi paraverint, santa animi pervicacia, ut ne Principibus quidem iis, qui in eos, & forsitan immerentes, tanta contulerant, acceptum referre, aut gratias faltem habere velint: quorum non folum, ut prædiximus, nomina celare vohimus, led ne notis quidem, quibus dignosci possint, suggillare intendimis. Vidit profedo nostra juventus, videtque præsens dies privatæ conditionis homines, quorum hadenus nec fui, nec Guorum fuerat notio, inter suæ sortis homines plurimum eminere, & Magistratus gerere; & si altiore in gradu cernimus, humillimo tamen stetisse cognovimus. Spectamus insuper, quos etsi vetusta Nobilitatis series ediderit, nullo majorum slegmate, aut suo aliquo facinore censeri posse, nihilominus ad summos honores, potentiæque gradus devenisse; nec pauciores, qui ampla ditioraque Sacerdotia possident, quam qui Magistratibus, Comitatibus, & Ducum titulis speciabiles procedunt: quorum præ multitudine, jam titulorum inlignia viluerunt. Quippe jam Comitatus multi dedigantur, altiora petentes nomina. Et quoniam animi propositum est, omnibus cujusvis fortunæ hominibus bonam spem facere, spedent, qui mercimonio se augere contendunt, tot ditatos speciatosque viros, quos mensis numerariis, vestiumque tabernis alienis inservisse noverint, & vilissimartim rerum sordidarumque ministeria exercuisse; quibus invidisse, & similes esse multivelint. Quid multa? Cum nec hominum statum, nec fortunam, nec artem cernere est, in quibus ex minimis maximos devenisse, plerosque nullo probabili merito spectamus. Eadem itaque ratione, qua fortunatos nimium fidere. & minime insolescere vellemus, cupimus miseros & abjectos spem præsumere e tanta multitudine, quae adeo ditem, beatamque se undique offert, quorum bona pars otio, malisque artibus, Principumque insania ad id devenere; sed nolim præterea inerti & otiosæ expediationi le committerent, aut iniquis, turpibusque negotiis invigilent; sed magis justa honestaque sectari, & strenue laborare, ut saltem si spem eventus frustratus suerit, noscatur sibi ipsis non desuisse, imo quod suum suerat, tempus scilicet, & studium laboriosissime impendisse. Haec admonuisse satis superque; & quando tana la hujulmodi novis fortunis, & nominibus auda frequentia,

#### TEO TRISTANI GARACCIOLI

ant etiam conniventibus oculis se objiciant, utinam, quemadinodum optamus, miseris spem præbeant, animosque faciant, & non
potius invidiæ & maledicentiæ occasionem dent. Volumus
namque non solum bene sperare, sed quæ speraverunt, seliciter
assequi. Quare monemus, si quando, quod concupierant, consequuti suerint, & sorte, quod sæpe contingere solet, ampliora, quam
quæ mente præsumserant, meminisse velint pristinæ conditionis
& sortunæ, nec oblivisci cautionem timoris, quod sortunatorum
frenum esse debet; & gratos esse, acceptorumque debitores se
cognoscere; sciantque, Deum habuisse auctorem, cui ut & construendi, ita & demoliendi eadem est vis; & quæ ab homine receperint, etiam grate recordari velint. Est enim ingratitudo malum publicæ utilitati officiens, & præcipue indigentium.



D E

## INQUISITIONE.

EPISTOLA

# TRISTANI

CARACCIOLI,

Onflanter quotidie per literas efflagitas, quod coram sape petieras, ut si quid insoliti apud nos eveniret, certiorem te facere non gravarer; & potifimum si qua aliquando non solita, nec usitata, & quæ scribi con ab re suisset, evenirent. Nihilominus meam servans sententiam tamquam judicio electam, id sacere supersedi. Nosti enim jampridem me incuriosum, & talium adverbilimum. Credo enim nuntiorum indagatores plerumque falli, & sic non vera aliis tradere, geminoque essori se objicere. Itaque cum nostræ conditionis mentiri non sit, & verum difficile inventu, ab hujusmodi vitiis me asserere, minime perquirendo, plurimumque tacendo, pulchrum existimabam. Quod antem nunc secus, ad te scribendo, facere videor: non prosecto inconstantia, aut propoliti poenitentia sactum est; sed ut conceptam ex re curam, quando verhis coram non datur, literis tamen apud te si non omnem, saltem partem deponerem; simul ut prudemem cautioremque iis per me cognitis te reddam, ut evitares, quæ futura prælagiuntur, si datum est; sin secus, æquiore animo, ut prævila acciperes.

Tenere te scio, Regem nostrum vivente Elisabella ejus uxore decrevisse, comnem Hispaniam, quod est ad ea, quæ puritatem.

#### 122 TRISTANI CARACCIOLI

sinceritatemque Christiana fidei fordare possum. eluere. & mundam reddere. Quod cum minime se persecturos sperarent, ni prius Neophitos, qui vetustos Christianos inter viventes, se prius, Judaicos sectando mores, deinde & illos e sanctis dogmatibus educebant, castigatos a Regno abigerent. Et natio callida verfutaque cum sit ad alliciéndos ad le homines, quæstumque percallens, coeperat Hispanorum plerosque, qui nec ipsi, nec majores ipsorum, nisi vera Christi Salvatoris dogmata noverant, pernicioso suo veneno inficere. Qua in re adeo prævaluisse seruntur, ut omne retum arbitrium ad se traherent; nihil esse ducentes tam magnim, quod non auderent, & per se melius agi existimarent. Eoque jam pervenerant, ut affinitates cum Proceribus vulgo ingererent, tum ob divitias, tum ob artes, quibus impotentiam Regum instruerent. Etiam Sacerdotiis manum injecerant, vectigalibusque, quæ non modo publica, sed Regulorum redimebant, maxime studebant, occulte callideque serendo; ut Regum postulatis obviam inteur. Sicque Principum frustratæ sunt voluntates: quam causam fuisse remur citius inquirendi illos, & sævius plecendi. Quo terrore, & suppliciis cum multi vita & fortunis privati funt, tum plerique posthabitis domibus & forfinis, vita confulentes fuga le tutati funt. Quare etsi deinceps Reges quietius imperitarunt, non parum tamen & hominibus infrequentius Regnum, & divitiis exhaultum reddidere, landa ik la Inquisitione, seu sanctitatis præsectu. Quare ess honesti reclique forlan propoliti fuerit inventum, tamen exequendi modus crudelitatis & avaritize nomen indidit. Duraverat intentio & rigor facinoris hujus in mortem usque Elisabellæ Reginæ, qua cessante, & Rege adventu Philippi Generi sur ab Hispanis deturbato, aliquantifiper remissa sunt, quotad Rex a nobis ad Hispanias reverteretur, ex quo nulla minori austeritate, avaritiaque, repetita audivirnos. Dumque heet in Historiis agunut, ad nos fæpe fama perulerat, gestire Regem ad hoc suum Regmm, & qui similiter inquirerent & punirent, destinare. Quod essi multorum animos fama hase percusserat, ramen quando diutius profattum videbatur, credebatur nunquam fore; nec tentaturum Principem rem novam, & hactenus mauditam, ubi talium criminum milla suspicio extiterat.

Hac spe, aut opinione subfirmatis animis, proxime ad nea Præsul Cepheleditantes Neapolim accessit, Divi Dominici institutionum Professor, ad Inquistionis officium ( ut sama erat ) peragendum. Cumque sliquandiu mihil tentallet, nec adventus sui caulam, neque possibilis documents oftendiflet, opperiens, ut eventus declaravit, Officii collegam, cui, profanus cum effet, liceret capitaliter pledere, & liberter damnatos expilare. Qui non multis post diebus hue appulit, magnaque illius adventu animorum commotio sublequinta est, adecque omnium mens in Officium, Ministrosque excanduit, ut nullo expediato Inquisitorum ad progressium mom, nec habita, quid acturi forent, cognitione, subito viritim, vicatimque privatis & publicis congressionibus agclamatum, nullatenus ferendum, tale Inquisitionis Officium in se non modo peragi, sed nee indici quidam; proinde, se qui ad hoc venerant, ab omni illius inccepto progressique desisterent, in bonamque corum rem, qua venerant, reverterentur. Cumque summussareur, satuta Dominica die habituros Inquisitores maxima in Æde sermonem ad Populum, paratosque Rogatione Urbem, Crucifixi Domini atratum proferendo signum, lustrare: adeo grave intolerabileque acceptum est, ut isseo undique convenerint urunimes, le lameuros arma; & si quid tale ausi suerint, estam vi inhibituros, minitantes. Ad hoc communi omnium sententia, & Nobilitațis, & honestorum Civium, & humillimas Plebis, tandem deventum est, ut ad Vicarium Regis mitterent, qui hanc unam omnium mentem deferrent. Delegaruntque plures numero ex singulis Civitatis Regionibus, quomodo mitti soliti erant; qui fummam injunctorum audacter retulere; & cum uni eloqui datum effet, panci tamen abstinuere, quin ex se aliquid adderent. Ubi relatum, qualis Hispaniarum Inquisitio redada sit, & quam levibus ex cause crudelissima tormenta, & mortes inflièze; quin & judicatum contra jam vita functos, & cremata ossa sepulcris eruta in mortuorum dedecus, viventiumque terrorem; prægnantes mon expediato partii, necatas; pueros, infantesque pro parentum postulatis exheredates; puellas & virgines nec suæ, nec alienæ culpæ obnoxias, contra virginale decus pudoremque, nudas per appida circumadas, & dotibus privatas; submissos etiam, qui innoxios tanquam inquirendos territarent, fugereque compellerent, fagamque exinde criminum confessionem judicantes, domos, vilhas, ceteraque corum bona Fisco addicebant; & famulitii, si quid some remanserat, in carcerem ad quæstionem trahebant, ut quæ abennes Domini occultassent, indicium ab illis extorqueretur; & longe iis exquisitiori rapaditate, avaritiaque ministra objectum A, quod in mallityin Jelu nomen celatum haberent, ut illum Q<sub>a</sub>

texspuerent, in illumque excrearent & vomerent, causati stomachi levandi repletionem; nonnullis, quod Crassinii Domini signum, ubi scaphia & matulas collocaverant, depictum tenebant in illius contemtum; subsannasse alios, dum sacra & sermones de Je-

su Salvatore agerentur, exinde exitiale exstiterat.

Hæc, & his plura cum tumultuarie ad hoc missi dixissent. tandem hunc dicendi terminum imposuere, iterum repetentes: nolle Civitatem omnino pati, inquiri in suos Cives crimina sibi ignota, & ubi numquam similia audita sunt, & similiter subire discrimen lucrionis delatoris, cuius etiam nomen celaturos Inquisitores pollicerentur, & quæstus partem præbituros. Itaque multam fore rapinam oportet, de qua multos ditari velint. Unde liquet, non finceritatem Fidei inquiri, quæ apud nos Christiane viget, sed æs, quod eripi & subtrahi possit. Ergo cum nos, & nostra opportunitati Regis exposita sint, precamur, ne cum tanto nostro dedecore nos expilari, & sub velamine Fidei, prædæ esse vesst, & tamquam Insideles occidi, Si ergo Regni quietem, & Regis gloriam optat, inhibere velit, ne hujulmodi homines ulterius ad agendum procedant, neque Orationem de hac re habere, neque rogatione Urbem lustrare sinat, si motus & turbellas excitari nolit: quod profecto Regi ingratum & indecens foret, & nobis damnum, quibus similia minime cordi sunt, utpote inutilia, & inhonesta. Hæc & ordine & gestu acta funt, ut facile turbatos animos dicentium nosceres, quibus adstigulabatur adstan+ tium murmur, & crebra dicentium interruptio, cum nemo satis per Oratores mentem Civitatis expressam crederet, & se quisque aliquid ad rem pertinens suggerere putaret. Quæ Oratio, juxta quorundam judicium, viriliter audacterque peracta est. Erant tamen, qui temporum & personarum habita ratione, nimis intentam, & ut honestius dicam, animosam judicabant postulationem. quam ne eventus aut inconflantem, aut damnofam offenderet, Deum precabantur.

Responsim est a Præside, Regis literas esse, quibus inbebas, Inquisitoribus Magistratus adesse, quarum similes credere se ait, Neapolitanos accepisse; vellentque, ut hos, tamquam a se misso, ob eorum utilitatem, & Christi Salvatoris gloriam, utque ejus nomen sincere, Catholiceque celebretur, benigne grateque accipere, savorabilesque illis esse, si rem gratam sacere sibi cuperent, seque ejusmodi rei bonar memorem sore. Proinde Regis mandata exequi velint, quæ utilitatis máxima, & honoris causa justicit.

serit, non direptionis, infamiæ, & occisionis, ut male persuali iofi autumant. Magistratus autem munus est, sui Principis voluntatem exequi, non autem solvere, neque illi obsissere. Cui minime assensom est; sed quasi chori vox ex diversis una audiebatur, caulantium Regis facilitatem, & Quæslorum importunam avaritiam. Itaque perstare iis, quæ poposcerant, enixiusque petere. ne quid novari permittat; eumque per Regis Regnique otium adjurare; quando nihil magis, quod Regiæ Cellitucini conduceret, moliri possit. Quos cum adeo subiratos videret, Præsul iple expediare tantilper responsium justit, dum Consiliarios adeat. Mox revertens respondit: Ut noscaiis meum in vos animum, & id , quod citra inobedientiam Regis facere possum , libenter præstare, ad Regem delegatis, qui rem omnem, ut hic acta est, enarrent, & Civitatis fideliter causam agant; fore enim facile, ut Princeps veffras admittat rationes, voluntatique satisfaciat; & ipst audito Rege, quid sua sit mentis, quid din ad hoc agitandum egerit, fine ambiguitate eognoscant, & facile conventuros sperare. Interim se inhibiturum, ne quid novi hac de re Inquisitores moliantur. Hortatur zamen illos, ut quiete pacificeque rem suam quisque agat, nec orium Magistratus, mentemque Regis turbent, in iramque provocent.

Iis igitur acceptis discessere. Quem vero ad Regem destinarent, mox unanimes elegere eo consensu, ut mirum prosedo
Neapolitanis videri possit, quem diuturniorem nostri soliti mores
non spondent. Et utinam ante egressum Oratoris; non enim jam
dissidii semina desunt, & qui tempessive illa spargere norint.
Cumque nondum ad Regem destinatus necessariis se expediverat,
ecce tricarum sparguntur sila. Me tamen & mass, & longe
magis, quae videram meminerimque, suspectum reddunt; sed ominari smamus. Novimus enim, pauca juxta hominum judicium
evenisse; sed plerumque diversa, sæpe etiam contraria. Exitus
ergo ostendit rei veritatem, non nostra prædictio. Iis igitur de
causis occupatis animis, & Oratore nondum digresso, sorte evenit, quod multi ad Inquisitorum terriculamentum sastum volebant; quare hic subdere non alienum duxi, & simul ut verum

Lis pervetusta erat inter Civem, & Magistratum, quem Justituatum appellant, de qua non semel inter partes jurgia, &
verba utrinque minus honelta jactata suerant, & animorum virus
præseserentia. Cum itaque sorte obvit sibi sierent, vir, qui prozime Civitatis causam solerter curaverat, & puer patroni, qui e

fiqueat.

contrario litem diligenter desenderat, primo conspedu se subsannando salutaverunt; deinde de statu causæ perquirendo, ad convicia & verba animos detegentia perruperunt. Hinc rumot percrebuit, omnemque pervalit Urbem, a cliente illo Justitiarii Civem populo carum, ob caussam strenue in Justitiarium actam, lethaliter percussum esse. Nihil ultra consultius expectato, irum ad arma, tabernæ officinæque clauduntur, quilque armatum le multitudini addere festinat. Itaque expectatione celerius maximam armatorum manum circuisse Justitiarii domum videres, eamque perfringere tentantem, ipsumque exposcere, tamquam perpetratæ Civis necis auctorem. Hæc audientes Magistratus, & Optimates quamplurimi, advolant ad tumultum sedandum, mitigandumque plebis furorem, quem tamen avertere omni arte & studio nequiverunt, donec errorem manisestum ostenderent, & quem grayiter percussum audiverant, incolumem beneque valentem coram cernerent. Interea qui ad inquirendum venerant, sibi plurimum timentes, suique causa excitatam plebem rati, alienis domibus pluribus commutatis, secretissimas latebras petierant. Itaque quod controversia Civium actum est, id terriculamentum Inquisitorum plerique credunt, & Hispani sere omnes aut tenent, aut caussantur. Quæsitores, sociique (etsi verum norint) in se arma fumta mussitare non desistura. Hæc hanc usque in diem ada funt; finis tamen dubia expedatione est; qualem vero nemini liquere credo. Multi tamen, quod vellent, futurum existimant, non reputantes potentium mentis recessus, ubi quotidie condunt, quæ quandoque minus expectato suum ad usum promant.

Oratoris ad Regem missi responsum expectatur, quem incosumem isse, & reverti optamus. Vir quippe frugi est, sed vasetudinis non æque par; pedibus enim, ests juvenis, saborat.
Interim sollicitæ de responso Civitati, anxiæque, quod aliquamdiu nuntii morabantur, allatæ sunt literæ ab Oratore ad Sex viros, quibus caussabatur tarditatem appussus ad Regem valetudine, qua itinere tentatus, non adeo, ut volebat, ad iter intenderet. Sicque tardius quam optaverat, sed quam timuerat, longe
citius ad Ausam pervenit. Ubi a Rege benigne acceptus, &
mandata prolixius distinctiusque exponens, attente placideque auditus. Cui Rex satis sereno vultu, placidisque verbis respondit:
Non prosecto illis de causis, quibus perperam Neapolitani persuasi suerant, aut vererentur, sed pro Fidei puritate, Christique
Salvatoris gloria, sui, & subditorum claritate vitæ mosumque, In-

qui-

quistionem hujustinodi Neapoli intentari per suos velle; neque cos, quorum maintes salutari unda persusi essent, tali indignationi subjatere. Tod instantibus Conventibus, se daturum operam, quoad illos dimiserit, ut mox per aliquem Senatorum intelligat; qui ad cos, qui ad illum miserant, respondere valeat, quid sus mentis suerat.

Sex fere dies post réceptas hasce literas, recentes alias afferumut, quibus Civitatem scire volebat, cum nequequam expechatum, læpiulque requisitum responsum ab iis, quos reddituros speraret, accepiellet : visum est per se iterum Regem compellere, ut dignaretur sua Celsitudo brevi petitionibus Neapolitanorum as-Semiri; oftendens, quam gloriosium suze Majestati; & conducibile nobis suis sidelibus suturum esset, Cui paucis, curaturum se quamprimum, & justifice respondere; nec potuisse propter circumseprum a Purputatis Regem ulterius alloqui. Qua ut primum pervulgata funt, Civitatem omnem adeo iterum, sed varie commoverunt, ut pæne omnium mentes male affectas oftenderent, me qui responso tali negatam postulationemi studicarent. Alii demisso capite, considerato, quam discriminosa res esse posser, tristes secum, aut cum paucis sui similibus meditabantur. Alii veto, & hi pars maxima, invicem le adeuntes, proprias claudentes tabernas, alienas ineundo, hoc responsum maxime varentes, ut venturi mali præriumium, ferocioribus verbis, non id pati debere, mumo se horrantes, similiter vicatim coetus eadem de re non modestins loquemes aspiceres, & velut Justina indicta Curiam suam unusquisque petere, ut quid agendum foret, consultaret. Itaque per Nobilium Consessoria, perque Civium Conventus decretum est, secundo Regis Vicarium majori numero, una cum Sex viria expostulatum iri velle, enixiusque Regi corum nomine supplicare, nolit rem tam acerbam iplie, libique invilata executioni tradere. Profecto hoc se augurari maium, negotiaque molesta perpetuo adfammuni; quantique discriminis tit, nosse Regens, subditis displicuisse, nemo ignorat, jure vel injuria nil distamibus.

Sieque catervatim inde Reginam Ferdinandi prioris unorem tadem petitum adeunt. Net intermisso cursu ad Cardinalem Surrentinum eaundem orationem habuerunt. Ab utrisque idem responsum: molestissimana sibi esse sujusmosti rei mentionem, utpote mustorum mentibus, & quieti adversam, scripturos nihilominus se accuratissime ad Regem, precibusque essicatismis rogaturos, ut quavis ratione Neapolitanis hac in se beneficum se exhi-

#### 128 TRISTANI CARACCIOLI

exhibere vellet. Scripferunt & ipsi, urgentes Oratorem, ut perseverare velit in priorum postulationum contlanua. & scire, quam
male acceptum suerit ultimarum literarum respondent. Quod si
e re judicaret, literas ipsas Regi ostenderet. Hæc hadenus a
secundis receptis literis ada sunt. Expedatio majoris timoris,
quam spei est. Animi Civium valde moti visuntur, & quotidie
aliquid novi susurri auditur, nunc venisse jam Inquisitionis metam, sed celeri a Magistraribus, donec consultius Regis responsio reddatur; modo non venisse, sed prope diem adsuturam dicunt, & pro caussis conjecturas disseminant. Observatus interim
quam minimus Inquisitorum motus; domum enim prope Arcem,
ab eis magna importunitate quæsitam, volunt, ut Officium licen-

tius tutiusque ibi peragere possint.

Extit deinde VI. Kalendas Octobris ( five rumor, five suspicio mentes hominum subierat) vox, quæ ingemi motu Civitatem exagitaret; venisse literas, ut Inquistio indiceretur, velleque postridie Regis Vicarium de hac re concionem habere, ibique mentem Regis sperire, ut id pacate perageretur. Quod adeo pro comperto acceptum est, ut illico ad conventicula concursum sit, acclamatumque, ut tabernæ & officinæ occluderentur, armisque sumtis convenirent, vindicaturi, si quod Inquisitionis nomen audirent. Adfuere & ea infania homines, ut tintinnabulis ad arma plebem excitandam dicerent. Res maximo quidem discrimini, ingentique malo proxima fuit : quod prudentiorum interventu vitatum est, & communi Ordinum sententia visum, per primarios Regionum viros, & numero ampliori Regni Præsidem convenire, ipsumque enixe deprecari, obviana iret tam pernicioso ingentique malo, & per Regis obsequium, quietamque Civitatis falutem orare , cui adeo invilum hoc Inquilitionis nomen, ut quodvis dispendium perpeti, quam illam admittere præoptaret. Proinde etiam fi a Rege literas aliter imperantes haberet, ut nolit eas propalare, neque quod jubeat exequi, existimetque, Regi nihil gratius suturum tranquillitate & otio subditorum; cum ipsum tantilla de re sperent, nolle egregiam hanc fuam, Maestatique suæ commodis expositam Civitatem corrumpi, aut talis infamiæ nota suri. Quibus mirari se respondit, cum nihil tale, neque a Re, neque a Rege perceperint, tam indecentes excitasse rumores. Quippe sibi negotium hoc omni ex parte moleslum, & anxiæ curæresse materiam; velle tamen cognoscant Neapolitani suam in hac re mentem, nec mi-

nus

mis pro quiete & otio sui Principis, quan totlus Regni accuratissime scribere ad Regem, eumque enam atque etiam orare, ut ab sinquistione desisti procuret. Monere tamen magnopere, & exhortari illos interirm, ne ad facinus aliquod prolabantur, quod Regem pro majestate non adeo placabilem & mitem esse sineret; sed potius vel ingratiis suis dissimilem fore cogeret. Daturi utrique ad Regem literas discedunt. Hæc ad

hanc diem alla noscuntur.

Interim dum responsum expedatur, numquam destrum est submmulmari, & conciones crebras haberi tam Nobilium, quam Plebejorum ; & quoties recens aliquid de acerbitate Inquisitionis allatum, seu sidum, seu verum est, itur a quocunque ad sua conciliabula, & semper idem, damnatio scilicet & acerbitas Inquisitionis agitatur; remedii autem nihil, nisi ad Regent iterentur & inculcentur priores literarum petitiones. Ploc adjectum est etiam, ut Rogationes, lustrata Urbe, annuntiatte haberentur, quas Proceres, Nobiles, universulque Populus sequerentur: ordine vero eo, quem si adfuisses, risisses sortian, aut stomacholus recessilles. Hæc coram melius intelliges, & de nostra sapientia sequius judicabis. Ne vero seriem describerem, metus fuit in caula, ne forte in manus nostræ literæ devenissent, a quibus levinas nostræ Urbis merito viderenir. Nomullos post dies literæ Oratoris nostri redditæ exiguam vulgo spem præbuere. Scripferat enim, Augustinum Vicecancellarium solito meliuscule visum de re noura sentire, & loqui: quare orare nos, velimus ad illum literas publicas dare, quibus tamquam de re benemerito gratias agamus. Insuper enixe precari, nostrum are fumas patrocinium, foreque nos exinde beneficii memores, & laboris non ingratos polliceri. Quartim interpretamenta, quam varia, dissona, quin etiam conscaria sint, tibi, qui commentantium ingenium, & libertatem Populi nostri noscis, liquere non dubito. Concursatum per vicos, & fora, obviis se intuentibus invicera, mutnoque interrogantibus. Nec fecus in Nobilium Conselsoriis inaniter laboratum est...

His adhuc exercentibus nos rumeribus, ecce novi suboriuntur. Quippe Sex virorum unusquisque suos tribules admonuit, habere se x Hebræo Apulo, cujus seddebant nomen, & ex Chrislianis duobus, quorum nomina jurejurando acceperant, & propterea non ederent, coepisse jam inquiri Monopoli, & Præsidis Provinciæ illius Ministros subinde spectari commonentes Populos,

velint, quæ Rex mandaret, libenter admittere, & sine tumultus tione Inquisitionem exequi. Quanta commotio his nuntiis agitata sit, nisi qui viderint, credere minime possent. Per vicos furentium more, perque fora, & templa querentes se decipi; quod minime ferendum esset. Expossulandum propteres cum Præside, quando pollicitus fuerat ad responsum usque Regis nihil de Inquifitione innovari : agi contrarium. Nunc enim, ajebant, nosse nos Inquisitionem procedere se insciis; & versute altunde coepisle, ut ad nos mitius perveniret. Vix itaque aliquibus maturioris sententiæ viris obtemperatum, ut Præsidem adirent illumque eorum, que audierant, certioratum ordine redderent. Sciscitarentur insuper, quid de talibus nuntiin haberet, & si vana essent, non oportere ulterius progredi; sin vera, supplicarent, ut malum ne serperet, provideret, quin potius extingui curaret. Quod profecto in Regis gloriam, ejuldemque & nostrûm quietem plurimum facere existimamus, Dum baec agitantur, incertique adhuc, vera ne fuerint, an secus, ex Apulia allata, & in labore & metu esset Civitas: ecce Præsidis stratores Sex viros ad illum ire nuntiantes, secumque nonnullos civium suo quoque ex ordine ducere, audituros profecto rem lattam, omnique Civitati pergratam. Colligentibus se vocationi, adhuc non desimm est dubitare, & metus non minus spei secum afferre. Adeuntes vero Præses vultu prius, quam voce cura levavit, & bene sperare promisit; deinde leto benignoque ore inquit, habere se a Rege literas, quibus mandaverat ut Neapoli, miguoque ejus Regno minime inquireretur; pro comperto enim habebat, a Christianorum quoque primordiis hic Fidem mere sincereque servatam, nullaque contagionis nube prætensam. Itaque eis benigne tribuere, ne suscipionis quidem nota inurantur; ossenditque literas Regis fignatas mann, que diverst, affirmantes. Habere insuper Pragmaticas, quibus imperat Judzos cundo hoc suo abire Regno; ad quorum abitum Martium mensem proximum terminum imposait. Interea licitum sit sua libere, otioseque distrahere, commutareque cum quibusvis, & quæ ex illis reliumferint, secum libere exponure, excepto auro, argentove rudi, seu signato; quod in antiquis Regni Constitutionibus cautum est. Eademque Pragmatica omnes Neophitos, qui in Apulia, Calabriaque degunt, quique ex Judzeis ibi oriundi cognoscehannır, intra terminum Judzeis datum iildem conditionibus Regno abire mandat. Interim neminem illis injurium aut moletestum esse vellet. Verum si pertinacia ausi suerint præstatutam diem non servare, & in Regno persistere, cunda eorum bona; toplosque, ubinam Imperii sui inventi suerint, ipso jure diripi, & capi licere.

Ingenti igitur latitia accepta est ejus oratio, revertentesque vicatim, quae audierant, recensentes, omnis Civitas exultare, & bene precari Regi, tintinnabulisque undique personare coepit. Sperabam equidem gaudium, lætitiamque diuturniorem futuram, ut possem per literas tibi, cum coram non dabatur, congratulari de tam exoptato, & demum ultro oblato beneficio; ni princeps He discordiarum Diabolus suze artis ministros, qui ejus semen spargerent, submissifiet, sulurrantes non perspicue Pragmaticae quædam verba ambigua Inquisitionem penitus tollere, sed dolole nobilcum agi. His itaque siimulis agitata multitudine, turmatim consultaturi eunt, quid sacto opus esset, quoniam pars maxima in fraudis suspicionem devenerat. Visum est a Præside postulare, ut præconium emittere biduo differret, dum Legis peritos consulerent, an Pragmatica aliquid etiam Inquisitionis in nos saperet. Quos & præsumtionis, & dissidentiæ arguit; mirari se inquiens, dubitare eos, quibuscum Celsitudo Regis tam benigne, liberaliterque agi mandayerit, qualiterque tot nobilium reliquarum Civitatum snarum nulla, sibi ab illo verfute imponi, & subdole agi audere crederet: suerat quidem julius, tantum beneficium cognoscere, illiusque perpetuo memores esse. Irent ergo, & tam optata gratia frui, & gaudere sciant. Reversis mox Civitas omnis fufurrat, patere jam strophas, & in facto esse, postquam Præses tam moleste tulerit interrogari: Præcones biduo, ne Pragmaticam publicarent, detinere noluerit. Obstrepitum verius, quam consultarum diei reliquo. Sequenti vero, qui fuit III. Kalendas Decembris, Præcones ceterique ejuldem officii suum peraduri munus ad Sellarios usque tacite devenere: quibus visis, unbarumque vexillis agnitis, ingens multitudo se ilfis objecit vociserando. Tunc territi Præconii ministri sugere, qua venerant, coeperant. Non panci clamantes sequebantur. Sunt etiam, qui impetitos luto viderint, fustibusque deterritos, ita ut abitent, citra sonitum populum excitantem, Pragmaticæque enuntlationem. Erant, qui accursationes levium, & curiosorum sortuito sine Præconum injuria factas vellent, & utriusque relationis oculatos telles se exhibebant. Impeti illos coeno, fultibusque fugari, vidifle affii affirmabant. Nec deerant, qui negotio interfail R 2

se, & nihil tale non modo vidisse, sed nec etiam esse adum as firmabant. Cessavit ergo ex omni Urbis parte Præconium eo die.

Ingens deinde multos incessit cura, ne tali motu itum ad Majestatem foret, maxime cum etiam qui conclamatum esse audissent, dicerent omnes tabernas claudi, & Regia edica propalari. Levior enim, & ut solet, maxima pars, hæc pro nihilo haberi volebat, & prædicabat, cui potioris conditionis non minima pars non adslipulabatur; quare aliquantulum inter eos certatum, & eos, qui minime volebant, disceptatum est. Convenere tamen, ut ad Divi Laurentii ædem iretur, ibi quid agendum esset, disceptaturi. Quo in Consilio tantam multitudinem adsuisse cerneres, ut artificum neminem in suis tabernis, aut officinis reperire posses. Et adeo indiscrete concioni se turba immiscuit, ut nihil eonim, quæ ad id electi consulebant, esset, quod audirent, & suis non requisitis responsionibus non interpellarent. Hæc concio in tertiam noctis horam a prandio producta est; & nisi nox sinem imponeret, coegissent diutius durare, nt vocum dissonoritas, & sententiarum diversitas pollicebantur. Coacti ergo in tempellate nochis concionem solvunt. Sicque importuna eadem noctis hora Arcem adeunt, Præsidemque conveniunt: eadem. quæ prius, tumultuose petunt: dilationem scilicet duorum dierum, dum per Legis peritos Pragmatica reviseretur; liberum deinde illi futurum edicta Regis per Præconem publicare. Prælentis diei motus potius pro errore desensionis, quam pro culpa, purgatus est: quibus, qualifcumque fuerit, pro nihilo duxisse respondit. Pragmaticam vero consultent, quamdin velint; dilationem bidui, quam postulant, non esse necessariam, quoniam pro nuntiata jam habebat proxima Præconum apparitione: si antem, per se promulgare velint, fore eorum arbitrii. Sic ab eo discessium. Varia responsionis interpretamenta, partim culpantium postulata partim æque laudantium, unde tale emanayerit responsum. Postque multa visum est, iterum Præsidem compellare, vellet Pragmaticam per solita Urbis loca Præconis voce notam sacere; fore id cariffimum cunclis : quod factum est citra dissidium, aut umultum aliquem.

Sperabam equidem receptis a Rege literis, quibus ad Inquisitionis metum efferebamur, lætissime signare, & complicare has ad te potuisse. Quod ne sieret, multorum nostrorum ingeniti perspicuitate, & nimia prudentia effectum est. Et utinam persierere per eorumdem, ut sibi videtur, prudentiam liceat. Restat enim

enim adbuc, quod nos exercest, negotii non parum, quod in nos attraximus, & dissidit semina vellere: quæ utinam tam facile facere possimus, quam salubriter, & honeste debemus. Cernimus enim in dies infolentiam pertinaciamque multorum augeri; & quod pessimum judico, quanto quisque quieti & veritati magis adversus est, tanto plures spedanus, qui illorum accedant seneniz, & paene conceptis sequantur verbis. Vale.

. He min et tolitet Tout la ill



#### GENEALOGIA

### CAROLI PRIMI

REGIS NEAPOLIS

### TRISTANI

#### CARACCIOLI.

Caramaniæ Comes, Ludovici Francorum Regis, & Blancæ Regis Castellæ genitæ silius, & Sancti Ludovici Regis frater, uxorem habuit Beatricem ultimo genitam, & heredem Raymundi Berengarii Provinciæ Comitis, ex qua Carolum silium unicum suscepti. Hic ab Urbano IV. Pontisice Romano in Mansredum Federici Cæsaris silium, Regni Neapolis occupatorem, Romanæ Ecclesæ insensum, auxilio vocatus anno salutis 1263., & ab eo utriusque Siciliæ Rex designatus, donec expeditionis necessaria parantur, Romæ Senatorio munere sunctus est. Mortuo denique Urbano, a Clemente IV. in Lateranensi Basilica Rex unctus est. & coronatus anno 1265., ad Regnum armis capessendum profectus, Mansredo vita, & Regnis spoliato, victoria potitus est. Regnavit annis XIX, vixit LX. obiit Fogiæ anno salutis 1284.

Carolus II. Caroli I. filius ex Maria Hungariae Regis filia

quatuordecim filios genuit, novem mares, feminas quinque.

I. Primus e maribus Carolus Martellus appellatus est, Salerni Princeps, & honoris Sancti Angeli Dominus, qui vivis adhus parentibus materno jure Hungariæ Rex factus est.

II. Ludovicus Episcopus Tolofanus, qui ob vitte innocen-

tiam inter Sandos relatus eft.

-20 .

Щ

III. Robertus Calabrize Dux, qui polica Rex Patri succession IV. Philippus Princeps Tarentinus,

V. Raymundus Berengarius, qui absque liberis vita functus est. VI. Johannes Thomas Clericus, qui obiit admodum puer.

VII. Trislanus nams, quo tempore Carolus pater captivus cineriori in Hispania detinebatur, qui & ipse infantili in setate sinclus est.

VIII. Johannes Achajæ Princeps, & pollez Dyrrachii Duz. IX. Petrus Comes Gravinæ, qui in Hetruria in proclio Montis Catini in subsidium Florentinorum missis, anno ætatis sua. 28 obiit.

X. Feminarum prima suit Clementia tixor Caroli Valessi.

XI. Blanca uxor Jacobi Aragonum Regis, qua vixit annos

XII. Eleonera uxor Federici, fratris Jacobi Regis Aragonum, qui Sicilize Regnum invito fratre occupaverat. Hate vixit and nos 40.

XIII. Maria, que nuplit Majoricarum Regi.

XIV. Beatrix, primo Marchioni Festariae, deinde Beltrano Bancio Montis Caveoli Contiti nupra.

Maria veso Regina horum omnium mater obiit Neapoli, & in Ecclesia S. Marias Dominas Reginas Soronum Minorum S. Francisci sepulta est.

Carolus vero II. ejus vir obiit extra Neapolim in Hospitio Regio, quod Casam novam appellant anno 1309., & anatia sue 60. die V. Maji, anno Regni sui 25. Sepultus est in zede De Dominici Neapolis, mox in Provinciam zede B. Marize Nazareth in Aquis translatus est. Post eum Robertus ejus silius, terrio, ut diximus, genitus Rex sadus est.

Carolus Mariellus Hangarize Rex.; & Caroli II. primus in ordine filius Princeps Salerni, & honoris S. Angeli, Elifabeth toxorem duxit, filium Rodulphi Romanorum Regis, ex qua habuit filium, & Clementiam filium. Venum vivis adhue parentibus anno actatis fuze 30. diem obiit, & in Cathedrali Eccle-lia Neapolis prope Caroli I. Avi fui tummium fepultus ek, supositie Carolo filio, qui in Hungarize Regno successit.

Clementia filia Ludovico Gallie, & Navarrae Regi-nupuli

Carolis Caroli Martelli filius, & Caroli II. Nepos, quena

The Hungariæ Regno, vivo adhuc Avo, successiffe diximus, Elisabeth sororem Poloniæ Regis, uxorem habuit, ex qua Ludovicum post ipsum Hungariæ Regem, & Andream, & Stephanum

suscepit.

Ludovicus Caroli hujus filius, Rex Hungariæ uxorem duxit filiam Caroli IV. Cæsaris, & Boemiæ Regis, ex qua prolem non genuit; eaque mortua ex Elisabetha.... filias procreavit, Mariam scilicet primogenitam, per quam Hungariæ Regnum ad Marchionem Brandeburgensem, cui illa nupserat, transtatum est; & Annam uxorem Regis Istriæ Pagani, quæ successit Hungariæ Regi Patri suo in Regno Poloniæ, quod ipse Pater dotali jure materno possederat. Qui Rex Poloniæ ejus vir obiit 1383.

Andreas Caroli Secundogenitus, ex Roberti Regis voluntate, Johannam ex Carolo Calabriae Duce Roberti Neptem, uxorem danit, & mortuo Roberto Regno Neupolis potitus est; triennio tamen post a Johanna Regina uxore suspendio necatus est.

Ex his, Andrea scilicet & Johanna, unicus naus est filius, Robertus Martellus appellutus post mortem Patris. Verum haud diu supervixit. Corpus Andrea Regis Neapolim relatum est impensa Ursilli Minutili Canonici Neapolitani, honestique suneralibus in Ecclesia Cathedrali prope Avum sepultus est. Vixit annos 24. obiit anno 1345, mense Septembris.

Ludovicus Rex Hungariae ejus trater ad vindicandem Andrese cædem in Regnum profectus est anno 1347, mente Januashi. Cumque illi Averlæ Proceres processissent, Robertus Princeps Tarentinus Constantinopolitanus Imperator vocatus, & Philippus frater ejus; item & Carolus Dux Dyrrachii, & Ludovicus; & Robertus iplius fratres : omnes , tamquam sceleris conicios capa justit; Carolum tamen Dyrrachir Ducem in loco, quo Andreas Rex suspendio necatus suerat, capitali supplicio affici voluit. Moto Neapolim profectus est, recepta etiam ex Johannæ Reginæ mandato Arce, quæ Johanna paucis ante diebus e Neapoli in Provinciam mari per triremes delata fuerat. Ludovicus autem puerum Robertum in Hungariam milit, & cum eo Principes viros, ques fupra memoravimus captos, quos usque ad annum salutis 1352. arismaulis habuit .. Robertus vero Martellus codem anno, quo in Hungariam appulit, vita functus est, & cum Regibus sea Listing Caroli III Tenner, quiling

Ste-

Stephanus tertiogenitus Caroli Regis Hungariæ uxorem habuit . . . Ducis Bavariæ filiam , ex qua Elisabeth unicam filiam suscepit . Sed ad recensendum Caroli II. Regis Siciliæ filiorum ordinem redeo .

Roberus Calabriæ Dux, tertius in ordine Caroli II. filius; duxit uxorem Violantem Petri Aragonei Regis filiam, ex qua filium habuit Carolum Calabriæ Ducem, qui postea Patre superstite diem obiit. Post Violantem mortuam Xanciam Majoricarum Regis siliam, ut Violantis consobrinam, uxorem duxit, ex qua

liberos non suscepit.

Hic Robertus, habita cam Carolo Caroli Martelli filio Hungariæ Rege de Regni Neapolitani controversia, Avenione a Clemente V. Romano Pontifice Rex declaratus est anno 1309. die Dominico, die primo Augusti, & regnavit annos 33. menses osto, & dies 15. Et mortuus, sepulussque est in æde Divæ Claræ, quamipse a fundamentis erexerat, anno 1343. Idibus Januarii, ætatis suæ anno 68.

Roberto successifit Johanna, un dictum est, ejus ex Carolo unico silio Neptis, & Andreas ejus vir. Xancia Regina Roberti uxor cum in Regio Palatio annum jam sedulo viduitatem seravasset, Monasterium Sanciae Crucis, quod jam pridem construzerat, ingressa, inter Moniales in paupertate & humilitate quie-

vit anno 1345. mense Augusti.

Carolus Dux Calabriae, unicus Roberti Regis filius, tres habuit Conjuges, Catharinam scilicet filiam Ducis Austriae, ex qua prolem non habuit. Eaque mortua, & in æde Divi Laurentif sepulta, Mariam duxit Carolo Valesio Philippi Francorum Regis fratre genitam, ex qua filios non habuit. Moxque ea defunda, Matilda Comitis Sancti Pauli filia, & Catharinæ Imperatricis Philippi Principis Tarentini conjugis sorore, accepta, duas genuit filias, Johannam, quæ Roberto successit, & Mariam postumam. Obiit die Divi Martini anno 1328.

Johanna hujus filia post Andream, ut supra memoravimus, e medio sublatum, Ludovicum unum e siliis Philippi Tarentini Principis sui patrui magni, virum sibi delegit. Ludovico mortuo, Jacobum duxit Regis Majuricarum fratrem; & post eum, qui haud din vixit, Othonem Ducem Brunsvicensem, quem non Regem, sed Tarenti Principem appellari voluit, ex quo nec etiam concepit. Et anno 1382, a Carolo III. Rege capta, & ejus justi strangulata, in æde Divæ Claræ Virginis sepulta est, anno ætatis suæ...

#### 128 TRISTANI CARACCIOLI

Philippus, quartus in ordine ex Caroli II. filiis, Princeps Tarentinus, ex filia Despoti Romaniæ, quæ patri successerat, duos habuit filios, duasque filias. E filiis major suit Petrus, ex hereditate materna Romaniæ Despotus, cui Majoricarum Regis filia nupsit; & absque liberis, vivo Patre, adolescens decessit, & sepultus est in æde Divi Dominici Neapoli prope Avum. Minor fuit Carolus, qui in Etruria cum Petro patruo pro Florentinis pugnans cecidit. Ex filiabus prima fuit Regina Armeniæ, secunda Gualterii Brennæ Athenarum Ducis, & Lupiæ Comitis uxor, quæ fuit sterilis. Mortua prima uxore Philippus Mariam Caroli Valesii siliam in uxorem accepit, ex qua silios non suscepit. Eaque vita suncta, ex Catharina Balduini Comitis Flandriæ, & Imperatoris Constantinopolitani filia, & Imperii herede, tres filios, & duas habuit filias. Filiorum primus fuit Robertus; secundus Ludovicus; tertius Philippus, Filiarum prima fuit Margarita; secunda Maria.

Robertus ex tertia uxore primogenitus Philippi Tarentini silius, successit parentibus, & Imperio, & Principatui, & duxit uxorem Dominam Mariam Borbonam Ducissam, quæ primum nupta suerat filio primogenito Regis Cypri. Ex prædicto Roberto, & uxore ejus non supervixerunt silii. Obiit Neapoli anno 1364., & sepultus est in Ecclesia Sancti Georgii Majoris; &

uxor ejus sepulta est in Ecclesia Sancæ Mariæ Novæ.

Ludovicus secundogenitus Philippi Tarentini uxorem duxit de sacto Johannam Roberti Regis ex Carolo silio Neptem, & Regni heredem; ex qua duas habuit silias, Catharinam, quæ modico tempore vixit; & Franciscam. Habita dispensatione a Clemente VI. Pontifice, ad quem ipse Ludovicus cum Johanna uxore, jam Ludovicum Hungariæ Regem sugientes se contulement, & mox reversi Neapolim, anno 1352. ab Episcopo Bracarensi coronati suerunt die Dominico 26. Maji, die Festo Pentecosses, ac sexto post coronationem die Francisca insantula mortua est. Ex ilso tempore Johanna Regina amplius non concepit.

Anno 1362, die Jovis 26. Maji in die Ascensionis obiit dicus Rex Ludovicus Neapoli, & exequiæ sacæ suerunt in æde Divi Dominici; sed postea corpus ejus translatum est ad Coenobium Montis Virginis, ubi ipse sepeliri se mandaverat juxta sep

pulcrum matris. Obiit anno ætatis suæ 43.

Philippus tertiogenitus ex tertia uxore Philippi Tarentini Principis, successit statribus in Principatu Tarentino, & in titulis filiam Ducis Calabriæ, & Reginæ Johannæ fororem, quar ante virum habuerat Ducem Dyrrachii Carolum consobrimum suum, ex qua silios, & silias habuit. Omnes tamen in infantili ætate perierunt. Postea Maria mortua Neapoli anno 1368., & sepulta in Ecclesa Divæ Claræ, accepit Elisabeth siliam Stephani tertiogeniti Regis Humgariæ, & Andreæ Regis fratris, ex qua silios non genuit. Obiit Tarenti, & in Ecclesa Cathedrali sepultus est.

Margarita Scotiæ Regis relida, frattibus vita functis successit, quæ paulo ante, frattibus repugnantibus, Francisco Baucio Móntis Caveosi Comiti nupserat, & post matrimonium contradum cum viro, Andriæ Dux a Ludovico fratte & Johanna creata suerat. Ex Francisco Jacobum genuit, & Antoniam. Jacobus Imperator appellatus est, & post patrem suit, Princeps Taxenti; & Antonia nupta Federico Regi Sicilia prægnans obiit. Hæc Margarita, cum Neapoli ex causa viri in vinculis stabita esset, obiit, & sepulta est in æde Divi Dominici, & in ea inclyta Domus Tarenti desecti. Nam Maria ejus soror jampridem Neapoli virgo obierat anno 1368., & sepulta suerat in Comobio Montis Virginis.

Johannes Achajæ Princeps ex filiis Caroli II. Regis oftavus, accepit prius in conjugem Achajæ & Moreæ Dominam, ex qua liberos non genuit. Posserius vero sacto inter eos divortio (nam illa alium habere virum viventem comperta est ) duxit Petri Calicensis siliam nomine Agnetem, ex qua tres silii nati sunt, Cantolus Dyrrachii Dux, Ludovicus, & Robertus. Hic Johannes ebiit anno ætatis suæ 53., & sepultus suit prope patrem in æde Divi Dominici.

Carolus Johannis filius Dux Dyrrachii duxit uxorem Mariam Caroli Calabriae Ducis secundogenitam, & Johannae Reginae sororem, & ex ea unicum habuit filium, qui insans Neapoli obiit; & quatuor filias, Johannam, Agnetem, Clemeniam, & Margaritam. Hic Aversae, ut diximus, justir Ludovici Hungariae Regis capite punitus est, & in Ecclesia Sancti Laurentis Neapoli sepultus est anno 1348.

C

Ċ

Ludovicus secundogenitus Johannis accepit uxorem Margaritam Roberti Sanseverini siliam; & ex ea unicum habuit silium, qui postea Rex sait Carolus III. Hic affectati Regni Reginar Jobannar suspectus, ejus justa in Arce Ovi captivus detinebatur, &

Digitized by Google

12. . . 1

illic obiie anno salutis 1367., & sepultus est juxta matrem in mede Sanctæ Crucis.

Robertus tertiogenitus mortuus est absque conjuge, & liberis in pugna Pictaviensi, in qua Johannes Galliæ Rex a Princi-

pe Walliæ Anglorum Regis filio captus est.

Johanna, prima ex Caroli Ducis Dyrrachii filiabus, duos habuit viros, Ludovicum scilicet Regis Navarræ filium, ex quo non concepit. Et eo mortuo, & in Coenobio Cartusiensi supra Neapolim sepulto, Robertum duxit filium... de Artois Comitis Atrebatensis, a quo nec silios habuit. Hæc cum Roberto viro detenta in Arce Ovi per Carolum III. ejus consobrinum obiit anno 1381. Robertus vero sepultus est in æde Divi Laurentii Neapolis in Cappella Ducis Dyrrachii soceri sui.

Agnes secunda primo nupsit Cani Scaligero Veronæ Domino, ex quo prolem non genuit; possea Jacobo Baucio Imperatori Constantinopolitano, & Principi Tarentino, cum quo etiam seris permansit. Mortui sunt Agnes Neapoli, Jacobus vero Ta-

renti, & sepultus est in Ecclesia Cathedrali.

Clementia obiit virgo Neapoli, & sepulta est in æde Divæ

Claræ.

Margarita ultima, ex dispensatione Urbani V. Pontisicis nupsit Carolo Ludovici patrui sui silio, qui pulsa Johanna Regina Rex postea Sicilize sastus est, & ex eo Ladislaum genuit, & Mariam, quæ in puerili zetate obiit Murconi, & sepulta est Neapoli in zede Divi Laurentii, & Johannam, quæ postea Ladislao

fratte mortuo Regina fuit.

Carolus Rex Siciliæ factus anno salutis 1381., & coronatus Romæ in Basilica Sancti Petri in die Pentecostes 2. Junii, die 16. Julii Neapolim venit, & obsessa in Arce nova Johanna, captoque Othone Brunsvicensi ejus viro, ipsam in deditionem accepit, missique captivam in Arcem Muri, in qua eam strangulari jussit in vindictam Ludovici patris, qui ab ea in carcere mori coactus suerat. Othonem vero in Castellum Sancti Felicis in Lucania captivum habuit, qui demum libertate donatus, obiit Focative.

Hic Carolus ab Hungaris vocatus in Hungariam profectus est, ubi adhuc regnabat Maria Ludovici Regis silia ex Carolo Martello de stirpe Caroli II., qua assistente in Aula Regia coronatus suit die Dominico ultimo Decembris anni 1384. (quo die insolita & maxima suit Solis Eclipsis). Die vero 7. Februa-

rii

rii immediate lequentis opera Elisabeth Regime scenti in capite percussius est. In Arcem Visgradi perductus, die 27. ejusdem mensis vulneribus veneno illitis, diem obiit, & sepustus est in

zede Beati Andrez prope oppidum Vilgradi.

Ladislaus puer Caroli III. filius patri successit, & septimo polt anno Cajetze justiu Bonifacii IX. Pontificis coronatus est Sici-Jiz, Jerusalem, & Hungarize Rex. Die Dominica, ultima Mait duxit in uxorem Constantiam Mansredi Claramontis Siculi filiam, magna pecunia dotis nomine accepta, quæ cum eo Cajetæ cotonata & unda est. Postea mortuo Mansredo illam repudiavit. & Andreæ Altavillae Comiti cognomento de Capua nuptui tradidit. Iple vero accepit Mariam Johannis Lufignani Cypri Regis sororem, quae filiorum procreandorum avida dum intentius pharmacis ad id apris indulget, biennio postquam viro nupta fuerat, Neapoli obiit, & in æde D. Dominici sepulta est. Post alteram Mariam tertiam uxorem accepit ex familia Engenia, quae prius Raymundi Urlini conjux fuerat Principis Tarentini, de qua etiam nullam habuit prolem. Obiit Neapoli anathemate notatus a Johanne XXIII. Pontifice anno falutis 1414. die 6. Augusti . & fuit sepultus in æde Beati Johannis ad Carbonariam.

Johanna Caroli III. filia Ladislao fratri successit. Hac vivente fratre vidua ab Austria redierat, cuius Provinciae Duci nuplerat; sed Regina esseda Jacobum de Borbona, Racentasia & Marchiæ Ducem, virum accepit, qui Manfredoniam cum triremibus Venetis appulsus, quamplurimos Regni Neapolitani Principes obvios habuit, & ab his Neapolim perdudus 1415., Regina conjuge, & Regno potitus est; sed anno 1416. orta inter iplos conjuges dilordia, ab Arce Regia, quam Novam vocant, exiens, Cives Neapolitanos in Jacobum Regem irritavit, qui in Arce Ovi obletsus, specie concordize ad Conjugern venit, & ab ea captus, biennioque detenus in carcere, & opera communium amicofum liberarus, tandem Tarentum aufugit in quadam navi Januenfium, Ono audito, Regina Johannem Antonium Urfinum Raymundi quondam Tarenti Principis filium, ad eum oblidendum cum exercim milit, qui opera impigre navata, Tarentum a Jacobo Rege pro solura pectunia recepit. Jacobus mox ad patrios lares profedus est, Reginæque mortuæ superstes suit.

Hæc Regina mandato Martini V. Pondificis coronata diema obiit anno 1435., & se sepulta est in æde Divæ Mariæ Annunciatæ, die 2. Februarii. In hac omnis progenies Caroli I. desecit &c.

Digitized by Google



DE

### FERDINANDO

QUI POSTEA REX ARAGONUM FUIT EJUSQUE POSTERIS

# TRISTANI

CARACCIOLI

Erdinandus, Alphonsi illius, qui primus nobis Hispanorum moderatus est, pater, cum ei Henricus Hispaniarum Rex germanus moriens, Infantis filii Johannis mox Regis, Regnique tutelam demandasset, ita eam integre, pieque gessit, ut Proceres, Populique omnes Regem potius, quam Regis Tutorem præoptarint. Quippe præsentem, expertamque integritatem, quam quo evasuri adolescentis Johannis mores essent, experiri malebant. Credebant insuper, Ferdinandum tantum ultro oblatum Regnum non aspernaturum, quod multi parricidiis; sceleribusque fibi parare non forent veriti; quippe jam vulgo cernimus, & fanguinis necessitudinem, & sidem, ipsamque denique Religionem, opibus & imperandi libidini cedere. Quod prælagieris fagacissimus Princeps, ne nomen suum in discrimen iret, aut renitendo ( quod omnino statuerat ) graviter Regnum offenderet, cum quod e re sua postulasset, sibi negatum cerneret, & insenfum puero, & fibi Tutori remaneret; aut annuendo, contra cognationis jura, germanique fidem, Infantis crediti sibi Regnum, usurparet; slatueretque immaculatam potius vitam ducere, quam execrandis sceleribus scedam execrandamque redderes ire obviam statuit, & se omni suspicione affectati Regni liberum præstare. Hac igitur ratione prudentissime sieri posse excegitavit. Hispali Conventu indicto, quo ad præfinitam diem cum & Reguli, & Regiarum Civitatum Legati adissent, adfuit & iple, & puercuhas Rex, cujus tutelam gerebat, assistentibus pro dignitate in æde maxima cundis huis ordine sellis, suspensa animis expectantibus, quidnam Ferdinandus allaturus esset. Is repente apparuit, Regem-infantem, Regiis ornatum inlignibus, humero gellans. Alsurgentibus cunclis ad spectaculi novitatem, Regisque honorem. indicto silentio inquit: Fidelissimi semper Regibus vestris Hispani. & mene maxime familia nostra, ecce Regem vestrum, (retorquens ad puerum, quem gestabat, os) hunc colite, hunc observate, in ejus fidem, & salutem, meis residentis, & fulti humeris, jurate, cum me idem fecisse conspexeritis. Inde suggestum versus, quem sublimem struendum curaverat, in quo erat etiam Regia sella, ire pergit, universis sequentibus. Ad locum cum pervenisset, Rege ab humero clementer in sellem demisso, retrocessit Princeps adoraturus iple Regem. Captoque spatio, quo apte se ageret, clariulque conspiceretur, antequam ad Regem deveniret, ter subinde genu posito, revelatoque capite illum salutavit, juravitque in ejus oblequium, fidumque se suturum, & tanto arctius, Edeliusque obstrinxit, quanto Patrui, & Tutoris iniquior esset perfidia. Hæc intenta voce, ut exaudiri etiam ab eminus stantibus clare posset. Genibus ergo assurgens, e quibus verba secerat, a Rege ofculo accipitur. Est enim mos Hispanicorum Regum, gentiles, cum se primum adeunt, osculo admittere. Quibus perspectis, cuncti admirati constantiam viri, sinceritatemque sidei, eum libenter obsequuti, ordine, quo ille processerat, venerati funt Infantem Regem, pro cujus salute, imperioque se, pignora, fortunasque omnes exposituros jurejurando affirmant. Quare & a puero Rege humaniter amplexati, verbis ætatem decentibus, qualiz Patruus, ne accersita & aliena viderentur, suggesserar. Iple deinceps affurgens, excusata prius adolescentis estate, extollendo illorum fidem, virtutesque numerando etiam. bono ut essent animo, & spe certa; Regem, & se bene memores tantas devotionis, oblequiique Regali familia dignitatique prassin, responsuros brevi benesiciis, honoribusque amptioribus, indubitato teneant.

Ece Ferdinandi probitas, argumentum, bene, pieque facta non ulquequaque mercede, præmioque fraudari. Desierant jam Celtiberis Aragonemistus sui prisci Reges, convenerantque Porochia,

chia, ut ipsi appellant, Plebs scilicet, Nobilitas, & Sacerdotii Præsules. Tribus enim iis corporibus omnis res agitur, eorumque viribus innititur, & parens dicto est. Cumque diutius agitatum esset, quemnam in Regem assumerent, nec convenirent; erat enim perdifficile a Concione varie affecta Principibus, de quibus ratio habebatur, rectam, & tempellivam ferri sententiam de Rege. Inaniter autem disceptando tempus terebant, maximo populorum discrimine; cujus rei cum votorum diversitas modum non inveniret, visum est rem paucioribus demandare. Quatuor enim in Regna, seu Principatus, Imperium illud omne dividitur. Placuit ergo de fingulis quaternos eligi, quantum humana prudentia ostendere valet, tantæ rei idoneos, qui Regem adoptarent, & quorum dicto reliquis standum esset. Sexdecim igitur viri destinantur, moribus, sanditate, rerum experientia nobiles; & qualem Regem esse, qui bene consulere sibi creditis, & maxime non antea sibi cognitis, apprime callerent. Ii injundum munus summo studio peragere nituntur juxta spem, sidemque de so habitam. Erant enim magnarum Familiarum Principes, qui Regna illa Uxorum nomine ad se devenisse causabantur, quæ variis ex prædecessoribus Regibus natæ erant; quos inter & Ferdinandus erat, qui & similis necessitudinis jura sibi esse contendebat. Norant autem Sexdecim prudentissimi viri, Regem esse petendum Regia ex Familia, ne sorte Populos novi hominis puderet Imperiil, parereque dedignarentur: Gestis præterea clarum, armis exercitum, moribus sanctum, benignum, justitiæ & pacis amatorem, scelerum vindicem, & qui bello, armis, pace, jure, & æquo uti optime sciret. Perlustratis ergo curioso examine omnibus, quisnam esset iis dotibus præditus, ut eum optare Regem merito pollent, unus Ferdinandus Casteliæ Regni, Regilque Tutor, Regali illa e domo visus est, qui optatum exquisitumque Regem magis referret. Igitur præteritis competitoribus Ferdinandum cooptant, virum etiam citra successionis jura regnare dignum, fuffragantibus meritis, & præcipue documento justitia & pietatis in fratris filium nuperrime edito. Quod facinus adeo gratum de eo exflitit, ut etiam ad illius posteros mercedes amplas transfundere voluerit. Siquidem Cassellæ Regnum, quod sibi Ferdinandus perfidia & scelere vendicare noluerat, cum sasillime potuiffet, Ferdinandum nepotem legitime, justeque plures annos possedisse vidimus conjugio Isabella, cui deficientibus mazibus regnare contigerat. Felicitatique ejus additum, quod ejus morilone fucit Mairos Fidei holles extremo Europas angulo exe giffe, totque post secula Granatæ Regnum, partem schlicet Beica. Provincia, vel præcipuam, ad Christi nomen, Hispanonumque divionem petransisse conspicitur. Diximus Ferdinandum ex Castella bene gesta tunela , Aragonum Regem optato devenisse, & coronam illan Salomonis dicentis, Filii Regum, corona corum, cum metito decoralle. Sustralit autem ex axore moribus sibi compari, cum qua una reme harbuitse constans sama eras, liberos mares hos: Alphonium illius Regni successorem, quem noftram hano Siciliam fibi vindicasse vidiamus, Principem, & si some non omni, maxima ramen parte egregium: Johannem deinde, quem Navarra Regnum connubio Regina affequium, non cius tamen probitatis, virtutisque speciment tenendum est: Henricum tello loco natum, Magistrum Militize, quam Divo Jacobo dicarunt in pradidium Provinciarum, ad arcendos; continendosque Maucos', ne a Granatæ finibus reliquam Hispaniam incursionibus, lasibcinisque vexarent: ultimum Petrum., quem germanus Alphonfus expeditione Neapolitana subsidio simul; & solatio secum duxerat . Hic militari congrellione, circa oblellæ Urbis mænia sormento e propugnatulis emisso extincus es ... Habuit sicus Portugalliae Regipano; quos omnes moriens, supersities reliquit, nequaquam frustratus spe , quam de illis optimam przefumlerat,. Siquident Alphonlus mon contentus paterne Bi Regno jure devoluto, hanc nostram Siciliam addidit, Hispanorumque nomen pæne abolitum ælebre in Italia reddidit. Johannes autem ex privato Regis filio Rex & ipse evalit. Henzions from Magistratura constanter ad montem detinuit. Petrus vero tot de se strenuitatis, probitatisque experimentis, nullo geru manorum, etli annis, non tamen gloria minorem le futtimus oftendit.

Ferdinandi igitur: vetultioris moribus, soboleque enarratis; operae pretium videtur ad id , quod: principaliter intendimus redire, Principum: scilicet; qui ex eo in noi regnarunt, successificais seriem ostendere, Vitam: ac Historiam sacundiori protessoriame ingenio relinquentes. Alphonsus igitur primus extitut, qui polis moderaturus accessit, & annos sere sexdecim pace pletumique secunda pazestrit. Decessit autem. Neapoli in Ovi Arces morbo, quem Graeci Gonhorream appellant, (est involuntaria se minis dessurio) quo sensura extaluerat, acatis anno un sexare masserio, sexas estato scilicet terriorite deminis vero nostre respensarios.

id.

Ø

ø

ex quo Neapolim ceperat, XVI. Moriens huius notice Siciliae Regrum Ferdinando filio notho, tamquam a se partum reliquerat. Fato ne an prudentia evenerit, ut 38 annos f tot enim plus minus imperavit ) homines, & pecora perpetua aeris salubritate, anponasque omnis copia adeo creverint, ut le, & Fiscum apprime auxerit; quin & sediționes, motaque in enm bella ea selicitate sedata sunt, ut ad hoc suborta videri possent, ut ente ditiorem secilioremque redderent: qui res ejus gestas noverint, exactius judicare poterunt. Coronam, Sceptrum, Pomum, reliquaque Regni intignia a Pio II. Pontifice Maximo per Latinum Urlinum Cardinalem ad id delegamm Baroli suscepit, salutis anno 1478. Obiit Neapoli anno 1494. vitæ vero 64. defium capitte ex Bajano rediens, quo verlatum ierat. Corpus ingenti fin neris pompa in D. Dominici ædem delatum, ibique offa plumbeo locello, purpura auro intexta cooperto, prope Altare maximum locate pasent. Filios complures genuis, hos tannim superstites reliquit. Alphonium Calabrize Ducem, qui ipla obitus patris die Regnum infeliciter auspicatus ex Arce nova prodiens Rex : Et hunc Alexander VI. Pontifex maximus legitime regnare voluit p urque claritus innotescerer, Johannem Borgiam Cardinalem Montis Regalentis ad eum delegavit, qui infignia decreta, que a Sede Apollolist stabiliendis Regibus conferri solent, illi suo, Sedisme nomine contribueret: quod & perachim est Neapoli in sede maxima . . . Idus Mari salutis anno 149 5. apparani quidem splendidissimo:, successia numerosa, Nobilitate itiustri: spectaculum certe omnino delectabile, magnificeque Regium. Lude : facris expiana precationibus, fandoque Chrismate perundus, Dalmaticatus processit, Coronam illam patemam flammigarabilem, sum multiplicitate gemmarum, tum easum magnitudine & pretio, capite gellans, dextera regale Sceptrum, læva auream Pilama: Site pallinar subiit, purpura auroque intextum, quod e Proceribus primarii substentabant, præcedentibus Principibus viris, quibus intignia illa concessi Regni præserenda tradiderat , Sceptrum scilicet , Pilamque ; Corona autem Dalmaticaque indutus iple remanserat. Sie obequitans celebrioribus Urbis locis, ubique falutantes benigne humaneque allocutus westime hominum lætitia, frequentibus obviifque acclamantibus. Diu vivas Alphanse, perpenioque regnes Alphanse, in Arcem dista usque pervenerit. Hic sinis cononaries pompes, qua & funera, quo Patrem extulerat, omnes ante noftros Regas

ges episandi superavit; & cam lange diversam se, Regem efferri, & Regem coronari, utroque tamen sua magnificentia, & Regio apparatu persunctus est, adeo ut neutri quid destrett, paria nec patres nostri memoria tenesat, nec nepotes sperant.

Non evagemur universitas, nec commiscratio inselicis Principis nos distrahat; ne dum benefacta eius, & specimen future maguitudinis ( li per finos licuisset ) ostendere velim; ad quod destiazvi ferius accedam. Sufceperat ergo, vivo patre, ex Hippolyta Inclini Francisci Stortize Mediolanensium Ducis silia, Ferdinandum Capuze arre Principem, queux mox inito Regno, Ducem Calabrize dixit. Item Petronn, quem aliquandin ante adeptum Regnum exulit, compalque in Mones Oliven sode peni voluit. Habuk & Isabellam, que Johanni Galeatio Marite patrueli fuo nuplit, quan limilites iniquo penentis fato exfolutam Ducatu, hic Bari Ducem cernimus. Hos ex Hippolyta uxore, quam & ipfam defunctam vidit, & in Annuncius Templo regie sepeliri curavit. Vix enim regnare coeperat, cum destit, siquidem non revoluto anno Ferdinando asso Galabrite Duci Regnum tradere statuit, seque ad Hispanos vitam acturum celibem privatamque conferre. Revocato igitur ab exercitu, cui præerat, filio, Regium nomen, & same quod in se erat, illi Neapoli tradidit. Secesserat interim in Ovi Arcem, cum prime Ferdinando filio, cui Regnum demandaverat, Urbem perreclami acclamatum est: Vivat Ferdimandur Rex, vocibus non adeo intentis & firmis, seu palpitantibus przecordiis ex imminentium malorum oftemis, feu memoria recentis infaulteque maperrimae procationis patri exhibite. Igiun successore dico, dispositisque pro sant temporum rebus, fund ner aggreditur commun, quem fibi ex sanctis Professionibus elegerat, religiolo & probato in Siciliam devenit, ubi in mortem usque hæst. Cur non ulterius perrexerit, utpote rem mihi incertam & dubiam subsices. Dieset, qui normet, quando mini Azaram, eff, res quemadmodum præsentes vulgo noví, ita surans noicendas transmittere. Messante demum (quod clare liquet) diem obiit, ubi maximo a Civibus funeris honore profesutus; puisse reverentia offa servanda curarunt. Cum de abdicatione hi Regni, ejuldem que um repentino discellu, varia varii commenener; umurh tantum, quod publicitus ferebatur, in medium producere libeat; scilicet in serinam rablem, quam & ad sut, legnique interreccionem processurain cerneret, in se quem causamur. exarmages, filiumque leco, & natura. . . . & Reges fibi T 2

dederant, relinqueret. Ferdinandus igitur cognomine Secundus Regiorum munerum ulu tante patris discessum abstinuit. Mox matrimonium cum Johanna Ferdinaudi Avi filia, quam ex Johanna uxorum altera susceperat, iniit, & rebus, quæ per se suasque vires agi pollent, non deerat. Sed tam numerolo validoque imminente Gallorum exercitu, crescenteque subinde amplioribus copiis, destituto omni auxilio, & spe desolato, de cedendo cogitandum supererat. Nihilominus ad Capuanas usque direptionis vastitatem nihil eorum, guæ ad sui, Regnique unelam pro viribus parari poterant, omisit. Capua ergo amissa, veluti deploratis rebus, qui de conditionibus cum Gallo agerent, misit; qui cum re infecta rediissent, Enariam, modo Ischiam, secedere statuit. In colligendo res asportandas, a Germanis, quos Arci novæ præsidio relinquebat, se coram diripi, expilarique videns, destinato celerius ire, compulsus est, comitantibus nonnullis suarum partium viris, qui ei usquequaque sideliter constanterque adfuere. Brevi post sichia in Siciliam transmisst, ubi per aliquot menses suit. Neapolim reversus, maxima Civium caritate admissus suit Nonis Julii anni 1495.: abierat enim hostis Carolus Françorum Rext eam a suis pessime habitam relinquens.

Adfuit Ferdinando mox Federicus patrutis, temque communi sententia agere coeperunt. Post multos tandem exantlatos labores, hoftes exutos armis datis conditionibus emifit, Iple affiduitate laborum, & curarum gravem in morbum incidit; quem-armatus, inermis, noctu interdiuque solem, imbres, ne opportunitatem victoriæ amitteret, ferendo hauferat, adeo ut remedia medicaminaque cunca pertinaçia valetudinis respuerit; sensimque extabescens semivivus Neapolim delatus, ibi postridie moritur vitæ . Corpus noctu exequiis modicis in ædem Divi Dominici elatum juxta loculum Ferdinandi Avi . Liberorum nii prorsus reliquit, Regnum Federico patruo delegaverat. Obfidebas tune Federicus Cajetam, unde revertens Neapolim, aufpicaturus Regnum, adiit, quam & mœstam & luctuosam recenti Ferdinandi morte, præsentia tamen, & spes de illo præsumta aliquantulum elevavit. Genuerat autem Federicus ex Isabella Baucia vivo Ferdinando patre filium, cui avitum nomen indiderat Ferdinandi, quem mox, inito Regno, Ducatu Calabrize honestavit; est enim regnandi prærogativa. Tulerat jam Rex alios duos; alterum Alphonsum nominavit, instaurans germani nomen, alterum vero Cæsarem. Et hunc Federicum scilicet, Regem haberi, coronari, dicique voluit Alexander VI. Pontifex Maximus. Capua frequenti Regnicolarum conventu Coronatia pompa celebrata est Prafedo Cæsare Horgia Cardinale, & Pontificis Legato, & tunc assini, & ut exitus probatit, animo & side, qua Alphonsum ouper insigniri caraverat. Quandoquidem illum Cæsarem Borgiam, quem modo Legatum, Pontisicique tantummodo necessarium, galero Cardinalatus insignitum, sacra dantem, & Samuelis Prophetæ vice Reges ungentem vidimus: ecce profanus, maritus, Pontiscisque silius, militum Dux, sævissimus Tyrannus, Sacrorum expilator, repense proditt; & quem Præsulem ad sirmandum Regem Pontisex miserat, eumdem silium latronum Ducem ad perdendum redire voluit. Hic Dux ille Valentinus, quem capi Nespoli vidimus, capumque ad Regem mitti, ibique in custodia habium, ex qua sagient, ignobili quodam in certamine seu velitatione occisum audivimus.

Federicus igitur Rex post acceptam Coronam præsuit Regno annos quatuor plus minus, anxius semper & suspectus, sutura præfagiens. Videbat enim rem undique fuam invilam, & actu fubdole evertendam; & quamvis diutius ceteris Ferdinando fuccedentibus Regnum detinuerit, numquam tamén integrum ei suit peragere, quæ optaffet, undique terrentibus minis. Tandem prodierunt occulta confilia, & diu ad illum perdendum excogitata & quidem talium, qui non modo Federicum nemini corum viribus parem, sed Orbem reliquum labesadare valuissent. Quod tanta filentii cura, & ne præsciretur, cautione actum est, ut maximos Principes, & hujulmodi officii insolitos, non piguerit per se liseras dare, & accipere in socios a secretia, & ab epistolis, adeo ut prius hostes haberi, quam audiri maluerint. Fines ergo Regui devastantes ingressi. Federicus interim modo, quo potera, munitionibus militeque se tutari parabat. Sed cum hollis Capuam usque devenisset, eamque inaniter diripuisset; alio ex Regni latere hostilis classis Provinciam Calabriam ad se traheret, omni spe auxilii amissa, ad Gallorum Ducem. qui de conditionibus agerent, misit; & qualibuscumque datis, subire necessarium ducens, Ischiam cum omni familia, & re secossit; comiunibus illum plerisque nobilioribus, qui relida domo cererisque suis, earndem subituri erant fortunant, quam ipse Rex su biillet. Tradiclerat enim Arcem, Urbemque concesserat, at sibi quo vellet ire, per Gallos liceret. Substitit aliquantisper, dum res per conditione componeret. Inde suis utiremibus ad Gallorum

Regem, quem jam præelegerat, venire contendit, a quo ut vie dus acceptus est. E Fisco tamen annuum victum ei stamie, neutro tamen dignum, si illius opes, si hujus necessitatem species. Evocavit porro ad se uxorem, & liberos, quos Anarize reliquerat, unaque secum in mortem habuit, Ferdinando Primogenito Calabrize Duce in Hispaniis detento, quo Hispanorum Dux, cui se tradiderat, e Tarento transmiserat, ubi in Aula Regis adhuc visitur. In Galliis degens Federicus, cum rem suam & spem quotidie in pejus labi, & minui cerneret, nimiis & reque triftibus curis ægrescere cœpit, utque aiunt, raro domo egrediebatur: valetudine ne detentus, an Regiam ejulque frequentiam vitans, incertum est. Tandem cum macerrimus devenisset, molestiis & angoribus atterentibus vires, sebre extinctus est Turoni, superstitibus liberis Alphonso, duobusque Infantulis, quos circa se moriens vidit. Ferdinandum vero Primogenium Calabriæ Ducem, præciouam morientis sollicitudinem suiffe tradunt.' Cum illum in Hispania, esse cognosceret, de conditione præsenti dolebat, & firturae ejus metuebar. Quod non infimam sua inselicitatis partem exillimans, & crebris altisque suspirits filium appellans, & quod non saltem moriens alloqui licuisset, querendo desecit.

Devenimus ad trislem inselicemque Alphonsi I. successorum exitum, quorum Regnum subversum vidimus, quin & partem maximam prolis sum obiisse diem, aut coram vidimus, aut audivimus. Ferdinandus Federici Regis primogenitus, quem Calsbrize Ducem pater voluerat, penes Ferdinandum Aragonum Regem, modoque etiam nostrum, Hispaniæque Rectorem, degit, ejusque mercede pæne liber victitat. Alphonsum, & Ctefarem, dualque femellas cum eorum matre hospitalitate Antoniæ Baucize corunt materierze in Mantuano vitam, quæ eis præbeuar, vivere intelligiums. Videmus etiam hic Isabellam Boi nunc Ducem, Mediolani quondem, Alphonfi Regis II. filtam. Flac omnit Alphonsi I. legitima exstitit progenies. Ferdinandus autem, ut diximus, Aragonum Rex, & nunc noster, etsi Aragonius, non samen ex Alphonsi L linea, sed nepos ex fratre Johanne Nawarroz Rege, extat. Et hunc post Isabellæ Reginæ obitum, cutjus consortio illis regnaverat, ad nos devenisse vidimus, ubi Regio apparatu, ingentique pompa, effuía Civitate, omni alacritatate & plaulu optatissimus admissus est. Sed tam brevi hic mocatus est, ut paucissimis se noscendum præbuerit, adeo ut pierique ne faciena quidena viderint, præfestinato ad Hispanius redi-

### OPUSCULA HISTORICA.

m. Mos enim Laprima. empleto messe Neapeli degle: Imensos redeundum, Savonæ a Gallomm Rege ibi eum opperiente bidun Regeli liberalitate fraterne detenns, inde secunda navigatione ad Hispanias pervenit, modo Castellæ, reliquorumque Reguerum, à Ilabellæ silian Regine unelam gence parate videtur.

NO.



### NOBILITATIS NEAPOLITANÆ DEFENSIO

# T R I S T A N-I

Uanta justitize, integritatisque tuze apud me suerit non opinio, sed sides, cum te Arbitrum circumspecissimum, æquissimumque Judicem te ipsum elegerim, facile potes cognoscere; ut merito sperem, te non solum semiconceptæ opinioni cessurum, verum etiam pro tua æquitate nostris partibus adfuturum. Nuper enim cum apud te essem, mecumque nonnulla samiliariter disserens, remissa aliquantulum severitate Legationis, qua sungebaris, post multos variosque sermones devenisti ad laudes nostrae hujus Patriæ, quam magnifice extollens tibi omni ex parte placere affirmabas; tantumque in ea te desiderare solertiam & industriam Nobilium, seu gentilium Civium, quos cernere erat quotidie otioso, & ludibundos in Consessoriis, & ut patrio utar verbo, Sedilibus inaniter tempus terere. Quod idem cum paucis ante diebus ex te audissem, veluti si inter loquendum excidisset, consulto inossensum præterii. Sed postquam iterum accuratius abs te repetitum animadverti, veritus ne candidum judicium tuum vana quædam obumbraret opinio, altiusque in animum descenderet, falsum tradi a plerisque conabor ostendere; fretusque bonitate caussa, obtrectationibus etiam satisfacere, nedum tibi præcipue amatori.

Neapolitanam igitum Nobilitatem pervetusam existimari, nemo est, qui nesciat, adeo ut in toto pæne terrarum Orbe peculiariter Neapolitana Gentilitas dicatur, eamque esse reor, quæ a M. Tullio in Topicis definitur. Unde hanc Gentilitatem, vel si libet, Nobilitatem, citra virtutum, fortunarumque copiam constare non posse, experimento docemur. Videmus itaque Nobilita-

Digitized by Google

tem hanc utrisque commodis in-primis abundasse, nec hodie adso mas lis attrium, in Italicarum Civitatum alicui cedat, sive in amplissimorum centuum, anniversariorumque redditeum proventibus, sive in Magistratibus. & Officias infignibus. Hæc autem otio parta este, auque inertia subinde conservata, stultum esset credere, standumque potius argumento tamdiu firmato, sie majores illos nostros virtute fibi dignitates parasse, ut eas animorum corporumque præstantia nepotibus tradiderint, eademque vivendi observantia ad nos usque derivata permanserint, quæ nec pestilentia, nec direptionibus, aut malorum Principum diritate intercidi , nedum aboleri pomerint. Sed ne tam breviter, succinceque dixisse, etiam rei sidem levet, recensebimus, quibus artibus parentes illi, majoresque nostri nominis claritatem, rerumque affluentiam sibi paraverint, idemque facere polleros docuerint. Profedo nec munia, nec exercinationes ullæ extlant liberis hominibus dignæ, quas non egregie exercuerint, nepotibulque velut hereditarias eodem studio obeundas reliquerint. Quam quidem viam Nobilitas hæc fectando, nomen, & rem auxille cognolcitur, Sacros Pontifices, optimosque Principes omni labore industriaque demerendo, utque illorum gratiam inirent, non fortunis, non labori, non ipli denique vitas pepercisse. A sacris igitur, & ab ipsa Religione, ut Christianos decet, initium faciamus.

Summum Pontificatum certe nemo diu tenuit, cui non exnostris plures adstiterint; sacerque ille Cardinalium Senatus, raro umquam citra Neapolitanum aliquem, qui non fuerit in illum ordinem cooptants, coactus est. Testantur hoc apud nos Sacelle, in quibus pendere vikuntur pilei illius insignia. Unde non paucos ex his ad Summum Pontificatum evectos merito credi potell, cum patrum memoria Urbanum, Bonifacium, Johannem, ex equeltri omnes Familia, in eo gradu collocatos, atque e pluribus nostrorum Cardinalium electos sinsse legamus. Alias vero dignitates, utpote Archiepiscopatus, Episcopatus, Abbatias, nonne & nostros Theologiæ, professione, Juris scientia, rerum agendarum folertia, negotiorum experientia infignes, Sacra ipía Romana Sedes merito per totum Christianum Orbem potiri voluità Pracipue tamen Regni hujus Sacerdotia ad eosdem, velut hereditaria deseruntur. Quid de illo Fratrum Hierosolymitani cognominis consubernio, Christianæ Fidei hostibus semper objecto, Rhodi. commorantium, dixerim, in quo nostri præcipue milites perpetuo conspiciuntur? Quin quam Magistrum illum, & modera-

deratorem ex Neapolitanis Equitibus aliquem Religiofa illa societas quandoque sortita est; & nos ipsi nuper vidimus, cum Mahometus Turcarum Princeps Rhodianam Civitatem tam numerolo premeret exercitu, exitiumque & Præsuli, & propugnatoribus ad internecionem minitaretur, multos illius Ordinis ex no-Aris illuc advolasse, velut aves ad arcendum a nido pullisque pestem, secumque & commeatus, & præsidium privato ære paratis navibus advenisse. Quorum non pauci in ipsa obsidione, oppugnationeque viriliter occubuere. Nam etsi tam emeritte militiæ legitimam vacationem jam impetraverant, maluerunt honeslam subire mortem, quam domi, cum possent, sine nota supervivere. Non ab re hic quoque subscripserim, quod narrantes sæpe feniores audiverim, suorum nonnullos, majorum vero non paucos cum Fratribus quibusdam militasse, quibus Prussiensium erat nomen. Tutabantur enim Histri sluminis ripam, ne sorte Chri-Ri hostes populabundi in Pannoniam, reliqualque Christianorum Provincias transgrederemur. Hæc dida fufficiant, ut nosci posfit, hanc nostram Nobilitatem non ignavo otio studuisse, cum non piguerit, tam procul a patria, posshabita familiæ caritate, tot discrimina pro Christi Salvatoris nomine, & pro gloria virtutis adire. Utque nullum officii genus prætermissum intelligatur de Sacra nostra Fide benemerendi, mentemque in sanctis disciplinis exercendi, multos cucullatos videre licet in quavis Sandæ profesfionis Societate, quorum plusimos morum, ac vitas fanctitas in Abbates evexit. Plerique vero corum, qui Observantes dicumur, eam divinarum Literarum scientiam assecuti sunt, ut Sermones ad populum pro communi salute Catholice, efficaciterque edere & habere voluerint, nec minus in expiando noxios, qui se reos · faterentur, prudentissime discreverint.

Militize tamen precipue exercitamenta fuere, que majores nostri prae ceteris ad nomen & rein augendam sedatir sunt; quoniam ex animorum sortindine, & corporum patientia labores omnes pro honestate tolerare statuerunt, viasque laboris & diferiminis plenas usque adeo avide perquisiverunt, ut raro consecti sint exercitus, in quibus nostri nomina non dederint. Testis opulentissima vestra illa, & inclyta Respublica esse potest, quap perpetuos milites ad sui, multorumque præsidium alere non cestat, cum multi e nostris apud se sipendia faciant, non modo milites, verum etiam turmarum dustores, insuper & Præsecti, quos grata munisicentia, ob benemerita sideliaque opera, honoribus semper auxit, quotidieque auget. Hujus rei sidem nobis saciumt

eme-

E. H. H.

ementi ad nos redeunaes, quaos cernimas pramiis & dignitaribus honestatos, militize vestræ decus extollentes, nostrilque tyronibus, ut sub vestris ausspiciis mereant, suadentes. Nonne etiam in Mediolanensium Ducum Aula, & exercitu, Neapolitani milites egregie spectantur? Quid de Estensium Marchionum dicam conniberato, ubi nostrorum plurimos videbis commorantes? Quid apud Gonzagas, & Malatellas, caetenologue in Italia Regulos? Nome egregias Neapolitanos navaffe operas cognolos: Adeo ut cum eversiones magnæ alicujus Italicæ Familiæ intelligiums, trisles, quasi calamitatis participes, illam deplorare cogamur, velut amissim Nobilitatis mostrae subsidium, campumque exercenda virtutis, & industrize. Quid Florentinorum ille libertatis amator Populus, qui etli non perpetto condudum militem habet . tempellivum tamen parase pro occasione non cellat? Et hic nostros in primis babere, esique bonores & præmia maxima cum spe deferre dignoscitur. Quid? quod claustra Italiae angusta animis mostrorum visa sunt, quos non pignerit Alpes transcendere, nequaquam ad delicias, sed ad penicula, bellorumque discrimina subeunda, utpote qui barbarorum se suroribus interserere, & objicere non formidaverint. Et ut antiquiora omittam, in bello, quod superioribus annis Carolus, Burgundiæ Dux exitialiter gelbit, Civitatemque-hostilem arctissima oblidione pressit, Neapolitanorum virtus equitum praecipue enimit. Cogitabat Princeps Infulam, quam Rhenus amnis efficit, per vim hostibus eripere; ex illa enim & militare subsidium, & commeatus in Oppidum invehebatur, quæ nisi capta suisset, vana & inessicax futura videbatur oblidio. Hoc facinus, eth difficultatis asque discrianinis multum habere videbatur, nostri tamen ad ipsum se exponere, & locum aggredi ausi sunt. Quare a Principe concessan rem virilizer navare adorti, (erat enim navibus ad destinatum locum transmittendum) quamvis in ipso trajedu tormentis plurifariam ab Infula impeterentur, nihilominus ad Infulam devenerunt, non paucis perfossis navibus, militibusque vulneratis. Tunc sulla interposita mora corum Præsedus (erat enim vir strenuus, & pluribus facinoribus clarus ) suos ad munimenta bostium diipienda, animumque tentandum, impigre, incundanterque duxit, Li aliquandin, atrociterque pognatum utrinque, & occisi quamplurimi. & vulnerati. Sed cum ab Oppidanis his, qui Insulana turabanur subinde subsidium, & tela subministrarentur; nostrique, queniam flumine ab exercitu disjungebantur, millum inde subsidium expectarent, ingruente tandem tormentorum & hostium

vi, cedere coachi funt. Hi tamen tanta constantia, tanta ostentatae fortitudinis specie ad naves se recepere, ut hostes, quamvis longe plures numero essent, nemo tamen munitionibus egredi, nec terga tam paucorum se recipientium insequi ausi sint. Atque ita cum fumma sui admiratione ad Ducem rediere; quibus mirifice collaudatis, quod non successerit, locorum iniquitati, ac hostium multitudini adscribendum esse censuit; audaciam vero tam ardui aggressus, tamque moderati receptus, cantionem virtutis atque prudentiæ suisse. Quin etiam cum ad obsidionem solvendam, Oppidanosque tanto discrimine liberandos, Imperator maximis Germaniæ viribus suppetiam venisset; Dux autem ipse, ne Oppido appropinquaret hostis, obviam procederet dimicandi fada potestate: primi Itali hostem lacessere; alacriterque in illos conversi, tam terrifici nominis viros hastis, gladiisque impetivere, quorum prima acies Neapolitanorum infignis exflitit, adeoque suam navarunt operam, ut sibi ipsis honori suerint, & reliquis ad victoriam incitamento. Quorum nomina ex industria subticeo, non un gloriam fraudem, sed cum multi suerint, qui pari gloria se Arenue gesserint, ne si qui sorte exciderint, velut silentio præteriti , conqueri possint ; junctimque recensere perquam difficile -sit, paucorum tamen, aut etiam unius, justa hæc querela esse posset. Ea denique side hoc in bello, eaque virtute stipendia fecere, ut Dux ille maximus Italos milites donariis infignibus, variisque præmiis audoratos, ac reliquis bellis, quæ ad mortem ansque gessit secum habere studuerit, habuitque citra omnem poenitudinem. Quippe Dux duobus prœliis, quibus infeliciter decertavit, alteroque etiam occubuit, neutrum sine nostrorum cæde peradum est. Qui vero post Ducis interitum, profligatasque copias supersuerunt, a Francorum Rege curiose perquisiti, donisque amplioribus, stipendioque aucti, inter suorum primos habiti sunt. Quibus etiam ducatum fui exercitus demandavit, ita ut præclaraillius victoriæ de Britonibus habitæ auctorem e nostris exstitiste. fama fuerit; quippe nostrates belli experientia probatos, non tantum illi prœlio interesse voluit, sed etiam præsidere. Ex nostris insuper inter Regni sui Pares esse constituit, deque Principum Gallicorum capitibus ferre fententias. Quamvis enim nominatim me quemquam prodere nolle meminerim, tamen ob facinorum claritatem, adflantiumque multitudinem ex toto Christiano Orbe, ea tempestate Gallorum Regibus, & gesta, & corum, qui gesserunt, nomina pluribus nationibus cognita, & clara habita pro comperto scimus.

Gustalle hæc pauca trans Alpes ex multis, quæ soris nostri Equites gessere, cum satis esse putemus, par esse credimus, quales domi se præstare soliti sunt, ostendere. Quare neque desidiosi, neque inerti otio marcire cognoscentur, ut maledici nonnulli nollrorum institutorum inscii obloquuntur. Spectentur ergo monumenta, quæ sacris nostris ædibus continentur. Cognoscetur prosedo, aut neminem apud nos, aut paucos omnino regnasse, quibus non ex hac nostra Nobilitate comites expeditionum, invasionumque socii peculiares adfuerint, illosque Regiæ personæ insignia gellare voluerint, cademque facinora secum tractare, codem voto adstringi, beneque actæ rei iildem præmiis impartiri permilerint. Discernuntur hæc in multorum tumulis, & stragulis auro sericoque distinctis, pendentibus supra sepulta cadavera, in quibus, dum efferrentur, fuerunt ornamento, demumque memoriae servatis. Porro, quod nos ipli vidimus nostra patrumque memo» ria, etli alienigenæ apud nos regnaverint, Principatulque affecuti fint, neminem tamen illorum extitisse, cujus Aulam, & exercitum honestissimo quoque ministerio aut officio nostri non expleverint, ut etiam filios, vel hic genitos, vel huc forte infantes adductos, per Neapolitanos Equites educari voluerint, qui teneritudinem illorum stabilirent, lubricamque adolescentiam siflerent; posthabitisque suis conterraneis, Neapolitanos esse malucrint, qui corum liberos nostræ Fidei præcepta atque ministeria docerent; quique etiam honelle saltare, canere, equos impigre quaquaversum agere, optime equitare, omni insuper armorum genere agiliter ludere Regios juvenes erudirent. Admittere vero Principum, Populorumque Legatos, postulata audire, responsionesque ex tempore ( si res posceret ) reddere in parentum absentia, omni servata majestate, nostri Cives etiam docuere. Adultis jam, & Principalia munera obeuntibus, quinam eorum curam tutelamque, mili nostri suscipere soliti sunt? Hi intra cubicula secretiora dormientibus Principibus excubant, surgentibus præsto adsunt, vestes, calcearia promtissime administrantes, utque suos Principes veness ciis tutos præstent, prægustatores, sertores, pollicitatores tanta diligentia & caritate se exhibent, ut Principis salutem suo mercari periculo non dubitent. Hæc itaque officia, cum Juventus, viridiorque ætas Principibus tribuat, non desunt tamen gravioris ætatis viri, quorum auctoritate majora magilque ardua dirigantur utpoie Justitize distributio, rerum agendarum consilium, cautioque ne qu'il inexpedati mali inopinatique subsequatur. Militize bellique ordo, opportuna stipendia, vestisque mili-

### BIS TRISTANI CARACCIOLI.

tibus provisa, hæc maxima ex parte per nostros agi continuo noscuntur. Vides etiam Regium Consilium Præside, Consultoribusque Neapolitanis moderatum, vallatumque egregiis patronis, privatorum caussas tuentibus. Et ne forte partem hanc ingenui laboris ab his relicam putes, fere Advocati omnes nonnili Nobiles admittuntur. Hujulmodi igitur moribus non modo oblequia, securitatemque Principibus hæc nostra Nobilitas præstat, verum etiam audoritatem & reverentiam apud exteros parit. Norunt enim, hujusmodi cum Regibus viros degere, eorumque res tractare, qui nullo decentius Regiam ministeriis ornant, & qui bello pacique opportuna optime calleant, ut bellorum præludia quotidie meditari, venationes intrepide obire, cantus saltationesque ad resumendas vires, ut vegetiores ad virilia munera redeant, concinneque citra lasciviam modulari. Talia igitur qui intelligunt, Principibus adscribum, tanquam institutoribus tantæ Alumnorum disciplinæ: unde & suspici ab omnibus, & venerari solent. Hinc etiam emanasse credi potest, ut cum totius inter Superum Inferumque Mare Regni hujus Rex sit, Neapolitanorum tantummodo a plerisque dicatur, spectantibus, ut opinor, mutuam caritatem, quæ raro in tam dispari hominum conditione esse confuevit. Intelligunt enim, Regi nostro non opus esse conductis, out accersitis aliunde Ministris, cum domi habeat sidos exercitosque viros, qui quantumvis arduum laboriosumque negotium attentetur, expedire audeant, & possint. Quin etiam hinc nactos occasionem nostros Principes crediderim, ut crebras injerint expeditiones, dum validam nec minus firmam manum facile, parvoque ære comparare possint, qua non modo fines suos tutari, hostemque procul detinere, verum etiam se ipsis locupletiores belto lacessere, insolentioresque damno & sgnominia afficere. Profecto, poliquam videris Regiam omnem hujufmodi hominum genete refertam, exercitus vero militibus, ductoribus, necessariarumque rerum curatoribus constare; Judicia, tranquillitatemque a no-Airis Equitibus æquo jure servari; juraque sanctissime reddi; caullas tanta diligentia ac fide agi; in aliis Regni Civitatibus Procerumque, & Baronum Oppidis jura dicere: prosecto neque inertia, neque desidia nostram Nobilitatem abs te dominatum iri puno, quam tot facris profanisque Militiæ, Togæque rebus tam affidue vacasse, comique constantia insudasse cognoveris, suumque ad ulque nostri sermonis ignaros nomen claris facinoribus propagasse. Nullas denique reor excogitari posse vias, quibus ingenium, le, suasque soreunas augere possent, quas non sagaciter nostra

per-

perquiliverint, constanterque tenuerint. Mercaturæ autem quod minime animum intenderint, rede ne sadum sit, omittamus. Res est diu inter mortales disquista maximis utrinque argumentis; sed sunt sui cuique Patriæ mores non improbandi. Magnos certe quæssus ex Principum obsequiis, quæ nostra mercatura est, percipere solebannus; atque utinam illam diu exercere possimus, siliisque exercendam relinquere. Hanc vero importandarum exportandarumque mercium rationem Nobiles nostri honestis quidem Civibus, non sui tamen Ordinis, reliquerunt, per quos sideliter liberaliterque tradatur, ut para etiam hæc Civitati nostræ non deesse noscatur.

Cererum spedari multos in Consessoriis etiam sudentes nou inficior; sed minime turpi otio, aut avaritize adscribendum puto; quin potins defessis animis ob curas atque labores merito concedendum. Adde, ne si forte per itinera necessaria in aliquem locum devenirent, ubi ingenue Inderetur, idemque, ut facerent rogati, ignorantia causaretur, se inurbanos rusticosque dici injuria erabescerent, cum honelle hidere pars sit civilitatis. Nec loca bæc nostra fomenta inertiæ, desidiæque haberi volo. Quin immo emeritorum Senatulum honestissimum, in quo domi militizeque Magistratibus egregie perfuncti, sua aliorumque decora recensenes, Principum, & Nationim mores, vias, atque artes, quibus varias per regiones parari gloria pollit, Juventutem docentes, exemplorum stimulis insligant, æmularique audita cogunt. Longe plura dici possent, quæ arguerent, Nobilitatem Neapolitanam gemisle lubmibile, hactenulque servasse laborem & industriam, non. otium & inertiam, sedendo aut oscitando, ut quidam etiam ausus el scribere, cujus ne manes exagitem (decessit enim jam pridem) nomen supprimo. Unum est, quod non possum non stomachari, quando scribere non erubuit, sibi videri suam Gentem rectius quam nostram de Nobilitate sentire, cum sui Cives maxima ex parte hacriones, vilibus etiam mercibus quællus faciant, foenulque, utpote rem honellam, palling, & impudenter exercemt, omneque prorlus virile officium, legitimumque laborem averlenur.

Dicis forsitan: adeo ne munda, & abstimens sait illusto velta Nobilitas, ut non aliquando facinorolos ediderit? Profecto minime ishad asserve ausum, memorque præcipue delationis quo-tunadam, quant mecutas expostulasti, obtestatus prius, ut penes me continerem, neminique deserrent. Respondi (rent tamen utrinsque nostrum auribus non insolitam, tamessi molestam & ingratam andian) & sures & plagiacios non soium, de quibus prate.

sens habebatur sermo, sed similibus, & longe seedioribus sceleribus deturpatos in nostra Gentilitate subinde extitisse, quorum non modo mores & vitam detestamur, fed etiam nomina oblivione delemus. Eorum tamen nequitia nequaquam reliquos fœdari solere, tu ipse optimus Arbiter esse dignosceris. Nam si Nobilitas aliqua est, quæ sanctis probatisque moribus vivat, vestram esse satendum est. In ea tamen aliquos patet flagitiose, scelerateque, neque secundum majorum instituta vixisse, nec hodie, ut verilimiliter credi potest, etiam vivere. Nam etsi vestri Magistratus omni conatu prùdentiaque satagere non cessant, ex tam bene culto agro damnosas pestilentesque plantas evellere, reliquorumque famam omni animadyersionis silentio custodire: non tamen cavere possiunt, quin vitæ exitus nonnullorum malesactis digni perspiciantur, cum in carceribus strangulari, studibus obrui, & id genus extingui eos mandent. Non ergo mirum videri debet in tanta hominum copia, si qui sint perverse impieque viventes; probi etenim numero, honestisque moribus illos prosecto obruunt, quibus etiam, ne nominentur, præstant; eademque pars eorum inter ingenuos, quali parum fæcis in arca capacissima esse solet.

Stemus igitur experientiæ, qua nihil certius fideliusque haberi potest. Novimus enim ex primis monumentis, quam rara, aux nulla fuerit societas ex omni parte sincera. Societatem cum dixi, familiam, domum, cœtulum quemcumque intelligi etiam volo. Solari nos tamen potest in hac parte summi cujusdam Pontificis responsio, apud quem cum anxie quidam ejus gentilis quereretur, quamdam ex cognatione mulierem nimis impudice vivere non fine magno familiæ dedecore: Noli, inquit, mi fili, propurea triftari; sed potius boni consule. Væ enim Familiæ illi, cui non sunt viri aliqui perditi, feminaque vitiosa: quasi humilitatem damnans, ac gentilium paucitatem. Habes ergo, quæ scribere ad te caritas Patrize me compulit, quæ quidem verecundiam & timorem ineruditionis & inscitiæ exegit, urgens etiam ad te talem virum hæc delegare, cui veritas major, quam verborum cura est. Tu vero pro judicii tui reclitudine bona illa censebis, quae act optimum missa sunt; & quod mihi ipse persuasi, benigne sac præstes, ut si quando in oblatratores laceratoresque Neapolitanæ Gentilitatis incideris, offulis prudentiæ facundiæque tuæ fauces illorum obstruas, oraque occludas. Erit tibi prosecto nobilissimo. Nobiles tutari, ingenitum decus, talemque ordinem patrocinio obnoxium tibi reddere. Mei tamen, cujus in te amori nil addir potest, memor sis, inque tuos non postremos adscribas. Ι N

# INDEX

### RERUM NOTABILIUM,

Quæ in hoc Opere continentur.

### A

A Lexander VI. Papa infenlus Federico Regi Neapolitano. 89. Alphonii I. Aragonium Regis varia fortuna. 83. Alphonius I. Aragonium, & polea Neapolis Rex a Johanna II. Regina Neapolis ac-

Fractus ejus exercius a Sfortia. 36.

Et érepta Neapolis 38. Ejus progenies 145,

Alphonius II. Rex Neapolis.

Regnum Ferdinando II. filio relinquit. 52.

Ejus infelices calus 88.

Andreas Caroli Hungariae Regis filius Johannam I, Neapolis Reginum unorem ducit. 11.

A conjunatis interfectus. 13. Eps mortis confcia uxor. 18.

Angeli Comitis Camplifassi for-

Antonelli Petrucchi qualis fortuna in Regno Neapolitano, 109. Antonii Cencilize Catangarii Comitis fortuna varia. 2016. Antonius Caudola Dun Rari,

ejus foruma . 100. Aquinatum Comitum psofapia deleta . 99.

Aragonenses in Regem experient Ferdinandum Alphonsi I, Regis patrem 143.

Arenæ Comites in Regno Nez-

#### B

B Aptifico Caraccioli fortuna varia in Regno Neapolitano. 103.

Bartholomeus Caracciolus Scriptor Historiae Neapolitanae. 5.

> Ampanilla gentis qualis fortuna in Regno Neapolita-

no. 107. Camponissa gens eversa in Regno Neapolitano, 101.

Cantelma gens e Ducatu Soras dejeda. ibi.

Caracciolee gentis antiqua nobilitas. 1.

Num in eadem Carrafa prodierte, 5. Sergiani Caraccioff vita.21.
Carolus V. Hispaniæ Rex in
Hispaniam navigare instituit.
78.

Ingenti cum discrimine il-

luc appellit. 79.

Carolus VIII. Gallorum Rex, Neapolitanum Regnum fibi comparandum flatuit. 51. Quo potium. 52.

Fractus in reditu ad Gal-

liam . 54.

Carolus I. Andegaviæ Comes, Regno Siciliæ, & Neapolis potitus, quæ ejus proles. 134. Caroli II. Regis Neapolitani profapia. ibi.

Carolus Martellus Caroli II. Regis Neapolitani mius, Rex

Hungariæ. iki.

Carolus Caroli Martelli filius, Rezi Hungarize. 135.

Carolus de Pace Ludovici Principis Dyrrachini filius. 16. Neapolitano Regno potitur.

ibi.

Johannam I. Reginam de medio tollit. 18. 141.

Carolus Vasconum Princeps, ex fratre nepos Alphonii I. A-ragonum Regis. 84.

Suprema illius dies. ibi.
Carolus Roberti Regis falius.

Dux Calabriæ. 137. Coppulæ gentis formuna qualis in Regno Neapolitano. 107. F

Federicus Ferdinando II. Regi în Regno Neapolitano fuccedit. 56. 148.

Dejectus a Gallis & Ara-

gonensibus. 57.

Varia ejus fortuna. 89. Ferdinandus, Alphonsi I. Resigis Neapolitani pater. 142.

Ab Aragonenlibus Rex con-

stitutus. 144.

Ferdinandi I. Neapolitani Regis, varia fortuna. 84. Ejus infelicitas. 86.

Et mors angore plena. 87.

146,

Regno spolians 2 Gallis, 52. Iliud necipit, 54.

Ejus mors. 55. 89, 147. Ferdinandus Hispánias Rex Catholicus Reguum Neapolitamem cum Gallis dividis. 56.

Neapolina petit. 67.

Judans e Regno Hispaniæ

proseribit. 102.

Inquisitionis Tribunal Neapoli statuere decernit, 101.

Ferdinandus Confaivus Hilpani exercises Dun maximus. 58. Ei adhanet Jos Baptilla

Spinellus. 59.

Gallorum exercitum bis fun-

dit. 60.

Ingratus erga Jo: Baptillam Spiriellum. 62.

Dejectus a Ferdinando Catholico Aragonum Rege. 68, Fortuna varietas describitur a

Tri-

Tristano Caracciolo . 82.
Francisci I. Sfortiæ Mediolanensium Ducis varia fortuna.
90.

#### G

CAleatius Maria Sfortia Dux Mediolani a conjunatis interfectus. 91. Gambatefarum gens in Regno Neapolitano dejecta. 105. Grimaldus (Conflantinus) Regius Neapoli Confiliarius, laudatus. 3.

### H

HOnoratus Cajetanus Comes Fundanus, quæ illius fortuna. 98,

### 1

J'Acobus de Ratta Comes Cafertæ, varia illius fortuna.
99.
Jacobus Caudola celebris militiæ dux. 100.
Innicus de Guevara Ariani Comes, Guallique Marchio. 106.
Inquisitionis Sacræ Tribunal in
Hispania. 102.
Illud Neapoli statuere decernit Ferdinandus Rex Catholicus. 102.

Ob eam caulam federio ibi excitata. 102. 125. 128. Johannæ I. Reginæ Neapolis Vita, a Tristano Caracciolo feripta. 7.

Ejus nativitas, atque educatio. 8.

Andreæ Caroli Hungariæ Regis filio nubit . 11.

Tum Ludovico Principi Tarentino . 13.

Regnum fiki ablatum recipit. 14.

Jacobo Aragonio fele in conjugem tradit . 15.

Tum Ottoni Bransvicensi Principi 16.

In captivitatem adducta a Carolo de Pace, 17.

E vivis ab iplo sublata. ibi. Cur in Andreæ viri necem consenserit. 18.

Cur toties nupferit. ibi.
Ejus virtutes & vita quales. 19. 137.

Johanna II. Regina Neapolis
Ladislao fratri fuocedit. 27.

Cum Martino V. Papa pacem flatuit. 29.

Coronam ab iple accipit:

Bellum ei inlaum a Ludovico Andegavensi. 31.

Alphonium Aragoniae Regem ad se invitat. 32.

Inter illam, & Alphonsum dissidia, 34.

A Sfortia Attendulo e captivitatis discrimine liberatur. 37.
Ludovicum Andegavensem

in filium adoptat. 38.

In Serzanis Caraccioli necem consentit. 39.

Ejus ada . 141. X 2 Jo-

L

Johannes Hifpaniæ Rex . 142. Johannes Achajæ Princeps, Caroli II. Regis Neapolitani filius. 135. 139.

Johannis Antonii Martiani, Ducis Suessie, varia fortuna. 95. Johannis Antonii Urfini Principis Tarentini, varia fortuna.

93.

Johannes Baptista Spinellus Cariati Comes, ejus vita a Caracciolo scripta. 46.

Scientiæ Legum addictus.

*4*8.

Legatus ad Maximilianum

Cælarem. 50. Venetos cum Ferdinando

II. Rege conjungit. 53. Federico Regi dejecto ad-

hæret . 57. 1

Tum Ferdinando Consalvo Hispani exercitus duci. 59.

In Hilpaniam profectus. 62. In odium Confalyi incurrit. 63.

Fugit è patria, ac in Hi-

spaniam redit. 65.

Cariati Comes creatus. 69. Variæ illius legationes, & acta bellica. 71.

Veronam tuetur - 74-Maximilianum Cælarem a-

dit . 77-Tun Carolum V. Regem. 78.

Neapolim regressus. 80. Cura ab eo habita filiorum. 81.

Adislai Regis Neapolitani gella. 23.

Mariam Tarentini Principis filiam uxorem ducit. 24.

Bellum ei inlatum a Ludovico Andegaventi. 26.

Ejus postrema dies. 27. Ladislaus Rex Neapolis, ejus

áda. 141. Laurentius Valla vir doctissimus,

110. Leonellus Celani Comes, varia

illius fortuna. 101. Ludovicus Caroli Martelli ne-

pos, Rex Hungariæ. 136. Andreæ fratris necem ulciscitur. 136.

Ludovicus Hungariæ Rex Caroli filius. 11.

Andreæ fratris necem ulturus Regnum Neapolitanum occupat. 13.

Ab eo gesta in illo Regno.

13. 18.

Ludovicus II. Dux Andegavensis bellum Ladislao Regi Nezpolis infert. 26.

Deinde Johannæ II. Regi-

me. 31.

In filium ab ipsa adopta-

tus. 38. 43. Ludovicus Caroli II. Regis Neapolitani filius, Episcopus Tolosanus, vir Sanctus. 134.

Ludovici Stortiæ Mediolanenfium Ducis turpia facinora

Qualis foruma. ibi-

Ludovicus Princeps Tarentinus in virum electus a Johanna L. Regina Neapolis. 13. Ejus postrema sata. 15.

### M

Marinus Martianus Rosani Princeps, quae illius fortuna. 95.

Martini V. Papae electio. 28.

Pacem cum Johanna II. Regina Neapolis statuit. 29.

Martinus Episcopus Tricaricensis. 26.

### N

Papolis fub Johanna L Regina floret. 15. 20.
Capta, & direpta ab Alphonio Rege 92.
Ad Teditionem commota ob invehendum in illam 12-cræ Inquisitionis tribunal. 122.
126.
Neapolitanæ Nobilitatis defensio a Trislano Caracciolo scripta.
152.
Ejus fortitudo. 154.

Neapolitanorum Nobilium elegans educatio, & varia munera. 157. Nicolai Comitis Campiballi fortura. 106. Teo Brunsvicensis maritus Johannæ I. Reginæ Nea-

polis. 16. Fradus a Carolo de Pace, ibi. 137.

O.

### p

Philippus Caroli II. Regis Neapolitani filius, Princeps Tarentinus. 135. 137. Pulcini Comites in Regno Neapolitano deleti. 103.

### Ŕ

Raimundus Urfinus Nolæ Comes, & Salerni Princeps, quæ lillius fortuna. 97.
Regum mos in proeliis, alterum Regiis vestibus induentium, ut lateant. 26.
Robertus Rex Neapolis. 137.
Ejus silii. 137.
Rufforum gens potens in Regno Neapolitano, quot ærumnas passa. 102.

### Ś

Anseverinæ gentis formæ in Regno Neapolitano. 101, 102.
Senescallà munus quale in Regno Neapolitano. 30.
Sergiani Caraccioli Vita a Triftano Caracciolo scripta. 21, Ejus nativitas, & educatio. Avel-

Avellini Comes constitu-

In duello victor. 25.

Regali veste prœliaturus induitur. 26.

Johannæ II. Reginæ con-Gliis opitulatur. 27.

Pacem inter ipsam, & Martinum V-statuit. 29.

Magnus Regni Senescallus, & Duk Venulinus creatus, 30. Exulare coaclus, & revo-

In carcerem conjectus ab

Alphonfo Rege. 34.

Et libertati reddius. 37. Quousque ejus potentia creverit. 38.

In epis necem Regina con-

Sentit. 39.

A conjuratis trucidatus, 42,

Ejus mores. 43.

Sfortia Attendulus ad Johannam
II. Reginam Neapolis libetandam accitus. 35.

Ejus victoria de exercitu

Alphonsi Regis. 36.

Pater Francisci I, Medio-Ianensium Ducis. 37.

Spinella gens nobilis inter familias Neapolitanas. 41.

Vita Joannis Baptistæ Spinelli, 48. T

T Homæ Caraccioli Marchionis fortuna in Regno Neapolitano. 104.

Tristani Caraccioli Opuscula Historica primum edita. 1.

Hujus ætas & vita qualis.

2. & 3.

Quæ ipse scripta reliquerit. 3.

Tyrellus Caracciolus Archiep. Consentinus, 23.

V

VEnetæ Reipublicæ fortuna gualis, 111.

Quæ passa fuerit a Ludovico XII. Rege Francorum

IIS. Venem ad

Veneti adversus Carolum VIII.

Gallorum Regem felicitati.

Eumdem in Gallias rever-

tentem fundunt. 54.

Eorum bellum cum Ludovico XII. Gallorum Rege. 69. 72.

Verona a Gallis frustra obsessa.

74. italis Urleolus Epi

Vitalis Urseolus Episcopus Torcellanus. 56.

FINIS.

# CANTALICII

EPISCOPI ADRIENSIS ATQUE PINNENSIS DE BIS RECEPTA PARTHENOPE

# GONSALVIÆ

LIBRIQUATUOR.

Præciarum ac perrarum Poema, impressum primo Neapoli anno 1506. nunc denuo excusum, mustis mendis, quibus antea scatebat, expurgatum, suoque prissino nitori restitutum.



N E A P O L I
TYPIS JOANNIS GRAVIER
MDCCLXIX.

Superiorum Faculsage.



# NEAROLI

### AMPLISSIMO

### ET ILLUSTRISSIMO PRINCIPI.

## ANTONIO CORDUBÆ

### CARDONÆ

SUESSANORUM DUCT, ET HISPANIZ REGIS ORATORE
APUD PONTIFICEM MARIMUM:

### JOANNES MARIA BERNAUDUS.

D'Emardinus Bernaudus, Illustrissime Princeps, frater avi-mei D germanus, cui tantum familia nostra debet, quantum perfolvere difficile est, cum multa pro suis Regibus Aragoneis, quibus totum se addixerat, egisset, ab Assonso, & Ferrandino, qui ejus sidem & solertiam multis in rebus periclitati sunt, musius ad Catholicum Regem invictissimum, ut labenti & inclinato regno subveniret, ita liberaliter a Rege illo exceptus est, ut non solum, que suorum Regum nomine petierat, impetraverit, verum etiam perfecerit; ut Consalvum Hernandum Hispania: lue men, & militize decus ad illos transfenitterets Qui una cum Ban nardino solvit ex Hispaniis, ac tanta inter eos conflata est benevolentia, quanta inter patronum, & clientem conflari par est. Consalvus enim unum illum sibi eligit, cui omnia committeret, ac intimos sui animi recessus aperiret, plurimisque beneficiis ditaret. Bernardinus contra tantis audus ab eo & honoribus, & dignitatibus, Consalvum unum observabat, & admirabatur, totulque ex ejus ore & nutu pendebat : cumque suum diem obiret, hortatus est filium, & totam nostram familiam, ut nulli unquam servitutem servirent Principi, nisi Magno illi Duci, aut ens successoribus, unum Consalvum in ore haberent, in oculis gestarent, cui soli omnia deberent; quod a nostris summa cum religione observatum est, & observabitur, dum vivet samilia Bernanda non minus Magni illius Herois, quam tui nominis studiola. Ego autem quum nihil a me proficisci sperem, quo animi mei propensio in familiam tuam clarissimam innotescat, aliunde mihi auxilium petendum putavi. Quare cum in manus meas per-· ve-

verterint Cantalicii Pinnensum & Adriensum Antistitis Poemata, quibus omnia, quæ Dux Magnus in Italia gessit, dilucide & breviter explicavit, typis cudenda, & nomini mo inscribenda curavi. Nemo enim ex tot ac tantis scriptoribus, qui Consalvi gella literis mandarunt, fita omnia examussim, & vere, & explicite complexes est, ac unus Cantalicius, qui rebus omnibus intersuit. Fust enim ex Aulicis invictissimi illius Ducis, illumque, in omnibus itineribus, & expeditionibus prosequutus est. Has autem tanti viri elucubrationes cui potius dicarem, quam tibi? cui potrus debentur quam tibi? cum & proavi tui virtutum omnium genere cumulatissimi laudes, & benesacia ita graphice depingant, ut oculis pene videnda proponant. Quod nullus, aut rari post Sallustii, & Titi Livii interitum assequuti sunt. Cum Magni illius imaginem præseseras, nec minor in te eluceat prudentià, rei militaris peritia, animi magnitudo, & benignitas pene singularis, quam enituerunt olim in tuis majoribus; quorum omnima memoriam, & gloriam virune tua ita renovas, ut nostra æsas tanto lumine esfulgens, nulli unquam æsati aut Cæfares, aut Alexandros invideat. Hæc igitur, tanquam tua, tibi mitto. Quae si grata tibi suisse perspexero, omnia mihi ex sententia obtigisse putabo, daboque operam, ut non indignus tibi videar, quem tu in tuorum clientium numerum adscribas. Vale seculi nostri decus, & Bernaudorum præsidium & ornamentum. Cosentie, Kal. Junii M. D. XCII.

JOAN-

### JOANNI MARIÆ BERNAUDO

EQUITI PERILLUSTRI.

HENRICUS BACCHUS 3. D.

L'Eroicum Poema Reverendissimi Cantalicii Adriensium & TI Pinnensium Antistitis de rebus in Italia præclare gestis a Magno Duce Gonfalvo Fernando, supra centesimum ab hinc anmum in lucem editum, (quia a plerisque doctis viris magnopere exoptatur) dedi operam, ut typis denuo excuderetur, tibique, perillultris Eques, optimo jure dicare volui. In eo enim interceteros bellica laude florentes celebratur Bernardinus ille Bernaudus, Philippi Bernaudi proavi tui filtus, cuius in difficillimis rebus prudentia, consilium, solertia, sides, animi corportique robur extitit fingulare: mitto legationes ad summos Principes selicissime obitas; quibus virtutum ornamentis sactum est, ut Fernando Regi Aragonio, ac Magno Duei Gonsalvo gratissimus in primis fuerit. Neque vero Cantalicii tantum Musa egregia Bernaudi facinora decantavit; sed ea Pauli etiam Jovii æterna historia immortalitati commendavit. Quid plura? in Hispaniarum quoque chronicis, atque adeo ultra montes Bernaudi hujus eximia domi, forisque virtus non vulgari effertur encomio; eademque (ut reliquos cum Historicos, tum Poetas taceam) nuperrime Francisci de Petris egregio carmine celebratur. Cujus præclara Bernandi vegistia posteri æmulati, non se degeneres, sed tanto stipite dignos paribus se se sadis præstitere. Nam Ferdinandus Bernaudus patrius tius Centurio fortissimus Carolo Quinto Imperatori in multis bellis strenuam navavit operam; cujus quoque Ferdinandi Marchio etiam Vasti, necnon Princeps Orangius militarem virtutem sæpius commendarunt. Insuper Fabius, ac Philippus Bernaudus fratres tui in expeditione ad Tripolim Africae fub Metinensi Duce, Sicilize tunc Prorege, avitum generis splendorem fortiter pugnando adauxere. In Melitte quoque oblidione adversus Turcas acerrime Philippus Bernaudus decertando se præslitit memorabilem. Verum, ut omittam alios quamplurimos Bernaudæ familiæ viros infignes, illustrissimum Ferdinandum Bernaudum Bermandæ Ducem filentio præterire non patior, quem suis, vestrozumque majorum meritis invictissimus Rex Philippus peramplis

Sonoribus exotnavit. De te attem, Eques darissme, ne auribus tuis servire videar, nihit profero; res enim est perspecta, qualis, quantusque domi militiæque semper sueris. Accipe igitur libenti animo hoc munusculum, in quo Bernardini Bernaudi, Philippi Bernaudi proavi tui silii, illustria sacta commemorantur. Vive diu selix, meque in tuorum numero serva. Neap. Kalendis Maiis 1607.

CAN-

# CANTALICIUS

ADRIENSIS ATQUE PINNENSIS EPISCOPUS

INVICTISSINO CATHOLICI REGIS EXERCITUS IMPERATORI

### GONDISALVO FERNANDO S. D.

Ili me lententia fallit, Dux omnium invictissime, nemo est mortalium, qui rerusa præclare gestarum gloria, ac dulcedine non trahatur. Neeque illi ipli tam celebrati Philosophi, qui de contemnenda gloria libros scripsere, eo desiderio caruerunt. Nam in eo iplo, in quo prædicationem, nobilitatemque despicere vili lunt, prædicari, ac nobilitari maxime voluerunt. Virus enim nullam aliam mercedem laborum periculorumque defiderat, præter laudem & gloriam. Ea detracta, quid est quod in tam bagvi vitae curriculo, ut Cicero ait, in tantis nos laboribus exercemus? Themistocles ille vir summus Atheniensis, quum interrogaretur, cujus vocem libentissime audiret, respondisse fertur, ejus a quo sua virtus optime prædicaretur. Alexander quoque Magnus, qui a rebus quas gessit magnis, quemadmodum Tu, Magnus est appellatus, rerum suarum scriptores permultos dicitur habuisse. Tamen quum in Sygaeo ad Achillis tumulum constitusse: o sortunate, inquit, adolescens, qui tuze virtutis præconem Homerum inveneras. Ac si diceret: Utinam ego return mearum scriptorem talem sortitus essem. Hic idem Alexander, qui, licut. Tu, cum virtute fortunam æquavit, Theophanem Mitylenæum rerum suarum scriptorem in concione militum civitate donavit. Marius Lucium Plotium vehementer amayit, enjus ingenio ea, quæ gesserat, celebrari posse pumbat. Huis quoque jucundissimus suit Archias Poeta, quoniam adolescens ejus res Cimbricas attigisset. Scipioni Aphricano propter res scriptas charissimus suit Ennius Rudiensis, ita ut Scipionum sepulciro conflittus fuille putetur. Quod si antiquis Imperatoribus gestarum rerum scriptorum copia desuisset, idem sepulchrum, quod corum corpora tente, Hamam etiam obruisset. Sed suit antiquorum hacc delicitas Indigratorum, qui non modo in suis rebus bellicis, vomen in fearum landum feriptoribus fuere fortunatissimi . Nostris . vere his temporibus tam retum actores, quam scriptores pariet delant. Immo, ut satyrice Plintus ille nepos inquit, postquam delivimus facere laudanda, laudari quoque ineptum putamus

Digitized by Google

Attamen ne nostra hæc ætas omnino infortunata nominaretur, quæ beflicæ artis, militarisque disciplinæ tantam inopiam patitur, Dii te unum nostris temporibus reservarunt. Quem nos non modo cundis Imperatoribus, priscisque Ducibus æquiparandum censemus, sed præserendum esse sine adulatione contendimus. Illi enim secum fortunam prosperam comitem habuerunt: Tu sola prudentia res incomparabiles peregisti; & quod admiratione, ac laude magis est dignum, eas ita fore, ut successerunt, multo ante quam succederent, prædixisti. Neque Tu, Ducum omnium invicussime, adulatione aliqua eges in rebus tuis. Quippe tam grandes, veræque funt, ut neque eas invidia valeat diminuere, neque blandus laudator efficere meliores. Scriptores tantum tuarum rerum tibi deesse sine controversia confitemur. Sed quum sis cundis Imperatoribus, ac Ducibus incomparabilis, nec pares scriptores rebus tuis habere liceat: quid nobis agendum fuit, qui inter no-Ilræ memoriæ Poetas exiguos minimus omnium mereor appellari? Nunquid committendum erat, ut tuæ res gestæ in tenebris suppresse jacerent? Absuit certe ab affectu nostro, qui tuarum virtutum gerimus mancipatum, talis ingratitudo. Maluimus enim anferis strepitus circa tuas laudes emittere, quam ingratitudinis crimine condemnari. Decebat præterea me tributarium Epifcopum tuum tibi aliquid afferre tributi, quo posses immortalitatem fortiri. Qui Regnum hoc Neapolitanum solus Aragonensibus no-Aris ex Gallorum mediis faucibus haud longa temporis intercapedine his restituissi. Ergo erunt æterna, inquis, quæ de me scripsisti? Erunt spero, non nostri poematis gratia, quod exiguum ac tenue esse non dissitemur, sed sactorum tuorum sublimissima excellentia, & nunquam audita hactenus strenuitate. Tanta enim rerum omnium difficultate, tamque affidua varietate, ac tam mira temporis celeritate id bellum perfecisli, ut si poematis nostri compositura ledori sit fastidium ingestura, materia ipsa, bellorumque varietas maximam fuggerat voluptatem. Non enim historia, quam de te fecimus, a veritate discedit; quidquid enim geffist, fuo ordine at ferie composuimus. Namque non habitimus itineris nostri coccum ductorem, qui nos diligentissime, ac sine invidia de tot bellorum textura candidissimus informavit. Accipe igitur tui clientis, Dux invictissime, non aureum, neque argenteum tributum, fed id, quod nifi fallimur, auro asque argento perennius erit : ubi te iplum, fadaque tua eximia recognosces. & quo te affectu & observantia prosequamur, ex scriptis ipsis, & præcipue concionibus, quas locis luis tibi accommodavimus, clarissime judicabia. Vale. CAN-



# CANTALICII

EPISCOPI ADRIENSIS ATQUE PINNENSIS

# GONSALVIA

LIBER PRIMUS.

Militis Hispani canimus bis Marte receptam
Pathenopem, Magnique Ducis res ordine gestas,
Et quo seva modo Regnis expulsa Latinis
Gallorum rabies. Nobis date plectra Sorores
Pierides, hederasque mihi seponite: fas sit
Nunc saltem Aonia præcingere tempora lauro,
Ausoniasque novas pugnas resonare per urbes.
Et Tu, Hispanorum soboles, memorandaque nostri
Temporis alma salus, populorumque unice vindex,
Duxque ducum, mundique decus, bellique potestas
Maxima, & astriseros tandem meriture penates,
Gondisave, fave, tua sunt hæc munera, cceptis.
Quem te, Magne, vocem? Cui te conserre licebit
Heroum, quos sama canit? Tu Romula quidquid
Progenuit stirps clara virum, Tu Græcia quidquid

Pro-

### CANTALICII GONSALVIA

Protulit, & quidquid Rhodanus, Rhenusque creavit, Tu Libyes quidquid dederat, Thebanaque tellus, Hispanique tui quidquid genuere seroces Vincis, & humani quæcunque est gloria Martis. Cæsaris imperio quondam, qui Gallicus axis Colla dedit, gemino veterana per agmina iuitro Sensit Juleas leges, & frena Quiritum; Vincere Belligeri quanquam tunc Martis mertes Pronum erat, & fubitos fic debellare furores. Ille per & patrios civilia bella penates Evertit, violans divina, humanaque jura. Tu fed inaudita Gallos virtute subactos Pellis ab Italia binæ per tempora mellis; Nec minus ipse pius civilia bella coerces, Atque tuas frustra gens quæque recusat habenas: Quid tantum Argoficæ rerum fecere phalanges, Mœnia quæ Phœbi decimum tenuere per annum? Vix per Dulychiæ fraudis superata rapinam Attidis, & furto vix debellata Minervæ? Quid fraternæ acies tantum? quid Regia Laji? Magna quid aut Macedo stirps tam celebrata Philippi? Quid tantum Rhodani gentes potuere? quid alper Rhenus? & instabilis tantum fera dextra Jugurthæ? Quid Nomadum tellus potuit? quid perfida tantum Carthago? Tyriique Ducis frons lusca peregit? Quantum magna tuæ mentis prudentia rerum Gessit, & invidæ miranda potentia dextræ? At nulla infidiis, nec fraudibus ulla per hostes Fit via, fed femper tibi Marte micatur aperto. Sic te magnanimæ stellæ circumfovet astrum, Et te felicem sic produxere parentes.

Mille per Ægidem mendacia Thesea Coclo Fixit, & inseruit Græcorum fabula Divis; Scilicet ut Manes imos, prolemque bisormem Edomuit, Thebasque serox, gentemque bisormem Vicit, & ardentem Marathonis æquore Taurum; Et qui truncato maculaverat hospite lectum, Quique viatores quoscunque aggressus euntes, Impia cogebat miseros jejunia serre; Et qui diversis repetentibus aera ramis

Di-

Distorsit sævis hominum cruciatibus arctus. Quid memorem Alemenæ prolem? cui tradidit uni Pierii se turba Chori numerosa canendo, Præpoluitque virum cunclis mortalibus unum; Proque illum fictis meritis, montirique peremptis Astriseri demum Coeli super arce locavit: Ouod monstrum Nemees animi virtute leonem, Mænaliamque feram, Didæique ora juvenci, Et Thracis Diomedis equos extinxit; & idem Augea purgavit commisso ssumine regem, Stymphaliosque lacus parvi timitibus æris; Euxini vel quod progressis ad ostia Ponti, Vicit Amazonias acie comitante secures, Et triplices animas dederat cui Bethica tellus, Monstriserumque caput; potuit quod stremus Orci Invisas penetrare domos, mundoque trisaucem Ostentare canem; nec non pretiola necare Helperidum vigilem tutantem poma Draconems Quodque novercales hydros collisit, & illas Suffocare animas terras puerilibus annis; Quod Pharii cædes sævas punire tyranni, Sanguine qui humano coeli tentaverat imbres; Quodque Palæstritam Lybicis suspendit arenis, Elisitque animam procul a tellure levato; Et quod desesso validus succurrit Atlanti,

Substinuitque humeris Coeli convexa ruentis.

Hisce suos currus exercet Græcia campis,
Atque suos vates hæc per sigmenta satigat.

Ast ego non referam laudum simulacra tuaram,
Sed tua sada canam, totum quæ nota per orbem.

Cernere vera licet; tibi nec venalis adulor.

Buccina. Sed cogit quantum tua maxima virtus,
Scribere amo; quanquam non vis ea præbita nobis,
Ut mihi velle datur. Tu non mentita per orbem.

Monstra domas, nec mille seras terraque marique.

Consistas superas, nec magni testa Tonantis.

Supposita cervice tenes. Sed verus es unus
Italiza assertor, quæ te jam vindice solo

Sequanica tandem de gente redempta quiescit.

Rebus ab Ausoniis si primum exordia sumam.

A 2

Et

Et qua Parthenopes Regnum virtute recepta-Eripis e mediis Gallorum faucibus unus, Det veniam nobis Hispania, poscimus, in qua Non spectata minus meruit tua dextera laudis.

Gallus Hyperboreas postquam-superaverat Alpes, Italiæque libi populos converterat omnes, Et visum est Superis generosam extinguere gentem; Cedere Parthenope, Regnisque coadus avitis, Inclitus Alfonsus cari post fata parentis Cessit, & auxilii quia spes jam nulla dabatur, Tristis ab imperio Siculas migravit ad urbes; Exul ubi infelix, animo quum multa moveret Anxius, & mentem partes versaret in omnes, Una hæc e multis placuit sententia tandem, Scilicet auxilio Regem tentare propinquum: Rebus Aragonidum fessis succurrere solus Qui poterat, folusque suos in Regna nepotes-Sistere, & amissis depellere sedibus hostem. Ergo ad se fidum Calabrum in secreta vocavit Bernaudum, lateris comitem, terraque marique Semper Aragonidum fortunam utranque sequutum. Huic ubi, quæ volutt, dederat mandata ferenda, Protinus ad Regem properantem mittit Iberum.

Paruit imperio fidus mox ille parato Navigio, celerique fuga super æquora lapsus, Justa facit, Dominique sui mandata reponit. Ad te suppliciter venio, Rex maxime Regum, Missus ab Alsonso, tua qui generosa propago Gentis Aragoneæ, Regnis, & sede paterna Ejectus, rogat auxilium: tu quæso roganti Affer opem, & missis fuccurre nepotibus armis; Aut si tu nulla consanguinitate moveris, Saltem sublimis moveant te stemmata Regni, Atque imitare Deum, Regum cui maxima cura Magnorum, pariter Regum tibi cura minorum. Namque ideo rerum cessit tibi tanta potestas, Ut defensa tuis hominum sit vita sub auris. Sic Bernaudus ait. Regum tum maximus ille, Surge, refert, dablmus jamjam tibi, surge, quod optas, Mox simul invictum te, Gondisalve, subire

Bella

Bella jubet, Regnisque unium succurrere vidis. Nec mora; Magnus iter deducta classe paravit; Messanque citus velocior attigit Euris; Quo modo Parthenopes confugerat urbe relica Alsonii soboles Regis cum patre, quod hossis Omnia jam Regni male prodita claustra tenebat. Hoc iguur tanto viso ductore, repente Ferdinande, tibi rediere in pectora vires, Amissi rediere animi, rediere colores, Certaque spes Regni sedes reparare paterni.

Extemplo advectas acies Dux Magnus Iberas Navibus impositas Calabrum deducit ad oras; Rheginæque urbis muros expugnat, & arces Marte capit primo invadens; Gallique tenentes Moenia, vel fulo persolvunt languine poenas, Turpia vel triftes abeunt in vincula capti. Reddere sic nostris primum fortuna favores Coepit Aragoneis, statusque referre secundos. Successi ulterius Magnus Dux ire cohortes Imperat, & trepidos agitare per oppida Celtas Brutia, qui populos illos sub jura tenebant. Fit via Marte fero, capiunt castella, domosque: Diffugiunt, referentque pedem, retroque recedunt Gallorum gens pulsa ducum, loca tuta petentes. Sed quæ tanta situ sunt moenia tuta, vel arces, Ut non cunda tuo subito sint pervia Marti? Nostrorum aspirat dum sic Bellona labori, Dum parvæ, paucæque acies tot millia fundunt, Invadunt urbem, faciunt cui Semina nomen, Tunc ubi castra sibi sortissima sixerat hostis. Confligunt acies pariter, pugnatur acerbe Undique, barbarico complentur sanguine muris Donec Aragoneis demum dare terga coados, Proxima quæ fuerat, Gallos Nova Terra recepit.

Vistus Aragoneo penitus ne cedere campis
Mane videretur, misso præcone repente,
Promptior Hispanas invitat ad arma cohortes.
Fretus Aragoneus juvenis selicibus auris,
Et duce tam magno te, Gondisave, supersum,

Hec

Hæc suit ardenti tibi pestore verba locutus, Cernis, ut ad dubiam pugnam, Dux Magne, vocemur; Sed mea nunc verum si mens præsaga ministrat, Fert animus turmas certus fugare minantes, Et Duce te penitus castris spoliare catervas. Non minus hæç etiam çerte vidoria nostra est: Una hæc Parthenopes reddet victoria muros. Aut si fata volent magis hic me perdere vitam, Magnanimis deceat Regem periisse sub armis. Tum Dux Magnus ad hæe: Juvenis fortissime, non est Pugnandi celerandus amor, mihi crede monenti: Sat cito pugnatur, bene quum pugnatur in hollem. Quod variis acies auxit Dux Gallicus armis, Nos vocat ad pugnam; sed tu pugnare vocatus, Ferdinande, cave, donec meliora redonet Tempora Martis opus. Scis me non arma timere Gallica, scis fessis nunquam distidere rebus; Sed conferre manus, mutareque caftra volentis Hostis ad arbitrium, Ducis est dementia summa. Te Gradive potens, & te Tritonia Pallas Testor, in hoc bello vitare pericula nulla, Nulla timere meis damnosa incommoda rebus, Dum te Parthenopes optata in sede reponam. Ille iterum magno fundit de pectore vires, Magnanimalque manus jam nunc milcere lequendo Cernitur, & telo concurrere cominus holti. Sermones sed enim referens Dux Magnus costdem, Rursus ab incoeptis Regem deterret iniquis. Sed simul ardentem juvenem non posse teneri Conspicit, ipse acies ad prælia concitat omnes, Acceptansque parat Gallorum prælia pugnam.

Post ubt terribilem cecinerant classica Martem,
Undique confligunt fortes, peditesque, equitesque,
Pro se quisque suos hosses invadit adhærens.
Hic pedites, hic sternit equos, perit ille sagistis,
Hic gladio, hic jaculis, perit hic vel robore clavæ,
Hic male sulphureis præbet sua pectora bombis.
Instat Aragoneus juvenis, perque agmina primus
Gallica, barbaricum quod perdere morte tyrannum
Optat; & optatum facilis soruma dedisset.

Vota-

Votaque successione, mostro nisi some suisset Tet juveni confossis equas: nam sæpe Barutt Fervidus invida pugnans latus hauferat hasta. Explicat inde suos ardens Dux Magnus, & acer Ingruit, ut Regem valido servaret ab hosse. Qui numero major, multoque potentior, alas Struxerat; at nosture, dum sic sit pugna, remortum Inclinant acies, nec jam fufferre ruentes Ulterius Brennos possimt, nec siumina magni Torrentis, cedunt accepts flrage repulse; Dux magnus veluti prædixerat ante futurum. Longius hinc notris adverto Marte repullis, Cedens fortunæ, collecto milite prudens Dux cito Rheginam Matris revolavit ad urbens. Cui cundas rerum quam commissies habenas Regius Alfonti juvenis pulcherrima proles, Remigio Siculas iterum confugit ad oras, Tune ubi vix vitam genitor meerore trabebat.

Carolus interea validis prius undique Regno Præsidiis capto positis, conversus ad axem Cesserat Italia Venetis vix liber ab armis. Quum jam Parthenope Gallorum exola surores, El desiderio Regum permota suortum, Sponse fua Siculis illos revocavit ab oris. Advolat amissam juvenis revocatus in urbent Noster Aragoneus, Siculis genitore relicto. Quum venit, exultant pueri, juvenesque, senesque, Nobilitas cum plebe fimul, matrona, murusque, . Expandimique alacres portas, & munera templis Magna serunt, solvuntque sacras pia vota per aras. Non secus immensum viderunt Tartata lumen Quam Deus æthereas patres eduxit ad auras. Ac unc Parthenope tenebris immerla profundis Splenduit, atque suo lucem cum Rege recepit. Hæc dum Parthenope pullabant gaudia cœlum Maxima, quæ restim fortes fortuna reversat, Miscuit ingentes tam læta per atria luctus: Fata quod Alfonfum rapuerunt invida Regem, Ad sua qui reditum une Regna recepta parabat. Non tamen hae tantum caula valuete doloris,

Per-

Perdidit aut animos juvenis tunc morte paterna, Quin penitus Regno depellere pergeret hostem. Qui postquam populos Reges revocare sugatos Sensit Aragoneos, rumore afflictus acerbo Concipit ardentes collectis gentibus iras, Atque Ducem Magnum contra movet agmina rursus, Qui modo Rheginam consugerat actus in urbem.

Hic ubi jam Belgas in se videt ire ruentes, Obvius invidas acies educit, & hostem Strenuus invadit, donec procul ire repulsum Non fine multorum fugientum strage coegit. Nec minus insequitur fugientem, atque agmina turbet Barbara, per Calabros commiscens prælia fines; Haud prius ablistens, quam sæva per arma reducat, Tunc lua magna nimis, populos ad jura rebelles. Huic Themesam Ausonii veteris monumenta coloni, Semina cui nostro mutarunt tempore nomen, Post Terinam, quam nostra Novam cognomine Terram Secula dixerunt, modo quod defecerat hosti, Diripuit, prædæque dedit, saccoque reliquit, Scyllaceum, Sybarimque capit, capit inde Crotonem Mamertique lares veteres, Montemque Leonis. Gentibus his domitis Calabrum, populisque receptis, Cætera continua, quæ restant oppida cunda, Debellare parat, donec fibi Brutia tellus Omnis ad obsequium redeat; recipitque novato Marte Neocastrum, positis ubi constitit armis,

Interea auxilii Rex Ferdinandus egenus,
Sæva quod ante ocules hoslis tunc bella movebat,
In quo Regnorum suerat spes unica, Magnum
Constituit revocare Ducem: rerumque suarum
Bernaudum hæc illi mittit mandata serentem,
Scilicet ut valeat quaqua ratione viarum,
Parthenopen veniat properans, atque agmina jungat,
Aut rerum eventus pugna experiatur in hostem.
Nam pater hunc, Siculis prius ac moreretur in oris,
Jussera ad nati prudens modo castra reverti.
Qui primum ut venit, Magnum exhortatur aventer
Castra movere Ducem, Regis vel ad ora timentis,

Totaque præsentis transegit tempora brumæ.

Et pagnando viam medicos reperire per hoftes. Aut palmam incertana Martis tentare furemis. Advocat ergo fuos Magnus, prudensque vocatos Confidit in rebus, quidnam videaur agendum: Signa ne lit melius lua li convertat in hollem. Per loca qui infidias nostris diverla parabat. An le subsidio præster conjungere Regi, Solus in ancipiti qui sceptra recepta tenebat. Una viris fuerat l'ententia certa, quod bostem Ad mortem suncti, peditelque, equitelque lequantur, Sed Dux Magnus ait, finxit cui corda Minerva; Accipite o socii, quæ sit sententia nobis, Ni me fallit amor, nostra est vidoria certe, Hinc iter incoeptum si castra movendo sequampra Nostraque fi nostro conjungimus agunina Regi; Parthenopes quoniam quilquis dominabitur urbi, Victor in hoc Regno certum diadema tenebit,

Vicit sana Ducis sementia; produus ergo Vere novo redeunte parat jam castra movere, Atque iter ad Regem: sed non via tuta dabatur. Gallorum socias reliquas nisi vicerit urbes. Itur in has: primumque tuos Colentia vicos Invadunt, popularique domos fine lege rebelles. Una dies illic Martis tria przelia vidit. Una dies triplicem peperit, Dux, illa coronam, Magne, tibi: triplicem dedit & victoria laudem Hinc Cosentinos avido capit agmine muros, Queis habuisse suam tetricam non profuit arcent. Hinc populos densos fluvium, qui Cratida potant, Atque habitant gemino conclusam vertice vallem, Et cum Pandosa capit inde Triverticis arces. His populis abiens sidei sub jura receptis, Constitut ad dictum Villarum nomine Castrum. Inde suis prudens paucis secum inse vocatis. Tentat iter, nunquid penetrare liceret ad hostem. Dum bonus explorat discrimina magna viarum, Et redit ad socios, secum quos ire pararat, Rullica Murani taciti gens confcia facti ... Interclusit ner, cingens laus omne malignis, Insidiis; verum ille dolos quum sensit, in illos,

Trajectu invento per non sperata locorum, Ingruit invadens, sternitque ignobile vulgus, Muranumque pius cum deditione sequenti Mane capit, reseratque vias, qua pergat in hostem. Instabant sed enim rerum discrimina magna Undique, collectis quod viribus hostis adhærens Claudebat conjunctus iter, tantumque timoris Fecerat, ut tandem trepidis desistere nostris Mens foret incceptis, & vertere castra retrorsum. Summe Ducum, turpe est hostem fugisse, sed ante Quam videamus, erit multo deformius, inquit Pectore qui stabili per tanta pericula rerum, Tunc Oratorem Regis Bernaudus agebat. Consisium laudans Magnus Dux, ire cohortes Imperat, & prudens satus explorare viarum.

Haud procul hine hosti præbebat castra Lainum, Brutio a Lucanis ubi dat confinia tellus, Et Laus in partes geminas disterminat urbem. Hic manus Aufonidum fortiflima caltra tenebant Partibus a Gallis, juvenum fortissima pubes, Heroumque genus felix, fi forte fuillent Gentis Aragoneæ potius vexilla sequuti. Destinat has Magnus Dux expugnare cohortes, Sit licet ampla manus, bellique experta juventus. Ergo suas acies noch per devia ducens, Cœpit iter, sociisque suo de more vocatis, Impiger his dictis dubitantia pectora firmat. Monstrat iter nobis, socii, Bellona salutis, Et parat æternum laudis victoria nomen, Dummodo non animi defint ad coepta potentes In quo nostra loco rerum sit summa, videtis. Inclinant hofles paffim, fimul oppida quæque Prima fuas nobis referant ad classica portas. Excitat ingenium Ducis exhortatio frustra: In bello virtus animi cujulque profedo Tanta patere solet, quantam natura, Deusque Contulit; hanc hodie, miles, tu pandere mecum Sis memor, accendat tua te magis optima virtus; Quam mea verba, potens circum præcordia sanguis Ferveat, & valider surgant in pectore vires.

Par-

Parvila turba sumus, fateor, numerosor hosts:

Lit animus nobis major, præsentia major;

Causa etiam melior; solet & Mars justa sovere

Præsia, & exiguis dare gandia maxima rebus.

Quare agite, o sortes, jam nostra incoepta sequamur,

Nunc dum cunda silent, dum nox obscura savebit,

Dumque putant hostes sommo nos ducete nostem.

Adsum ego vobiscum per cunda pericula primus,

Et juvat hanc vitam nostro pro Rege pacisci.

Una hæc, quam video, solum si palma sequatur,

Galle, tuis penitus de rebus credimus actum,

Aut si sorte mihi lux crastina siniet horas,

Pro justo imperio vitam exhalasse juvabit.

Hæc ubi fatus erat, videas gestire paratos, Accendolque animo locios; hinc ordine facto Corripuere vias alacres, hostigne propinguant. Afpice fumma Ducis pollit vigilantia quantum, Et quantum noceat bellis ignavia somni. Orta dies fuerat, sed adhuc per cuncta Laini Moenia securam carpebant calira quietem : Nec prius imprudens venturum credidit holiem; Viderat oppressam quam se, captamque suventus. Sic pecus ignavum paltor concludit ovili Lanigeras pecudes quoties-tondere paravit. Ocyus irrumpunt jam captis agmina portis Nottra simul; juvenumque manus vix excita ledis Armorum tandem strepitu, & clangore tubarum, Nuda fugit, sed quo fugiat miseranda locorum Non habet: arripitur subito, manibusque revinctis; Ante Ducem Magnum deducitur. Ast ubi vidit Ille Seyerinam sobolem, reliquosque Tetrarchas, Voce pius placida sic est assaus inermes: Quæ, juvenes, pressit vobis insania mentem? Dicite, nunquid erat vobis spes certa triumphi? O vere nimium juvenes, expertia fani Pedora confilii; leges hominumque, Deumque In vos bella gerunt, nobis Astrea ministrat Jura suis, favet & vires, palmamque refervat. Discite vos alfas melius pugnare, nec unquam Nequicquam miseros stimulis illidere calces.

Non

Non tibi reliquias fuerat cognoscere prædæ, Ut solet, hoc belli sieri sub tempore tali: Non bos, non sonipes, ibi nec pecuaria, nec sus, Armiger aut quisquam, non vir, non scemina, non vel Illius acceptæ cladis qui nuntius esset. Protinus adduci jubet ad prætoria Regis: Tres & bis septem domini, bene nata propago. De le captivi populis spedacula præbent. Tu tamen infelix fueras, qui Regulus horum, Tristius incoepti poenas, Americe, dedisti; Quippe inter pugnas, tantique pericla tumultus, Dum te improviso desendis ab hoste, peristi. Hic modo dum cernit confossus vulnere mortem. Ne non confessus Stygias raperetur ad umbras, Bernaudum accersit Calabrum, cui crimina sassis, Et vitam, & mores, solvi se rite poposcit. Anxius ille magis Regis de rebus agendis, Funde preces Superis, inquit, qui vincula folyunt; Et mihi cunda prius Gallorum arcana retexe Quam deplorato refecent tibi flamina Parcæ. Ille igitur cunclis patefactis ordine rebus, Cessit, Aragoneis solvens de sanguine pœnas.

His ubi Dux noster castris, atque arce potitus, Et præda infigni socios, spolissque refecit. Qua queat ad Regem tutus penetrare requirit; Qui modo vix tandem sociis adjutus ab armis, Strenuus Atellam tunc obsidione premebat, Quo velut ad tutum confugerat hoftis afylum. Auxilio melius quo nullum, aut tanta favoris Aura fuit, nec amor toto reverentior orbe; Milerat ad Regem nam Pastor ab Urbe nepotem Sextus Alexander, dederat cui Borgia nomen, Inclyta progenies, Romanaque fancta galerum Curia purpureum, fed unc speciabilis armis Regis Aragonei lateri comes unus adhæsit. Nam neque tam juvenem fortis dilexit Achilles . Priamidæ cuius pectus jam perculit hafta Nec tanto Pylades fuerat complexus Orestem, Euryalumque suum nec tanto Nisus amore, Nec Siculi fratres ita se , nisi fallor , amarunt,

Nec

Nec tanto affectu se differere Lacones,
Pignora am Ledæ, quae munc sum Sidera nautis,
Pinthous tanto nec deslagravit amore
Ejus, qui silo labyrintshi teda resolvit;
Inclyte Rex, quanto te Borgia juvit amore,
Noste die tecum vigilaris, tua castra seruntus,
Sive opus am pelagi soret, aut telluris agendum;
Mane quidem magni mustum poteratis uterque,
Plus amor inter vos potuit tamen ille, sidesque.

Ergo per anfractus longarum caltra viarum Duxit, & ad Regent Duce te, Bernaude, venium, Callebas qui lokus iter, qui tota sciebas Corda mi Regis, & stemmata sidus amabas. Quo poliquam ventum est, subito fittul utrasque castas Lætitia, plauluque sonant, Dux nosser ad assra Tollitur, & Regi crescunt in pettore vires. Qui simul advenit, gentem non passas inertem In calleis torpere litam, led firenus omnes Invalit, fregitque molas, non ante refringi Tentatas, quoniam bene se desenderat hostis. Immo etiam in caltris, quinn seditione coorta, Miles ad arma ruens in se convertere serram Compillet, subito prudens, ne sorte noceret Hollis, & interea notiros invadere posset, Pedore magnanimo sumptis mox ingrait armis, Ortaque rixarum certamina fæva diremit, Inter & Andinos, atque agmina gentis Ibera Hollis sieret ne qua de parte tunnilus. At Celtze minnere animos, minnere fasores, Et subito infracti de conditione lognuntur. Illa led hoc major prædixerat Urla futurum, Atelize prudens qui protestatus alylum, Dixerat: heu nostræ causa est Atella ruinæ, Proh pietas! proh tanta fides! parere finistris Consiliis potius voluit, quam lædere fœdus, Atque mori poties, fidei quam frangere famam. Rex placidus, Rex ille pius, Rex ille benigume Accepta vidis mox deditione pepercit: Scilicer in Regno gens barbara tota relicio,... Ventis vela darent, quoquo foruma vacalist.

COII-

Continuo Celtæ scandunt mare navibus omnes, Et te, Parthenope, nunquam visenda salutant Amplius, atque vale, repentes sæpius ibant; Tyrrenum pelagus partim, quos mersit euntes, Pars vel ad extremos shudu depellitur Indos, Pars vel Sarmatici giacialis ad ostia Ponti, Pars vel Hyperboreas sorsan remeavit ad Alpes.

Hæc dum per nostros selici Marte geruntur, Senferat in Calabris etiam nova bella renalci. Nosler Aragoneus, coramque e more voçata Ad se confession Magno Duce, talia fatur: O nostri columen Regni , autelaque sesum Fida mihi, folum bona quem natura creavit, Strenuus ut posses us debellare surores Barbaricos, sceptrumque mihi tu reddere solus, Solus & hanc animam defendere, solus honorem : Audio per Calabros etiam mihi bella novari Imperiique jugum nondum cervice receptum. Vade age, carpe viam, bellum strue, coge cohortes, Utque soles, gere signa mihi, gentisque rebellis Perfida teda doman sed quæ redeuntia parent-Sponte tibi, reddunaque fidem, servare monemus; Quæ vero oblistent, rapidis dabis omnia flammis. Post Dux nother ad have; Parce, o Rex inclyte, siduut Parce tuum, quæso, sic commendare clientem. Non ea fors nostræ, nec tanta potentia destræ; Verum summa fides, quae si tua regna, tuosque Juvit, adhuc ardet pro se pugnare, tuisque Fortius: accedam quo me, fortissime Regum, Ire jubes, tessorque aples, & prælia Martis, Nulla timere meze pro se discrimina vilar. Proque tuis nullum rebus vitare laborem. Ibimus, & Calabros mox auspice Marte rebelles Ad tua iuppliciter cogemus sceptra reverti. Dixerat, atque alacri vidricia voce cohortes Tollere signa jubet, Calabrumque reversus ad oras, Justa facit, recipit populos, pledique nocentes. Malvetum, atque Altimontis vi dislipat arces, Diripit atque focos, & non tractabile vulgus, Indomitumque animos docuit frenare superbos.

Jam-

# LIBER PRIMERS

Jamque fab addindo propurios Dux Magnes labelat, Reddideratque fidem, placidamque Calabrie passun. As the poll alizad essages fortune novavit Bellum, Panbenope, cui muida poseutia mundi, Non vis, non animous, mon ipli oblidere magni Caelicolae valeant, non utilia scientia retum; Non Medica compersor ogis Tymbrans Apollo: Non qui te asseruit toties Dux Magnes ab hose. Quippe ubi barbaricis fuerat erepta catervis, Hen, carum amittis infelicifium Regent. Ah leelus indignum nisusiam, facisulque nefandsun! Non ne latis fuerat, modo quod mors effera patrem Sultuleras? heu læva tilents, nimis improbe fate! Quid milicere juvat tanta innet gaudia luctus? Atque insperatam victoribus addere mortem? Extemplo audita Federicus morte nepotis, Advolat, & Regni, populi clamore secundo, Sceptra capit propere, ne quid Fortuna malorum Innovet, atque illum cuncii pro Rege falutant. Poll ubi perfecto defuncti fanere Regis, Cajetzeque simul per bella receperat arcem, Consulit in rebus quid fit Rex factus agendum Stat Magnum revocare Ducem sententia prima: Rex foret hoc uno voluti fine corpore mancus. Affuit ille cito, Calabris accitus ab oris, Invidas referens prassenti pedore vires; Inde falutato lachrymas fic Rege refudit. Essi non lachrymas, Rex optime, tempora poscume, Hanc tamen immitten quis siceo lumine sortem Transeat? aut inchrymis possit conserre dosorem? Juro per æterni coelestia lumina coeli, Perque mum, Rex, juro caput, Regnumque receptum, Numius infelix ubi primum contigit aures, Describe omnes gelido mihi frigore sensus. Sed quid agas? Fortuna alios oblita meatus, Verat Aragoneos tantammodo perfida Reges. Tu fed in his memoro fac list Rex optime, confirms Diminuit quoniam patientia fola dolores. Pergami ego, quidquid erit, femper parere paratus sperio, Regnum tibi fecimin millque mum.

-

Si quid adhuc return sumen est, quod restet agendum; Utere Marte meo, quantum valet: omnia pro te Promptus agam, quoniam nibil est quod amantius optem.

Ad quem respondens placide Rex optimus inquit, Nota milii tua vera fides, tua dextera quantum Possit: Aragoneis nota est ac strenua virtus; Proque meo ardenter quam fumpleris arma nepote, Non modo ( ni fallor ) novit jam Gallia teta, Magna sed extremos tetigit jam fama Britannes. A te nos etiam multo majora meremur. Et si nostra suma mutat Fortuna tenorem, Digna tuis serte referentur præmin factis. Reslat, ut Olveti populos juga serre negantes, Debellare pares, qui quamquam cunda sub armis Esse vident nostris, & habent exempla ruinse, Esse aliquid tamen esse volunt, quaeruntque timeri. Hos tu vel primo poterio devincere bello Solus, & integra mest reddere Regna quieti. Hæc ait, & propere Magni Ducis excitat arma. Ille gradu jussus celeri concessit ad hostes. Quos ubi circumftant acies, & mænia cingunt, Aufi magnanimo primum se Marte tueri, Viribus amissis, animisque ad præsia, tandem Suppliciter portas referant, veniamque petentes Justa Ducis Magni faciunt, pacemque reportant.

Victor ab his populis quum jam Dux noster abiret,
Pastor Alexander Romanæ Maximus Arcis,
Rebus Aragoneis qui tunc ex corde savebat,
Hunc precibus summis, misso Oratore, rogavit
Per clavos, sanctosque pedes, mitramque beatam,
Ut quia Parthenope parta jam pace qui esset,
Se quoque, si potis est, desendat ab hosse timentem;
Intercepta dolis qui tunc Tyrrena tenebat
Ostia, & impositis oppressas fraudibus Arces;
Quin etiam appulsas ausus retinere biremes,
Urbi importantes Tiberino gurgite merces;
Unde ingens Romæ sic causabatur egestas.
Paret Apostolicis non segniter ille togaris.
Pergit & ad Tiheris collecto milite sauces,
Victus ut a Latia decederet arce Menaus.

Hoc

Hoc proprium Gallus nomen pirata tenehat. Post ubi jam portum cinxerunt signa Latinum, Explorat, lustratque locum Dux Magnus, & inde Quid cupiat pirata, petit, portum ne tenere Malit? an oblatis victum se dedere paclis? Ille exuema pati potius, mortemque morari Velle resert, salvis quam sedem perdere rebus. Subridens Dux Magnus ait: te filet inepte Augurii spes vana tui; sociisque vocatis, Vel tune quod fuerat divino flamine plenus, Ut solet, aut certe venturae praescius aurae, Rurlus ait: locii, vos hoc audite, quod inquam, Non valet hic postris oblistere viribus ullis. Jam jam finis erit belli, superabimus Arces Ocyus, in laqueum dabit & velligia cultos. Pedore vos fortes, animoque ellete sereno: Nec minus hæc aliis tribuet vidoria laudis. Dixit, & hace dicens, tempus prædixit, & horam, Et qua parte foret captam evalurus in Arcem, Ergo ubi certa dies, pugnandique adfuit hora, Justius erat subito qua muros scandere miles, Intrat, & attonitis cullodibus occupat Arcem, Datque manus supplex vinctus post terga Menaus. O Ducis invicti, Ducis o prudentia summi, Qui bene dum pugnas, non solum vincere nosti, Sed prius ac vincas, prius ac tu prælia tracles,. Sit non certa licet, sitque anceps alea belli, Victorem semper te prospicis esse suturum; Quodque magis mirum est, ac nullo tempore visum, Prædicis sociis, qua sis victurus in hora.

Ostia jam suerat postquam Tiberina recepta, Ire parat Sanstam victor Dux noster ad Urbem, Ut pia Pontificis sacris daret oscula plantis, Duceret & capta quem prenderat Arce Menaum. Sic alacres quondam merito plausere Quirites, Quum debellatum viderunt Persea Regem, Et domitum tandem Romano Marte Jugurdham. Ordine præibant sæto clamore cohortes, Victoresque equites, invidaque fulmina belli: Pone sequebatur nostri Tirinthius ævi

Gop-

Gondisalvus ovans, cujus tunc ora serebant, Inlignis quanta niteat pietate, vel armis. Ante Ducem medius facie languente Menaus 1bat, mœsta gerens demisso lumina vultu, Squallida cui pectus, promissaque barba tegebat, Inque gemens animo suspiria longa trahebat. Inde per aspectus populi plaudentis, & ora, Ductus Apostolicæ pervenit ad Atria Sedis. Tunc sua magnanimus Pastor penetralia Sextus Pandere cunca jubet, nitidosque aperire penates, Grata simul cundis venientibus ora daturus. Post ubi sacrata se rite in Sede locavit, Atque humiles alacris porrexit ad oscula plantas, Ora manusque pias deflexo poplite tendens, Talia magnanimo Dux Magnus ab ore profatur: Ecclesia qui claustra tenes, Sanctissime Pastor, Qui referas, claudisque sores caelestis Olympi, Quique vices Christi stabili temone gubernas, Qui regis & Petri fanctam proreta carinam, Et facis optatum nos tandem attingere portum; Ocyus auspiciis, Dii quod voluere, secundis Fecimus imperium, captamque recepimus arcem: Ecce sub arbitrio nostro est ac jure Menaus; Qui bene munitæ confisus turribus Arcis, Dum tutus hostis erat, juste pugnavit, ut hostis, Quamvis nemo tibi juste pugnabit, ut hostis, Cujus sunt Arces, cujus sunt omnia Regna. At tu, Sande Pater, primum est ignoscere cujus, Da veniam, dedit hic animam sub scedere nostro: Sit fatis, buic animam præter nihil effe relictum, Dixerat; ac pergit le commendare Menaus Victus Alexandro, qui post sic Maximus inquit. Sit felix faustulque dies, fint omnia læta. Non unquam latuit nobis tua maxima virtus, Ac fincera fides tot jam celebrata per annos: Notum erat, & quantum valeat ma dextera bello. At nunc in nostris rebus wa gloria multo Clarius enimit, multoque decentius aucta est. Nam quod Parthenope, duce te, jam capta, redempta est; Et quod Aragoneos Reges in sede reponis, NoNobilis illa tui fama est, & gloria Martis. Sed quod pellifero fic nos servaris ab hoste, Restituisque pius nostris vada tuta carinis. Major in ætherei multo tibi gloria Cœli Sedibus imonuit, & non delebile factum. Nolque mi memores erimus quandoque daturi Præmia digna tuis, & tantis æqua trophæis. Interea nos posoe aliquid: vibi cunda dabuntur. Cunda tibi fient, fic nam tua facta merentur; Sedibus his donec sedisse licebit, & auchus Rexerit hos animus, & cocli vescimur auris. At dic, quæ te mens tam dira, Menæ, coegit, Durus ut auderes per aperta pericula Sextum Terrarum tentare Deum? bellinmque ciere Illius ante oculos? qui te, nili landa moneret Pastoris pietas, meritas expendere poenas Cogeret, & mileram sub Tartara perdere vitam. Sed nos pro sceleris culpa, tibi munera vitae Reddimus: i tutus, libeat quocunque, relicta Urbe tamen subito penitus, studissime, nostra. Dixerat hace postquam grandissima verba, receptant A Duce magnanimo tradi sibi postulat Arcem. Sed non ille prius concessit vota petenti, Quam populo impositum dimitteret omne tributum, Solveret & strictas ad vectigalia naves. Læta quod ingenti pro munere Roma recepit.

Hac inter dum Roma suos lætissima plausus Exercet, Sextusque Duci dat gratus honores, Ille sui Regis justin revocatus abivit; Ut Lernea caput modo quod renovaverat hydra, Strenuus exusta timidum cervice secaret. Nam suror insamus Gulielmas ceperat Arces, Sic ut Aragonei Regis juga serre negarent. Instruit ergo suo Magnus Dux more cohortes, Vulgus & apposita premit obsidione rebelle. Aspera gens, sed enim paucis obsessa diebus, Non ignara Ducis poterant quid diassica nostri, Pada paveris sada cum deditione poposicit. Verum avidus prædæ miles, se velle subire Pada negans, dum pugnat attox ad moenia, retto

Pul-

Pullus ab inccepto, tune defrustratus abivit; A Duce sic nostro tamen expugnata quievit. His etiam tuta populis in pace reliciis, Militibusque suis prius in statione locatis, Providus ad Regis Federici vertitur ora. Dic, o Calliope, dic maxima Virgo Sororum, Accepit rediens quantos Dux noster honores, Lætaque Parthenope quantos dedit undique plaulus, Viderit aut quales felix lux illa triumphos: Nunc dexteram dextræ cupidus, nunc oscula jungit, Explerique nequit mentem Federicus in illo. Mille per amplexus laudatur, & oscula mille, Cunda per ora sonans, merito Dux Magnus habetur, Marte Duces alios qui porit vincere solus. Ille autem tanto se non dignatus honore, Non sibi, sed Superis bonus imputat omnia victor.

Nec minus interea res pertractabat Iberas, Solicitusque sui commissa negocia Regis. Ergo recedendi venia post ille petita, Protinus Ætneas prudens revolavit ad urbes. Inde ubi, que fuerant illic peragenda, peregit, Ocia non ducens, nec tempora longa moratus, Parthenopen repetit. Sed mox hinc ille vocatus, Dux pius ad Regis Federici castra tetendit. Qui tam difficili tunc oblidione Dianum Cinxerat, & populos rursus fera bella moventes, Nosler ut inccepto Rex jam diffisus abiret: Hic ubi fama canit, quondam sub imagine cervi Dente canum rabido Dominum periisse suorum, Cujus adhuc fervat illic Adeona nomen. At poliquam lateri Regis Dux Magnus adhælit, Expugnata suo Domino gens persida cessit. Inde fimul Regni fedatis undique rebus, Parthenopen repetunt plaufu victoris ovante. Ipfe Duci nostro, tantorum dona laborum, Optimus innata Rex pro virtute benigna, Infignes merito populos, atque oppida donat Plurima: seque ipsum, nec non commune suturum Regnum ait; Imperium servent modo Fata receptum. Ille igitur tento palmæ decoratus honore.

Cef-

Cellit, & ad Regen pelago transmist Ibertin. Jamque revertentem quaturn non procul esse reserret Nuntius, extemplo Rex, & Regina faventes mina regalis miserum obvia pompæ. Dimque triumphales voces ad sidera tollunt, Iple quoque affurgens, tanta est clementia. Regis, Cum consorte sua, procerum stipante caterva,. Obvius occurrit, magnasque per oscula dextra Illum amplexantes, læti ad penetralia ducum. Post ubi composita se majestate locarunt, Et Regina suum primo laudavit alumnum, Rex pius, & placidus solio sic inquit ab alto: Donec lustrabunt Titania lumina Mundum, ... Dumque soum rebus nox auseret atra colorem, Dum Thetis ampla superfundet vaga flumina terras, Inque suos eadem capiet remeantia fluctus; Nostra tuas dicet grandes Hispania laudes, Grata nec illa tuum nomen sinet ire sub umbras, Nos quoque, dum sceptri vivent hæc stemmata nostri, Tantum, Magne, tibi debere fatebimur uni, Quantum Regna sibi nostra omnia posse videntar. Te Duce, nostrorum regnorum gloris major Crevit, & Imperii per te decorationalitas. Parthenopes generi reddis tu mocial apoltro, Gallorum servata feris e faugilius unus, Restituisque sua nostros in the nepotes. Immo etiam reliquam nobis. Venementer amatam Eripis Italiam, quæ quondam maxima rerum, Terrarum populis mundi Regina subactis, Serva jugum infelix Senonum jam facta ferebat ; Fædera cui nostri semper junxere parentes, Servaruntque fidem, cui lingua, & moribus iildem, Et non diffimiles facie nos altra crearunt. Nec minus in nostris gessisti fortia Regnis, Quum Maumetheo viventem more tyrannum Vicimus, & tandem Granatæ cepimus urbem, Atque immane genus sanctis continximus undis Tunc ma te virtus magnis patefecit in armis, Et qualis, quantusque sores, quantumque valeres Miles, in armisonæ vel Palladis arte quis esses.

Re-

## CANTALICII GONSALVIA

Restat, ut ampla uni capiant te digna labores Præmia, & æternas quas sert victoria laudes. Hæc ubi sinierat, unbes concedit, & illum Non parvi imperii dominum facit: inde superbis, Eximissque ornat donis. Simul ore frementes Dista probant Process, laudantque decentia sasta. Sic ille Hispanos laudantum voce per omnes, Magnus habebatur quoquo vis dignus honore, Hispaniæque novum sleens, & spes unica gentis.

FINIS PRIMI LIBRI.



CAN-



# CANTALICII

EPISCOPI ADRIENSIS ATQUE PINNENSIS

# GONSALVIA.

LIBER SECUNDUS.

HAdenus exados Reges, durosque labores

Gentis Aragoneæ canimus, Magnique receptam

Parthenopen virtute Ducis, Celsasque repulsos

Turpiter, & nostro discedere ab orbe coados.

Pergite, Pegasides, eadem renovata referre

Prælia, perque iterum nostri Ducis arma receptam

Parthenopen, quantasque acies; quæ castra ducesque

Fuderit, & rursus Senones dare terga subactos:

Ad gelidas solus remeare coegerit Aspes.

Et tu quem canimus ( prohibet nisi fama, vel obstat

Livor edax ) nostris nunquam moriture Camonis,

Gondisalve savens, iterum da lintea coeptis.

Invida Aragonidum rebus Fortuna secundisi;

Ssortiadis belli sceleratam immisst Erinnym;

Sic ut ad accessim paresattis tindique claustris,

113-

24 CANTALICII GONSALVIA

Itala barbaricas acies in Regna vocarent. Sed tamen Infubris Coluber per sparsa venena, Iple libi exitium morlu, Dominifque paravit. Nanque ubi Parthenope dejectus Gallus abiyir In Mediolanum convertitur omnis Erinnys, Barbariculque furor, Regnique nefanda cupido. Vix ingrella vias Celtarum castra feruntur, Quum sua Sfortiadæ trepidantes Regna relinquunt, Inque fuga miferam tantum pofuere falutem Hollis ut audivit defertam barbarus Urbem, Advolar, & tanto Imperio fine Marte potitur. Sed dum Brennorum rabies, & fæva libido Cunda per immanes mores odiola profanat, Nascitur interea post tempora parva tumuitus, Sfortiadæque suam subito revocantur in Urbem. At postquam ejectus reparaverat agmina Gallus, Anguigerique suas acies, & castra novarunt, Obviague infeltis opponere pedora telis Constituere Duces; collatis undique signis, Continuere manus non æqua forte phalanges. Agmina nam multa, melioraque castra tenentes Anguigeri, in quovis fortissima pedora bello, Nondum pugnantes fatis capiuntur iniquis, Teutonicæ gentis decepti fraude maligna. Ergo quis dubitet Cœlo regnare Tonantem? Quis neget aut justas animis. Gœlestibus iras? Ac scelerum cundos merito punire reatus Judicio? O Divum non intellecta potestas! Hoc fuit affines juvenes depellere Regnis, Hoc fuit insidiis Alphonsum perdere Regem. Scilices ut sævis servata ex gentibus alma Parthenope, Celtis' Insubria Regna subessent, Sfortiadæque atri paterentur carceris umbras, Jam quibus haud majus terrarum viderat orbis. Heu quanto melius, quantoque decentius esset, Servare Insubrem propriis in sedibus Anguem! Pollentem imperio super omnibus anguibus Anguem, Quam dare barbaricis sic Itala Regna rapinis, Et nostro immanes saturalle cruore catervas! Hæc ubi fama mali Federici perculit aures,

An-

Anguigeros victos, fulosque, & vincula palier, Et Mediolani captam cumque arcibus urbem, Hormit, atque eadem metuens sibi rursus ab iisdem Hollibus, hoc pavidis prospexerat ordine rebus. Amius ad Regem Legatum mittit utrucque, Unde sibi suerat Regno spes sola, timorque. Missis abit Galli Calaber Bernaudus ad aures, Credita qui semper secreta negocia gessit, Fidus Aragonidum, quo non solertior alter Regis ad obsequium, rerumve capacior alter. Qui data tam prudens Domini mandata peregit, Ut si res omnes, vehut ille instruxerat, issent, Tuns in his Regnis, Rex o Federice, maneres, Sed tibi quod mentem unc eripuere finistra Numina, seu miserum tua se te sata serebant, Quodque lupum dubius dexua, lavaque tenebas, Heu Regem inselix hostem tibi reddis utrunque. Hinc te ad Hyperboreas venebat filia partes, Quam tibi apud Gallos dederat Lucina marito; Hinc confanguinitas Regis revocabat Iberi.

Interea alpestres populi, gens Bætica bellum Moverat, & nostro defecerat horrida Rege; Quæ modo Christicolum vix debellata sub armis, Ad Maumetheas leges, moresque reversa, Infidits tidos populos vexabat, & armis. Has etiam contra gentes a Rege vocatus, Mittitur instructo Dux noster in agmine primus Ante duces alios, quotquot jubet ille parari. Ocyus alpelires turmas, gentemque nefandam Aggreditur Dux noster iens, turbatque potenti. Pedore Maurulios, & non tradabile vulgus Dissipat, infringit, slernit, cogitque reverti Ad pia Catholici fubito diademata Regis. Qui cum Sfortiadas cecidisse in retia vidit, Insubresque omnes populos, urbesque subactas, Ac magna Italiæ Celtas jam parte potiri, Ulterius ne tanta timens sic crescere pessis Pergeret, & Rhodani torrens ne forte refulins Vortice Campanas iterum pervaderet urbes; Julit, at Æineas renovata classe rediret

Uni-

Unica pernicies Senonum Dux Magnus ad oras: Atque ibi tantisper validissima castra teneret, Donec sciret atrox quo verteret agmina Gallus.

Dum rerum eventus, venturaque bella moratur Noster, & in Siculo speculatur littore pugnas, Et Mediolani dum sic sors omnia mutat: Cerberea in Venetos rabies truculenta relævit, Maumethisque manus Christi depasta cruorem, Igne, fame, ferro, tormentis, fulphure, bombis Acriter evictam capit oblidione Modonam, Mœnibus & celsis munitam turribus urbem; Captaque sunt rapidis partim data corpora flammis, Mersaque, proh facinus! partim periere sub undis. Quod scelus haud solum Venetos, illumque Senatum Terruit, & populos terra, pelagoque paventes, Ipsa sed hoc suerat deterrita Roma slagello. Quas igitur Veneti peterent pro tempore tali Suppetias? facerent vel quo se vindice tutos? Itur ad Alcidem nostrum, qui vincere monstra Solus, & horriferas norat qui vincere gentes. Qui simul & sacros monitus, & justa recepit, In Maumetheum sua transvehit agmina Regnum, Qua veteris dives Pelopis tenet Insula pontum. Sed nisi Trinacrio tenuissent littore classem Adversi Æoliæ flatus, & fuscina Nerei, Servasset miseram prius obsidione Modonam, Illius immanes caperent quam moenia Turcae. Sed quum nulla malum jam possent arma levare, Junxissetque suas Veneta cum classe carinas, Ipfe Cephalonios animofo remige portus Aggreditur, Venetalque ferox ulcifcitur umbras, Nanque Cephaloniam tractis fuper ardua montis Tormentis, scandensque alacris (mirabile fadu Fortibus oppugnat munitam mœnibus urbem: Pulverulentus abit subito Vulcanus in iras. Icaque terrificum dant propugnacula casum. Stant tamen immanes invido pedore gentes, Tunc octingenti, qui custodita tenebant Moenia, Christicolæ sitientes sanguinis undas. Instant pugnantes nostri vario agmine contra,

In-

Inflavrantque novas pugnas nochefque diesque; Cuncarum rerum quos tanta premebat egestas, Ut daret herba cibum, potum daret unica lympha.

Viderat in formis, dum captat forte quietem, Node per esfossos curseos existe catervas Turcarumque manus in fe Dux Magnus cuntes: Vos, ait, o focii, jam vos effote parati, Nanque per elapsæ nochis fera bella quietem, Per cuneosque foras venientem vidimus hostem? His dictis, cava crypta Sonat venientibus illie, Ore per infidias facto; sed protinus omnes Sulphure semineces unnfi cessere retrorsum. Postera sed postquam radiis Aurora resulsit, Sevius oblellos exercet machina muros. Quos ubi jam fraction diversa in parte videret, Atque datos aditus, Magnus Dux ore cohortes Excitat, & scalis intro jubet ire ruentes. Ac veluti celeres e vallibus alta columbas Prendere testa vides, segemm quum semina passe Turmatim redeunt, complentque examina turres: Sic Hispana manus, desertis ordine fossis, Justa Cephalonios circum capit undique muros; Victaque Christicolum Maumethica turba sub armis, Cæsa vel invisum partim concessis ad Orcum, Vel fuit exiguo pretio divendita partim. Sicque redempta fui Marci vexilla recepit Terra ferax rerum, nec non ditiffima cocci. Protinus hinc mira dictura de nomine Junci, Et nunquam audita portum virtute redemit. His populis Veneta jam sub ditione repostis, Pro meritis Magnus Dux noster honoribus audus, Pro reditu venia post talia sasta petita, Ad Siculos victor conversa classe redivit.

Interea Gallum quum rursus castra movere, Molirique iterum reditus, serrumque novare Parchenopes in Regna sue, totamque moveri Italiam contra Federici stemmata Regis, Atque illum varia titubantem mente videret Catholicus Rex; arma suia, atque agmina supplet, Augerique acies, & te simul esse paratum,

D 2

Gon-

Gondisalve, jubet Sicula tellure morantem: Ancipites donec videat, quo persida rerum Sors vehat eventus, & quorsum se ferat hostis. Sed metus hic quoniam Regem pulsabat utrumque, Illum ne nostra pateretur, ab urbe repulsam, Hunc ne Campani Regni sibi debita jura, Gentis Agagoneæ tanto quæsita labore, Perderet, & penitus Regnis exclusus abiret; Rumpere paulatim coepit discordia lites, Et tacita inter se junxerunt sœdera Reges: Scilicet in partes juste, ut divisa manerent Regna duas, effetque suo contentus uterque. Parthenopen Gallus fuerat fortitus amocnam, Atque Laborinos præpingues ubere Campos, Aprutiique omnes gentes, populosque feroces. Appula cum Calabris fortitur notler Iberus.

Ast ubi te contra rursus, Federice, moveri Bella vides ( Regum quoniam te pada latebant,) Ad tua Bernaudum fidum secreta vocasti, A Gallo fuerat modo qui tibi Rege reversus. Hunc Magno mandata Duci jubet ire ferentem, Arbitriique omnis cum libertate suprema; Ut si ferret opem Regno, solitosque savores, Non arces, non ulla illi callella negaret, Non ullum imperium, non ipsam denique totam Parthenopen. Molitur iter Bernaudus, & albam Navigat attonito portans a Rege papyrum, Cunda quidem large, quæ posceret ille, daturus. Quum venit, exequitur mandata fideliter; & sic Hoc bis ad arbitrium potuit disponere Regnum. Ouid faceret Dux noster ad hæc? se posse negavit Castra movere loco, nam Regia justa morari Dixerat, & Regis cunclis se in rebus Iberi Facturum imperium: si jusserit ille, repente Parthenopen de more suo se velle tueri, Quantum cura sui permitteret ultima Martis. Spe fed ut advertit vana non esse morandum Bernaudus (cernebat enim jam conscia Regum Confilia), ad Regem fine conditione redivit. Has ubi Dux Magnus res intellexerat omnes.

Cla-

Clarius atque animi Regum patuere duorum,
Omnia, quae dederas tibi, Rex Federice, remifit
Oppida, cumque fuis populis castella, vel arces.
Sed tu pro innata munus pietate refirmas,
Ouem tibicunque minax casum sortuna dedisset.

Ergo ita divisis Regnis, parat agmina Gallus Parthenopen versus, Romanaque moenia tutus Intrat, Alexandri suffultus numine Sexti; Oui modo Gallorum, mutatis Maximus auris, Arma fovebat amans, cupiens ut Regibus illis Neuter haberetur; tamen altera castra sovebat: Et poterat quævis desendere castra sovendo. Itur ad exitium Federici Regis iniquum, Parthenopes iterum dulces maculare penates. Perque furor populos nullo adversame Latinos Fertur, & ad Capuæ muros fine Marte venitur; Huc ubi Aragoneæ gentes sua castra locarant, Egregialque acies, & fortia caltra cohortes. Queis animus fuerat, vel bello perdere vitam, Gallica Vulturni vel deturbare sub undas Agmina; quod certe victrix Bellona dedisset, Marte refovisset Gallos nisi Borgia Cæsar, Et si Fabricium non gens Campana Columnam Node sesellisset per inertia pada, dolosque, Hollibus introrfum varia de parte vocatis. Sed mileras tanto solvit pro crimine peenas; Nam velut imbre citus decurrens montibus amnis. Obruit arvorum segetes, vel flantibus Euris Flamma vorat pingues, visu miserabile, messes: Impia paulatim fic gens ingressa per Urbem; Sævit in oppressam nullo discrimine plebem, Ac populi necat omne genus: sed sexus uterque Polluitur, perdit vi deflorata pudorem Virgo suum, paucas vix templi servat alyhum, Atque Severini Calati inlignis honellas. Et quam credo tuo, Lucretia, sanguine natam, Virgo pudicitiæ ne perderet una decorem, Raptorem sugiens, se præcipitavit in undas. In prædam rapitur civis data cunda suppellex, Thesaurique omnes Arcis rapiuntur aperti,

Con-

Cunctaque surreptis franguntur scrinia gemmis, Barbaricamque famem sentit Bacchusque Ceresque: Sanguineas videas Vulturni sluminis undas Ire per infertos exaucto vortice campos.

At vero e nostris qui se eripuere periclo, Parthenopes repetunt properantes tecla trementis, Rex ubi jam fracta Federicus mente manebat, Incertusque animi vitam cum morte trahebat. Qui postquam attonitum populum conspexit ad arma Surgere nolle, parat Regno per pada relicto Cedere: deinde abiens turba comitante suorum, Trissis ad Inarimes portum se classe recepit. Nostra Columnenses suerant qui castra sequuti Fabricius, Prosperque Duces, duo clara Columna Lumina, & ille simul, cujus fulgentia Præsul Tempora purpureo rutilant decorata galero, Ocyus Hispani vertuntur ad atria Regis, Helperus unde illis per nubila cæca refulfit. Mox duce Rex Calabrum Nato remanente Tarenti, Navigat, Inarime ventis dans vela relicia, Gallorumque miser Regem Federicus adivit; Illius ut justu Regnis aliquando remistus, Sedibus Italiam repetens frueretur avidis. Ille sed ut venit, parvo spe plenus honore Acceptus; didicit quæ sit constantia amoris, Gallorumque fides, & quæ sit cura decori. Profuit ergo nihil sic se submittere, necnon Illo pro Regem sic posshabuisse propinquum. Heu crudos Gallorum animos! heu pedora certe Non hominum, sed dura magis præcordia serro! Non ita clementes olim fecere Quiries, Ejedum Ægypæ quum suscepere tyrannum; Verum amplexantes illum Populusque Patresque, Munere donatum magno ad sua Regna remittunt. Tu qui Regna tenes Regnorum maxima solus, Quique crucem portas, supremaque nomina Christi, Noster Aragoneus sua dum tibi Regna reposcit, Dum te bellorum pacem, veniamque precatur, Rege vel illi etiam jam suffragante propinquo, Expediare jubes; nec te, Rex Galle, resolvis,

In-

Infelix donec moerore affumtus acerbo, Extremaque mifer macie confedus obivit. Illis heu nobis poteras quem reddere vivum, Ossa sui saltem, si sas est, redde rogamus.

Interea Dux Magnus adest, Calabrosque per onmes Vertime, & Regis partem capturus Iberi Nemine partitos populos obstante recepit. Inde Tarentinam greffus intendit ad urbem, Quam puer ingenuus, Federici maxima proles, Cunda sui justas servans mandata parentis, Nonnisi difficial capiendam Marte tenebat. Quo prius ac veniat Magnus Dux, omne Mileti Reddidit imperium Domino, quoque jura redonant Cunda Severino, pariter sua reddidit illi Qui Bisimiani reddi sibi regna petebat: Quae modo perdiderant Federico Rege creato, Quod male descissent, tunc Gallica castra sequentes: De vel Aragoneis nulli sua jura negavit, Hanc quoniam toto peramabat pediore gentem. Dum sic Dux Magnus premit obsidione Tarentum Ecce Ravastantes Classi Præsecus ad oras Appulerat Calabrum, Gallorum a Rege profectus; Ut daret auxilium coeptis, Regemque fugaret Parthenopes; sed quum jam non opus esse videret, Cessaret a Regno quoniam Federicus adempto, Justins erat sociam Venetis adjungere classem, Maumethisque genus bello insestare profanum Quod mare quum invalisset Tritone sinistro, Turpiter evicli sugientes terga dedere, Nudatisque suit vix sas contingere terras. Hunc quum accepisset noster Dux, largus in omnes, Venisse ad Calabrum littus, miseratus egentem, Maxima dona jubet ferri, rebusque juvari Jactaram pelago classem, sociosque, ducemque Velle refocillat, sed multo largius auro, Quadrupedumque pius numero dignanter honorat. Sic ille ad Gallos relevata classe redivit. O Ducis invicti constantia maxima, semper Temporibus lervata suis, semperque benigni Dextera grata viri! tu non fine veste, nec auro,

Dun

Dum vera Maumethis vicissi Regna, redisti, Nanque Cephalonios superas quum milite mutos, Dives opum plena socios cum classe reduxti.

Venerat at pollquam Dux noller ad arva Tarenti, Invalit puerum placida oblidione relicum; Quippe per inducias multis ea bella diebus Distulit, egregius donec puer urbe relicta, Sponte sua Regem prudenter adivit Iberum. Ante tamen noster Dux hanc quapp prenderet urbem, Quod minus acceptae contentus limite partis Gallus erat, fideique datæ non vincula curat, Rumpere tentavit, vetitos transcendere tines, Ut caperet Trojam, Garganique oppida Montis, Appuliæque caput, Lucanaque subdolus arva: Quod non hæc inter sedi discrimina Regni Connumerata forent. At noster providus artes Ut videt Alcides, conceptis fraudibus obliat, Præveniensque hostem, simul occupat ante Sipontum, Atque sui Regis constanti pedore Regnum Protegit, & partes, potioraque jura tuetur. Nascitur ergo ingens propter discordia fines Ancipites; sed ne frangantur socdera bello, His populis dantur Regum vexilla duorum, Neuter ut ex illis dubias contingere terras. Interea, donec res sit decisa, valeret. Convenere Duces; hinc & Dux Magnus; & inde Gallorum Regis qui jura, vicesque gerebat. Hi simul Atellæ dum tanta negocia tractant, Auxit discordes odiosa Megera furores: Namque Hispana cohors sibi pro statione Tripallam Dum petita inveniunt Senonum jam moenia plena Omnia, & obsessos prærepta sede penates. Præmisere prius ingentia jurgia; sed post Commisere manus, factoque per arma furentes Extrusere foras Hispani turbine Gallos. Advolat auxilio , superataque bella suorum Gallicus instaurat pejori sorte Barutus; Quippe ita succubuit pugna devictus Ibera, Tres equites ut quisque pedes post terga revindos Duceret Hispanus, prædaque rediret onustus.

At fine imposito post prælia fæva duello, Dum præscripta foret, suspensa Tripalla temansit; Hospitium ut Gallis sic interdista negaret Illa, nec Hispanis postbac habitanda pateret.

Convenere Duces iterum de pace loquentes, Atque lius punes non aequia lance tuentes. Quippe ubi Dux Magenus productis testibus amplis, Et per scripturæ; veteris monumenta reperts Appulize lathe sub finibus arva teneri Illa, quibus fagrat discordin nata, probavit; Atque illi, quorum lemper lententia magno Pedori lana fuit, nostro pro Rege loquentes, Implevere suas ibi jura per omnia partes. At Dux barbarious, quae fas, & jura negabant, Impius ampledi violema per arma paravit. Ingentesque simul stimulos ad bella dedere Tunc Calabri Satrapæ, imperium queis undique pullis Reddiderat Dux sponte sua modo Magnus ademptum; Auque alii Proceres per Daunia rura rebelles Suggessere ignis cumulato somite slammas. Heu heu perfidiam! quam non immensa sonantis Dextra Jovis punire queat, non sæva flagellis Verbera Teliphones, Stygius non iple trifauci Cerberus ore latrans, & tetri janitor Orci. Mox ubi fracta videt, violataque foedera pacis, Et non æqualem se conspicit hostibus esse, Contemplatus item Dux Magnus pondera rerum, Consuluit socios, ubinam sua mua requirens Sistere castra queat. Frient sententia multis, Ut se Lucanos intra, sunque arma tenerent,: Collectalque acies; quod si sors seva misset, Inccepti, Dux Magne, mi spes vana fuisset. Sed quia te nunquam lamit prudentia rerum, Et quia tu semper tibi prospicis ante sutura, Tuta magis Baruli tibi moenia parva petisti, Arque ibi cunca videns, forullima caltra localti. Gallus in hæc fensit, collectis millibus, una Appulize adjunctis Satrapis, Calabrifque Tetrarchis, Protinus Hilpanos contra mover agmina noltros; Invaduntque avido Canulinos milite muros,

Dam

Dum vagus Herculei torrentia terga Leonis Phoebus adit, sentitous restus dum caumata tellus. Hic modo, qui suerat peditum cum parte relicus, Præsidio Navarrus erat, cui debilis urbis, Et commissa loci sueret custodia parvi. Sed tamen a muris quam scandere nititur hostis, 1 Turpiter est povies Hispano Marte repuisus. At quia parva manus numerofis hostibus impar Debilia haud poterat desendere moenia, pactis, Quæ tractabantur, prudens Navarrus-adhæsit: Scilicet ut salvis sociis, & rebus, & armis, Et coram tanto servatis agmine signis,; '. Et quæcunque foret de notiris machina belli; Mœnibus his igitur Canusmis ille relictis, Ad sua, quæ stabant. Barreli, se castra recepit. Non fuit hoc vinci, fed vincere fertiter holles, Qui quantim Hispati valeant didioere micaque, Millia Gallomm contra bissena ducenti; 181 Oppida funt aufi queniam non amplius pila Oppugnare, manus quaecunque Hispana teneret. Vincere qui solitus fueras animose fugando, i Nunc hostem fugiens victor, Navacre, fuith as

Jugiter interea Gallorum exercitus aucus Confilus numero, pariserque rebellibus armis; 1944 Caltra movet propins noftros, Barulique penates Oppugnare parat, necnon, si fata missem; 🕮 📁 Expugnare Duçem nostrum, sevaque peremipum Morte animus fuerat discerptum membra per agros Spargere, ut Ablyrti fparfit foror impia frattis, Urere vel kevis lecum per frutula flammis, Pinguia vervecum tessis velut exter cremanter. Ille fed innumeris qualnyis foret hostibus impar, Exit in adversos animoso pectore major, Atque propinquantes holles conturbat, & acri-Marte premit, pugnatque; ferox Hispana juventus Sternit equos, sternitquen viros, vertitque retrorsum Millia Gallorum, quot duxerat agmina Xerles, Donec clade prins produl absorfere recepta, Sic de more suo pugnantes Marte-similiro. Ad hua Dux Magnus, modo post in castra reversus,

Exi-

Exiguz quanvis intra se secta teneret
Urbis, & angusto premeretur cardine rerum,
Attamen illatam servavit ab hoslibus Andron,
Non procul a Baruli distantera momibus urbem.
Immo nec illama austi Semones invadere bello,
Sit lice ille sum, ac debilis undique murus,
Dedecoris mentionis quoniam paulo ante rocepir,
Quum Canusinates cinxerunt milite muros,
Perdiderant animos, atque obsidione cavebant.

Sed quamquam nothros prædura premebat egetlas, Non tamen illa Duci depressit pestora Magno; Verum ut palma solet melius confurgere ad aucas, Pondere pressa gravi, sic ille animosior inter Kes ita difficiles, furgebat ad omnia fortis. Non modo caltra fovens Baruli, sed gentibus illis Miserat annonam pelago, quas Brutia tellas Fortis adhuc noffræ fidei sub jura tenebat; Cumque Tarentinis etiam munium Hydruntem, Gallipolimque fimul, ne rumpere foedus egefias. Cogeret, atque malis urgens injuria rerum. Sollicitant Calabros Dominorum perfide turba, Stirpis Aragoneze gentis invifa prepago. Sed Calaber Bernandus adeft, firmatque labantes Iple suos Calabros, scribens nam sæpe monekat, Ut memores servare sidem super omnibus essent, Et sore nostrorum victricia signa pumment. Nam poliquam Italicis Federicus cellerat oris, Nescio qua partes Gallorum mente seguutus, Fidus Aragoneis quia semper rebus adhessit, Iple suo ad Gallos non est cum Rege professus: Consilii socium ne se gens prava putaret, Quodque expertus erat Gallorum mobile pectus, Sed fibi prospiciens melius, sativaque remansit; Post apud Inarimen Reginæ gratus egenti, Oblequium przestans solmo de more fidele; Hinc Calabros repetens, patriis se reddidit arvis. A Duce mox nostro revocatus, cunda gerebat Catholici solus secreta negocia Regis.

Dum sic interea belloque sameque laborant, Venit ab Ætneis terris Cardonius Ugo,

Infita

#### CANTALICII GONSALVIA

Insita cui Martis virtus, & pectore tota Bellica Pallas erat, invictaque dextera bello. Hic ubi jam Calabris Dux strenuus appulit arvis, Fessus ad hospitium Locrensia tecta petivit. Inde quater peditum centum legione feroci Protinus adversus Dominum parat ire Mileti, Testa Novæ Terræ qui tune modo capta tenebat, Necnon parebant cui Principis arma Salerni, Et cui junctus erat focius Galeotus, & ille. Spiritus Insuber, cui spiritus ossa reliquit. Ouippe ubi cœpit iter versus Cardonius urbem, Atque propinquus erat, ductores capta tuentes Moenia profiliunt portis, atque obvia miscent Prælia, sed fatis committunt illa sinistris. Nam simul adveniens victricibus ingruit armis, Aggreditur suos acer Cardonius hotles; Non fecus ac si qui invadunt armenta gregesque Prædones, quum qualla metu diverla per agros Exagitata ruunt, sugiuntque, caduntque, necanturque: Ex illis pariter, pariter vel multa latescent. E medio pavidus se Marte Milesius ausert Cum sociis: hortans instat Cardonia proles, Militibusque suis, si qua est dubitatio, tollit. Pleraque pars cecidit fugientum, captaque multa est, Delituere alii, fed non misser ille latere Spiritus Insuber potuit, quum membra reliquit Spiritus, & (dominum quod jure coegit in iram) Ipse sua amisit Princeps vexilla Salerni. Hostibus expulsis, Cardonius urbe potitur. Sed bene non mans mox providus inde recessit, Et Castri Veteris loca tunc meliora perivit. Ecce autem rursus, hoc discedente, Mileti, Ex qua pulsus erat, Dominus revolavit in urbem, Magnarum ignarus rerum, bellique futuri.

Post ettam, Hispanis suerat qui missus ab oris, Appulit Emanuel, ducens sortissima secum Pectora militize, peditumque, equitumque catervas. Hic apud adveniens Rheginam constitit urbem, Ac primo Dominum contra movet arma Mileti. In sua qui suerat trepidus modo regna reversis,

Obsef-

Oblessulque sua nimitama miser urbe latebat; Donec Principibus mox fuccurrentibus illi Cum Duce Grignino, liber fuit; inde receptam Ad Confentinam custos transmittitur urbem. Quam tamen excepta Senones tunc arce tenebant. Huic Solis scale Gornes, qui cella tenebat Monia Manchie, Movet, & non legnior illo Agmina Celtarum turbat, castrisque paventes Exuit, interimit, sternit, standique, seritque, Obtinet & populos, simul oppida multa receptat: Et Consentinze pariter post subvenit arci, Quam Galli oblessam capta prius urbe tenebant. Atque equitum, peditumque manu bis mille potenti Municiant; sed castra Gomes metatus ad arcem, Munitam ingreditur per tempora noctis in urbem Exulibus junctis, qui quod vexilla sequuti Gentis Aragoneze, suerant ex urbe sugati. Hic quoque pars belli tanti, Francisce, suisti, Jam bene quum pugnas Martis, Bernaude, per artes. Hos post successive alibi victoria nostros Extulit, atque, alias cumulavit gloria laudes. Clausius erat ductor Pignerius urbe Erotonis Candida Baptista fulgent cui pestore signa, Et circumventus-Robani Principie armis; Qui frustra obsessa dum se putat urbe potiri, Fallitur, & fatis commiscuit arma sinistris. Auxilio adjutus peditum bis mille ducentis, Bellica quæ Siculis fuerat transmissa juventus, Quos Aquilera potens armis, & pedore magno Duxerat adveniens, enjus prudentia tantum Tunc valuit, quantum diferimina tanta petebant... Qui subito existens portis parat arma reclusis,

Ex procul obsession a membus essugat hostem, Insequiumque sugam sugientis, & undique sundit; Belcastrumque capit, captum quoque tradidit igni, Savior & inssera madesetit cade penates.

Principis accensions possunam jecur arsit in iram,

Excivere Duces se se ad certamen uterque.

Sed quum conveniment Tacine prope fluminis undam.

De te das hosti rursus, Rosane, triumphum, Amissis nam victus equis, pedibusque, vel armis, Solus amata tua Rosani ad tecta redisti. Sic conversa Duces Bellona resecit Iberos.

Quo pavefada novo jam tota Calabria bello Poscit opem, rebusque suis diffisa tremiscit. Ocyus auxilio fociis fuccurrere victis Constituere Duces, qui Daunia rura tenebant, Atque Ducem Magnum contra fua castra locarunt. Ergo duas faciunt gentis tot millia partes; Nam Senonum Regis qui jura, vicesque tenebat, Mansit in Apulia, regioneque fortis eadem, Sic sua castra Duci sixus tenet obvia nostro. Fortior, & gentis magna cum parte Baruttus In Calabris laturus opem, populosque per illos Nuntia fama venit, bis fex centena parari Millia Gallorum, Calabros ventura per agros... Et finem tantis bellis politura supremum. At vero Hispani, quæ nuntia fama ferebat, Ut sensere Duces, quo tunc Novaterra timentes, Urbsque simul junctim de Semine dicta tenebant, Ad loca tuta magis, non tuta sede relicta, Cautius ire parant, unde omnis turba videri Celtarum ventura queat; manque agmina pugne Si non æqua forent, fuerat mens Marte cavere: Ast acies si forte pares, concurrere telis, Et glomerare manus steterat sententia firma.

Ne quota turba foret, neu quantus in ordine miles, Scire queant, nochu per non confueta viarum Improvifus adell; & quun Titonia conjux Fulferat, aggreditur, qui tunc fua sponte movebant Castra, Duces nostros; oritur clangore tubarum Clamor utrinque ingens, premit undique Galius Iheros, Hispanasque acies, cædesque paratur ab omni Parte: sed Hispani plures mittuntur ad Orcum, Quod suerat non æqua manus; tamen obstat Iberus, Sit licet inserior, sugiensque repugnat in hostem. Hinc micat Emmanuel, micat hinc Antonius, inder Pectora Sequanicis monstrat Gardonius Ugo.

Oni coloniam Hispanias videt inclinate cohories. Pollet ab holle femox une le servare, litosque, Ono vehitur, descendit equo di care recifo. Ne spolio Hispania Galiera potentur opimo, Tela, valumque capit. fonce had ne transfeus hosti,
Sedatus miras Romanie Cochitis artes;
Aque ibi tantisper programiter articus obstat,
In loca una suos dionne videt esse recense. In loca ma fuos donec videt elle receptos. Iple quoque evadens per durs cacunina monds Perque nives gelidhs, penque has diforimina sosses Cum ducibus lociis Bublimam vent ad anom Inde magis unos deduciant agaminir Locids, Ne quia puguerant adverso Marte, rebelles Locrenies herent; quamquam hace victoria Gallia Sanguinolenta finit, belli jaduraque major Quippe inter pugnas, atque alpem prælia Gallus Armipotens dexura cecidit Grigninus Ilhera, Atque alii Suborium Proceres, plebeaque surba Quorum jam Stygiis funt nomina scripta sub antris. His itz dispuls, converso milite Gallis In Consentinum subito divertitur agrum

Efferus; ac primo populatur tecta Raterus,

Gentis Aragoneze nimium tristatu ruina.

Sponte sed actutum reserat Cosentia postata. Non oblita sui toties inglata suroris;
Nam Solis cui bella Gomes Bellona ministrat, Sulpedam nimium jampeidem liquerat urbem, Manthiam repetens, whi suffus, arma stenebata Inde Neocastrum capitum, capitumque, Miletum, pis pis pare Inclusi suerant ube viliter ante Tetrarchie Atque Duces nofizi Louris fin cafra locarunt Dum bis terque suum complerat Cynthia cornu. Maxima Pieridum Calabris pia virgo relicis, Sis memor, & quidquid gerat life per Appulations, ..... Die o Calliope. Calabris quama laple parturquer suit a californica Bella resedissent, Baruft spectacula Martiades essidation and Cernere nata firit, que nufquim Hilpania, milquana Gallia ne gelidis vidit Getmania terris 65 - 2 5 merefiguel's Hifpa-

٤

Hispania, Gallique simul se lædere acerbe Utraque gens odiis jampridem exercita magnis, Jurgia jactantes inter le fæpe folebant. Non procul a Barulo quum Gallica castra manerent. Gallus equo ignavos miles jactabat Iberos .: Et tantum faciles Martem tractare pedelfrem: Hispanus Gallos nescire probabat utrumque. Sic male jam toties dictis utrinque remissis, Alter ad alterius se przelia szeva vocarunt. Postquam autem pugnæ sunt tempora dida, soculque, Ac pugnatorum numerus par factus utrinque, Ære micans undena cohors, Hispana juventus Scandit equos, atque arma gerens, & tela feroces, Quæcunque accepta sub conditione tulissent. Quos, quia Dux Magnus pugnæ confenferat illi, Sic affatus ait, prius ac certamen inirent: Gallia gentili nunquam fatiata furore, Non semel experta est, quantum omni Hispania bello Præstet, & ingenio valeat sortissima quantum. Id quoque vos hodie memores offendite cuncti. Dextera conserto quum jam mucrone sonabit. Spero equidem, Coeli faveant si Numina justis, Magna hodie nostris accedet gloria castris, Ite igitur fortes, bello spectata virorum Pedora, Gradivi numeris, & Pallade dextra. Sic abeunt alacres tecti fulgentibus armis, Spedantum votis, ac supplice voce precantum, Ognates, ac Tosta serox, Segura, Morenus, Didacus, atque acer Garlia, Georgius, atque Pignamus, & fortis Gonfalvus Arevalus, atque Didacus antiquo dictus cognomine Vera, Gonfalvusque alter, nec non promptissimus ibat Nomen honoratum tribuit cui Palladis arbor. In campum Hispani mox descendere priores. Hue ubi certamen fuerat tam infigne futurum. Ecce autem totidem Senomm de parte parati-Accindique fuis telis, ac fortibus armis Adveniunt: delecta cohors, & torva juventus. Lelepa, Nebrofonos, Theron, Hileus, Hilactor, Pamphagus, Ichnobates, Pterelas, Napus, atque Lycifca,

Et pleno irarum cum, mathore lavus Aellus. Ergo ubi commissae senserunt clesses pugne, Hilpanum, as Senoquem duplici speciante corona. Congrediumur equis, fad man & viribus aquis Conservere manus; stubito nam fortis Iherme Nebrologon Gonsalvus adit. Pterelamque Morenus, Didacus Ichnobaten, Brennum Garlia Lyciscam, Pignamus Hileum, Gonfalvus Hilactoris alter Consodit ense lattis; sed Tolla animosus, & acus Roberibus clavæ duris. collidis Aellum: Idus Seguræ succumbin Lelepa dextra, Ognates Therona manu diverberat acri, Pamphagon aggreditur saciunt cui nomen Oliva, Atque Napus valido quatium mucrone Georgi. Jamque novem Senonum vidis, quibus omnibus idua Stratus erat sonipes: suffentant przelia tantum Vix duo, quadrupedum qui le post terga jacentum Strata tuebantur. Sed non obscura diremit, Ouze jam durarant certainina quinque per horas, Invidaque integrum nostris trancavit honorem. Sed bellatorem tune Gallia novit Iberum, Vincere non tantum certamine scire pedestri, Verum etiam pugna quod vincere sciret oquestri. Ad Ducis inde firi redeunt tentoria Magni,

Lætitia, ac plaufit resonantibus undique castris. Mox Senoces, qui castra Rubis vicina tenebant Moenia, dedecoris accepti nuper ob iram, Non procul a Baruli furioso tailite portis Excurrent, capinosque vias, & compita cingunt, Si qua hossem extractum valeant offendere muris; Amissimque nova pugna reparate decorem. Exilit emissis ductor Mendozius urbe Didacus arma gerens, & non penetrabile pedus; Quale ducis Phrygii fuerat, poliquam arma recepit Tardipedis fabricata manu. Micat ille per hoftes Conspiciendes equo puguantis pectore digno, Et qualis deceat genns also e languine natum: Humani generis facie cui credimus ullum Non fecit natura parem, neque viribus ullum, Magnaninos hic ergo hos horrams lberos,

Digitized by Google

·E1)

Consodit, interimit, sternit, metat, escrit commes, Tartareas uno vix evadente sub-umbras. Heu Senonum ignarat mentes! quitus Astro patentes. Cuncta minabantur, mecnon elementa rainas, Mars quoque non dubits signis, adversaque Pallas Successus minuere suos pugnantibus illis. Diis tamen adversis Superis bellantur, de imis; Inque suos arctus sectos velus Flydra resurgunt.

Nam polimini populo fueras plauderne severfus: Didacus ad Barulum spoisis onetatus opimis, Ada recensebat dum maxima prastia victor, Inter laudatos tollebat ad aftra Latinos. Qui captivus erat Princeps quum unia Motta Audiret, stomachoque tumens, ac gutture sevo, Parcere non potuit, quin talia diceret, iræ: Fada quid immensis sic Itala laudibus effers? Vicerit Hispanus, fateor, sed vincere Gallum Italicus pugnando nequit; gens Itala nanque Si mihi res secum Martis tradanda fuisfet, Hic me captivum non fic, Hispane, teneret Hæc quum jactaret fic Gallus ab ore superbus, Inter captivos vidus licet effet, & hollis, Increpuit Gallum placido tam vana loquentem Indicus ore Lopes, ex fortibus tums Iberis. Disce, rogo, meliora logni, gummque superbum Comprime, nam dabimus jam: nune ad bella paratos Italica de gente viros, deque ordine nostro, Oui tibi cum Gallis certamina malia reculent. Quique probent nobis niminus te vans loquement. Ille ait: accersam nostre de gente parata Corpora, certantes eritio que conque daturi . Dida probant omnes nostri, Gallique citantur. Esse statim Senones se respondere paratos Ad quacunque velint Martis certamina noltri.

Belliger armorum pater, o Gradive, potentium, Tuque ferox Bellona foror, dictate camenti Prælia sub cœlo numquam comunista Latino: Dicite quanto animo, quantaque libidine bulli Constixere pares numero, queve ordine pugnas Exhibuere graves, & qua virtuta repente

Aufo-

# ARTER 2000 S EXCENSIONS

Aufonida Celtas delbellawere fanentes. Ergo inter partes ubi jarra convenerat ambas. Exercere simul dubii certamen honoris, Instruit, atque armis le quisque micantibus armat, Expediatque diepo finanti, de data sempora puguar, Ad se delettos magno Dux nosses honore Advocat Italicos equites & talia fatur: Grande decus patrize, juvenes, quosunque fub illa Sidere vos genuit, necnon quocunque creati Sanguine: felices qui vos genuere parenses; Ecce iterum ad magnæ pugnæ revocamur honores Nosque ultro Bellona vocat, Mars porrigit enses, Sponte favens nostris accindus ad omnia votis. Vos igitur clari si nominis ulla cupido est, Fortia magnanimo præcingite pedora ferro Atque animos conferte fimul, viresque potentes Promite vos hodie, mecum quibus omnibus usi Temporibus belli per sæva pericla fuistis; Et vestræ Italiæ memores estote decoræ, Vincere cui semper, necnon cui fata dedere Fortia quæque pati, quoties tractare pedestris Seu Polincis erit, seu Castoris arma necesse. Et quia sponte neci caput objectare nesandum est Quod belli eventus dubios fors improba versat, Martis ad hoc clarum jubeo vos ire duellum Urque decet, vestræ desendere gentis honorem. Sic ait . Italici , semper memoranda juventus, Cundi alacres animo, pariter clamore frementes, Verba Ducis Magni laudant, ac justa capestint. Nobilis e numero post six delectus equorum, Bissoniis quales seandit Gradivus in arvis. Sæpe recognoscens urbes, populosque superbos, s ... 1 Jamque accinda cohors, tres & bis quinque frequentes That in extructo Martis spectando theatro Ex humeris pendente lago, quod splendida circum Signa colorabant vario diffinda colore Qualia Catholici Regis fanctifilma confort and the confort Justerat extolli, quoties lus calina moverent.

Heat in his Hector Campanae gloria genis. Cui Fera magnanimo subuit cognomina Musca, antino il

#### CANGALICIT & ONBALVIA

Qualis erat quondam Priami fortifina proles;
Et quem Parthenopes genuerunt mocnie, Marcus,
Cognomen nitidae cui jam fecere Cerollae:
Inde ibant pariter magnae tria humina Come;
Cum Bracalone ferent, & pugnaeiffinas Hector,
Et non inferior utroque Capooins armis!
Necnon audentes hinc Albamontius, inde
Francifcus Salomon, Siende telluris alumni;
Hinc & Abenabolus ibae Campanus, & inde
Ibat magna fui Marianus gioria Sami,
Invictofque gerens animos Pamphulla fuperbus,
Atque ardens Meales: hinc Romanellus, & acri
Conspiciendus equo Parmensis Riccius ibat;
Indomitum cuncti Martem sinus ore canentes.

Dum sic unanimes, populique ante ora feruntur, Vota viri, matrefique plæ, tenerasque puelle, Atque preces facitint, jundin ad falous palmis. Qui regis o superi casichia numina Goeli, Imperiumque tenes folus, terraque, marifque, Si pia te possunt convertere vota presentam, Sique laborantem milere ferroque fameque Respicis Italiam, que tot lacerata per annos, Omnibus amissis tenues vix sultinet archus: Hos pius a tantia juvenes desende periclis, Daque illis validas vires, animosque potentar, Ut cum barbaricis opponent obvia telis Pedora, & adversos contundent idibus idus, Hollibus evidis, spoliis potianur opimis. Et vos, o juvenes pariter seliciter omnes, Ite reversuri dextro pede, & alite dextra. Omnia non noceant, magici nec camainis artes, Impediant ullæ nëc prælia veltra volucres; Sed fua 48bifetim quum conferet arma, manufque .... Deficiant hosti vires, ac pectora cunciis Exanimata cadata ; & quilquis perditus optat Vincere tam crudos populos, gentemque nefandam Flumine Tartareis jaceat dejectus in umbris. His igitur votis ibant, precibulque fruentes Italici juvenes ad talia praetia keti. Hinc Senonum juvenes totidem, de more parentuga ...

## LIBEROSSUSMOOR

| Pectora vincenda miniferiato fate piena gerentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conveniunt, competique finis inlignibus addint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Harpalos Agliodos Libres Dromos, atome Melampos .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Continu Indiana and Matagaillan Indian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pemenus, atque, Lacon, anecnon cum Tygride Lenous, Dorceus, ac Ladon, Calaluis affantes in miss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dorcens, ac Ladon, Calabrie affiness in vois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temporibus pacis raptae abducers prédas: " monte : man el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inde ferox Alcon, & forme Orybains thant,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reddere qui semper bellum pro pace solebant,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Et fregisse sidemer, qui seridone jura parabant una com a respectibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erro ubi belligeri venere ad fepta theatrighten di arcer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Confluerantone Ground town decorpted parati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Utraque pada cohem, ne quis dun fevir in hillett,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Utraque pada cohom, ne quis des fevit in hillott, Sterneret acer equana, flund & convenit uninque,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Post ubi puguandi dederat caya lanceina fighula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ocyus' intentis concuesiuse undique solie, and a mana de l'ampetus implicitos partio! trahit traine's Galles and a mana de l'ampetus implicitos partio! trahit traine's Galles and a mana de l'ampetus implicitos partio!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Impetus implicitos passio! unhit trdine: Galles pated a live and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Seque per infidias fallaci pediore meditor in a la company de la company |
| Vincere posse putant; melius said, singere doding to tarris i 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nostra cohors, veluti colores queim septa leones de la contra del contra de la contra del la contra |
| Nostra cohors, veluti chieres queim septa leunes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Quilque luam , tami carvine potitus adepta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conferring parities again glomesantes in holles a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Quisque funtir, annisticis sitvato niqueste vitto de la come est. La Excitat infiguem facilis visionist plansium,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Quilque funut, anciplis sitrato supueste viusidi e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Excitat inlignem facilis visionist plansium,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Immo etiam magnos medio de corde cachinnos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Immo etiam magnos medio de conde cachinnos  Quippe libi victor dum praemia pedia popular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tingerine Caring to rotate book ticking?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nam velut ad certam semicios gene huchara; qualmant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Illa minus fecum padaina portayerat aurum et i i i i i i i i i i i i i i i i i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ergo ad cafftaeDucis sunhiteir per vinerio Magni. 19 18 32 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gallorum captiva: manus changes fecundo.  Hinc exaudiri plebis ludibria: magna,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hinc exaudiri plebis ludibria magaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ex manum turpes coopius ; id: height veins ; id: id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Atque pedium firepitus, naudon opprobria diamitica esta esta de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| At vero extollit certation giorin-medicos par las obtanto con any                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Atque m le populé convenient suitant en représent la convenient suitable de la convenient d |
| O decus, o necessar susuapum speciarius initali est meri estra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## DANGALICIT CONTALVIA

Romule, quis laudes mille te, qui whole Acconeme Teque Fidenatem superas qui, Cosse, Lacruen? Vel te; qui Guilleur vincis, Corvine, superform? Romaque tergeminos celebras: quid Mitriis frattes? Te quoque quid memorent fie, Mimiliane, quodi bellens, Qui tibi certabat, dudit insercatio victum? Et tuos scriptores sileant, Dentate, labores, and and Bis quater hoc fueras quit jum certamine villor. Cur ita Bucephalus, magna sur lutina Porit Cur qui jam Rusulo suprate tettes abdilles ensemente Curve Palæstrites: Liedsleis cissus arenis? Cur qui delituit propriis Achelsus in tandisy in tandisy in the second s Victus ab Aleide, magicus conversus ad auto, viente at the territories Implerint veterum cam aniro nomine chartas? Hæc nihil ad juvenum epanium cerumina notirum. Qui Ducis, ad Magai pollumn fant our several Inter honorantes, plandendique ora svincenta year in the second Captivolque hilari facie dans Magnes honorat, Constitution of the Accipit atque lares interplatements apprice; Quid juvat o toties feas centare Descrime Turpiter, ac feasper sie infelioner? inquit, Parcite jam miseri ficitos simustare lacerdos ; 11. " " " " Scandere quum nequenn sofieria plana menus. Aftra, freium, teitus, auther, non, ventus, de imper, Albaque lux, supres, manefqué, & Taraire Dinis Bella movent vobis, majoraque prælia noficis. Vos tasnen Hispanis, quorum victoria certa ellipsissione Succibuisse puder; verum ut vicisse desprum est, Sic eft, quum pugnes, infamia maxima, vinci Sic ait : inde jubet Celtarum corpora fella Atque fatigatos animos potuque, ciboque Egregio refici. Prius at non Celtica præda Cedere tunc potuit, quam pactum folveret aurum Inde redempta suis pedibus bissena remissa est: E numero quoniam fuerat qui promptior unus Fuderat in primo miferam certamine vitam, Deque actis Gallis Plutoni nuntius ibat. At quanto plaulu rediens in cafirs recepts cft. Gallice die Mayors zwel in die Guilien Pallas, Here inter teritor dam persecrtamina tempta, Venit **3**. 9

## LIBER SECUNDOS.

| Venit Hydrantess puraparticular saiding and the said                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuntius ad noftres, illic current Mane, foreste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Venit Hydrenteis prospentation salies sincris. 12. Nuntius ad nostros, illic queque Manasfarque. Cunda geri, & vettis procedent vela foundis. Castellaneum mususse visibites anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Castellaneum manasse arisiliane santi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Crexifle Amilas : werrillagene Rouis Theris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Erexisse Aquilas, vexistaque Regie Iberia.  Et, modo qui Magni faeme Ducia ordine mission;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lescanum Hispance ductions electronicum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Confregille fuo Gallorum straige annes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Que quia neutra fuit, mificis uche focic afrime.  His ita compertis rebus; ment aguina Paorez,  Caftellaneti focius exultants y de arvio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| His its competite rebits mant serving Process                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Castellaneii scelne excelence de mis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Protinus Aprentize manage angles rediction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Protinus Appuliae moves quein celles galidies.  Iple quoque interen an discess quin molter y Sava Ducem courra molitur felle Pulisitung month.  Hand process a pollute mis per ference.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sava Ducem course moline halls to live                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Haud procul a nother and sure forestime habitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Callra Rubis, eminatura mount mating the contract of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Caltra Rubis, equinament mann, podicumque mounts.  Deque fagittifera manna his gante discanto.  Ergo ubi dispositas acies videt asse famous.  Phochus in occiduis quana jans capitt abderes undie.  Dux prudene sumalaria internationalis describidades discontrationalis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erro ubi dispositat pries vide disconne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Phoches in occidents around most review abdesses and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dux prudens finnslavis iter, spantallides holler.  Redderet ancipites; nea span trainet agains friscob g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Redderet ancisites: net anno tenhet anning friend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vel termenta ferat ; fed tandem molle perada p 18 pompter 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Acriter invadit: programe, at all age durant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Acriter invadit: pugnatur, at alla que comment.  Pugna diem trahitur, dence jum Sole cadenté  Urbe manu forti nofizi potiminto adepta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Urbe manu forti nofizi morrimana adenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diripitur, prædægne danst gene Golffes total gift in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Currique sua vicins capital same acesse, Palese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A VIA PCL ADRIET SEEDISCHE (MADELLA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Quique Ducis seeum gustahet figna Sahaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sed que tanta locum pomificat anna tuera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VIRTUE SCUIM IRRANA Magnet Little foliate holistes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aut sortes, ciarologie: 13hoes), alto plant Calemands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Additional properties and a contract of the second  |
| 2 CLOIG SCIDIZCITITE HINNIE OF ALCOHOLING LABORING TO A CONTROL OF THE PARTY OF THE |
| 4 OCT IN UIUS AND TOUR STREET PROPERTIES CONTRACTOR STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nescit dextra Ducis, fuerat nam temporarin ille<br>Rege sub Alsonso teneris mucinus alimentinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rege sub Alfonso tenerit mucinis almanaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| STI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### .CANTALICII GONSALVIA

Hic etiam, nequest quela vincure Baine hafa, Reflainus Cantelium erat pi qui fecerat ante Celtarum czedes. winden: A flengelipue frequentes v Quin etiam infignis ductor Mandosius file ( ) Didacus, armorum pollis quem dicare lumen, Uno omnes dempto un sièrnere noverat hostes. Hos inter primes Sances Franciscus; adhæsit, Stremus, atque acer, musis infignia primus Intulit, & fociis aditus referenti apartes. Tu quoque Parshendpis pippans, Mérimine, fuilli in sent! Gloria magna mae, qui deluper hoste furente Et conjecta super tot vertice tela repellia: Judicioque tuo melius mutata repente, Hostibus oppressos diffregit machina muros. Margariton, murbic per foitin pumble landers, Inter Parthenopes invenes non infima fama Exportata Rubis igitur spann mexima pranda Ducitur ad Barukum.: esergis it magna revinctis; Mortalis captive manue: hiec tolliur ingens Armorum spolings, numerus quoque maggus equorum, Et pecoris quinquid faerat, Bacchulque, Cerelque, Et quecunque suit victis ablata suppallent Hoc est esse viros, hec est & vincere scite, Oblessi ducant si de obsidione triumphos.

Certa Ducis Magni fuerat fententia, jam tune
Ulterius proferre gradus, hostesque profedos,
Proregemque sequi, qui signa minantia contra
Castellaneti tunc moenia versa ferebat.
Sed tenuit permagna Ducem soccundaque præda,
Ne qua inter nascens discordia tot caligatos,
Verteret in rixas victricia castra suorum.
Qua tamen investa Harusi intra moenia, musto
Facta suit major, cæterisque incervit egestas,
Ob numerum ingentem, qui sic affluxis, equorum.
Post hæc argenti pondas, sulvique metalli
Mittitur a Gallis, equites ut mille trecentos
Captivos rediment, productis legibus acti
Foederis inter se. Sed ament Tritonia survit.

Dux-

Duxque Ducum Magnus sieri hoc desere negavit:
Id quoque militiæ veteri de jure probavit.
Utile quod nostris shit, & laudabile satum;
Quale suisse serunt, cuius tam sama superstes
Nomen habet, dixit sibi quod portantibus aurum:
Parcite, non auro dominor, sed habentibus aurum.
O ducis invicti constantia pectora nostri!
Quo magis haud ventis quercus jam annosa resssit.
Nec magis aut pelago rupes immota procellis.
Tentarunt animos: scopulis sletit ille Sicanis
Fortior, & Scythicis, qui pectore stigmata portat
Catholici Regis, nunquam delebile signum.

Ecce superveniunt certi manifesta favoris. Claraque figna Deum; nam fic dum castra laborane Undique nostra same, settem framenta vehentes Advenium pelago naves, quas maximus ille Rex Regum Siculis sapiens mittebat ab oris. Jam quibus appulsis, læus serit æthera clamor Nauticus, atque ingens plaulus permixus utrinque: Unde exempta fames castris, & reddita vita, Efuriensque diu pariter plebs tom revixit, Subventumque aliis populis, queis corde manebat. Conservata sies : sinceraque cura decori. Iple sed interea partito munere prædæ, Arma recognoscens, acies, vexilla, cohortes, Atque omnes equitum turmas, peditumque maniplos. Majus opus rerutin prudenti mente volutans,

Donec in optatis felix fe profesat bora Donec in optatis felix fe proferat bora Temporis, expediat, castrifque interatur in fildem:

### FINIS SECUNDI LIBRI,

# .... · .

CAN-

to the second second of the second second of the second se

200

- Trans



## CANTALICII

EPISCOPI ADRIENSIS ATQUE PINNENSIS

# GONSALVIA.

LIBER TERTIUS.

Eperat interea Dictai cornua Tauri
Phoebus, & optatas Zephyris spirantibus auras.
Cesserat acris hiems, & formossismus auras.
Vere relaxarat gelidas redennse pruinas:
Belliger hibernis quum Mars renovare relictis
Castra solet, serroque acies armare recenti,
Ulciscique sues, se quos habet, hossibus hosses.
Ergo sua hinc Magnus statuit jam castra movere.
Et proferre novas acies, Baruloque relicto
Latius indomitum Martem exercere per hosses.
Convocat egregias ad supplementa conortes
Præsidit causa valido custode locatas
Urbibus in nostris nuper, Calabrumque per arces.
Tunc quoque, quem dederat servans Bellona savorem,
Præbuit eventus certissima signa suturi.

O

Nanque

Name Tarentina Navazzus ab tabe relicia Verlis ius Barulum quann jant revocatus haberet, Fore Biumino fusipecta per arva Terrarche Obviat, action Proregies caller peterni; Qui fieri a nostris . quanaux simppiementa videnet, lpse sus etiam decresse jungure gentes. Cognovere hostes ubi se sit chamor uninque, State viri; nec tempes esst per jurgia belium Conterere, aut levibus pedibus viene pericham, Conflictulque traces: fuerunt mus cognitu quoliquam Signa Biumini , poopius Navarus inharem. Ac Herrera movems animala Loyfius arms, Qui cum Navarro pariter revocatus abibat, Per loca mine hothern prignantem cunda fequinitat Qui quantum licuit, dexum turms bonoceus, Corripitur patrui conspecta morte perempti. O præda, o spolium plusquam victoris opimum! Cum quo capta limul Sophia: funt munera quaeque, Mularumque chori, necnon divina Piatonis Dogmata, & in chartis quidquid Sugirita reliquit, Et qui docendi superavit in arte Pelalgos, Et qui dicendi superavit in arte Latinos, Et Chrysippeæ sumesofa volumina charte, Et Medicas tempus qui contrivere per artes, Perque Mathematicos numeros, & sidera Coeti. Cur non, Phoebe, tuum servasti ex hoste clientena? Se pomit servare tamen, unusque redire; Maluit ipse capi per aperta pericula vita, Et non æquali muc se committere Marti, Quam piger, & lentus, Martisque ignavus haberi Sic igitur tanto spolio decoratus, constiam Prolequitur Navarrus iter, victorque reverteus Ad Ducis ora fui, feque ad ventilla recepit.

Tunc quoque Lucasis Prefai Pudericus in arvis
Acriter obsessis, nullo terrore minatussa.
Terrius, extremam, circumdatts hoste, conclus
Ferre famem, nunquam desecit als Arce sidelis.
Dum Laurenzani remair se moenitus, obstans
Bellorum assiduis incursibus, imme repressit
Sæpius oppiduli Gallorum ex arce surces,

G 2

Atque "

Atque Duci noltro cuadas fraudelque dololque, ... Hostis & insidias cautus patefecit iniques. O verax populi paller, Puderice fidelis! Oui tibi commissum ne forte periret ovile. Sæva fidem servas per mille pericula morus. Ecce etiam interea ne quid Bellona favoris Deneget, Arctois missi de gentibus adfunt Alpestris peditum legio, que nomine magni Cæfaris auxilium tandem opportuna ferebat: Horrida gens, mortem nunquam consueta timere, Oneis pudor incolumes magnus discedere bello, Et patriæ dulcem vitam fervaffe nefandum est. Horum auclus numero poliquam le gentibus elle, --Viderat esse parem, Baruli Dux Magnus ab urbe Castra movet, campoque suas mox explicat alas. Tunc etiam vulgo serpens invalerat urbem Perniciola lues, multo que tabida morbo Læserat Hispanos, ut scires Astra, Deosque Jam nostris, Magnoque Duci servare triumphos. Et quia castra tenet Canusinis moenibus hostis, Non procul iple suo Cannis consedit ab hoste: Hic ubi Romanas acies ferus Hannibal olim Fregit, & Æmilio Romann exanimavit adempto. Inde Cirignolam versus juhet ire cohortes, Altera ubi Senones a nostris bella timentes Agmina prælidii non inferiora tenebant.

Noverat hæc postquam Proregis cum sidelis,
Emittit castris acies, atque ordine cunclas
Centurias, peditumque globos, bellique magistros.
Undique constitus videas, simulacra situri,
Inter utrosque Duces, necnon victoris utrosque
Spem gerere, & certos ex hoste reserre triumphas.
Dumque iter incoeptum sequitur Dux Magnus in hostera,
Indiga lympharum tellus, & torridus aer
Militibus nostris, nimium miserabile visu,
Lethiseram secera sitim, consectaque passim
Æstibus immensis animantia multa cadebant;
Ante omnes Alpina manus, quæ in spigore nata,
Non poterat tantos æstus tolerare labores.
Pectore sed cujus pietas cum Marte moratur,

Per-

Gallia perdiderit primo fi Marte farctes, Segnibus armatam potes hanc devincere pugnis. Vos magis hortetur victoria, quam mea verba, Atque holles faciles vinci; net terreat, ore, Nunc quod in his castris gemino circumdamur hoste: Hoste erit evido duplici vidoria major. Italiæ, Italici, memores eftote subadte, Cujus erat gentes mundi fun lege tenere: 1 1 Vos quoque, qui soliti quondam regnare faistis, Turpia servitii tandem juga rumpite vestti; Nanque hodie Imperii sedem reparare licebit, Signaque moestitiæ, dongas deponere barbas. En ego, nec mortem notire pro Rege recute, Si volet hic hodie fista fors me perdere vitam. At nos victores erimus, scio, pellite segnem, Si quis adell, quatiat qui pellora vellta, timorema Invida si fuerit nobis forettut, cavete, Hic hodie vestrum We quis moriatur institus. Talibus inflammans algeri monet ore coltores -Sponte sua unanimbe, quaé tem muerone paratas Hostem expectabant, non tills perisla paventes. Nec minus ecce suo properans agit ordine chasses Barbarus, & nostris serus admovet agmina cattris.

Jamque dies confumptus ctat, fallulque Muchet Occiduas Pyrob aquas ; noclemone vehebat .... Vespra, sideribus Phoebe cedente reductis; Agmina quum Senonum folito correpta furore, Sulphuris invadunt furiofo turbine noffres. Concurrentque fuo collatis ordine fignis . Acriter obliftunt adverso pectore nostri: Incipiturque atrox pugnæ conflictus, & atri Mayortis facies; reboat quoque non minor alter-Bombus ab Hispanis: passim cadit iclus utrisque Plurimus in castris miles, dum prælia miscet, Exercetque manus: fed dum furibunda per hoftes Ingruit, atque globo facto gens Gallica magno Occupat invadens, qua machina noltra sedebat, Sulphureulque niger pulvis, qui forte paratus In tenues abilit totus correptus in auras. Gallicus exultans, spolinque eleus inani, F. ).

Vidorem hand dastine parlime se sperat adepta. Magnanimus sed casisma Dux hare incendia cernena, Vicinus, exclamat . facenal accipit omina flammes: Inde fuos hortans , genninas diducis in alas , Binaque confertina per cornua circuit hollens, Intrepidulque volans, veluti per nubila pressum Fulment, adia medios hostes: ipsumque seguma Profligant Gallos violenta per arma cohorres. Atque maniplares acies, peditumque ruentes Centurize superant enguidos, victosque trucident. Turpiter inchinant Senones, pedibulque lahuem Impoluere his: fine at fpes tails laintis, Quippe ubi coeca hosti, conversaque terga dedete, Tunc adventantis per lata erepulcula nochis Commillo male Marte: cadust, pallanque relinquent Exanimata diu pellura cadevem corvos. Nam Prætoritiam ducens, Dux magne, cohortem, Primus ibi ante omnes laide muerone coruleas, Et proflernis equo, quancumque est obvia, turbam; Emathiis qualis vidor jum Celur in arvis, Quum generum fato cafiris speliavit iniquo; Arpinas vel qualis erat, quum sceptra Jugurthe Fregerat, aut Latio superavente agenine Cimbros; Qualis erat vel qui Spartanos vincere primus Jam docuit, quum le morientem vivere dixit. Hinc mit invidam quaffans Mendozius bestem Didacus, & folitas strages facit agmine fuso. Quantus erat Tuscis quoodam Petreits in agris, Quum male juratze male deperiere cohortes. Ille etiam, titulos cui dat Meliana Pristis, Bellatoris agens animolo pediore parter, Tartareas Senonum muleos describt ad umbras. Impiger hand aliter nune hine, mune inde emental His & magnanismus pariter; fulgebet, in appris Franciscus Sances, qui sida pediore Regni Et pro subsidio castrorum in parte locatus de la la la la la la fervarit ab hosse Cum lociis, agitque lisas part. Celeira partes. ... am. 19 144 Agmin  $\cdot \cdot \cdot T$ 

Agmina, ut innumeris fust, stratisque micando, Miscuerit fortess prudens sine vulnere dexusars. Verum ubi Navarram senserunt terga prementem Barbara gens, pedibus celeres superaddidit alas; Quippe ubi se peditum validi essudere manipli, Lt cunei Hispani, maduit tepesacta cadentis Sanguine gentis humus, campique perhorruit acquor Cædibus innumeris Divoram Numine factis. Prælia quis referat, geffit quas Pacius; aut quis Crederet in fibris quod gestet homuncio Martem? Quis pectus, quie crura putet, quis colia, manusque, Monstriferumque caput, gibbosaque terga, pedesque, Posse sucrises devincere cogitat hostes? Orba velut tigris catulis Hircana remotis, Circuit omne haus, nuncque hos, muc impetit illos, Conturbatque hostes omnes; Gallosque paventes Ense forat stricto, duro vel robore clavae : 1 Verticis infringit galeas: neque cernitur acri Dum vehitur tantillus equo, sellaque coruscat. Dum minor ipse sua, portaque in pessore belium, Nomen Pacis habers ; sequitur quem Pacius alter Carolus, invida de gente creatus eadem, Æqualisque animi: Lætare Hispania selix; Tantorumque Ducum, Regumque invida creatrix .. : Inde suas partes peragunt duo clara Columbia Lumina, jam quales fuerant, quibus Africa quondam Tradidit æternum domita Carthagine nomen. Proximus hos sequipar ejustiem gloria gentis, · · Marcus agens equites Antonius agnairie tales, " Auloniis quales Marcus Marcellus sa arvis (11) 4 3 3 3 Britomatum Eridani quando obtrancavit ad annaem. Nec minus inde sur valida comitante caserva Thermulus Andrew hoftem premit, urget, agitque, : Acer, eos animos reclams oquos unus de alter de animos reclamantes Ad Capuam juvenes man (montraveter liating gir il 1 1 1 1 1 Irrupere fimul Tyrii quani califa ayranii adp 2000. and oner l Parte ferox alia fugicorum sengalilaggilat suls , : sa re i replacif Magnanimo Cantelmus espool, galenquie tremendus, in the Mœnia jam qualis Lirnessa bepit Achilles Aut quantus fuerat belie Thelamonius Ajak ; ( ) ( ) Agains

hims enim intrepidus pilum inclinaverat idem, Primus & invalit reliquis tardantibus holtem. Quem sequitur forti Princeps Montorius hasta, Ca comes hærebat pugnax Aquilana juventus. Providus hinc Princeps Nojæ quatit agmina pallim Celtica, proflernens male non inglorius hostem. Conserit inde manus Feramusca nec impiger Hedor, dand illi dispar, qui jam pro sede paterna la Danaos fuerat jaculatus gnaviter ignes. Strenuus hinc geffit Antonius arma Marinus, Qualis erat Latiis Rutulus furibundus in arvis. Quem sequitur Zurlusque serox, fortisque Turaglias Alphonso charus miles, dum Regna manebant, Et qui dum pugnat, quia cominus impetit hostem, Perdidit accepto defossium vulnere lumen Margaritonque suas partes Lossreda peregit. Hos inter memorans non te, Morimine, silebo, Nec te laude tua fallam, Trojane, merentem; Quippe inter Gallos ita te geris ære coruscus, Ut qui restituit patriæ sua signa Camillus, Atque suos vetuit pavidos migrare Quirites. Sed solitus Turcas duplici superare duello, Non mirum est Gallos si nunc, Morimine, scidisti. Jamque ita pars atræ beilis transacta cruentis Pleraque nodis erat, Gallorumque undique ferro Conciderat pars ica truci, pars vincula passa est, Portio parva pedis celeris, noctifque favore, Quas potuit, tutas fugiens evalit ad oras. Ex quibus adjunctis suffultus Alegrius alis, ( Pacius haud longe Petrus quod terga premebat ) Vix ad Parthenopes pervenit moenia tutus, Unde ad Cajetæ pavidus se contulit arcem. Arfius atque tremens Venusina Loifius intrat Moenia, non faivæ procul a discrimine vitæ. Milite disjecto, traduntur castra rapinæ, Raptaque ad Hispanos abeunt tentoria nostros. Qui simul & mensis, Galli quas sorte pararant, Quan prius accentam cerinifical classica pagnati, Vescuntur, recreantque alacies confesta labore Corpon: post noctis, que relat, parte quiescure,

LANGER STATE

## CANTALICII GONSALVIA

Postera post nocieta postquam sux aima reversa est, Tum pietatis amans fortem miseratus acerbam, Corpora cælorum tumulanda requirere campis Imperat, & matri Dux Magnus reddere terræ. Dumque igitur numerum per densa cadavera quærum Agnofcunt faciem Proregis, & ora perempti; Quippe suos inter, veluti Catilina, jacebat, Sæyus adhuc litiens nollrum per labra cruorem. Sensit ut hoc primum, consis Dux Magnus al imo Ingemuit, tumulique illum dignatus honore, Imperat exequias fieri, funusque superbum. Ocyus imperio parent, corpulque feretro Impount, decorantque super Proregis honore; Atque illum miserans Dux invidissimus, inquit: Infelix, nostris tandem superatus ab armis, Galle jaces, ponifque tuos miferande furores, Er comare hodie mecum qui, Galle, volebas, Sic me decepto, mensas Plutonis adisti. Inde jubet Barulum turba comitante cadaver Deferri, ac fandum fieri, condique sepulcro, Tale super tumulo necnon superaddere carmen, Iple fibi justit quam jam spoliatus obiret: Gallicus hac claudo Dux offa Nemorfius urna, Armeniachque Comes, qui quum modo bella moveret Gallorum Italiae Rex, jura vicesque gerebam, Victus ab obsessis jacui, quis credere possit? Crede mihi, Hispanos poterir ninc vincere Gallus, Quando mihi superas retneare licebit ad auras.

Terruit hæc alias subito victoria gentes
Vulgo per Appulite fines, ultroque trementes
Ad sidel redeunt violati figna rebelles.
Attamen imperii servabat Melphius arces
Regulus, augurii quadam spe sultus inani;
Sed Ducis invicti quum se videt agmine cinctum,
Imperio, sala mox deditione, recessit.
Quam faciles ad vota Dei, quam cuncta benigni
Contribuunt, si recta petas, si justa requiras!
Quam male bella sovent, ea si non justa serantur!
Nam prius hac Calabros suerat modo parta per agros
Altera vix octo lapsis memoranda diebus

Igno-

## AITERS I STEETING

Ignorata Duci penjara videria nella. Hanc etiam nobis faciles distate, Camoenze, Li celebrate Duces, quorum virtutibus omnes Ad se unc Calabros Hispania nostra recepit. Noter adhuc Baruli Dux Magnus castra tenebat. Quum Calabris Portuscarrerius appulit oris Fortia qui secum peditum sex millia ducens, Atque quadringentos equites, a Rege recenter Millus erat noltro, fatis appullus iniquis; Ouippe ubi Rhegina primum confedit in urbe, Mortuus est paucis correptus febre diebus. Hic pollquam vita sic defrustratus obivit, Voce Ducum unanimi Dux est Andrada creatus Auspicibus Superis cunctis, & Marte secundo, Non minor antiquis Ducibus, nec fegnior illo, Tune non immerito cujus successerat armis. Immo pares socios, fortissima pedora, secum Talibus in castris bello spectatus habebat Illine Emmanuel, illic Cardonius Ugo, Thic Hernandus, illic Caravaglius, illic Albaradus erat , illic Gonsalvus Avallus , Hic erat & Leivas Antonius, & Ficaredus: Dudores omnes, quales jam Cæfar habebat, Ille vel in Latium qui gessit bellua luscus, Vel qui nec fat erat, quem debellaverat, Orbis. Ergo ubi perstructas acies Andrada decoras Viderat esse suas, statuit jam castra movere, Atque hosti faciem jam demonstrare, manusque; Sicque iter ingressus, Themese consedit in arvis Hous apud Terinam, quæ nunc Novaterra vocatur, Indomitasque manus, & sortia castra Baruttus, Arque suos animo jam formidante tenebat Qui de more suo, venturæ nescius auræ, Ad pugnam Hilpanos millo præcone vocavit Pradia magnanimus non hæc Andrada reculat Immo etiam in votis nil fe magis inquit habere. Suum belli eventum Rhodani cum gente aliquando Tentare, & fortem dextram committere pugna. Talia, qui missus suerat, responsa reportat. Dicitur ergo dies pugna conceptus purinque .......

### CANNALICII GONSALVIA

Signatulque locus, qua parte Petraceus amnis Labitur, & latis invitat prælia campis; Hic ubi jam Alfonsi vida est speciosa propago. Pedore magnanimo nimium confilus, & armis. Jamque micabat Dux telis propinquus uterque, Nec revocare gradum jam structo Marte licebat. Strenua quum legio peditum Cardonia bellum Abnuit, atque negat tali se credere pugnæ, Ni prius accipiant mercedis præmia padæ. Magnanimo sed enim's socios Cardonius omnes Talibus aggreditur non sicco lumine verbis. Que vos legnities, que vos formido moratur, O fortes socii ? quæ pectora vestra retardat Vilis avaritia, & nummi tam fœda cupido? Ufque adeo immemores veltri vos estis honoris. Exigua ut vobis pro non mercede foluta, Non hedse pudeat minifellam perdant palmam? En ego, ne dubia vos pro mercede laboris Pugnetis, vobis mea sit quæcunque sacultas. Depono, necoon fuerit quecunque supellex. Sic ait; ac velles omnes, & quicquid habebat, Imperat efferri, simul & de pedore torquem Eximit ipse suo, sociis quæ cunda sidele Depolitum esse inbet: dextra mox accipit hastin Magnanimam, pedibus decertaturus in hollein. His ita sedatis animis, Andrada cohortes Instruit, atque suo jubet ordine signa moveri. Et proferre gradum, donec prope constitit hollem.

Sed fimul Hispanas conspexerat ordinis artes. Dispositasque acies, animo titubante Baruttus: Vincimur hic hodie, socii scio, turpiter, inquit, Sed tamen ad pugnam fortes estote parati. Quippe mori potius mihi stat sententia bello. Quam sugere, atque hosti convertere terga sequenti. Sic ait, er rursus socios sortatus ad arma. Nostraque grassaur furiosus, & agmina quassa. Protinus at nostri collatis ordine signis. Pedora pedoribus committunt, telaque telis. Hinc Andrada furit, surit hine Gonsalvus Availus, lade acer trepidos urget Cardonius hosses.

Minc

# EIBER TERTIUS.

Alberadus adest, illinc Caravaglius, illinc Connibat Senonum forms Ficaredus acervos; Hinc Leiva attonitos Antonius undique pulsat. Post aize subcunt equitum, peditumque catervæ, Arc tonclusa velut mandris armenta gregesve, Sic circumventus Gallorum exercitus omnis Sternitur, aut rapitur, vel compilatur, & omne Dat spolium infelix vidori vidus opimum; Camque Severino Alsonso cepere Malerbam, Arque Severini fratrem, evadente Barutto, Oni celeri consisus equo, comitisque sidelis Auxilio, Angitulam sospes consugit ad arcem; Capus ubi est paucis preusa post arce diebus.

Cesserat imperio postquam Dux Melphius Clade Cirignolæ qui liber Alegrius ibat, Relliquias victæ collegerat undique gentis, Rebus adhuc sperans se reddere posse salutem, am quibus omnino fuerat spes nulla relicta. Sed quia magnanimus fugientis terga premebat Pacius, ille gradum trepidus celerabat, & alas Induerat; tandem fugiens, ad moenia Nolæ Non fuit admitfus, fed portis pulfus abivit, Regis Aragonei quod Nola tenebat amorem. Inde ad Parthenopes devenit moenia, & inde Pedore Cajetam l'emper trepidante petivit. Quin etiam interea Tetrarcha Bifinius ibat Horsum sugiens, Regni quoque sede relicta, Sarcinulasque serens, turba comitante suorum. Sed miser occultæ veritus ne conscius esset Forte viæ, quem tunc trepidabant, Pacius, omice, Sectionalis cundis rerum, mulisque relidis, Ad mare vertit iter trepidus, remoque parato Ad Cajetanas vix tandem elabitur arces. Protinus Averista, Capuamque Leifen urbes Principe can Note millis Herrers reception

Reits ab Hispanis sic tant feliciter action.

Es Senonum vido deletis milite castris,

FireDes Appuliar tandem, Calabrique residis,

Des alactis notics, spolitique resistus opinis.

## CANTALISH GONSALVIA

Sarentia castra movet, Saminium constitut avis.

Unde Orstorem misit tibi, dulcis amica
Parthenope, per quem toto te corde rogavit,
Ad vetus imperium, necnon ad sceptra benigne
Pristina Aragoneæ gentis sine Marte redites.

Utque animos populi magis ad sua vota moveret.

Fidum a secretis, veluti per cuncia solebat,
Besnaudum accepsit, placidis quem implere papyrum
Imperat, ac blandis verbis, notisque benignis.

Ille igitur scribens, Scythicas qui stediere cautes.

Atque etiam poterat scopulos mollire Sicanos,
His ad Parthenopen scriptis tunc vocibus inquit.

Inclita Parthenope, Regum studiosa monum, Sanguine Aragoneo quotquot natura creavit, Nomine te Mason Ducis hinc salvere jubemus; Atque imermilie fidei te ad sceptra reverti Hortamur, tebulque tale sevocate quiletem. Cernis enim, nobis quantum Bellona favoris Præbeat, & quantum foveant nos Astra Deigne, Ipfa nec ignoras; nec te Callella, nec Arces Quam tenet aut hostis, nec te Cajeta retardet; Illa erit elaplis non multis nostra diebus: Sis memor antiquae, tibi quam pia tempora pacis Jam dederant, quum tu fueras sub Regibus illis Semper Aragoneis felix, ornata triumphis; -Sub quibus has nottras cundas Aftræa per oras Læta vagabatur, veluti quum fecla fuerunt Aurea: funima quies passim, pax summa per omnes Tunc inerat populos, necnon tutiffima fedes; Qualibet extorres ierant regione latrones, Nulla viatores aliquos formido tenebat; Fas erat & dulces sub qualibet arbore somnos Ducere, & in primis tutos habitare penates. Bacchus ubique dabat large fua dona , Cerefque Luxuriabas agris, perque oppida cunda, per unbes Ut quondam ante jovem; juliumque, piumque vigebant, Nusquam fracta sides, nusquam violentia, musquam. Conjugis amifiz defichat damna maritus. At nunc barbarici quia sie voluere sucores

## LICIT THE TAX TRUES

Legios amiffis lacrymat Campania tota Prella jacens, Calabrumque solum, gemit undique tellus Dunia, Peligni, Marfique, Equique subacti. Non adquam paftor, non ulquam tutus arator, Villicus aut ulquam, parvi nec cultor agelli: Ulla viatori non est tutela viarum, Qualibet invadunt nunc in regione latrones; Belgarum in prædas abeunt armenta gregefque Deque viri rapitur mediis complexibus uxor Et patitur stuprum castissima virgo nesandum Et ne quid desit, leges siluere Latinæ, Mulenam justitiæ, nusquam pietatis honores. Orod tu fi redeas, eadem tibi fancta redibunt Secula, & ejectis non amplius obvia Gallis Moenia; sed priscam faciem, vultusque resumes. Eja age, in amplexus, formola, revertere nostros, Nec fine barbaricos tibi lædere colla lacertos. En una qui toties tutatus moenia servat, Qua tibi Dux Magnus vis conditione pacifci Si vero ell animus defendere mœnia bello Nempe dolet cogi violenta per arma nocere His, quibus auxilio foleat poscentibus esse. Longius haud vehimur: tu respondere rogatis Ne differ, prudensque tuis cito prospice rebus. Protintis his missis, talique tenore tabellis, Progreditur sua castra movens, Urbique propinquat: Littera Parthenopen pollquam recitata per omnem Talis erat, subito videas excitata renatæ Muranira lætitiæ, veterisque ad sceptra reversim Imperii populum: mox ex Confessibus unum Concilium cogunt cunclis, quo deinde coacto, Descrium faciunt non discordante Senatu, Hand expectato portis ut Marte reclusis,
Sponte Ducem Magnum misso Oratore receptent.

Atque ita Consessio de quodice atque de disconsista de propositio de disconsista de propositio de disconsista de d 

## CAMBALIGHT CONSELVIA

Regis apud Seribara Gallorum nonsine Magnum,
Festari fraccare, quia spes jam pulla darante.
Esto opus assistiu un nuoc succurrera robus.
Dur jum Parthenopes vicinus adhæserat urbi.
Es sua non longe deduxerat agmina Magnus.
Huc uni Caudinas tulerat gens Martia surcus.
Es juga sum passi nimium probuosa Quirites.
Et juga sum passi nimium probuosa Quirites.
Et qui bisser populi mandata inceptu.
En castris succeptus sum sum succeptus.
En quibus eloquio suerat qui promptior unus,
Ante Duquen Magnum placido est sic ore loquitus.

Nes quoque, belligera Dux invidifime gentis. Nomine te nostri populi salvere jubemus. Presentemque tibi rerum fortuna tenorem Sacret, at optamus, ac felix acta fecundet. Quadrate fiet fautlum, nostra nune jura fidemque, Comme suo populo nostram tibi reddimus urbem Mediante cum totis referamus pediora portis. Quire age, in amplexus veteres, gremiumque recenta. Gentis Aragoneæ Dux invictissime alumnus; Nam. tibi, quando voles, ad nos intrare licebit: Reddinas sege tibi, quam reddere possimus, urbem. To tibi, que religne, redder callella, voi peres Es cui sorre danne devincere Marie, quad sorre Not usem granus, fub conditionibus illis Ut firmare velis, felici tempore læti Quas tulimus quondam, quando melioribus annis Stabat Aragonidum Regum generofa propago.

Dixerat. Arridens hic Magnus fronte ferena
Dux ait, ampledens, nection fimul ofcula præbens.
Et vobis medio de pedore reddo falutem,
Effeque felices cupio, perque omnia grates
Reddimus, atque vices tanto pro munere, Cives,
Anxius ancipiti preffus modo mente verebar,
Parthenopen contra ne fumere cogerer arma;
Pro qua jam toties non ulla pericla tuenda
Extimui, non mille æflus, non mille labores.
Gaudeo, quod melius Dii prospexere benigni.
Vos igitur sperare licet, Duci credite vestro.

Quid-

#### ·LIBERTIUS.

Oridonid in arbitric mother eth, ac pudice Regis.

Polcite, man dabitant linnen pulitite, patebit:

Veltra net incassium siundantur vota, precesve.

Onam dais, accipitants urisems; castella, vel attes

Dii quoque rastituants pasaeis, at spero, diebus.

Nil ent a nobis de condizione resolum,

Quam sub Aragomeis termissis Regibus osim.

It ma scripturis (suerint quaternque) jubenus

Esse, vel ex vero stabilinum pedore cunda.

Vos quoque que geritis, rogo, sasinate, morasque

Tollite, que restante nam nos ad bella vocamur.

Illi na disposita velvus, veniaque petius,

Parthenopen restaut, populoque ad rustra vocato.

Civibus exponent, sabit que maione suissen, ad urbana.

Erros experitatur iam un Deur Massen, ad urbana.

Ergo expediatur jam jam Dux Magnus ad uniona Venturus: pars tecta patat, parsultrata vincum Infirmit, & pompam populi, pare aguina cogunt Obvia, & Hispanæ pandunt vexilla voluciis. Quamque propinqueret, videus prodire ruenus Protinus e portis, tiltro quas elle sectufas Dixeris, & milia dekum referande apenas. Tandem acies inter speciandus, ét arms decorns Expellants adelt, veluti quant Gesler at urbe Pompejo fingiente fait: fingere rebelles, Et qui perfidire non curavere purlorem. Ipse amem toto populi plaudente Senatu Ingreditur, cunclos facie arridente falutane, Piebejumque gregem, necnon juvenulque, fenelque, Matroms, puerolque fimul: elamore fenefirm Personnere omnes, & gestivere Pennes, Artificumque alacres conflorum ad sidera voces Certatim exukant, tanquam si Magnus tuerque Alsonsus redeat, vel si Fernandus uterque, Vel qui Gallorum partes sociatus inepte, Panhenopes abiens Regnum, vitamque reliquit. Ergo urbe infigni fic jum plaudente recepta, Qui Turres, Arcifque Novæ castella tenebant, Quamvis illa manu non expugnanda tenebant, Quaffabant dubinan tamen in formidine pettus;

Nam

Nam quale ingenium, quantum & virtuis laberes; Et quos militize socies, Dux Magne, schhant; Et quod nulla tuzz, licet alta, relittere pellunt Oppida, nec passa, mec propagnacula dextra:

Consult in releasing distance. Day eller agendesse More fuo, nunquid celfas vi militis Arees Expugnare paret, vel si, Cajota, repente Te petat, atque mum diffringene spicerat afylian ... At quoniam reliquam: prins hine expellere pullent Vilum erat wildis motus ratione fidabri : Qua melius valent pervadere cogitat Arcem; Quam tunc prompta mant Gallorum turba tenebet, Et procul excellos fervelies machine mures Alected Plurima, qualis eçat Superi ema Begua eventes, Enceladi vires jam confregen munendas. Ergo datur tediti: Mayamo cura labouis, " Non modo cui fibras vienna sin pollege Mentis Sed quem Dædaless etiam natura per arres :... Instituit, rerumque simul Jongissimus usus, Hic onus imposium quere suscepisset, habendam Ingenii nervos totos interidit in illam. Stat munita litu, murilque anx fulta profundis, Quam Reges dimere Novam, lepolla paramper: Dulcem Parthenopen Solin qua speciat ab outer, Deque die Infernum medio videt ardua postum. Tyrrhenumque fretum, placiducaque in liston quicheis Molibus observat portum a videt inde superbum Distinctum fossis a Sole andente rinestum: Delicias dulcas Regum, dum fore velabant. Atque inter primos musos, iplumque minatum Ingens fossa jacet, pelagi quia sendit ad undas. Contra erecta masi sati stat Vincentia turrio, Hanc ibi que fossam duplici de parte tuetur, Ne sine morte queat contingere metnie quisquem. Surfum inter primos muros, Arcemque superbano Altera fossa cavo prancens castella per altas Circuit ambages, conjuntaque ponte ligatur, Quo supra stat Porta, vocant quam nomine Ferri. Moenia fed post hunc singul aspicis altera pontem. Cumque triumphali confuscit fornice Perse

Re-

Regia, quae Alforsti pristri monumente figurat; Oralis Septimii testatuar in Ushe tropherum, Am ibi quale decus demonstrat Flavius Arcm. Felix porta quidema. Borrest que ternit ab ane. Montem apud Erafinai, cimeres atque Mateuris. Ouinque etiam acri circumentium vertice Turres Mornia callelli, gras est adamante tenaci Dixeris extructas, ac. factas Palladis arte. Ex quibes una maris prospedat, & altera findus; Luciferi roleo quarum altera fungit al erus. Parthenopenque fuero femper mitaux, & audit. Quodque bibit poneum, Turris Bibirella vocatur; Hec etiam a tergo felix adjunginer Aules, Altera, qua non all magnitus speciolist, amme-Altera, qua non est toto solicier orbe. In qua personuit casta jam voce Thelassius, Legitimique tori pugnas Hymenaus habebat, Clara peroptati quoties subifict alexans Gentis Aragoneze confortis virgo mariti. Altera contiguas pelagi que respicit undas, Jam quoniam argenti servabet pondus, & auri, Jure fibi fulvo nomen contrata ale euro. Tres alize pariser, que vestunt tenga profundo, Partim Campani nomes de noutine famunt, Partim de Medize dicuntur nomine Porta: Quid referam nitides splendensis tecta penates ? Quid Reginarum thalamos Reginaque decoros? Quid que contiguem speciant comicula pontant ? Cernere ubi fas est concha Trisona canorum, Et virides Thetidis, name, pelagique potentem Regnatorem iphum cutru, seeptroque superbum. Quidve pium Templi cum majellate decorem, Quidve chorum memorem? tales ub? plurime vocts; Et vam dulcisones meditatur Musica cantus, Qualia mergebant Sirentina carmina mautas Interiora domps quid distan cotera ? quidve Atria, & sere fino firidentes cardine postas? Hac igitur circumpulus chlidione, peratur-Qua ratione capi pollit Wineenin Turris, il . Ques tormemorum callelle opprelle trementis, 1970 per 1970 le

#### CANTALICII CONSALVIA

Celfa tuebatur transferries musica bombie. Ergo expugnandi qui ceperat ordine curam, Consilio instructus Magni Ducis, atque Minerva, Facta ex naviculis Navarrus classe, timentem Invalit Turrim per fula: silentia nociis: -Ocyus atque hosti die improvifus adhæsit, Quòd non auxilio potuit vis ulla parari, Immo nec ipfa suos emissere machina bombos. Unde ita præventum denn se circumspicit hostis, Navarro Turrim cum deditione reliquit. Hac capta, auxilium muris, Gallisque furentes Defecere animi, spesque inclinata retrorsum, -Capta quod extemplo tuti funt septa viretti, Quod modo bomhorum Vincentis turbine Turria Accessium prohibens icht feriebat amare. Hoc tormenta loco Navarrus tuta locavit, Atque apud Erafmi radices, unde videri Porta potest clari de nomine dista triumphi; Custodem ut melius hossem sie læderet Arcis Tutius, & muros poliet penetrare lub imos: Quod meditatus erat prius ac tormenta locaset. Effossis igitur cuneis qua parte supermuna Scanditur ad pontem, Portam qui partit utramque, Tandem multorum non abstrue labore dierum, Pervenit ad primos muros, quibus arte cavatis; Pulvere sulphureo caneca, & fasce replevit; Qui, superinjedo mox igne, repente rainsas Cum fragore trahunt, murorum parte revulta, Cumque simul sada amisorum strage virorum, Qui super assant, de propagnacia tenchent.

Murorum extemplo parties fastigia summer: Dirtua: scandit ovans velor Hispana perentapy: Ruderibus fubniza pedes 7 & calce ruines, et e 1 Evaditque ferox stricto mucrone per hustes et ... Pro clypeis geflans tunicas animola imilitis. Obstant ardentes Galli, fortelique repugnant, Sed tamen inclinant miferi - nedrique faquentus Nugnus, & astuti, Navarri: Dædda dexica; : . . . . Didacus & gentis dictus cognemine Vera s Dixeris aspiciens terries ques elles leones entre de la constante de la consta

• . . .

## LIBER TERTIUS:

One fiper incubens that ferma Pour, propinquina Corripiunt pontern , quem futientare paratus Dendans medios, in holes Conflitit, & prignans vitam cum ponte reliquit. Inde alium propere, nullo remorante timore, Canabis invadunt pomeens quem torta levabat, Arque ibi scenobates unus repente per hastas Sublatus, scandit stubies, funcique recidens. Cum ponte a superis suspensus ad ima redivit. Occupat hunc Hispana manus, superantque cadentem Navarrus compos voci, Nogranique Ducampus. Nec spedatorem turn se Dux Magnus ingreem Præbuit, aut tantæ proced a discrimine pugnæs. Verum inter prieses costupus convolat halla, ... Et qua continuis seriebat machina bombis, Inferit intrepidus se se, samaque decera Hortatur socios solito de more fideles. Devolvunt lapides ingentes turribus altis, Ferventisque olei conchas super agmina Galli, Ignitosque fimul cineres, queis pressus. Iberus Plurimus obruitur, longe milerabile vulgus. Territa verum animis nostrorum Gallica turba, Munimenta licet tinc Arcis maxima quaque, Et quod deficeret nullis in rebus, haberet, Paca Ducem tandem cum deditione popolcit i Auque ita Regali Magnus Dux Arce potitur. Unde statim Senonum gens expugnata recessit, Ireque concessium, quo vellet, sospite vita, Sed tamen ante suis rebus, nostrisque relictis.

Ecce antem classis, sed frustra, suce sequenti Assuit, auxilium castello Gallica portans. Nam quibus auxilio veniens instructa potenti Succursura suit, praereptas reperit Arces. Ergo iter accessi vertit frustrata retrorsum, Inarimenque petit, nostramque in littore classem Obsidet, & sævis circumvenit undique hombis, Fortior & numero, remisque potentior arget. Parthenope Gallis pulsis, asque Arce recepta, Expugnanda manu, vel per tormenta samemve, Restabant etiam Megaris Castella pusitie.

80-

## CANTALICII GONSALVIA

Polleritas alfud politic cui nomen ab Ovo: Infula circumfluo pelago, que sufinet arcens : Post Arcis castella Novæ: tenet illa repostum Monticulum, rupemque cavam, fontemque perennem, Dulcis aquæ quondam vivaria amcena Luculi, Et nunc Parthenopes requies placidiffima nostræ. Altior e contra cui stat Falconia Turris, Planities ubi parva jacet, qua nostra sedebat Machina, in obsessam Megarim missura rumam. Hæc quoniam defensa freto, murisque superbis, Et quod adhuc valido sese custode tenebat, Et quod multorum fuerant inccepta dierum, Traditur hæc etiam Navarro cura relicto. Qui fibi jam expertas iterum conversus ad artes, Et nova per cuneos emissa tonitrua bombi. Ante revertentem quam Cynthia cernetet orbem, Hanc pariter cepit violenter providus Ascana. Iple ad Cajetæ Dux Magnus pergit afylum, Gallorum ut nostra divertat classe carinas. Et reliquos Regni detrudat finibus hoftes.

## FINIS TERTII LIBRI.

CAN-



# CANTALICII

EPISCOPI ADRIENSIS ATQUE PINNENSIS

# GONSALVIA.

LIBER QUÀRTÚS.

D'Erge novum Vati carmen dictate canenti,

Atque laborantem valido fine remige puppina.

Tandem ad Cajette recho fer tramite portum,

Calliope, facilesque meis de lingribus attras.

Et m, Najadum decus, o speciolat fonorum

Unica, que Liris stueris complexibus alens,

Diva save, si bella canam, quie sanguine ripas

Insecere tuas, & pontibus anxia magnis

Complicuere tui, ne curreret, eta mariti.

Dicam acies, dicamque Duces, dicam borrida mulaque

Prelia, dicam animot, se pedieta Mastis libri.

Reddita Aragoneis quibus est fineta nutris.

Szeva Cirignolæ vishi post sitta Nemonsi.

Justierat extemplo Magana Duz ire receptura

Aprutii amisso populos, genassque estatios.

Qui

Qui justi fuerant, pariter mox agmine facto Strenua castra movent, populosque urbesque professi Terrificant omnes, diversaque murmura miscent. Fabricius, qui Marte suo tam clara Columnæ Firmamenta jacit, quæ non vel bella, vel hoftes. Nulla vel a magno venientia fulmina cœlo. Et quæ non ævi poterit delere vetustas: Reslainus Cantelmus item, quo Pelias hasta Non fuerat major, cecidit qua Troius heros: Necnon magnanimus Princeps Montorius ibat, Obsequitur merito cui nunc Regina volucrum, Quique Amiterninam gentem temone fub uno, Atque in Aragonei Regis confervat amore. Ergo Fabricio pollquam Dux Magnus habenas Arbitriique vices, necnon & jura per omnes Aprutii gentes concesserat, ille triremes Protinus ascendit, peditum comitante phalange. Ocyus & pelagi fulcatis protinus undis, Navigat Aprutium versus, remoque secundo Optata potitur terra, Vallumque receptat, Atque ibi tantisper vigilanti mente moratur, Donec Restainus, modo quem revocarat, adesset. Cui poliquam conjunctus erat, sic terruit omnes, Climatis illius gentes; auque oppida queeque; Ut jam sponte sua portantes undique claves, Obstructas facili reserarent cardine portas.

Sed Marrucina tota cum gente reversus.

Extulit in primis Hispanica figua Theate;
Magnanimo rebus fic prosperiente proplieta;
Qui Marrucina gentis equis maxima aroles;
Dives opum, patriis felle regit obtata serve;
Atque Aragonensean semper servavit amorem;
Fabriciumque ipsum mox in sua tecta vocavit,
Lætitiaque virum magna; platifuque recepit.
Vestinique moi pariter secre volctues;
Cassisionenses quoniam; qui signa mentur,
Semper Aragonei, nec discosser rebelles
Regis ab affectu: cuncoo hino inde tabunes.
Ad soliti imperit populos vexilla per urbes
Magnanimi subito concordi voce citatuat.

Con-

Confinelique Usbes rallies , rectifique Woenshitz (1964) to open H Accola, & Aternit quiscottaque el accola signa, and a transp A Ad fidei faciles redierment jura relides: Polt a Pelignis millo pracense verms At quoniam Aprutii volucerum Regina fiib alieim h deon saa I I tan Professional properties state parter religion of the Professional Professiona Gentis, abit prudens fishito, grutufque pur contis. A et il and Pauca in Argoneus apparent supringers a solument parent Quam dixere, puro gaminis a codina minus a cont then and His igitur populis who have Mans-trappetis, angle a dan a A Atque ex Pelignis revocata militeraquolis ... 3 134 5 7 7 15:3.7 1 Potria, o vers manga et signa etmessium Arra istember in quoque Arra istember is a supplication and signal and signal and signal arrangements and signal arrangements and signal arrangements and signal arrangements are sign Hic whi confligerat guiden removement in their souther to so not be. Cum quo victrices multis gene melinodicites i et aci aci mento Conferuitque manus , rasque aspera questin forit a o na fin a confer Junxerat interea spit le Monorina attes en la supe de A Fabricio, populos alia despurte propinquentel contro por union. Vexat, & aggreditur tourn chilelles por agreem; touch a au .I Si qua negant fignis portamentalimine modicie; in. 42804 instigA Cantelmulipe fuos Repulentes, holle figure, which supermitted in the supermitted in the supermitted and the supermitted in the Sic Aquis nottræ fidei in Markhais assenti, seg inserni ich sequi Rellabat tantum, que jans profilebut Afrikas (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (1980) (19 Cujus videnmedal, era tenedayera englange du Cujus videnmed ide and constituent du Cujus videnmeda du Cujus Node Severinus secessit ale suche Franche con mon O Se rulerat, past. vix and propinging and trans qui trans a satisfier Sed prins april in Bellipoters, projeties paring square bellipoters, projeties paring bellipoters, projeties paring Sed quid time potents, quint filters promitive de estates (1100): Terraque Aragoneos resonantai sundique i Regesti inital surino e i I Sic Aquila, ad gelidat quin le nonvertuna Alpenya mu periodi Ad not cum lato mutata favore reversa all. Bud to talled suppiA Mittiner ad nostros, animalio Colomulo Danillo vina tratilla Ut h fetra spacium conferencementalismings : 1900 en la ferra Gens Aragonenis-fernpes: quantilina Regno premay bush albitate Atque luper cunden; pergramicalista sidelis, oto una endiup or ! Non est Cantalyops aguarhie memorare leones, ... , savoin un'il Quos Aragonenies cochum a led promon sedentis, at the training attention Has

Hos ego cur dicam militarial maphicarcumiles policie. A quibus unanimes munquam collera scholles? Fugerunt Reges Regnis, sceptifique relidin, Manist Cantalycis tamen omnis tompore musicis Intemerata fides: referat Campania tota Teda novis dominis, diallorum profit simore, a in Inclita Parthenope which intra amathia suggen ; Vera fides California nam est plantate per connece and many Pauca in Aragonece egénemeté diditis Appela Biague Intra multa fides Reguina , missonostra-remansatu ; (1) Non urbes aliquæ, non eppida sida, nec acces, Præter Cantalyci fidifima anda mopelli. O patria, o veste fidei finnissimus sedentis e 2 21 ee Tu quoque Aragonem sudoi sudiole Gorobas 1 12/22 20 20 Quem vicina tulit nationatum parajinatum p Inclità ni quamvis lempse mercila sequinto pite 0000 Illius a studio nunguaga mutata islaitis. A minima de Aprutii postquam Presidente etten inquitatit, it displication in Hispanæque Aquilæ wilhicia ligha mer counts Extulerant populos, colleges melite vides Iple sui imperii populat pracaligus interita per su in transcriptus interitario su in transcriptus interitario su in transcriptus interitario su interitario Carleolofque fuos, dante Dun Magnus abaut Justit, & ad fauces illustration Configure. Profile 6 1000 Interes Dux noter mer, Marsonique frontalit, Cajetam mox ire parat, signos Gallins and still ball of the test of a Se tulerat, pallis vix finlangeraliculais. 115 1119 11130 F Sed prius aggreditimalion and proposition of the second prius aggreditimalion and prius aggreditimalion and prius aggreditimalion and prius aggreditimalion and prius aggreditimalion aggregation aggregat · Quem conferente paramage of a substitution of Et penitus tanti Bivi-satisme neglects, and the superficient Oppressum Senguet Apress pietose profess, in the contract of t Atque instar stabuli Compohin familio senelment. Illicet invali verient indiquation politicity politicity. Ut si intra spacium certemant missa discum i thousand the Sublidia hand veniant propriant fibit protings Agess ... Pro quibus accepto Magnus Dux oblide walker and the control of Hine movet, Armie Regni has in warte utido. Quem jubet illius cutionisegionia habere. · Ha Ipſc

Iple antena elatis fua colligità agmina lignia que suscito de la la Fregeliasque pent, Postum quemental Greensings ...... Turba vocat, vocis antico ignus vesultos sel de la large bed.
Hac ubi transgressius, sibilitarpulas anticas estilus, conor a marquet. Illa Columnensia illic requiredina annabate il per cli gi i i i i i ? Prosperities, necessitives delices desirement formers and and and and a second Thermulus Andreas, Alfondi verils abilinamento on one in the Queis ita conjunctio, Phesius Burnellaguita Bousta 2 - 25 Quem primum illunis, si Califianam spala de de manuf ton A de de la constante de la const Ad juga quam fubiume lienna pogama iari mondade purfolius, redalog for A Præsidiique locat vin Cajetam oppugnat, trains Te beginn Chairman of Se tenet, & nothris tripl Pig celebri de pert**ectibles se** Dudorum ingenti annu n main. Dienes o Mariachiens min WILLIAM SHOPE THE STATE OF THE Sulphuris August Trees 🖿 இச்சு பிருக்க பார்க்) Attamen Hispanus usolimesh tions are surely secured Oblestamque urbem pant expans the grego trainman incompanie Pedore, vel damen وإنسان her is Tribe replication of Fit Sacramentalis confusito, al Dum preclus paran, d Testamenta viris, se f. vinista Perfore that of unger frequent Good feelus ut symmeticalist a Culpam inconfesses and Dum tam lethiferis apparatus જારાક કેલી જાય છે. જાય કાર્યા છે. Magna perant, you of acies al and courses and it means. F Parcite pugnare soft contentions from Cold de more fig. Seu vox mortalis, fantit famille is a nite, & regular, Legionic Nondum comperta. માં તે **પ્ર<b>ામિક** And the property of the property Talibus admonitis Des audes acabie Noftra partumpto agit paspet mai stolla fiduolii 12 99 (1.47) 12 12 Depopulatus ent., & printe Matte paratet. Ugo ubi bombilero cocidio Cardonia ida , eng / 17/5 ...... Gente miler noltra lic de **ាស្ត្រាស់ ស្ត្រាស់ ខ្លួន**ហើត ទេ១ សង្គាស់សំពីសំពី ស៊ី Ut Brutum venusis deplemente de இம்க 16் விழ் மாது வெ Pro patria afferta quem notalismento in Przecipue Dux iple pice cie Received bedete, Li Præter vota virum , pranger vinnibale delige australia 33 il 15132 Jamque apud Intrinsus surjentant nother putiling pade 144 Libera ciallis erat , Gidloman mamine entities , auto en 10 ag 113. Cajetæ anxilism , talenina una con the fugit in places to the second Sed dum 'e moi fait la faction de la fait de Ferre minus notices approximately in Scritz is mani

## CANTALION GOMEALVIA

Machina, Cajenze unpoissaffunita faiffoit; of all room of the Prælia, & evidinatanto finensianguino muei. Le propositione Sed quod ad oblellos pelagas wentes recientes appropriate pelago. Suppetiæ interea, parling contentity quality 1, 2 1 segling 1000 - 4. Callra Molæ fixere Ducisc venilla harmoner a lit martin de Hostibus hic nuncuum dum scencessium i mounter a service de la Perfidize solito Senonum shidiosa furting the contract of the Infidias Arx arte fua Gulielma paravit; Nanque Duci præter quamquam referaffet eunti miming mo Limina portarum nuper, Gallosque fugallet protection and and and Aufa est præfedum fallax tractare necandum Triftanum Cugnam, quo riemo fidelior alter, Qui celebri de gente satus, virtute suorum; anson Z. Infigni haud voluit tunc degenerare parentum; Quem modo præteriens Dux Magnus in Arce located Clamque igitur fociis sceleris de noche vocatis, and A.H. n. 184 De grege Gallorum , qui Cajetana tenebant Moenia, Triftanum capiunt; fed protinus Arcem 127 Dum prensare parant, desensa est illa serocion al moranto del 11 Pedore tanto trium, facious frustrata malignum. Quod feelus ut nostri Magni Ducis attigit aures, becom and un' Ocyus ire fuum Navarrum ex tempore justit and miss Qui de more suo metro prisonere venitra de de la constante de Ingruit, & reparat, formen chias pendita giantineti them you it ? Hollibus, & propter printes dans thills boodis anne a ten bood Additur huic etiam post mules glorie major I citienni . e : 10.23 Altera: vos etiam precent, danc mediante Camerani. Nanque manus Senonum sancinus dum mie peregis, restar a 1 Perfidiæ vindex-prius and Vericulus adullings Grandmost una cars Præsidio gentes alias, sieme sieme management attent pour o Quæ rerum ignaræ, diprocipito adamente denimente mustar a tu Omnia, prospedo pamen spensolitan politico de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania de la compania del l Terga fuge pracinci qui filuisimale minera amorivano de de 1 Carpebat, lection interes lecterolationari. Best bir e prip in t. Profpicit occultos, enitera selentialitation and enite of a to a selection of the selection Et fugit in præsepenementalient impetus illents, that zich & 12 ) Sed dum fic tutos fore le francisto puntrimes : Ex Scylla in mediamile sommises schoolighing don in the -cM

1

Com-

~**80**0 )

Communi affenlig legredigelt je de vocersenatus em cen per de Borgia Cælar erat total men genterreveslies observe the to T Dir melius, sed enim Roma & Brite veliche; e se en b andrese ! Flaminize imperium total cum gente petiliet Quam libi devotam fido evilode tenebat Catholici Regis vel si vexilla subiffet. Morte Pii caepit fanctum diadema Secundat Et suis ornabant titulis quem Vincula Petri in transcription Hoc itaque assumpto, varios quant scinderet lumberos, ita supri-Pediora, confulus variarium merbine regum , in march grant Ultro militibus vehiam consolit , ut issue, a sure a sure Esset quo libitum, cundisemercude solute de 1900 2006 2000 Largiter, ut solitus sugare trottare decorare 2227 ( 2000 143 Militiam, grates loggette noprime demans de la companya de la comp Ocyus Hilpani, pollenter conselle queelle Pergere quo vellent, Ductione manfeint Minguis Cardes und 1883 Usus erat semper magnie in tubus agentlis, in the two or the and the Ex dis primus erat softers Mentantes Ligação record de la decidade decidade de la decidade decidade de la decidade decidade de la decidade decidade de la decidade decidade de la decidade decidade decidade de la decidade de la decidade de la decidade decidade de la decidade de la decidade decidade decidade de la decidade Lux patrice, & juntanne paper Computer Vallende come de fire de Promit; atque mei donnini febrium, honnie de street de Cardineo quem Romandis, singlique describing de la company Purpura læta caput, frontempre merentis chamben : " Magnanima hic ardens aquinati constante solicale of in Ibat equo, fimilis illi, squas sedine quotilan, transi a record Sola parens potuit, premitres quem Monte Quivitose : 11, .... Limpidus ore nitera mante de la companie de la comp Lucifer ortus adell, resegnationalisment charges in the second Signa minora fuo defuterantetera anima do mon antique e Pontificum cujus quondam generola specipage Nobilitavit avos, titulisque dupentibus diunit: Nunc Calabres planide populus distorie gubernus. Inde facrum nomen qui geffat Giorius; atque Precluis Heinensis gremanus finter abiliats Non minor ingeniou quam pattere fremus alure Germano æqualite pariser le faultenniple Tempora punguna gelisieraminan galan . 12 . 15 . 1. 1. 1.

Quod

Quod non ignorans Sexus, nec Rorgia Carfar, ... Magnus uterque. Visuta mentis provent utrumque. Nec minus a Magno Duce munc venerator eterque. His quoque conjunctus Franciscus Masia perchat Magni castra Ducis, vezillaque Manis Iberi; Magna legitelerum oui vis parebut equamin . Cui vires, animique pares, cui palus, & altus. Ingenii, cui vera fides, & recla voluntai. Cumque hoc magnanisms Loilus aguine Difast, Castrensisque Petrus, duo qui sentissua belli Pedora, Catholici Kegis finani anna penehant, Et Duce pro Magno prompti deponere vitam. Immo etiam exilium unper perpella nefandum. Ad patrios tandeni sunc: tene . revocata Quirites. Inclita Parrhafia, quae nomen famplit ab Unia, Nelcio, quo fato Delganim ligna sequent, Stirps ad Aragoneos veteres connecta sedivit.

Galles, ut ereptunt thi: videsat undique Rhomuch, Cajetamque Duci non posse resistore notico, Inlubres, Ligurelane famel, final armet Enulcos, Estensesque Duces, necuou cui Folima paret, Bentivolum , magui Populi , mumutique motentem: Armat & Andinos, quemter Gantaga atucams Dux erat, illustris, ac singuinis alta perpagnic: Quo tamen inflinde palie o Gradine ferente ( Nec pudeat quinto:) que june, anti-lege , vel-ante: Debuit in Regnum, quod que defendent ante, Sanguinis ire fui? noning integratifus, ullis.

Tun fides, non flant confengacionesis desentes. 177.774

His igitur contra calledia galleibus, illa ono. Cajetans molitur inst: , doccducture, no illum 11. Non foliam auxilio fovest, fed dues familiant Parthenopes media victor constet in Arce, Fatidicze Maneus fruitra confifm' in arte Unde vetus nomen tilir, Manuer, stadidit Denns: Bella movere Ducem, milioraque prelia: Magnusp. 11 11 11 Qui nova cum primum perfessit dailui mountity, 🗀 🗀 💯 🕏 Talibus ad focios garaletne mocilina, impitat, a mara a sici in all

O focii, tandem jubeo speravé laborum Ultima: bella feroz, hydreaque gazmina monfici En renovat Gallus, ac mornia corpora vitar Reddere forte pares. Sed nos ad praelia landis. Æternæ celeremus itena ferat obvius hostis Pectora, Dii faciant, nec quod mens cernit, ce optat. Fata negent: feret ecce povas Hispania Isudes Hæc ubi fatus erat, justit venilla levari, and a service and a Deservitque Molem subito , sepetitque Galace ; Magnanimus fauces i fanctique excumina montis. Ouem modo concessa sub conditione subactum Liquerat. O Cocli miracula fanda saperni, Atque ibi qui colinur, Divi-vindica benti! Nanque fidem dederat Gallus, qui teda teneliat, Cessurum, pauch illine nist force diebus Suppetizo veniant; sed familiare afa, delifque Impia gens sanctas tanti violanema assa. Numinis, & tacita lish proditione manebat. Ergo expugnato quamprimum monte, furenti Ense cadunt Senones capit , meritalque profuni. Dant fractze fidei poenas immaniter Orco. Inde locum caliris flamit, Martemque decorum, Venturolque hostes ex tota mente moratur;

Junxerat Andinas jam Dux Gonzaga cohomes Etruscalque acies equitum, Ligurumque caustras, Teutonicalque minus Gallis, quibus una fugain. Cajeta hospitii tautum praestabat aspians. Ergo fociliatis animis, armilque refumpis, Optatoque novi Dueis sensitata davone, 19 Celtica turba furit, renewetaquesscultra refureit; 200 Et conjunda Ducem andra: mount agains Magnum: Atque Arcem in primis oppugnant ordine Siccam, Prælidio quam Hilpapa manus, Martifque per actes Prompta tuebatur; sed Gallia Mane finisho. Proque suis meritis adverso numine: Divum; 🕾 Auguriisque malis, accepta clade nefanda Turpiter incorpto noctu françata recessis. Mox hine ad patriam souri Juvenalis, Aquinum Deveniunt, figuntque pedem, filtunique parumper 

Peternaturos fauces perterrare Cafinas Auque urgere Ducena motheum dare terge fub lades. llie fed invictus non folum ad bella moretur Sponce fed ad programa misso praccone vocavita At trepidus Gallus remit, puguantque reculat Terrius, & fubito convertit callra retrorfum. Que per Fregelias ubi moz manigressa fuere, Venere ad Fundos, necnon ubi duicia Liris · Nocle, dieque sue completting ora Martice: Scilicet illac se pariser transire putantes Parthenopen verfus, feeparumque refumere Regni, Auque Ducem Magnum mediis concludere belli Finctious, & victum pantis spoliare triumphis. Sed spes salsa suit, votum quoque Martis inane; Illa quod indomiso loca milite tuta tenelans. Servabantque suo solito de niore fideles, Fabricius præclara gerens vezilla Columna, Et qui Pacis habet nomen, victricia semper Bella parans, animoque ferox, creberrima Gallia Pernicies, Magnique Ducis gratifimus armis. Iple etiam Dur Magnus ea regione relica, Advolat, & magno ducens fina cafira viarum Circuitu, se illis conjuntity & commit citra Contra hossem shuvii sua collocat agmina ripea. Bombifer interea creher refombat utrinque Terror, & affidua quaffabat cafira ruina, Stat Turris munita loco, muroque tenaci 🛫 Ardua, finitimi despettans filuminis undas, Impolitus cultos quam confervabat Iberus Hanc cum præsidio Senenes cepere subactam, Deditione famis magis, an formidine violan At vero Hifpani cedentes Arce relida, Turpiter admissi pacem, veniamque precames Confugium ad cafira Ducis, culpamque fatentur, Illam expurgantes, tanquam timuisse coacti. Jamque Ducis veniam detlerat elementia Magni; Sed retinere manus clemens; at tela suorum Non pottuit, quin illa daret fub vindice pomas Foeda manus juvenum, quae sic desecerat omnis; Usque adeo infandum facinus, crimenque putatur-

Sic apud Hifpanos Martis fine nomine winci. Maximus interes torquebat gensis mainque Regia castra labor ; rerumque premebet egesso. Nostra magis multo, quibus executere frequentes Quos prædura fames, rabiesque coegit edendi-Cedere, vel saltem Cererem sibi quærere sallis. Viderat ut Magnus vix jam durare coherus Posseque nec tantos, & tot sufferre labores, Concilium vocat, & societ de intre conti Talibus alloquitur: quænam fententia robie, O Socii, clarique Duces, num grefiibus ultra, ve An nos retro pedem ferimus? manifesta paricla Sunt prope: magna finnel, nobifique settema persont. Gloria, si virtus vili non vestra timeri Cedat, & occumbat: mihi Mars sit tellis, & illa Diva, patris medio quam dictine vertice mitati, Aut ego Liriacis vicus minulabor asentary Aut prius ac pleno coest fibi Cynthin comu, Ipla etiam venius noliris, Cijena, inbarmie. Dixerat; ast alii timbantes undique mussant, Subdubitantque Duces y qued dum urgeren egelia. Quodque forent tarmi manifesta pericula beili; Censentes satius, gressim convertere, setro, Et mutare locum, fedes quo muse offet Ille autem, quo nemo fait prudenmos quagnam . Majorisque animi, nec Martis in ordine major, Magnanimo rurfus hanc fundit ab are loquelam? Magna quidem in rebus, faccon, prindentis, relia. At diversa mihi nunc sar fentesiria totali meno Ulterius malim notis pro parte sepulario de mal Passibus ire tribus, apram cessens ventens settlis Annofamque senis Pylii superare feneciam. Cælaris o dignam Nomani pedore vecevil. Illins aut totus cui min futicerat orbinte : Illius aut vitam cui suffulit minutus ille gar. 1 . 2 Unicus absorpti Romani-ilanguinis teleor L .... O. Ducis invicti nolivi constantia! qualita : Illa Leonidæ fuerat prædara Laconis, Si Impia quum Keixis jain civilius arma trecensis Strenuus obtimute plus seption de excinde mideret

Deceptum a populis, sur possis rundere montena.

Oppetere exoptans potius, quam catan movere
Inde, ubi justius une puntius per justa manere:

Prandete, o socii, non segui periore dixit,

Post apud inferance concommura juventus.

Urgerent mottes dum lie discrimina rerupa. Et teritur tempus dunt confultando, permut 🕺 🕙 Transitus a Gallis, confecto ponte por amnem. Illicet occurrit illis, asque agmina consta Dux homs opponit, dessis immortale Columnie Fabricium emittens cultis, properancibus armis Ductoresque alics, se se, Morimine, decera Parthenopes spetulum, pesnon fidissime cultos Gentis Aragonea, qui audia pericula vitana. Pugualli toties curais pun Regibus illis Egregize quorum fuera virtutis alumnus, Et nunc pugnanti percussit seva lacerum Machina, quune skristi capsalum paocul abshilit cults. Affuit e nollro trepidan ex agmine miles .. Gallorum referens jam trajecifie catervas.
Cui Dux Magnus ait : parcas o sparelo timorem Incussifie mihi, cumm in au fortis, & audens. Non potuit melius pedius firmare, simensis, Deque suis castris vilem ejecisse payorem Cinxerat oppositas Gallorum plurima ripes Machina, tormenti dense, langeque sedebat Trans fluvium contra nostros genus seine paratum. Sederat hic ferri, quantum non promit Ilva, De quantum Temele nec promitir haufta metalli, Nec Broutis quantum ferjentis dextra laborat. Hæc in terrificis pulsabint æthern flammis, Crederet ut tellus, congesta mole superbos
Assedare iterum Jovis atria cella Gigantes.
His igitur fred Galli, patrioque surore Adnixi, capitant posteni, Martemque sequentur; Transque ipsum celeres Aricho mucrone seruntur, Hispanalque manus correpta per arva trueidant. Dum videt Andinus nollisos Gonfaga fugari, Dixerat ad Gallos: hi funt qui Gallica fortes Vincere caltra solent: o magna ignavia gentis.

1:

At nostri unanimes acies Ducis agmine magno. Rejectos hostes animoso Marte repellunt, Expugnantque seros Gallos, partemque trucidant, Pars in profluvium subjecti mergitur amnis. Tunc sic Gallus ait, modo quem Gonsaga rogarat: Hi sunt qui Regno modo nos, Gonsaga, sugarunt. Quin etiam Hispani siuvium transire natantes Ausi, exportabant Gallorum ex agmine prædas, Nostraque captivos multos in castra trahebant. Frustrati incoepto Divorum mumine Celtæ, Transire extructum pontem non amplius ausi, Fortunam expectant, intra se castra tenentes, Et sua sic suli mediumes linquere castra.

Dux igitur noster cernens sibi tempus adesse Tempora vincendi, quod non successerat hosti, Tentare aggreditur, fibi mum, foruma negaliet: Scilicet imposito fluvium transite Maricae Ponte super, mediosque acer penetrare per holles, Hisque manum extremam, finemque imponere rebus; Quamvis addubitent socii, multasque morandi Innectant causas, oc aperta pericla recusent. Ecce autem palmae ne quid Bellona futurae, ii. Deneget, atque favor ne deneget ora favori. Adlunt Urfinæ clara de gente decoras Regis Aragonei repetentes castra cohortes. Quarum militize fulmen Microcolmus, honorque Dux Livianus erat, populorum terror, & aura, Ingenio haud major, quam viribus omnia vincens, Atque moræ impatiens; qualis jam ad claustra Metauri Claudius Asdrubalem simul, & collega superbum Germano auxilium detruncavene ferentem. Pone sequebatur, galeze cui cona terebant Nondum vestitas tenera lantigine malas, Urfinus Fabius, fimilis quos abstulit omnes Fortiter una dies, vel quem voluere paterna Justa mori, injustus quoniam devicerat hostem. Quem nisi sorte mala rapuissent impia sata, Marte futurus erat nulli virtute secundus. Heu crudele nefas, Lirisque invisa fluenta! Plus uno in Fabio copiux formole Maricae

Con-

Contrahis invidize, Cremerse quam ripa trecentis; Inde suos equites ducens, simul arma serebat -Illius proles animola Petitus Urlæ, Onze minquam occiduis cellum caput abituit undis. Et nunc magnanimo prudens temone gubernat Militiam Urlino Veneti sub Marte Senatus. Nec minus egregiis ibat' spectandus in armis Francottus juvenis, pariter præclara subrum Progenies, gestars splendentia signa rolarum, Invictumque animo perfus, moresque viriles, Ursinæque domus veterum lux clara parentum. Hinc & Agilling Princeps fortiffimus urbis. Victrices faciunt merito oui nomina Lauri, Gallica delectam ducebat in arma cohortem. Strenuus inde enam sub signa Vitellius ibat, Tota Tifernatum cui geta addica regenti Oblequitur, paretque libens, germanus adempti-Illus, extineum quem nondumi Terra timere Undique, nec pelagus, nec totus definit Orbis.

Excipit hanc gentem Dux Maginus fronte ferena Certior effectus cum tanto milite palma. Est locus ad Lauros ibi, quem ratione probata Indigenze appellant. Tota cum gente profecta Hic magnum contra Microcolmum collocat hosten, Conssitumque aperit, se jam shatuisse per undas Ponte superstructo trepidos penetrare per hostes. Ocyus ille loci lætur capit omen, & inquit: Summe Ducum, qui cuncta vides ex omnibus unus Noter ad hoc belium nobis fit fortior hoftis Jugiter, & crescit, majoraque castra relarcit. Iple nec ignoras, quantum nos presentes, Nostraque se minuant defesso milite castra. Hie si sorte magis mora jam nos longa tenebit, Vel li caltra retro convertimus; commin retro 🕐 Et nobis ibunt; at si translibimus amnem, Hoftis terga fugae dabit, & Cajeta reducer Ad un sceptra manus, Igitur laudoque proboque. Confilium, Dux Magne, tunm: procul omnis abelto Jam mora, nam cernes breviter, militirerede, quod optas; Subdubitant, payitantque Duces: pars castra retrorsum

Convertenda ferunt, pars illa in fede morandum, Pars ad Parthenopen, pars confulit ite Suelium. At quibus in rebus mens est præsaga summi, - --· Carafus Andreas, acies cui pienior Argo est, Dantque Severinæ titulos cognomina Sancia: Semper Aragonei verus sectator honoris c Et foris, atque domi cujus prudemia mira est; Et qui tam celebris gaudet cognomine Tufi, Et veluti pelagi rupes immota procellis Obstat, & adversis non inclinatur ab Euris, Pressus Aragonei tot Regni fluctibus annos, Proposito nunquam sidei discessit ab alto, Justitiæ columen firmum; custosque decori, Integra pernicies scelerum, vindexque severus Perlidiæ, rigidique tenax lervator honesti, Dida Microcolmi pariter laudantque probantque, Atque Ducem Magnum cohortantur talibus aulis Id vero ante omnes hortatur noster & urget, Pedore nil cujus tam fido in pedore vivit Præter Aragoneos, folers Bernaudus, & instat, Transitus ut fiat, nullo remorante payore; Pro meritis quem nulla latent secreta, nec unquam Intima Catholici latuerum pediora Regis: Arbitrio cujus toties Rex Magnus interque Hoc disponendi Regnum commissi habenas: Nocte die facilis cujus facundia dexesse ... Tot populos, gentelque regit, tot caltra, tot urbes, Arque Duci notro fic nunc comes unus adhæret, Sicut erat Phrygio Regi jam junchits Achates .

Ergo Microcolmo fertur provincia pontis.

Dux inde afferri longe jubet ipfe carinas.

Curribus appolitis aptas, lapfuque rotarum.

Jam quibus advecis, mirandoque ordine junctis,

Imperat imponi miras tabulata per artes,

Subjectafque amnis utrinque ut comprimat undas,

Ponteque conflernat: qualem super acquora Xerles

Extruxit, Rhodani vet quali Julius undas

Cinxerat, has gentes debellaturus eastem.

Post ubi jam suerat moles fabricata superbi
Pontis, or ad Gallos jam spem dabat altera ripa,

Ocyus

Ocyus iple suo flamit Dux jungere Magnus Castra Microcolmo, simul & de more sidelem Bernaudum alloquitur: Soleo & dicere verum Semper, & illud idem tibi nunc, Befrande, fuebor. Cuncipotens nobis nisi deneget ille savorem, Nempe dies terras nondum bildena subibit. Moenia fub nostro quam Cajetana videbia-Imperio, & Celtas convertere tergir per Alpesi Dixerat, & tolli justit vexilla, movempe Castra Microcosmum versus ruit ardum ether Nubibus imbriferis, priscasque serentibus Austris Dencalionis aquas: resonant quoque grandinis in Condensumque cadit nivium per inania vellus. Convertit Dux Magnes iner, mileratus etentes, Diluvies quoniam torrenaiser undique nostros: Sæva retardabat, fossisque retenta peribat Pleraque pars gentis, pars apparente pericio Fessa recedebat, justique redire Suessam, Ex quo fama fuit, Magnum formidine capum Vertere terga Ducem, timidis nec fidere rebus... Augue ideo Olveum mouns hoc ramore rebellat Regis erat cui nulla sides in prestore nostri. Mittitur ad poenas animola Golumna rebellis Fabricius gentis, fimul & Rosa protinta ille Strenum Alfonsus, cui mille in pestore Manes, Mille aftus, parvo vires in corpore magnet; Confilio cujus, Cæfarque fidelibus armis Botgia jam felix Populonia menin cepiti Qui simul ad gentem quant pervenere rebellent, Expugnant, prædæque sinnel dant mobile vulgus Inde Ducis pariter repetint tenteria nostri...

Gens ubi præcepit fabricatum Celtica pontent.
Riferat incceptum magnis concella eachinnis.
Ponte nec aufuros transiré putabar liberés.
Atque ita trans fluvium éaltre fecurs anotatur.
Hollibus at Magnus, quem vertete terga-ferabant.
Tandem exoptati Microcofai castra petivit.
Seque illi adjunait toto cum rebore gentivan.
Qui simul advenit, pontem jubet ocyus andis
Fluminis aptari deductium, ac talia fatur.

Ni

Ni mihi vestra soret per tanta pericula Martis, Notaque jam virtus per tot perspecta labores, Talia non ausim vobiscum inccepta, sideles. Suscipere, o Socii; sed res nulla ardua tantum, Nec tam difficilis, tam dura, nec aspera tantum, Seu sit opus pelagi, seu sit telluris agendum; Ouin factu facilem sperem, credamque suturam; Vestra mihi in mentem veniunt cum facta, animosque Dum repeto vestros, per quos superavimus hostem, Stravimus & nostris-, suerint quicunque, sub armis... Temporis, o fortes, memores eslote peradi, Hoc ego quur cobis Regnum auxiliantibus unus, Nondum sexta suas complevit messis aristas, Faucibus eripui Senonum, Regnisque paternis Restitui ejectos juvenes, sceptrumque recept Parthenopes, nostri Regis tutatus honores; Necnon & gentes quum Bætica Regna profanas Sævaque Catholico renovantes bella repressi; Quumque Cephalonios animolo pedore muros, Et Maumetheos quum debellavimus hostes, Et Calabros toties nobis fera bella moventes. Moenia quid noctu dicam expugnata Laini, Totque Duces pariter vigilanti milite captos? Diraque quum Baruli quamvis urgeret egestas, Duximus obsessi varios ex hoste triumphos. Aspra Cirignolæ referam quid prælia? per quæ Tartareas toties pugnantes vidimus umbras. Circa difficiles versantur præmia causas, Nulla est in levibus vincendi gloria rebus. Est hoc difficili hellum cum gente gerendum, Nostraque non dubiis se objectat dextra periclis. Has vero unanimes nos si transibiemes undas, Non via sufficiet Gallis fugientibus ulla, Non celeres calces, rapides nec cursus equorum Ouare agite, o socii, pomem jam scandite leri, Virtutis memores vestræ, cundique timorem Magnanimis pariter vilem depellite fibris. Dixerat. Accingunt socii simul ocyus omnes

Dixerat. Accingunt focii fimul ocyus omnest Prima Microcosmi frandunt-vexilla per ammem, Quem sequitur generosa acies Ursina, potentes

COT-

Corde gerens animos, & non cessura timori Pedora militia, quamquam modo mocita peremptum Defleret juvenem, misero cui sorte sagitta Longius abstulerat transmilla per æthera frontem. Inde manum ducens peditum Navarrus Iberam, Transitit invido conscendens pedore pontem; Non modo magnanimo Gallos qui Marte solebat Vincere, verum etiam victus pessiundabat hostem. Impiger hos sequitur, qui gestat pedore bellum, Nomen Pacis habens, cui fusca Pyracmonis arctus, Et Brontis, Steropisque manus jam lassa labore, Insulaque ignivomis finxit Liparea caminis. Hi pollquam audentes ripæ ulterioris ad oras Evalere Duces, subito mora nulla seroces-Expugnant Sujum montem, capiuntque fugatis Hostibus: ultra amnem suit hæc victoria prima. Inde Columnensis revocatur ab urbe Suessa. Dux, cui Prosperitas tribuit meritissima nomen. Cui primum, ut venit, Dux Magnus protinus inquit: I, recipe imperium fortis tibi, Prosper, ademptum; Exilium sas est ipso te vindice tandeta. Ulcisci, tua jura sove, cape lætus & ipse Pontis iter, tua res agitur. Tunc ocyus ille Justa facit, pontemque subit, transitque volenter. Dum manus ad pontem peditum furiola ruebat, Præteriens miles, Magni Ducis illa loquentis Forte lagum traxit capulo mucronis adhærens. Cur trahis? en venio, quo tu vis ire, libenter, Dixit, & accepit dictis cum talibus omen.

Exin Tentonicæ veniunt fera turba catervæ,
Quas expectabat fecum Dux Magnus intras.

Jam quibus appullis, partitoque ordine pontem

Iple etiam transire parat, fibrisque recluss,
Pectore de medio Divosque, Deasque precatur.

Vos, o Cælicolæ, sandæ pietatis, & æqui
Custodes, verique patres, vos ora savete,
Si pia me semper tenuit reverentia recti,
Bellandi si justa mihi dat causa labores,
Auque mei Regis sas est si jura theri,
Si pius & sumptis sum religioses in armis,

Si ·

Si me cuique suum juvat exhibuisse petenti,
Veraque de vobis si testamenta satentur,
Quæ legimus, vestris si thuta imponimus aris;
Hunc precor incolumem vos me transmittere pontem,
Et sinite oppositos salvum penetrare per hostes,
Et tandem optatæ victorem reddite palmæ.
Orat idem, tenditque suas ad sidera supplem
Barbara turba manus, genibusque instexa precatur.

Finitis precibus, trans pontem exercitus omnis Mittitur: ipfe fuis pedibus fubnixus, & haftæ Præterit ante omnes, pergitque decorus in hostem. Ac primo Castrum vocitant quod nomine Forte Cum Sujo exuperant subito, Celtisque repulsis, Vidor ibi vigili transegit pedore nodem . Interea Ductor Fregellis forte revertens Gallicus, immissis remeabat Alegrius alis, Præsidii causa suerat qui missus ad urbem. Hoc ubi Dux Magnus præsenserat, obvia mittit Agmina, ut invadant, peditum, noctemque per iplant Ire juber : vigilanfque manus transmissa moratur Expediatque ardens, venientemque opprimit hollem. Invasi Senones fugiunt hinc inde paventes. Fit spolium, captosque trahunt, pars capta retenta, Cum Duce pars fugit noctis desensa tenebris. Immo etiam Hispanos quum jam transsse, per omnes Fama fuit, Gallos, quos in statione tenebant, Diripiunt populi, spoliant, pelluntque, necantque; Necnon Italici fuerant qui figna sequut Gallica, ad Ausonios multi fugere penates.

Inde renascente primo Dux Magnus Eso,
Castra movet, statuens hostes invadere castris,
Invictasque acies orditur, ec explicat alas.
Sed sera barbaries castris percuisa relictis,
Cesserat, inque pedes dederat se tota repente,
Transgressu accepto, simul & tentoria tuncha
Cum tormentorum meliori parte relinquens:
Usque adeo sugiens suerat perterrita, partem
In mare, ne spoliis hostis potiretur, abegit;
Ast alia muitas implerant parte carinas,
Quarum de numero siturio pars tapta retenta est,

**Pars** 

Pars cum remigibus periit demersa sub undis,
Tu quoque quos inter, dum per vada Liris abisti,
Petre jaces Medices, Duce quo male resta sub uno
Cosmica progenies, nulli toto Orbe secunda,
Tantarum cecidit celso de culmine rerum.
Nam si dum Rhodanus torrentis sparserat undas,
Claustra Fluentinae clausisses providus urbis,
Majorum imperium cum nobilitate teneres,
Nec sic Campanis nunc piscibus esca jaceres.

Iple pedetentim fugientem victor in holtem Intendit Dux Magnus iter, lætulque fideles, Hortatur socios, Cajetæ mænia versus' Convertens oculos: jamjam victoria palmam Porrigit, o socii, fas est distendere pedus Læinia: secura quies, mercesque propinquat. At dum magnanimus Microcolmus, & alta Columna Prosperitas, Martemque omnem qui pedore gestat, Pacius, in Gallos alia de parte feruntur, Fluminis ad pontem, rapida quod labitur unda, Deveniunt, ubi magna manus simul agmine sacto Constiterant holtes, fluvium, pontemque tenentes. Incipitur magnus pugnæ conflictus utrinque, Hinc quoniam pontem, fluviique repagula nostri Expugnare parant; illinc fera turba repugnans, Fortiter oblistit, sævitque cruoris amatrix. Hispani, Gallique cadunt, non parva micannum Portio, nostra licet suit bacc victoria tandem. Res haud mira tamen, nam quæ non vinceret arma Prosperitas, quæ signa gerit tam sirma Columna. Atque Microcosmus, cui par non ulla virorum Dexteritas? primo quorum mucrone reprellus Hollis, ab obselli pontis flatione recessit. Lux peditum juvenis, necnon & Pacius alter Carolus, Hispanos inter non parva maniplos Gloria, Chaonias velutir qui falco columbas Territat, & timidas pedibus circumvenit uncis, Inlequitur, cogitque hossem sibi vertere terga. Hic etiam Libyco similis Scalata Leoni, Miscuit invictæ memorandus præsia dextræ. Non minor hos inter Guligipps Tacca per hostes M 2

Ingruit, atque vias pontis referavit opertas, Disjectique hostes frendens, ut dente latrantes Marsus aper silvis solet exagitare Molossos: A Sicula veniens juvenis tellure, fatusque Gente Syracusia, similis qui ad bella Ticini Scipiadem eripuit victore ex hoste parentem.

Hortari interea reliquos dum pergit, ut adfint, Ipse suos Magnus Dux, & sectentur honores, Fama Molæ fixisse pedem denunciat hostem, Atque ibi jam nostros valida statione morari, Molirique novam revocato milite pugnam. Ire Molam statuit converso milite, & illuc. Mox acies ducit, quamquam tunc Jupiter imbres Mitteret, & crebro quateretur murmure Cœlum. Dumque equitat, cecidit madefacta per æquora terræ Illius sonipes: tellus nos diligit ecce, Sic ait amplectens, socii gaudete, benignas Continuat Bellona vices. Sic fatus, eumdem Incolumis conscendit equum, lætusque resurgit. Et munire Molæ quum moenia cerneret hostem, Atque ibi victa prius rurfus componere castra, Providus Hispanas peditum jubet ire phalanges, Ut sese opponant, montisque per alta propinqui Circumdent urbem, facilis ne detur ituro Exitus ire vias hosti, quem cedere portis Non dubitat, nostris & turpia terga daturum. Quos ubi prospiciunt Senones ex ordine euntes, Quam prius Hispani capiant latus omne viarum, In pedibus tantum miseram posuere salutem. Fit timor, erumpunt portis sugiriva juventus Gallica: concurrunt nostri, fert obvia miles Pestora pestoribus, pars maxima cæsa remansit, Pars abit in spolium; pauci evasere, sed illis Sævus adhuc pectus quassat pavor undique mortis. Tormentorum autem facta est quam maxima præda, Munierant urbis Senones queis mœnia captae. At nostra assidue sugientes agmina Celtas Exagitant, capiunt, perimunt, perduntque, sugantque, Donec Cajetæ ventum est ad tecta suburbi; Et quae de reliquis sueras servata rapinis,

Præ-

Præda etiam infignis tunc, Machina tota, faill.

Verum ibi quod nostris non pernodare dabatur,
Gentis ob ingentem numerum, pluvialque frequentes,
Ipse Molam rediit deseriam Magnus ad urbem,
Cum palma & præda, spoliisque reserus opimis.

Sed quoniam deerat cundarum copia recum,
Inde quod exilium Bacchusque Ceresque serebant,
Nodem illam exegit jejunia serre eoadus.

Ut primum exortis radiis Matuta reverla est, Luciferique dies furgens Oriente refulfit, Moenia Cajetæ mox expugnanda petuntur. Galli ubi confedas acies videre, repente Perculia pariter turma, trepidaeque relinquent Orlandi indigenze, quem appellant nomine Mousem: Aspra suos toties ubi jam Bellona cruores Sparlerat; & lævis tetram tepefecerat hallis. Sed cur non tantas acies, vexilla, cohortes, Et tantas equitum turmas, tantosque maniplos, Totque alas, cuneosque simul, peditumque catervas, Ductores, tantosque Duces, tot montibus æquos Quadrupedes, cellas citilas, galeafque comantes, Gallia ab Hispanis toties evida timeret? Monte igitur capto, mox examinata fugatis Pedore corda cadunt-Gallis; animique protervi, Delicium mileris vines, nervique, manusque, Padaque jam poscunt de deditione loquentes, Qui vix Cajetæ muros, Arcemque tenebant: Scilicet abjecto Monarcha furore Saluzus, Et qui jam totles fugitarat Aleghus hollem, Et qui Tenonicæ doctabat caftra catervæ, Bavilus, arque alii pariter non justa perentes. Oui primum ut veniunt Ducis ad tentoria Magni, Spe belli amissa, rerumque salure suarum, Promittunt Urbem tandem le sponte datures. Cajetæque Arcem, fibi si captiva suorum Reddamr non parva menus. Non abnegat ista Magna Ducis pietas, sed quie non julla petebant; Omnia per fluctus ventis portanda reculat. Aque die exacto, nochis venientibus umbris, In montis medio concessit membra quiett.

Ma-

Mane autem exerto, repetit deterrita Magnum Gallia pacta Ducem, nam rursus Alegrius idem Justa magis primis rediens mandata reportat; Obsidibusque datis, Urbis pro pace remisse, Reddendæque Arcis tandem desecta savore, Gallia, captivos sic debellata recepit. At si castra Ducis nummis non orba suissent, . .. Gallia adhuc tenebris etiam detenta jaceres. Sic itaque ad nostros tandem Cajeta reverta est, Gallorum spoliis ex omni parte referta, Argenti, atque auri, Cereris, Bacchique redundans, Unde recedendi subito fit gratia victis: Scilicet ut liceat spoliis abiisse relictis, Et dare Tyrrhenas pavitantia vela per undas. Pars igitur naves mox, ascendere paratas. Neptunoque animam demandavere profundo, Pars cepit telluris iter, passimque per agree. Interiere fame, ferro para cæla cruentas Implevere vias, pars intrat maxima Romana Investes olidoque finto, miserabile vulgus, Squalentem vultum, pudataque mega recondens Heu quoties fueram plebem miseratus inertem, Corpora cum Romæ sic tam miseranda viderem! Sed meritas dederant scaleris pro crimine ponos. At nostri Italici, suerant qui castra sequuti Gallica, pro meriris vinclis gens capta retenta ell, Disceret ut Regnis quid sit descire Latinis, Et pro barbaricis exponere corpora rebus. Quod cum magnanimus fore iam Gonfaga videret. Cellerat inccepto caulatus multa religio. Immo etiam in causa, sas est si vera sateri, Contra Parthenopen sugnare putabat iniquum, Strenuus egregiis modo quam desenderat armis.

Dicat Apollo, Ducis nostri time quanta finerare.
Gaudia, & ejusciem salierunt prectora truanta.
Lætitia, & quantis sonuerunt plansibus æder.
Sed majora forent ut gaudia tama eriumphi,
Tempora purpureo cinclos radiata galero,
Nuntia Parthenopen passim vaga sama per omnes,
Pontisices venisse duos passavit Iberos,

Quo-

Onodque magis mirum eff, endem per tempora palmer, Exhausit populi quorum perefentia platisus. Talis & advenus alatris capit omina Magnus. Quorum alter, genuit quem sain generola propago. Borgia noster erat, cujus si carmine mores Infignes memorare velim, vel pediora clarus Quanta gerat juvenis, que fit confientia melvis, Quam facilis, quam munificus, quam largus aurich. Religionis amans, quam sit pietatis amicus. Quam Ciceronis amans, quant se fermone diferus; Non ego si biberim totas Aganippidos undas, ... Ulla ex parte queum'. Nother quoque, nec minus alter Surrentinus erat, cuits predentis quemquate. Non recipit miranda putent, facundaque virtus, Cujus ab experto quarvis finit ore facultas, Religione Numam vincem, gravitate Catonem. Accipit hos magno partier Dien nother honeste. Extemploque hilatis nitides habitare penates. Parthenopeque julet secum gaudere recepta.

Sed restabat adhuc mini pars tritima belli, Clade Cirignolae qui vix erepus amaga Arlius anfugiens Venulinam coperas automi, Dunque tot armatus Liris sees bella videbat, Jugiter augebant & Gallion eastra cohories Spe magna fretus reparandi attifla, propinquos Semper atrox pupilist ventrit, de oppida cupit Phirima, & Hispanes affinerat undique pugnans, Qui loca dispositi varia statione terrebant Proxima, Celtarum jam praella nulla timentes. Mittitur hunc contra folers Microcofenus, ne illes Reliquias Senonum extinguat, welct-tile Chimerans Qui domuit, cindam flammis, dicilque coltistis. Urlinas igitur fecum jahet her cohortes har and the constant Julius, & extemplo Venulistus tendit in egunn, 💯 🤫 🦠 Quælibet incorpti non fognis ad arma paranes, a day same ? Unicus alta gerens expertis cordia timoris. Territus ut primum contra se viderat iri. Arfins, Ursinae Veritus veritin colibriis, and an article and a Incorpum subito, Venus naquetecta reliquit.

Refti-

Restituunt urbem cum conditione recepta.

Et tormentorum spoliis sugientis onulam.

Pergitur hinc etiàm Resiani ad testa tyranni. Fortis adhuc patrize sedis qui teda tenebat, Exulibulque aliis sociantibus arma Tetrarchis; Oppida qui, necnon arces, castellaque multa, Et varios populos sua tunc sub jura tenebant. Justus in hos equitat semper victricia Solis Arma Gomez gellans, quo mex adeums, popolcit Pacta levis populus sub deditione coactus, Quin etiam pariter duræ cervicis & iple Marzanus capitus, merito quoque tractus in Arcem Parthenopes, quoniam sancto modo scedere sastas Fregerat inducias dudus levitate, verendas. Vanus Hydrunteos vexabat, & Oyra campos Fædere contempto, sibi quod Rex magnus uterque Sanxerat, inducias limul alaegnatus galdem .... Mittitur hunc contra, qui gestat pestore bellum, Nomen Pacis habens, primo qui Marte coegit Cedere, & inducias illum non spernere sanctas. Sed prior his cundis, qui bella Capaquius aspra Gesserat, imperio cessit, propriosque penates Non expediato Martis terrore reliquit. Tunc etiam fidus Valli Monarcha relica -Indicus Inarime, victrici glasse recepir Sulphureum, sed enim facili obsidione Dicarchum; Dux etiam Baruli dum Magnus caltra tenebat, Erexit volucres, vexillaque Maris Iberi. Sævaque transmissus post ad Castella Salerni, Restituit nostris obsessam protinus Arcem. Vanus Aragonei numquam defentor amoris,

Post ubi finierat tantos Bellona surores,
Atque satigatis populis, terraque, marique
Parta quies suerat tandem, penitusque repossa
Gallorum vesana sames, Dux Magnus antonam
Parthenopen repetit. Vos, o pia turba Sororam,
Huic etiam extremo, precor, aspirate labori;
Illa revertenti quantos instruxit hongres,
Quave triumphales pulsarunt authera voces,
Inter laurigeras sacies sam pulsara cobortes

Quum.



Quam rediit, qualis qui ditter Persea quondam. Duxerat edomitum celfa ad Capitolia Paulus, Atque catenatum total cum prole Tyrannum; Vel qui Romanas Aquilas inscripsit, & inquit: En veni, vidi, vici, plaudentibus illis, Surpis Juleze qui dilexese nepotes; Duxerat aut qualis luica de pelle triumphum, Reslituit Latio qui jam cundando salutem, Annibalisque vastros nodos, ansalque resolvita Aut qualis rediit plenus popularibus auris, Barbaricum domuit qui post tria praelia Regem, Quum primum meriti lux sam expedata triumphi Affait , in primis munt fe vellibus omnis. Parthenope nitidis; famil & per strata viamos Erigit extradis polim takajam theatris Unde triumphantis licent speciare serence, Atque alacres vulas, rediminaque tempora lairo. Templa coronantur varia redolentia sertis; Necnon dispositi jurenes, delectaque pubes, Qui curent, laxentque vins, baculifque repellant Obstantem turbem, facilis quo transitus effet, Ac tasse pompe melius via lass paseres

Jamque utumphales surma per limina porte. Lattanes incunt populi cum plantibus urbem: Primaque Belgiaczo facta est transmissio produc, Delatumque ingens spolium, galearque somantes, Plurimaque abilersi sent spiendeunia tela Armorum cume genus, pharetrasque, occentique micante Thoraces, police, mucusaes, frena, famille, Spicula, pria, arcus, velles, autez, tapates, Scorpio, balifle, clypei, temovia, vela; Pilea, lorice, brachæ, vexilla, galeri, Pocula, crateres, mensa, lectica, lebetes, Platima, perque graves delata est machina currie, Belgiacis contra nostros fabricata caminis, Quadrapedamque ingens numerus, pars maxima panda i Exin transmilla classes, turbarque pedestres, Invidi juvenum cunei, lestaque phalanges Hilpani generis, Martilque perita juventus. Inde gribunosum ciarifficaus cado fubiliat,

Cum

Cumque suis equitum validis ducieribus omnes, Atque cicatrices sacie monstrante cohortes. Vulneris accepti nostri pro Regis amore. Ipse Duces inter medius Dux Magnus amaros, Omnibus arridens, speciantibus undique circum, Vectus equo incedit, quali stirps illa Philippi Insedit, quoties acies ad bella movebat. Ad latus harebat comitum tutela sidelis, Scribarumque chorus toto notissimus orbe. Post magni proceres ibant, generosaque turba, Insignisque virum series, comitata labores Bellorum duros, savique pericula Martis.

Ergo triumphalem quum fic tam læta per urben Pompa ferebatur, refonabant plaufibus ædes Undique conspicuæ, populique per ora frequentia Vox erat unanimis, qualis prodivit ab umbris Infernis vox ilia Patrum, quum dextra Tonantis Maxima Tartareæ confregit limina portæ. Magne redemptor ades, Dux invictiffime tandem, Servasti tandem rabidis e faucibus almam Parthenopen, tandem in vultus fervata priores Te Duce læta redit, matein lugubria ponit, Squallentesque habitus, tandem ocia grata resumb: Dexter ades, felixque voni: sit Corduba statta, Quæ te docta tulit y de totti gennere parentes, Inter felices animas a moste quiescant. Hæc juvenes referunt pariter dicties, senelogie Cumque Illis puels spectans mattom feneshis. Et quæ de forma certaint eum Sole puelles ...

Post ubi Nobiliam Consessis ducta per conince.

Pompa suit, vicosque Urbis spectata nintente,
Arcis ad excelsos regalia ceda persates

Scanditur, & Superis en resigione situate,
Debita thurisean Resources en resigione situate,
Inde triumphalis dimintente agimina situate,
Atria Dan andem se Magistus in ampla recepit,
Nunc ubi Regali compositis sede quiescit;
Et pro Catholico sustentes servicione tributa merenti
Certatim apportant, placida sam pace fruentes.

HI

#### LIBER QUARTUS.

No nifi vice tirum, Bux invictifume; norten;
Vanutifume ruse landes ad fidera jadant.
Accipe multiplices, Dux invictifiume, honores,
Quoque nites vultu, lactus cape dona tuorium.
Sed tibi Cantalicas Vates que dona parare
Digna potent : quient parvà doni, sentifume famelles.
Pafeit, & omnino magnis affectibus obtat :
Nempe tuis normen gestis, vitamque perenneus.
Jam dedit, ut vivas etiam post fata superstes.
Quam non horrisoni Borese, non imbrifer Auster;
Vulcani nec flamma vorax, neculoses vulantam.
Annorum series, pelàgi mer siniet miles.
Nam scelus infandame atimium, facinusque suisses.
Indignamque nelas, tua fasta siccre sub ambis,

#### FINIS GONSALVIE.

# CANTALICIUS

### AD LECTOREM.

Dis duo, philique, puto, tenuerunt infira Maronem,
Dum caneret Phrygii fortia facta Ducis;
Quum tamen illius refecasent fiamina Parca,
Seque laborantem centeret ille mori,
Testatus justit chandari carmina fiammis,
Ne non correctum perlegeretur opus.
Ipse per octenas complevi carmina sunas,
In manibus quæ tu; candide lector; habes;
Unde videbuntur tibi si fortassis inepta;
Da veniam, brevitas temporis illa suit.

# CANTALICIUS AD DUCEM MAGNUM

Prifca Duces Magnos habuerunt tempora binos.

Itala terra fuum, Græcaque terra fuum.

Est um fors melior, Dux invictissime, gaude,

Non ego sum laudis buccina vana tuæ.

Magnarum terum dederat quod sama duobus.

Cognomen nostro tempore solus habes.

### CANTALICIUS AD LIBRUM.

I Liber a nobis gentes visurus Iberas;
O utinam ut nostris, sic bene charus eas!
Sed potes Hispanis quavis ratione placere,
Gesta quod Hispano prælia Marte canis.
Forsitan & nostri duceris ad atria Regis,
Et tibi sorte suam porriget ille manum.
Hace tibi si tantum contingat, & oscula dextræ
Si dare tam magnæ non odiosa potes,
Ne arepida; Hispanas tibi nam sic ire per urbes
Fas erit, & nostrum sic resonare Ducem.
At si liminibus tantis patiere repulsam,
Qualibet arrepta classe redire potes.

. CAN-

## CANTALICIUS AD LECTOREM.

Olicanque hoc capies Poema, lector, Nostrum currere; vel videre saltem, Ipsium te moneo cavere, partis Ne si assecta sorsan Agnosina; Nam sandat liber hic Aragonenses, Nec mendacia vana, nec rumores Inanes gerit ore blandienti; Quamvis talia qui facit Poeta, Victrices sequisur, colitque partes.

### PETRI GRAVINE.

Inclita si egregios comitatur sama Poetas,
Et sola interiu carmina culta vacant a
Cantalicus vivet ventura in secula Vates,
Vivet & Hispani gloria summa Ducis.
Eternum Eneis secit divina Maronem,
Argo etiam Flacci nomen ad astra tulit,
Lucanumque annos Pharsalia servat in omates,
Semper erunt Siis Punica bella senis.
Cantalicum sic diva sum Gonsalvia tollit,
Tertius hoc selix carmine Magnus erit.

### PETRUS PRISCUS AD MAGNUM DUCEM.

Uis Phrygios cineres, cursus quis nosset Ulysis,
Maconides magnum ni cecinisset opus?
Trojus Æneas susca sub noche jaceret,
Jam nis grandiloquis Musa Marquis erat.
Carfaris Annaeus caneret nisi præsia Vates,
Cognita non ulli Cæsaris arma sodent.
Tu quoque, summe Ducum, sueras sub noche premendus,
Buccina Cantalicii ni tibi Vatis erat.

# NDEX

### RERUM MEMORABILIUM,

Quæ in toto Opere continentuit.

#### LIBER PRIMUS.

Ropofitio. Invocatio. Præponitur Dux Magnus antiquis Ducibus. Confutatio. Capia Troja per annos decem, & fraudolenter. Bellum Thebanum fabrichim. Bellum Punicum. Gesta Thesei sabulosa Gesta Herculea fabulosa: Laus Magni Ducis a verience. Narratio. Mittitur ad Regem Hispan, Bernardinus Bernaudus ab Oratio Bernaudi ad Regem Hilpanise. Mittitur Dux Magnus ad auxilium Regis Alfond. Dux Magnus in Calabriam. Capitur Rhegium primo prælio. Vincuntur, Galli in Bratis. Capitur urbs Seminaria. Confugiunt Gallf ad Terramnovam Verba Regis Ferdinandi ad Ducem Magnum. Responsum Magni Ducis ad Ferdinandum. Przelium Gallorum, . & Aragonenhum in Calabria, ubi vidi A ragonenies: Confugiunt Aragonenses Rhegium. Discessin Coroli Reggis ab Italia. Revocatur Rex Ferdinandus a Neapolitanis. Exit ex Rhegio Dux Magnus, & Gallos comurbat. Fugiunt Galli: Recipitur Calabria. Themela, nunc Seminaria.

Terina, nunc Terranova.

Dux Magnus apud Neocastrum hyemat.

Verbe Magni Ducis ad Sòcios de & estipargendo Regi Pentinando.

Invadit Dux Magnes Confensious agents

Capitur Cosentia.

Capitur Vallis Gratis.

Castrovillarum...
Bernaudus...

Lainum oppidum.

Oratio Magni Ducis ad Socios.

Mors Comitis Americi.

Conjungit se Dux Magnus Ferdinando ad Atellam.

Cardinalis Borgia cum Rege Feediando.

Dux Magnus ad Assilam.

Virginius Urlinus.

Faciune deditionem Galli apud Azellam.

Oranio Ferdinandi ad Maganas Ducens.

Responsium Magni Ducis ad Regens Ferdinandum. Adventus Federial andita mente Ferdinandi.

Verba Ducis Magni ad Regem Federicum de morte Ferdinadi. Respondet Federicus Magno Duci

Recipitur Olyona.

Roganur Dux Magnus als Alexandro Pontifice, ne Offiam Tibe-

Menaus Gallus Ostiam occupat.

Recipium Ostia appas Menao.

Ducitur Menaus capens ad Alexandram Pentificem.
Recipine ab Alexandro honorarifime Dux Magnuse

Verba Ducis Magni ad Alexandrum Pontificem.

Responsium Alexander

Alexandri verba in Menaum.

Recipitur Ars Gulielma.

Redit Dux Magnes Nespoline

Dianum.

Adeon.

Dux Magnus in Hispaniam redit

Rex, & Regina obviam exeunt Magno Duel. Verba Regis ad Magnum Duoem.

LIBER SECUNDUS.

NArratio .
Capitur Mediolanum a Rege Gallier .

Emeunt Stortisdae Mediolanum Capiuntur Sfortiadæ fraude decepti. Verious Federicus, ne Rex Gallies contra le rediret, ad eun mittit Bernaudum Oratorem. Lupum auribus Federicus tenebat. Rebellant Grafiatenses, contra quos Dux Magnus. Ouærunt Veneti Ducém Magnum contra Turcas. Dux Magnus Cefaloniam oppugnat. Vescitur herbis Dux Magnus in Cesaleniam rerum persuria, & potat aquam. Somnium Magni Ducis. Expugnat Dux Magnus Cefaloniam, & restituitur Venetis. Recipitur Portus Juncus a Duce Magno pro Venetis. Redit Dux Magnus in Siciliam. Timor utriusque Regis. Concordise Regum per Regni divisionem. Divisio Regni in partes duas. Mittitur Bernaudus ad Ducem Magnum a Federico. Revertieur Bernaudus ad Federicum fine spe auxilii. Galli Romam intrant. Capta Capua, & direpta, Direptio Capure. Discedit Federicus relicto Regno. Columnenses ad Regem Hispania. Federicus ad Regem Galliæ, sed frigide receptus. Clementia Romanorum in Ptolemæum ejectum. Dux Magnus venit divisi Regni partem accepturus pro Rege Hispaniæ. Reslimit Imperium Dux Magnus Principibus. Ravastantes Gallicæ classis Præsectus. Munificentia Magni Ducis erga hostem. Dux Calabrize ad Regem Hilpanize relicto Tarento. Principium discordiæ inter utrumque Regem. Discordia orta. Przelium Hispanorum, & Gallorum apud Tripallam. Conveniunt Duces ex utraque parte. Principes Calabrize discordiam. rerum accenderunt. Dux Magnus consulit quid agendum rupta jam pace. Dux Magnus artid Barulum le collocat.

Galli Canusum oppugnant.

Navarrus apud Canulium oblidenir.

Pacis deditionem Navarrus cum suo honore manimo. Discedit Navarrus relicto Canufio. Laus Navarri. Tentant Galli Barulum oppugnare, & Ducon Magnum lanian Fuganur Galli ad Barulum a Duce Magno. Conflantia Ducis Magni. Bernardinus Bernaudus. Ugo Cardonius ex Sicilia in Calabriam venit. Cardonius Ugo contra Dominum Mileti. Vincitur Dominus Mileti cum Sociis a Cardonio Fugit Mileti Dominus cum Sociis. Adventus Emanuelis Benavidii in Calabrian Solis Gomez Gallos profligat. Succurrit Solis Gomez Castello Cosantie obsesso a Galin Franciscus Bernaudus. Pignerius apud Crotonem Principem Rollani Superat, Aguilera. Capitur Belcallum, & incenditur. Vincitur Princeps Rosiani a Pignerio ad Tacinem stuvine. Petit auxilium Calabria a Gallis. Dividunt Galli exercitum in duas paces. Discedunt Hispani ex Terranova, & Seminaria, audito adventu Barutti. Aggredium Baruttus Hispanos abeuntes. Superantur Hispani, & fugiunt. Ugo Cardonius mirifice pugnat. Cardonius similis Horatio Cocliti Romano Hispani ad Locros confugiunt. Mors Grignini Ductoris Gallici. Baruims in agrum Cosentinum. Aperiunt Colentini portas Barutto. Solis Gomez ad Manthiam relica Cosentia. Galli ad Mottam Bublinam . . Hispani ad Locros. Revocat Musam Poeta ex Calabria in Appuliant. Singulare certainien undecim Hilpanorum, & pridem Gallorum, Verba Ducis Magni ad Hispanos pugnatur. Nomina XI. Hispanorum. Nomina Gallorum pugnandorum. Conflictus .

0

Redeunt Hispani ad Ducem Magnum cum majore parte villo-. riæ Exeunt Galli ex Rubis ad Barulum. Exit ex Barulo Didatus Mendozius, sternitque omnes. Laus Mendozii. Unde ortum est certamen Gallorum, & Italorum. Indicus Lopes. Oratio Ducis Magni ad Italicos pugnaturos. Nomina pugnatorum. Habitus Italicorum pugnatorum. Nomina Italicorum XIII. Oratio populi ad Superos pro victoria Italorum; Conveniunt Gallici pugnatores totidem . Victi omnes Galli primo congressu. & ligati. Certamina antiquorum fingularia his inferiora. Verba Ducis Magni ad vidos Gallos. Defectio Castellaneti ad Hispanos, Classis Gallorum deleta a Lescano. Hispana apud sinum Hydrunteum. Discedit Prorex ex Appulia contra Castellanetum. Dux Magnus contra Ducem Palizam noche proficifcium apud Rubos . Pugnatur ad Rubos acriter. Capitur Dux Paliza. Ductores Italici apud Rubos. Columnenies -Dux Thermularum. Restainus Cantelmus, Didacus Mendozius. Franciscus Sances Régius Dispensators Trojanus Moriminus Neapolitanus. Margariton Loffreda Neapolitanus. Præda Rubis habita Barulum portatur. Septem naves frumentarize ex Sicilia ad nostros: 

#### control Late & A. An T B A Date U.S.

R Evocatur Navarrus a custodia Tarensi Barulum.
Occurrit Navarrus Bituntino, & fit pugna.
Loisus Herrera.

anne,

Digitized by Google

Capitur Bittuntinus: Ducitur Bituntimus Barulum. Adventus Teutonicorum ad Magnum Ducens. Exit ex Barulo tandem Dux Magnus. Prorex apud Camusium, Dux Magnus apud Cannas castra logant. Pestisera sitis orta in exercitu Ducis Magni: Commiseratio Ducis Magni erga militas autuantes. Dux Magnus apud Cirignolam castra iocat. Situs Cirignolæ. Oratio Magni Ducis ad Socios apud Cirignolam. Movet castra Prorex Gallorum contra Ducent Magenta. Invadunt Galli castra Hispanorom in crepusculo nociis. Capiunt Giffi machinas Hispanorom, & pulvis crematur, Vincuntur Galli, & fugiunt turpiter. Strages Gallorum. Cæsar. Marius. Epaminondas Thebanas, Didacus Mendozius. Prior Mellanæ. Indicus Lopes. Franciscus Sances. Navarrus . Pacius Petrus. Carolus Pacinis. Columnenses . Dux Thermularum Andress: Restainus Cantelmus. Comes Montorius Aquilanus. Princeps Noize. Hector Ferramusca. Antonius Marinus, Zurlus, Turaglius Neapolitani. Margariton Loffreda. . 15 Trojanus Moriminus. Alegrius, & Loisius Arsius evalerum. Castra Gallorum direpta. Hispani Gallorum mensis vescumur. Profex Dax Nemorius interfedus. Verba Ducis Magni super cadaver Proregis. Sepulcrum Proregis apud Barulum

Epi-

:..1

Epitaphium Proregis: Facit deditionem Dux Melphius. Alia victoria Hispanocum in Calabria. Adventus Portucarrerii ex Hispania. Mors Portugarieris. Andrada Dux exercitus creatus in locum demortui Carrerii. Hispani ductores in Calabria, Duce Andrada. Themela, mine Seminaria: ... Terina, nunc Terranova, Invitantur Hispani a Baruto, & acceptant. Recufant pugnare pedites Cardonii. Verba Cardonii ad Socios pugnare reculantes. Prælium Hispanorum, & Gallorum in Calabria, in quo victi Galli, & profligati. Alfonsus Severinus, Malerba capti. Evadit Baruttus ad Turrim Angitulam. Alegrius ad Cajetam elabitur. Recipitur Capua, & Aversa a Loisso Hersen. Dux Magnus apud Samnites confistit, & Oratorem Neapolisa deflinat. Litteræ missæ ad Neapolitanos a Bernaudo jussu Ducis Magni,: Laus temporis Aragonensis. Missi XII. Oratores a Neapolitanis ad Ducem Magnum. Propinquat Neapoli Dux Magnus cum exercini. Verba Oratorum Neapolitanorum ad Ducem Magnum. Responsum Ducis Magni ad Orasores Neapolitanos. Ingressus Ducis Magni in urbem Neapolim. Danır cura Navarro expugnandi Callelli novi. Descriptio Castelli novi. Turris Vincentia. Maronis cineres Turris Aurea . . . Capit Navarrus Vincentiam Turrim. Expugnatio Castelli novi. Nugnus Ducampius. Navarrus. Didacus Vera. Dentatus Neapolitanus in ponte pro Gallis pugnane stremte cadit. Relistentia Gallorum ... Faciunt deditionem Castelli Galli superai. Claf-

Classis Gallica postridie cum subsidio ad Castellam fruitra venit Megaris Infula , gues nanc Callalina Qui. Deferiptio Castelli Ovi.

LIBER QUARTUS. V Fabricius Columna ad Apostii Provinciana recuperanduni mittimr. Cantelmus Restainus, Comes Montorius Neapolitanus. Navigat Aprutium verhis Fabritius, recipitque Vallum, Theate. Propheta Theatinus. Vestini. Castilionerss. Sulmo. Aquila. Taleacotium. Tenditur in agrico Aspilenum. Taleacotium, Mantorius ex altera curat recuperare face populae, Gantelmus fues. Fracassa Severinus. Recipitar Aquila, Julius Columna Ducales populi. Cantaliciorum fidelitas fingularis Fabricius ad fances Cafinas a Duce Magno serretant. Faciunt deditionem Galli apud Montem Casinton. Fregeliæ oppidum, Penícurvus a vulgo dictus. Conjungit le Dux Magnus Prospeso Columnæ, & Duci Thermalarum apud Fregelias. \* 1 2 3 Hispani testamentum faciunt, & consessionem, exponentes se periculo. Vox audita in calles Hispanorum Ugo Cardonius morius. Dux Magnus ad Molans passions sensocidit Tridantis Cugna. . . who said to the comment of the Proditio Gulielmae Arcis contra Paefectum Triftamum. Mittiur Navatrus, ad, ultianante Arcis Enlighter. Capiunur Galli ad Itrum a mulieribus.

Mors Alexandri Pentificis

Crefar Borgia.

Ce-

Line Course !! Glank.

Cadh ab Urbe Cadar Borgia. Creatur Pontisex Cardinalis Senensis, Pius Terrins. Mors Pii Pontificis. Reverlus Cæsar Borgia in Urbem. Creatur Pontifex Julius Sectundus, 3 7 7 7 1 1. Ductores Hispani a Cæsare Borgia dimissi ed Ducem Mague gi convolgyere. Ugo Moncada. Cardinalis Borgia. Coriolanus, Hieronimus Olorius. Loisius Discar, Petrus Castrenss. Ursinorum reditus ad militiam Aragonensium. Novus exercitus Regis Galliæ ex Italicis gentibus ad Cajetara missus. Gonfaga Mantuæ Princeps Dux exercitus Italici. Manto virgo, Ocnus Rex, unde Mantua. Oratio Magni Ducis ad Socios novi exercitus adventer. Redit Dux Magmis ad Montess: California. Oppugnatur Turris Sicca a Gallis, ubi erat præsidium Hispanorum. Galli ad Aquinum confugiunt. Invitat Gallos ad prælium Dux Magnus. Galli ad Lirim fluvium veniunt. Fabricius Columna, Petrus Pacius. Dux Magnus ad Licin de Fabricii castris conjungst cum toto exercitu. Capitur a Gallis turris apud Lirim cum presidio Hispanorum. Vocat Socios ad concilium Dux Magnus, & loquitur. Verba Ducis Magni ad Socios censentes retrocedendum elle. Vox Leonidae Spertant Galli facto ponte Lirim transire parant. Verba Ducis Magni ad militem muniantem jam Gallos transfife. Præparatio machinarum a Gallis ultra ripate fluvii. Parat Dux Magnus infe transfin examine ponte. Adventus Ursinorum in castra Ducis Magni Duce Microcosmo Liviano Microcolmus Livianus, iden Bertolemen Alvianus. Complete to the State Sa Fabius Urfinus. Filius Comitis Petiliani.

Francottus Urfinus. Laurentius Ceretanns Julius Vitellius. Vitellotius. Locus ad Lauros. Verba Microcoloni ad Magunen Dutenni Andreas Caraphas .

Joannes Tufius . Bernardinus Bernaudus. Datur cura Microcolmo faciendi poneis. Bernaudus. -Dux Magnus ad Microcolinum tendin Dux Magnus ob pluviam ad Suellam redit. Rebellar Obertain A Sahrinus Columbia: contra Offentin Jungit se Dux Magnus Microcosme.

Oracio Magni Ducis ad Socies.

Repetit Dux Magnus res a se masse. Repetit Dux Magnus res a se gestas.

Transitus Hispanorum per extructum penden in the state of t Microcolmus. Navarrus. Petrus Pacius. Prosper Columna adest a Suessa. Verba Magni Ducis ad Prosperum Columnam. Verba Magni Ducis ad Prosperum Commune.

Verba Ducis Magni ad militem, qui illum implicito fage enfis, capulo traxit: Adfunt Teutonici transituri cum Duce Magno. Oratio Magni Ducis ad eos, dum transit. Transit Dux Magnus com toto exercitu. Capitur Callium Forte, & Sujus Mons. Invaditur Alegrius Cajetam revertens a Fregeliis. Prolequinir victoriam Dux Magnus. Fugiunt Galli relictis maghinis, & tentoriis. Petrus Medices. Verba Ducis Magni prolequentis victoriam. Pugnatur aspere apud fluvii pontem a nostris centra Gallos. Carolus Pacius Scales. Gulielmus Tacca. Didum Magni Ducis equo cadente, quem equitabat.

Fu-

. 37 %

Fugium Galli ex Mola visis Hispanis. Tenditur ad expugnandam Cajetam . Capitur Mons Cajetæ ... Monarcha Saluzus. Faciunt deditionem Galli tradita Cajeta cum Arce. Restituuntur captivi Gallorum ex pace traditae Arcis Cajetae Conceditur Gallis liber discessus. Discessius Mantuani Monarchæ ex Gallorum castris. Arsius Venusium tenebat, unde pulsus. Microcolmus contra Loifman Arbum, qui tenebet Vennius Paciunt deditionem Venusmi sugiente Arsio. Solis Gomez contra Principem Rollani. Oyra. Petrus Pacius contra Oyram Hydrunteos agros infestantem. Capaquitis Princeps cedit relido Imperio. Indicus Valti Princeps. Vasti Dominus Dicarehum, seu Puteolos recipit, & arcem Salerni. Magni Ducis triumphalis redisus. Cælar.

Cajus Marius. Pompejus. Triumphalis pompa. Transmissio spoliorum. Triumphalis militum ordo. Vox populi ad Ducam Magnum transcuracim.

and proper and the foliate in There is the stage of the holes,

# I S T O R I E

D ·I

M O N S I G N O R

## GIO: BATISTA CANTALICIO

VESCOVO D' ATRI, E DI CIVITÀ DI PENNA

Delle guerre fatte in Italia da Consalvo Ferrando di Aylar, di Consova, detto il Gran Capitano.

Tradone in lingua Toscana dal Signor Sertorio Quattremani, detto l' Incognito Accademico Cosentino.

A RICHIESTA DEL SIG. GIO: MARIA BERNAUDO.



### NAPOLI

MULLA STAMPERIA DI GIOVANNI GRAVITA MDCCLXIX.

Con Licenza de Superiori.



ALL' ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIGN. E PADRONE MIO OSSERVANDISSIMO

IL SIGNOR

# D. ANTONIO

DI CORDOVA E DI CARDONA;

Duca di Sessa, Ambasciadore del Re di Spagna appresso di Sommo Pomesice.

Sono molei anni, che mi napirò nelle mani l'Istoria di Mono signor Cantalicio, che tratta delle guerre, che sece il Grant Capitano in Italia; e perchè mi parve, che susse assistante di quanti ne hanno mai scritto, e che susse molto vortace in tutto quello che ci ractoria, seci subito pensiero di sarvia ristampare, e di farla anco-recare nella nostra lingua: da uni valente nomo, e mio grande amico. È secine tradurre alcuni sogli, per vedere, come susse ristattiche con fatta traducione, e mandaigli in Napoli ad alcuni miei parenti. Ora avendo il Sig. Gio: Giacomo Bastantelo mine cuisso contratto una assis domensio di V.E., e per cagione dell'antica osse sus casio di V.E., e per cagione dell'antica osse sus casio.

ne della Paelia, e della esseta, selle quali cole il detto mio engino è alquanto avanti : quel Signore il menò seco a Sessa. dove si trattennero molti giorni in diporto, ed in ragionamenti piacevoli e dolci; e venendo a ragionare delle glorie del Gran Capitano, mio cugino gli mostrò quei pochi fogli, che io avea fatto tradurre, e piacquero tanto a quel giudiziolo Signore, che non si potea saziare di leggergli più volte, ed ordinogli, che vedesse in ogni modo di sar compire questa traduzione, perebè gli sarebbe stata assai cara, ed avrebbela letta assai volentieri. Feci io poi due anni sono ristampare l'Istoria Latina, e dedicaila con una mia lettera a V. E.; ma perchè mi parve allora troppo piccolo duono rispetto alla sua grandezza, restai di presentargliele, con pensiero di sar compire detta traduzione, per mandare l'una e l'altra, come so ora, a V.E. Il che so tanto più volentieri, quanto che in leggendola mi è sommamente piaciuta, e vi sono anco stato inanimato da alcuni miei amici, i quali sono molto intendenti di quello melliere, ed hanno afficurato, che questa è una traduzione affai buona, e che ha in se ogni sua parte. E perciò io vengo ora a dedicarla a V. E., ed a publicarla sotto il suo felicissimo nome, perchè renda sempre testimonianza della molta divota affezione, che tutti noi Bernandi portiamo, ed abbiamo sempre portato a lei, ed a tutti i Signori Illustrissimi della sua Casa. Piaccia a V. E. di riceverla volentieri, e di rimirare più tollo alla grandezza del defiderio, che abbiamo di servirla, che alla picciolezza del duono, che le si manda. Che pur che ella mostri un picciol segno di esserie stata a grado, la illustrerà di tanto lume, che non potti essere offesa dall' ombra dell' oblivione. E degnisi di avere nella sua protezione i Bernaudi tanto suoi affezionati, siccome hanno sernpre ayuto tutti i suoi Eccellentissimi predecessori. E con ogui riverenza le bacio le mani, e prego dal Cielo tutta quella felicità, che meritano le sue alte virtà. Di Cosenza il primo di Novembre, 1594.

Di Voftra Eccellenza Muftriffima,

Affezionatiss. ed umiliss. servitore

Gio; Maria Bernaudo,

LET-

### LETTERA TRADOTTA DALLA LATINA

### DI GIO. MARIA BERNAUDO.

- ALL' ECCELLENZA DEL SIGNOR

#### D. ANTONIO DI CORDOVA E CARDONA

Duca di Sella, Amhalciadore della Maettà del Re Cantolico appresso sua Santial.

Direction Barnaida, Blastrissimo ed Ecotlantssimo Principe; La francise del mie anole, al quale la famiglia nofira ha tante obbligo, quanto non fura mui buffames a poterto pagare, avendo fatso meles esfe in ferrigio de fuoi Re di Aragona , a quali egli fe era sutto dedicato, fu mandato dal Re Alfonfo, e dal Re Ferrandino, i quali avesno facio moles ofpertinga della fuq felle e della sus diligença et Re Caustico invittiffino, perché avesse imperrato sobenignamente accolto da quel Principe, che non solo ebbe da lui ciò, oli ngli cons chiefto, mis l'indusse unce a mandare in questo Regno Confiden Eerrande, ornamente della Spagna, e lume della milicia; A quale paret infieme con Beverlino da Spagnu, e fu santa l'amoverblene, che fe couraffe fra questi due, quanta può mai contrarfe fra furvitore felice, e padrone amorevole. Imperciocche Consalvo fi scale fra made quest and solo per envalursenc in ogni suo affare , e per zommentergli suiti i fuoi più inverti fegreti, el arrivelillo di multi doni e di molte digrica . Berardino all'inconero, accrefitiu di somi onori e di sante maggiorange, e tutto per liberalità di quel Principe, se diede since in ammirare ed in osservare le granderge e il valore di Confisivo, ed a pender tutto dalla bocca e dal acenso di quel Signore. E senendo a morse, lasciò ordinato al seglinole, ed a musa la sun famiglia, che non servissero mai altra Principe, fuorale il Gran Capitano, e i suoi successori; è che non avessero mai altro in bosca, suorche il nome di Consalvo; e che a coftui folo si rivolgessero, lui solo amassero, e lui solo offervassero: dal quale aveano a riconosoere tutte quelle fortune, ch' erano in loro. Il che è stato esservato da' nostri con ogni fedeltà, ed osserverassi mernamente, mentre si terra in piedi la famiglia Bernauda, sont meno affezionata della memoria di quel grande Eroe, che del

some li V. E.. Ora io none trovando cosa in me, con la quels io potessi mostrarle qualche segno della molta affezione, che io porto a tutta la sua Illustrissima famiglia, e del desiderio, che lo ho d'impiegarmi ne fuoi servigi, sono ricorso agli ajuti stranieri. 1 perche effendomi pervenute alle mani le Istorie di Gio. Batista CAN-TALICIO, Vescovo di Cività di Penna, e di Airi, scritte in verso Lasino eroico, nelle quali egli spiega con molta brevità e con molta chiarezza tutte quelle onorate azioni, che fece il Gran Capitano in Italia, ho pensato di mandarle in luce, e di publicarle sotto il nome di V. E. Imperciocche fra tutti quegli scrittori, che hanno disteso in carte il nome del Gran Capitano, non si-trova niuno; che abbia abbracciato cost a pieno ogni cosa, e che sia cost fedele, cost intiero, e così distinto in suo dire, e che discenda a tame particolarità, come fa un solo Cantalicio. Il quale fu presente a ciò, ch' egli racconta, perche fu della Corte di quel Capitano invittissimo, e seguillo in tutti i suoi viaggi, ed in ogni sua spedizione. Ma tutte queste onorate fatiche a chi hanno a dedicarsi, fuorche a V.E.? poiche descrivono in maniera le imprese e le vittorie di quel suo bisavolo, cost eccelfo e cost generofo, che ci fanno quasi vedere ogni cosa con gli occhi : il che pochi, o niuno ha mai adempito dopo Salluftio, e Tito Livio ; e poiche V. E. in ogni sua parte fa ritratto di quel grande uomo, e non è punto inferiore cost nella prudenza e maeficia della guerra, come nella grandezza dell'animo, nella comefin, ed in ogni altra virtù a niuno de' suoi antecessori ; e rende così viva e così verde la gloria e la memoria di tutti quei grandi uomini col raggio del suo valore, che questa nostra età diuminata da tanto lume, non ha da invidiare all'altre i suoi Cesari, ie i-suoi Alessandri. Adunque io ho preso ardire di farle un dueno di queste Istorie, le quali se io conoscerà di esserie stare grace; mi parra di esser giunto al termine d'ogni mio desiderio, ed ingegnerommi da qui innanzi di adoprarmi in maniera, che io non sia giudicato indegno di effere ammesso nel numero de suoi servitori . Stia sana V. E., e per onore di questo secolo, e per sostegno ed ornamen-10 de' suoi Bernaudi. Di Cosenza il primo di Giugno 1592.

## RESPUESTA: DEL DEQUE DE SESSA

#### A luan Maria Bernaudo.

A carra de V. S. de 10. de Março ha llegado tan tarde a mis manos, que no he podido responder antes a ella, que recebi de Geronimo Moli, con los libros, que he estimado en musho, y quedo con el reconocimiento, que es raçon del cuydado, y diligencia, que V. S. ha puelto en hazerlos traducir, y estampar, y embiarmelos, como mas en particolar lo hechant V. S. de ver en las occasiones, que se offrezcan del servicio de V. S. a que pueda acadir. Dios guarde a V. S. De Roma 26. de Abril 1596.

El Duque de Soffe.

### LO STAMPATORE A LETTORI.

TO non vi faprei, amorevolli lenozi, allegnare qual fulle la A cagione, per la quale il Sig. Sertorio Quantromani di feliot mem. mentre egli ville, non volle, che ne alla prima, ne alla seconda impressione di questo libro vi fulle polto il suo nome. ma che uscisse alle sampe sono nome dell'incognito Accademi Colentino, effendo egli stato colui, che ha tradotto questa Inotia dal Latino in lingua pura, e Tofcana, con stile così leggiadro ed acconcio; che non si può desiderar cosa, che qui non li vegga adempita; falvo le egli non avelle avuto riguardo a Traduttori antichi Tofcani, i quali fuggiyano di porre i loro nomi nelle Opere, che recavano ne loro linguaggi, o pure, che trovandofi egli involto in alti pensieri, stimava fra non molto tempo col mezzo delle sue gravi e dotte composizioni sar trapassare la sua sama insino all'estreme parti del mondo, come per certo sarebbe avvenuto, se non ci fusse così improvvisamente stato tolto di vita, mercè della sua robusta è vigorosa natura, per tutto che fiffle già entrato negli anni della vecchiezza. Ma appene spirò, che i suoi scriui surono dispersi, pervenendo non sò come in potere di diversi, ed io mi ricordo di aver veduto un libreuo fra gli altri di bellissime imprese con le regole, con le quali si debbone fare, ed un comento al Petrarca, un altro

al Cale ed un altro al Bembo, che avrebbono apportato a'letterati uomini non picciolo diletto ed atilità. Ora per ritornare al presente libro, il quale su dall' Autore muovamente riveduto e corretto, ecco che vi si porge in quella terza impressione assai più vago e più bello di prima, e col nome in fronte del Sig. Sertorio, si per ornamento del libro, come per memoria di un tanto virtuolo gentiluomo, del quale non li vede oggi alto delle sue opere, che un trattato sopra la Filosofia del Sig. Berardino Telesio ristrem in brevità, e scritto in lingua Tosana stampato in Napoli, il quele apre, la strata, e sa molto lume a quelli i che vogliono alibracciare la Filolofia del Teletio . Le stulct cost maravigliolo, che su sommente todato è commendaro da tutti ; e pérchè mai non vi mancarono de maldicesti ed invidiosi, sorse in quel tempo voce, che l'opera non susse sua, ma tradotta dal Latino del Telesio. Il che diede cagione al Sig. Sertorio di farne una lunga querimonia, come si vede in una fua lettera feritta al Sig. Gio. Maria Bernaudo, che io ho avuto da un mio amico, che ne fia fatiendo un raccolto perdarlo alle stampe, la qual lettera per chiarezza del vero viene sampata qui fotto; oltre che molti che ora vivotto, ne porrebioro far piena testimonianza, e fra gli altri il Douor Latino Tanciedi, uomo di molte lettere, ed in si fatta professiona singolaristimo, col quale communico ogni cola più di ma velta: e unche basti. Intanto vivete fani e felici.

#### Lessera dei Sig. Sertetto Quattromani al Sig. Gio: Maria Bernaudo. A Cofenza.

Hi ha détto a V. S. che dubita, che questo mio Trattavellò sea lato tradetto dal Latino del Sig. Telefio nostro, mostra d' inzenderst affai poce delle qualità degli stili; perchè se susse tradotte dal Latino del Telesio, non sarebbe riuscito tale quale si vede, e quale è giudicaso què da primi di questa Città. E mostra anco di conoscere affai poco le qualità mie, perchè non sarei mai stato di animo cost malvagio, che non avessi ance ornato questo libro di questo fregio, e che non avesti scritto al titolo, Tradotto dal Latino del Telefio, ficcome l' he ornate di parole, che sono tutte in lode del Telesso, ed in pochistima lode di chi l'ha scritto e composto. Perche in amo più gli amici morti, che altri non ama i vivi, e non ho cercato que altro, che di far servigio alla memoria del Sig. Berardino. Il che se ard fatto, non cercherd più oltre. Adunque dica a costui, che non senta cost male di me, perchè non sono tale quale egli mi dipinge, e la cosa sta molto altramente di quello, chi egli si crede. Io non cerco loda nima di questo libro, e vedast che non ci ho posto il mio nome, e procacciaro di averne per altra via, se io potrò: ma non verrei, che altri me ne biasimasse a torto, e per congettura, perchè non è giufto, nè ragionevole, e sarebbe renduto affai mal cambio alle tente mie fatiche, ed amorevolegge. Ma dov' è questo libro Latino? chi l'ha letto? shi l'ha veduto? chi l'ha pur udito nominare? To vasi persona, che ne abbia novella o sentore? Come non è comparso in tanti anni? come il Telesto non l' ha mai mostrato a niuno ? come non l'ha mai conferito con niuno, o parente, o amico, o conoscense, o samigliare? e come non l'ha mai rivelate a niuno de suoit E possibile, che un libro tale, e di tanto pregio, stecome dicono alcuni, she è questo, fia stato in così poca stima appresso un uomo di zanto giudizio? come fu composto così alla cieca, ed alla muta, che niuno ne avesse notizia? chi l'ha trascritto? chi l'ha posto in volume? e chi l'ha registrato? Scese forse dal Cielo come lo scudo di Numa Pompilio? Perchè non si trova egli con gli altri libri del Telesio? Il Sig. Duca nostro ha tutti i suoi Trattati, e non vi è pur carta di queflo libro. Il Sig. Mario Galeoto ebbe tutti i fuoi feritti, e sono ora Pervenuti in mano di un Cavaliere, e non vi le pur riga di questo libo. Il Sig. Latino Tancredi ha quanti composimenti gli sono usciti di none, e 12012 và è fillaba di questo libro. Il Sig. Vincenzo Bom-

bino ha veduto tutti i ripostigli del Telesso; e non pub dire di aver veduto jota di questo volume. Il Sig. Giulio Cavalcanti era ogni di col Telesio, ed ha cerco e ricerco più volte le nascosaglie delle sue scritture, e non ha veduto ombra o segno di questo libro; anzi ha: veduto nascere molti di questi capi, e mi ha ajutato a formargli, ed a fargli più vaghi e più belli. Il Sig. Peleo Ferrai è stato al parto di tutto questo trattato, e l'ha veduto mutato in molte forme, e neha ragionato più volte coll' istesso Telesto, il quale si maravigliava come io avessi potuto formare un libro così fatto. E un giorno fra gli altri il Sig. Peles più tofto per innalzare le cose mie, che perchè susse vero, gli disse: Vale più un solo capo di questo trattato, che nuta la vostra Filosofia; e il Telesso mostrò di allegrarsene assai, e poi si dolse del Signor Peleo. Quante volte il Telesio l' ha letto e riletto, e fattone le maraviglie, e le feste grandi. Quante volte ne ha ragionato col Sig. Duca, e con altri Signori, i quali per grazia di Dio sono sani e vivi. Quante volte ha lodato l'ordine, e la disposizione, e la locuzione di questo libro, e quante volte ha detto, che io il lascio a dietro di molto spazio, e che quelle cose, che egli non fa dire ne fuoi lunghi volumi, io le dico felicemente in questo picciolo volumetto. Potrei addurre molte alere prove di ciò, ma vo, che queste mi bastino. Tacciano dunque questi uomini, & non mè appongano quelle cose, che sono tanto lontane dalla mia natura: , e dalla mia usunza, e da' mici costumi. E poiche veggono la modestia grande, che io uso in questo libro, e la molta umilià, e la molta eacità, ch'io porto alle ceneri dell'amico, non mi diano occasione, che io abbia a pentirmi delle ore e del tempo, che io ho consumato in distendere questo trattato, e in darlo suori con tanta mia spesa e fatica, e senza esserci io nominato. Marco Tullio sormò il suo Oratore a Quinto suo fratello dalla Rettorica di Aristomle, e l'Oratore a Bruto da Demercia Falareo, e la sua Filosofia da Aristocele, e da Platone; & pure intuola i suoi libri dal suo nome, e non dal nome di Aristorele, o di Placone, o di Demetrio. Orazio forma tutta la sua Poetica dalla Poetica di Aristotele, e ce ta vende come sua, e non fa menzione niuna di Aristotele. E perche is non ho fatto così, e ho usato in ciò umikà, sono lacerate e trafitto, e i mici cinadini stessi investigano delle chimere per darmi addoffo, e per abbanermi contra ogni ragione. Sia singraziato Iddio di ogni cosa. Ma facciano pure quanto vogliono, che non m industranto mai a dire, o a pensar cosa, che non sia convenerole. Pure

Pure so vo prendere le parele in buon semimento, e vo credere, che colui ha voluto dire, che l'opra è cost buona, che par che sia tratta dal Latino del Telesso. Se cost è, io il ringrazio, e nelle occassioni sarò altrettanto per lui. Ma troppo amai mi sono disteso in cosa, che mi preme assai peco, e della quale io so pechissima stima. E le bacio le mano, e le priego dal Ciele egni selicità. Di Napeli a 14 di Febrajo 1590.

#### EX LIBRO BERNARDINI-MARTYRANI ... "

### DE REBUS CONSENTINIS.

Exornant etiam patriam splandore corusco
BERNAVDI, insignes armis, vultuque decore,
Et mecum unanimi conjuncti sædere amoris.
Hos BERNARDINUS Regum sidissima cura,
Alsonso gratus, Fernandis, & Federico,
Et Gondisalvi Hernandi pars altera magni,
Etoquio clarus, belli, pacisque minister,
Evehit ad cælum, magnoque impertit honore,
Divitiisque beat multis, & robore sirmat;
Hinc pars Sebethum illustrat, pars altera Chratim.

### Tradotta dal Latino.

DI splendor senza par, di gloria ardenti
Ornan la patria i miei BERNAUDI amati,
Chiari nell'armi, e nel sembiante adorno,
E meco uniti in sempiterno amore.
Questi è quel BERNARDIN, che vide aperti
I pensier de' suoi Re, che su sì caro
Al grande Alsonso, e a' due Ferrandi eccessi,
Ed al gran Federico, e che su ancora
Parte miglior del gran Consalvo invitto;
Gi' innalza al Cielo, e d' infiniti onori
Gli empie, ed accresce di ricchezze immense;
Onde parte di lor presso al Sebeto
Le piagge indora, e parte in riva a Crati
Spiega i suoi raggi, e i sette colli illustra.



 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}$ 

# ISTORIE

D I

M O N S I G N O R

# GIO: BATISTA CANTALICIO

LIBRO PRIMO.

TO intendo di raccontare per ordine i fatti di Consalvo Fer-Il rando, detto il Gran Capitano, e come Napoli fu tolta due volte a' nemici per opra de' foldati Spagnuoli, e come i Francesi furono in tutto scacciati dall' Italia. Ma come potrei io innalzami tant' oltre, le non sono sollevato dall' ajuto divino? Siatemi, o Cieli, larghi de' vostri doni, e concedetemi almeno, che questa sola volta io possa ornarmi le tempte di alloro, e che faccia risonare per tutte le contrade dell' Europa le guerre illustri e memorevoli, che sono occorse ne' tempi nostri. E tu, q selice lume di Spagna, che scendesti fra noi per illustrare le tenebre di questa nostra età, e per camparla da' molti perigli, che le soprastavano, unico vendicatore de' nostri danni, e solo sostegno de' popoli nabissati ed afflitti, Capitano fra tutti il più savio, il più franco, ed il più fortunato, ornamento del nostro Mondo, folgore e tempesta di guerra, che con tanto desideria sei aspettato dal Cielo, perchè sa stellisicato insieme con gli alti Eroi, mostrati benigno e savorevole a questa mia impresa; e spirami tanto del tuo savore, che io possa portare il tuo nome per tutto quelle parti del Mondo, che sono aggirate e scaldate dat Sole. Ma come ho io a chiamarti, o grande sopra tutti, i grandi? A quale degli antichi Imperadori ho io d'agguagliar-

ti? Tu solo vinci e trapassi quanti uomini gloriosi ha predetto mai Roma, quanti ne ha ingenerati mai la Grecia, e la Francia, e la Germania, e quanti ce ne ha mai dati l'Africa, e la Città di Tebe, e la ma onorata Spagna, e mitte quelle contrade, che hanno avuto in pregio le azioni grandi ed illustri. Cesare sottopose all' Imperio Romano la Francia, e domolia in ispazio di dieci anni; ma su leggier cosa a vincer quei popoli, che non erano allora molto sperimentati nell'armi, e che non aveano niun' arte di guerreggiare, co i suoi soldati vecchi, ed esercitati, e di molto uso nelle guerre e nelle battaglie. Ma contaminossi poscia le mani nel sangue de' suoi cittadini, e spegliò la patria della libertà, e posela in eterna servitù, e scompigliò le leggi umane e divine. Ma tu abbatti i Francesi, nazione ora feroce e guerriera, ed ammaestrata nelle armi e nel guerreggiare, e caccigli in tutto dall' antico possesso dell' Italia, in spazio di due soli anni; e non meno ti mostri pietoso e prudente in frenzre le discordie civili, che prenzo ed ardizo in vine cere con le armi le nazioni barbare e straniere. In maniera che tutte quelle genti, che fuggono di ubbidirti, si affaticano indarno, è mostrano poco senno e poco giudicio. Or che cose di maraviglia fecero le Falangi Greche, se nella hunghezza di dieci anni non presero suor che una sola città ? e se appena ebbero forza di vinceria, nanoché si sussero avvalute delle frodi di Uliffe, e de' tradimenti di Sinone, e degli ainti e configli di Misnerva? Che atti memorevoli secero intonto a Tebe i due fratelli, e i popoli di Lajo? E che cose grandi ed ammirabili sece il Grande Alessandro cotanto celebrato da tanti scrittori, e così Greci, come Latini? Che azioni chiare ed eccelle secero mai le genti Francesche, o le Germane, o la siera nazione di Giugurta? Che cola sece mai la terra d' Africa, o la tame volte nompitrice di fede Cartagine, o la possente spada di Annibale che posta agguagliarsi pure ad una sola delle use tame prodezzet le quali tutte sono opra della tua mano, e della tua prudenza. Ma tu non ti hai mai fatto ta strada fra i riemici con insidie e con inganni, ma sempre hai combanuno a battaglia aperta. Cosi ti ha fatto magnanimo il Cielo, così nascesti prode e gene-2010 dal ventre della tua madre, così fosti altamente allevato fra i Re ne' Palaggi Reali. Le favole Greche col mezzo di smille menzogne hanno innalizato Teseo inlino alle stelle, ed hannolo aggregato al numero de Semidei; e finfero ch' egli avelle penetraherrato infino acti abilli, e che avelle abbattuto il Minotauro nel Laberinto, e i Centauri nella Tesfaglia, e il Toro ne campi di Maratone, il quale insessava tutte le contrade di Atene, e svenato Scirone, che balzava da un alto monte gli uomini in mare, e Procuste, che facea crudeli stragi de' suoi forastieri ne' letti, e che abbia estinto quell'empio e scelerato micidiale, che facea morir di fame unti quegl' infelici e malnati, che gli capitavano in mano, e che abbia atterrato Schri famoso ladrone. che abbassava in terra i rami di due altissimi pini, e legavaci eli nomini ignudi, e poi gli rimenea in alto, perchè i miseri avessero a shranarsi in più pezzi. Che diro io di Ercole, i cui fatti sono canfati a prova da tutti i Poeti ? il quale è preposto da uni gli scrinori a unti gli altri uomini, per cagione di alcane sue prodezze piutoslo savolose, che vere. Che abbia ucciso alcuni moltri, e che indi sia stato posto fra' segni celesti; che abbia vinto il leone Nemeo, ed il cinghiale del monte Menalo, ed Acheloo converso in toro, ed i cavalli di Diomede, che si pascevano di carne umana; che abbia purgato le stalle del Re Augia, e secono i laghi dell' Arcadia al suono d'uno istromento di rame; che sia trapassato insino all'estreme parti del mare Eusino, e che abbia riportato vittoria delle Amazoni; che albia vinto Gerione in Ispagna, che avea tre capi, e tre cuori, e tre anime, e ch' era messiero di uccidersi tre volte; che sia disceso all' Inferno, e che ne abbia tratto Cerbero; che abbia neciso il Dragone, che guardava gli orti delle Esperidi, e ne abbia colto i pomi dell' oro; ch' essendo ancor fanciullo, abbia Arangolato i due serpepti, che gli surono mandati incontro dalla madrigna; che abbia pollo a terra Buliri tiranno di Egitto, il quale si procacciava la pioggia dal Cielo con sacrificar gli uomini a Giore; che abbia riportato vittoria di Anteo gigante, con sollevario dal suolo, perchè come figliuolo della Terra, in soccarla, sempre ne racquistava forza e vigore, e stresso fra le fue braccia; e perchè abbia ajutato Atlante a sostenere il Cielo con le spalle. Per quelto la Grecia gli ha issimito onori divinita e unti i Poeti, non solo Greci e Latini, ma di qualunque na zione si sono affaticati in celebrare così satte sinzioni. Ma io non camerò di te ombre e favole, ma racconterò i tuoi veri fatti e le me vere glorie, delle quali si sa memoria per unte le regioni del Mondo abitabile, e che sono chiari e manisesti agli acchi di ogmino. Nè io vengo a hisingarti, per aver da te pre-A a

mio o guiderdone delle mie menzogne, ma tanto io scrivo di te, quanto io sono costretto a scrivere dalla verità, e dalla tua virtù, la quale è grande sopra tutte le alue; quantunque le sorze del mio ingegno non siano di gran lunga eguali al-mio desiderio. Tu non vinci i mostri savolosi, che si raccontano avez prodotto la Terra, nè quelle fiere terribili, che hanno finto i Poeti, così in mare, come in terra, per ingrandire le azioni di Ercole, e degli altri loro guerrieri; nè sostieni il Cielo con le spalle, come si scrisse savolosamente di Atlante, e di Ercole, Ma sei il vero liberatore della Italia, la quale per cagione di te solo, e della tua invitta possanza si è riscossa dalla servitù de Francesi, e posasi ora in una quiete selice e tranquilla. Ora le prenderò il principio delle mie Istòrie dalle cose, che tu hai fatto in Italia, e con le quali hai ricuperato al mo-Re il bel Regno di Napoli, perdonimi la tua Spagna, nella quale tu non hai fatto cose meno lodevoli e memorevoli, nè men degne di poema, e d'istoria, che in queste nostre contrade d'Italia; perchè io non farei bastante a portare ambidue questi pesi, nè i moi Scrittori Spagnuoli sosterranno, che quelle cose, che su hai fav to nelle loro sontrade, e nella lor patria, abbiano ad effere effit te dal filenzio é dalla oblivione.

Già i Francesi aveano superato le Alpi, e trasco rso la Italia. e tutti i popoli di quella infelice Provincia erano, foggiogati e abbattuti, e parea, che i Cieli inchinassero ad estinguere una nazione così magnanima e così generosa. Già il Re Alfonso di Aragona secondo di questo nome, dopo la morte del Re Ferrando suo padre, era stato costretto a singgirsi da Napoli, e di abbandonare quei Regni, ch' egli avea ereditato da' suoi maggiori. E perchè non avea niuna speranza di sollevarsi, se n'era trapassato dal suo Regno in quel di Sicilia. Quivi mesto e addolorato, piangendo l'amaritudine del suo esiglio, e la perdina di tante sue maggioranze e di tante sue dignità, rivolgea vari pensieri nel suo animo, nè sapea trovar cosa, che gli sosse o di ajuto, o di profitto, o che gli aprille la via a poter ritornare al suo Regno. Finalmente dopo molti pensieri, che gli si aggiravano per lo capo, propose fra se di ricorrere al Re di Spagna, e di pregarlo, che come Signore d'animo generolo e grande, e d'uno istesso sangue col suo, gli susse stato correce di qualche njuto in così estremo periglio. Imperciocche egli solo esa possent ad opporti alle forze Francesche, ed a riporre in islato, o figno-

fignoria i firoi Re d'Aragona, che con tanto firazio erano statiscacciati da i Regni loro. Adunque chiama a se segretamente Berardino Bernaudo, nomo di molta fede, e di molta sperienza ne grandi affari, il quale non si allontanava mai dal suo Re, e in ogni fortuna avea sempre seguito i suoi Signori Aragonesi; e scuopregli ciò ch' egit intendeva di fare, e mandalo al Re delle Spagne, e dagli affai ampia facultà da poter trattare e disporre ogni cosa a suo modo. Ubbidisce il Bernando sedelissimo sopra ogni altro a quanto gli su imposto e ordinato dal suo Re, e vallene con ogni velocità. Monta in galea, trapalla in Ispagna, e giunge al Re Cattolico, e parlagli in quella forma. O maggiore di quanti Re sono oggi al Mondo, io ricorro umilmente a voi mandato da Alfonso Re di Napoli, il quale, e come nato dal voltro sangue chiarissimo, e come rampollo della reale schiatta di Aragona, e come scacciato dal suo Regno e dalle sne case paterne, e da quegli stessi nemici, che hanno ardire di opporfi alla voltra possanza, chiede il voltro ajuto e la voltra difesa, Degnisi la vostra pietà di mostrarglisi benigno e savorevole, e di effer presta a soccorrerio con le sue armi invincibili e fortunate. E se V. M. non si muove dalla vicinanza del sangue, e dal nome, e dalla parentela, ch' è tra voi, muovali almeno per non vedere à terra un Re così valoroso, e di così alto lignaggio. Siegua in ciò i velligi del grande Iddio, il quale non rifiuta di accogliere nella sua protezione i Re grandi ed eccelsi. Così voi, o Re eccelso e sublime, prendete in voi la disesa de Re, ehe sono minori di voi, e che ricorreno a voi, e che hanno mestiere dei vostro ajuto e savore, perchè niuno ardisca di assalirgli e di soprassargli. Che persiò Iddio vi ha concesso signoria sopra tanti Regni, e vi ha arricchito di tanta potenza, perchè voi abbiate ad impiegarla in difensione delle vite e delle somme di quegli nomini, e di quei Re, che sono scacciati dalle loro case, e che ricovrano all' ombra della vostra pietà, perchè non siano offesi ed oltraggiati dagli altri, che son no più potenti di loro.

Così dice il Bernaudo; e quel Re maggiore di tutti gli alui Re così risponde: Levati su, e sta di buona voglia, che noi ti daremo ciò, che tu chiedi in nome del tuo Rete così detto, ordina, che Consalvo Ferrando Capitano invitto, e sperimentato nelle guerre di Granata co' Morì, sa eletto capo di questa impresa, e che senza indugio se ne trapasi

& a Napoli a riporre in islato i suoi Re. Consalvo, senza meser tempo in mezzo, apparecchia subito un' armata di molti legni, e di seimila fanti, e di seicento cavalli leggieri, e con ogni velocità se ne trapassa a Messina. Quivi trova il Re Alsonso, e il Re Ferrandino suo figliuolo in molte angustie ed affanni, i quali si erano ricuperati in quell' Isola, perchè i nemici ayeane occupato tutti i loro Regni. Come il Re Ferrandino ebbe veduto quel grande uomo, fu in tanta allegrezza, che non potes sostenersi in se stesso; e in un momento rasserenò il viso, rinvigori l'animo, ed empissi di certa speranza di avere a ricuperare il suo Regno. Il Gran Capitano, imperciocche così su nomato Consalvo, com' egli giunse in Italia, senza perder momento di tempo sbarca le sue schiere Spagnuole ne' lidi della Calabria, e ponsi all'assedio di Reggio, e senza molta satica mette a terra le mura di quella città, ed entravi per forza, e prende anche il castello; e tutti i Francesi, ch' erano alla disesa di quei luoghi, o sono posti a sil di spada, o sono menati in prigione. Così la fortuna comincia a mostrarsi savorevole a' nostri Aragonesi, e dà loro speranza di più lieti successi. Consalvo preso cuore di così felice cominciamento ordina, che le sue compagnie trapassino innanzi, e che vadano ad assalire i Franceli, i quali aveano occupate le terre della Calabria, e teneano sotto il lor giogo tutti lor popoli. Fansi i nostri la strada col Terro, insignorisconsi di molte terro, e di molte castella, e i Franceli se ne suggono, e tornano in dietro, ed i loro Capitani cacciati dal valore de' nostri procacciano di ricovrarsi in luoghi chiusi e sicuri. Ma quali sortezze, o quali castelli sono così gagliardi e così muniti, che non fiano subito abbattuti e penetrati da' soldati Aragonesi? Mentre la fortuna seconda le azioni de' nostri , e mentre così picciole schiere mettono in rotta così innumerabile moltitudine de nemici, i nostri mettono l'assedio a Seminara, dove i Francesi si erano assorzati ed uniti. Fansi battaglie orribili e memorevoli, combattesi ostinatamente da ogni parte, tingonsi i muri del sangue così de' barbari, come de' notiri. Alla perfine i Franceli sopraffatti da maggior sorza, sono costretti a suggirsi, ed a ricoverarsi alla prima terra, che . trovano.

Intanto Eberardo Estuardo di nazione Scozzele, detto per soprannome Monsign di Obegni, Capitano di molto ardisee, e Governadore della Calabria, acceso d'ira e di segno imperimentatione della Calabria d

imperversa, ed ondeggia, e sbuffa succo per le narici; e perche non paja, che egli sia vinto, e che ceda punto il campo acti Aranonesi, sa un raccolto di tutti quei Francesi, ch' erano nella Calabria, e nella Basilicata, ed in molte altre parti del Regno, e formane un elercito molto forte e gagliardo, e manda un suo trombetto a stidare i nostri a battaglia. Ferrandino, come giovane, preso cuore da questi suoi primi successi. confidatoli nel valore del fuo campione, e de' suoi soldati, si volge a Consalvo, e così gli ragiona. Non odi tu, o invitto Capitano, come noi siamo provocati a battaglia? Se lo stello non to inganno a me stello, noi porremo in isconsitta tutta questa moltitudine di barbari, che ci minacciano così orgogliolamente, e spoglieremogli exiandio de loro presidi, e de loro propri alloggiamenti, e così acquilleremo vittoria in quello fatto d'armi, come l'abbiamo acquillata negli altri, e saracci di tanto momento, che ci condurrà fin dentro le mura di Napoli. O se i Cieli mi concederanno, che io abbia a riportarne vittoria, oh come mi morrei volentiati, se io avessi a morirmi in così gioriosa giornata! E dove meglio può morirsi un Re, che sotto le armi, e combattendo da valente uomo? A queste paròle così rispende il Gran Capitano. O Signore valorotissimo sopra ogni titro, del per Dio non affrettiamo di venire a battaglia. Credit a me, che ho qualche sperienza dell'armi, che chi combatte bene, combatte ben tofto. Il Francese ci ssida ora a combatmere, pendhè è accrescimo di nuove sorze, e di nuovi ajuti, e di soldati spetimentati ed armati. Ma tu, o Signore, non sar conto di questo invito; che non è molto savio chi combatte ad istanza dell' avversario. Guardati di venire alle mani co'nemici, infino a tanto che il tempo non ci porge migliore occafione. Tu sai, che io so poca sima dell'armi Francesche. Tu sai, che io non mi sgomento punto eziandio nelle imprese perigliose e malagevoli. Ma il combattere, e il mutare alloggiamenso a richiella del nemico, non par favio confeglio de' Capiteni. Io chiamo in sestimonio il Cielo, e la Terra, che io in quella guerra non sono per suggir periglio, o per schiver danno, o fatica niuna, purchè io possa riporti al tuo seggio reale.

Il giovane sorna di movo a fargli islanza, e non vede mai l'era di esse co'nemici, e pargli di avergli sconsitti, e di seguitar-gli. Consalvo ripetendogli le istesse ragioni, s' ingegna di nuo.

poter raffrenare la baldanza di quel giovane troppo ardito, e troppo caldo ne' suoi desideri, egli stello l'inanima, e chiama le que schiere a battaglia, ed accetta volentieri lo invito de Francesi, e mette in ordinanza il suo esercito. E giunto sul fiume di Seminara, detto anticamante Metaurus, ed ora Petrace, pone sul corno smistro la fanteria, e distende tutta la cavalleria sul corno destro a somigliazza d'un ala, e dietro a costoro pone una buona parte de' suoi Italiani, ed aspetta, che i Francesi abbiano a valicare il fiume. Obegni mette a fronte alla fanteria Spagnuola gli Svizzeri, e i Gualconi, ed alla cavalleria nemica quattrocento uomini d'armi, ed ottocento cavalli leggieri, e mette al retroguardo il soccorso de'soldati amici, e parte de' fanti e cavalli Italiani, che seguivano le fazioni Angioine. E come f Francesi guadarono il fiume, si attaccò un fatto d'armi il più terribile, che fulle mai veduto fra gli uomini. Danno all'arme le trombe, fanno empito l'uno nell'altro, e vanno tutti oslinatamente ad incontrarsi, e non potendo nè l'una parte, nè l'altra avvalersi dell'artegliaria, si strinsero insieme con molto ardimento. Quivi ciascuno assalisce il suo pari, costui abbatte i fanti, colui mette in scompiglio i cavalli, questi è percosto da faetta, quegli da dardo, e quegli da lancia, quegli è posso a terra da una mazza ferrata, e colui è trafitto da uno scoppio. I cavagli Spagnuoli, perchè non erano così bene armati, nè in tanto numero, come i Francesi, si ritrassero alquanto, e girarono dalla parte della battaglia per unirsi co'nostri. Il che scemò grandemente l'animo a' nostri, ed accrebbe l'ardire a'nemici; perchè gli uni e gli altri si credettero, che si fullero posti in fuga. Obegni insieme con Monsignor di Persi suo fratello si avventa addosso alla fanteria, e sforzast di sconquassarla e di abbatterla; ed i nostri si disendono francamente. Il giovane Aragonese si fa strada con l'arani, e cacciasi innanzi fra i primi; perchè brama di vendicarsi de suoi nemici, e di chi ha avuto ardimento di spogliarlo delle sue case paterne. E già avrebbe adempito i suoi desideri, se tre volte non gli susse stato serito il cavallo, ed alla fine sventrato e morto; perchè egli avea fatto gran pruove della sua persona, ed erasi avventato fin dentro le ordinanze de Francesi, e più volte avea percosso il sianco son l'alta a Monsig. d'Obegni. Cadde egli a terra, e larebbe già stato morto dalla moltitudine de' nemici; ma su rimesso a cavallo da Giovanni di Capua, fratello di Bartolommeo Conte di AltaAltavilla, il quale amò meglio di morirsi, che di veder morto il suo Re. Fassi innanzi Consalvo, richiama i suoi, e per disendere il Re si balza dove le schiere de' nemici sono più solte e più armate. Ma il nemico avea maggior numero di soldati, e gente più eletta e più esperta nell'armi, ed avea ordinato le sue schiere con molta maestria ; e perciò non potè Consalvo penetrare più oltre. Rannodansi i nostri di nuovo, e combattono con molta ostinazione e con molto ardire. Ma non possono più sostenere l'empito di una tanta moltimdine, che cadea loro addollo, come un torrente, quando egli è accresciuto da molza pioggia; e piegano indietro, e sono rotti e sconsitti, e procacciano di salvarsi. Così appunto avea predetto il Gran Capitano, il quale senza punto sbigottirsi, raccoglie le reliquie del suo esercito, e se ne trapassa a Regio. Pentissi il Re Ferrandino, e parvegli di avere mal fano, e di avere commesso un errore da non poterglisi così agevolmente perdonare. Chiama il Gran Capitano, e commettegli tutto il pelo della guerra, ed egli se pe trapada di muovo in Sicilia. Quivi trova il Re Alfonso, che appena traeva lo spirito, tanto era egli angosciato da' suoi affanni continui.

Mentre si guerreggia così francamente in Calabria, il Re Carlo, perchè si era satta una gran Lega contra lui da molti Principi Cristiani, e dubitava di non essere intrapreso, avendo bem presidiato le fortezze del Regno, e lasciando in suo luogo Gilberto Borbone, detto Monsignor di Monpensiero, se ne trapassa in Francia per sorza d'armi; per tutto che i Veneziani, e i Collegati tentasseso più volte d'impedirgli il passo, Intanto la Città di Napoli, e perchè avea molto odio ne' Franci celi, e perchè ardea di vedere i suoi Re ne suoi propri Regni, e ne suoi seggi Reali, mossa da una tenerezza di affezione, manda insino a Sicilia a chiamarghi. Come il Re Ferdinando ebbe così selice novella, lascia il padre in Sicilia, e vassene volando a Napoli, e racquista in un momento la perduta Città. Fanno sella i sanciulli, i giovani, i vecchi, i nobili, i citradini, e il popolo minuto, le matrone, e le pulzelle. Apronfi allegramente le porte, rendonsi grazie a Dio, e portansi i voti a tempi. Ma la Città di Napoli, che insino a quell' ora era Lata immersa in una prosondità di tenebre, cominciò a rischiararli, ed a risplendere di nuovi raggi, ed insieme col suo Re receveue il suo diporto, ed il suo lume. Mentre i cittadini

di Napoli sono involti in così fatte selicità, e con le loro allegrezze toccano le più alte parti del Cielo, la Formana, che rivolge le cole umane a suo senno, ecco che meschia ogni cosa di angoscia e di pianto. Imperocchè il Re Alsonso, mentre egli si apparecchia di ritornarsene a Napoli, se me pessa all' altra vita. Ma questo dolore non sgomento in maniera il giovine Aragonese, ch' egli avesse a dimenticarsi di scaociare i nomici dal Regno. I Francesi come udirono, che i Popoli avesno chiamato a se i loro Signori, arsero tutti di sdegno e di rabbia, e raccollero le loro genti, e mossero con grande empito contra il Gran Capitano. Erasi costui fermato alla Città di Regio, e come wede, che i nemici gli vanno incontro con tanto orguglio, che credono d'inghiottirlo, incontinente muove le fue schiere, ed affaltagli con tanto vigore, che gli costringe a tornarsene a dietro, e con molto lor danno gl' incalza e persegue insino a' loro alloggiamenti. E sa ogni di nuove battaglie con loro ne' fini della Calabria. Ed in poco tempo toglie a' Francesi Seminara, e Terrannova, e ponle ambedue a mba; prende anche Squillaci, e Simberi, e Courone, e Montelione, e Martirano, e molte altre terre e casselli. Vinti umi questi Popoli, e ricevutogli nella fua fede, si epparecchia ad espugnare le altre sortezze, che rimangono in mano de nemici, e deter-· mina di non partirsi da quelle contrade, insigo a canto che non s' infignorifce di tutta la Calabria. Affedia Nicastro, e prendelo, e quivi si ferma, e invernavi infino alla muova stagione. Ma avendo il Re Fernando mestiere di movi ainti perche Monsignor di Persi con le sue fanterie, e con buona parte degli uomini d'armi. Francesi era passato da Calabria in Napoli, e i nemici erano grandemente ingrossati e cresciuti , e saccangli guesra in su gli occhi, e in quegli stessi huochi, dov' egli auca riposto unte le sue speranze, determina di chiamare a le 1 Gran Capitano; e commette al Bernaudo, che gli dica in luo nome, o che egli se ne trapassasse a Napoli con ogni celerità, e per quella via, che gli perrà più spedita e più corta, o che egli procuri di far fatto de armi coi nemini, e di vincergii.

Trovavasi allora il Bernaudo a Napoli, perchè il Re Altonio, prima che si morisse in Sicilia, gli avez ordinato che se re sulle tornato a' servigi del Re Ferrandino, e che nora si sulle mai alloranato da' suoi comandamenti. Giunge il Bernaudo a Consalvo, e mansortalo con ogni calderra a passarsene om ogni

ment fact shorte at lue lie, perchè egli stava in molto rischie e sersose e che o veramente egli si faccia la via coll'armi per mezzo i mensici, e procacci di venis alle mani con loso, e di riportame vitturia. Chianta danque Confalvo i suoi Capitani, e come savio cerca da loro, che sa da farsi in cost sato accideme; le egli è il migliore, o voltar le armi contra nemiei, i quali sengono occupati tanti luochi nella Calabria, e che fono cost nojoli e così insesti a unui quei popoli, o se egit è di più profitto di passare al Re, e di unirsi con ini, il quale è in molto zischio, ed ha molto mestiere di gente e di ajuto. Tutti quali furno di un parere, cioè, che avellero a seguirsi i nemici in Calabria, infino a tamo che fullero tutti abbattutt e sconfitti. Me is Gran Capitano, ch' era savio oltre ad ogni aftro, diffe: O compagni, udite quel che io sento di ciò; se io non sono abbagliato dal troppo deliderio, che io ho, la vittoria fie nofira, purchè noi seguianto lo inconsinciato camatino, e che congiungiamo le nostre schiere con le schiere del Re. Imperciocche chi larà fignose della Cinà di Napoli, sarà sache fignore di turto il Regno.

Parve a tutti il parere del Gras Capitano il migliore off unti gli alui. E già all'apparire della muova Primavera i no-Rri si apparecchiano di passarsene a Napoli. Ma non potea trapallarli liconamente, le primir non fi batteano quelle terre, che Impedivano il cammino, e ch' erano della parte Francese. Vassi a quelle terre con grand' empito, e prima si affalgono alcuni villaggi di Colenza, e menonsi a rubi, perebè aveano seguito le purti Angioine; ed in un solo giorno il Gran Capitano sece tre battaglie, ed chbe tre victorie, e guadagnossi tre corone trionsahis Quinci se ne trapussi a Cosenza, e prendela: Ne giovò a' Franceli, che avellero in poter loro la rocca, perche in un moanento funno spogliati di quella Città. Ebbe poi Castelfranco, ch' è siman sopra une monti, e untre quelle terre e castelli, che sono posti nella samosa vatie di Crati, ch' è chiusa sra due monti. E ricevuti tutti, questi popoli nella sua sede, si serma alquanto in Calipovillari; e scentrsi alcuni de' suoi, segue l'incominciato cammino, e tenta di penetrare a' nemici. Mentre egli etamina i passi, ed i perigli, e le malagevolezze delle strade, c toma a' compagni, ch' egli si avea életto ed apparecchiato, i contadini di Morano gli chiudeno il passo, cingonio d'ogn' intomo di appuati, e prossurano o di prenderlo, o di nociderio Ma В

Ma avvedutosi egli di quest' inganni, se ne trapassa per via non conosciuta, e sa empito in quegli, e rompegli; e la seguente mattina ebbe Morano in suo potere. E su tanto grande la nobiltà del suo animo, che non volle prender vendetta di quei rubelli. E apresi le vie d'ogni parte, ed ingegnasi di trapassare a' nemici. Ma perchè ci sovrastavano anche di molti rischi e di molti perigli, conciossiacolachè i nemici avevano unite le loro forze in un gruppo, ed aveano preso i passi, i nostri erano si fortemente Igomentati, che più volte determinarono di lasciare l'impresa, e di tornarsene in dietro. Ma il Bernaudo, il quale in tante malagevolezze non avea mai abbandonato le parti del suo Re Ferrandino, ed era Ambasciadore per lui appresso il Gran Capitano, si volse a lui, e dissegli: E' cosa sozza, o Signore, fuggire i nemici: ma è molto più sozza fuggirgli prima, che si

veggano.

Loda Consalvo il Bernaudo, ed attiensi al suo consiglio; e comanda, che le genti passino avanti, e manda persone esperte a spiare i cammini. I nemici non molto lontani da nostri , si erano accampati a Laino, dove sono i termini della Calabria, e della Bassicata, è dove il siume detto anticamente Laus, divide quella terra in due parti: ed eravi una buona quantità di soldati Italiani, e molti Cavalieri di molta stima, e non meno nobili, che valorosi nell'armi, e felici anche, se per avventura avessero seguito le parti Aragonesi; e fra gli altri vi erano molti della fazione Sanseverina. Determina il Gran Capitano di assalire queste genti, e di abbatterle, metochè sia una gioventu di molto numero, e di molto ardire, e molto versata nell' armi. Parteli adunque di notte tempo, e per vie malagevoli, e chiuse, e non molto usate; e prima che parta, inanima i suoi soldati ad assalire arditamente i nemici, e parla loso in così satto modo: O compagni, i Cieli ci mostrano la via della falute, e la vittoria ci apparecchia un nome eterno e memora bile per tutti i secoli, purchè non vi manchi l'ardire in seguire il preso cammino. Voi vedete in che termine ci troviano, i nemici si piegano in dietro, e le più segnalate terre di queste contrade ci aprono le porte. lo so, che chi non è spinto dal suo onore, che non sarà mai mosso dalle voci del Capitano, e che quello ardire, che non ci è dato dalla natura, malagevolmente si può acquissare con l'arte. Ma io so, che voi not avete altro oggetto, che il vostro onore, e che il vostro ardire è gran-

è grande, e senza termine. Quesso cerco io ora da voi; ricordatevi di spiegarlo tutto in quella battaglia, ed accendavi più il voltro valore, che le mie persuationi. Scaldisi il vostro sangue. bolla il cuore di deliderio di gloria, mostri il vostro petto le usate forze e l'usato ardimento. Io confesso, che siamo pochi a tanto numero, e che i nemici ci avanzano in quantità; nondimeno noi gli avanziamo di maestria di guerra, e di prontezza di animo, ed abbiamo miglior causa della loro. E suole Iddio favorir sempre il dritto e la ragione, e porre in grandi allegrezze le cose picciole e travagliate. Or via, soldati, seguiamo i nostri cominciamenti, perche mentre le cose stanno in silenzio, e mentre i nemici credono, che noi trapassiamo la notte in dormirci, l'ombra della stessa notte ci presterà agio ed ajuto Ecco, che io sono il primo ad entrare con voi in ogni periglio. e spargerò volentieri questo sangue per servigio del nostro Re. Se noi acquisteremo quella sola vittoria, i Francesi caderanno in maniera, che non potranno più sollevarsi. E se pure mi toccherà domattina di finir quella vita, mi gioverà di averla a finire per signoria così giusta e così meritevole. Com' egli ebbe detto queste parole, tu avresti veduto i soldati accendersi tutti di allegrezza, ed apparecchiarsi tutti al combattere. Partonsi quietatamente, e chiusi nelle tenebre della notte si avvicinano a' nemici. O quanto è giovevole la vigilanza de' Capitani, e quanto apporta di nocumento il distendersi sulle piume del letto in tempi così dubbiosi.

Già il giorno è fuori, e i soldati, che sono a Laino, dormono unti un fonno tranquillo e profondo; nè prima credono di avere i nemici a lato, che si veggono assaliti e presi. Così appunto il pastore chiude le pecore nel suo ovile, quando egli è per tosarle. Le nostre schiere prendono le porte, uccidono le guardie, e cacciansi dentro con empito e con ardire; ed i nemici appena fi svegliano al romore dell'armi e delle trombe; e scagliansi ignudi dal letto; ma non hanno ove appiattarsi, e sono subito accerchiati, ed aggiunti, e satti prigioni, e con le mani legate alle reni sono tutti menati innanzi al Gran Capitano. Quel Grande, come vede Americo Sanseverino, figliuolo di Guglielmo, e gli altri Baroni già prefi, si volge a loro, e così ragiona, ma con volto amichevole e dolce: O giovani, e qual follia vi ha tolto il lume dell'intelletto? Diremi, fuste voi mai in isperanza di vincere? O pur troppo giovagiovani, e poco avveduti ne' vostri disegni! Le leggi umane e divine vi sono contra; a noi ci sono savorevoli la giustizia e la ragione, e ci somministrano sorza ed avvedimento, e promettonci vittorie e trionfi. Imparate da qui innanzi a combattere con più accortezza, e non vogliate dar di cozzo nel muro. Tu non avrelti ponno conoscere le reliquie di quella preda, come si conoscono in così satte rotte; imperciocche non vi rimase ne cavallo, nè bue, nè altro animale, non foldato, non uomo, finalmente nè donna, che potesse recar novella di così satta rovina, che tutto non fusse preso. Consalvo ordina, che senza indugio tutti i prigioni siano menati innanzi al Re. E diciassette Signori di molto pregio, e di famiglie affai chiare ed onorevoli, riferetti tutti in un groppo, famo miserabile spenacolo di fe a sutti coloro, che gli riguardano. Ma tti, o Americo infelice, ch' eri capo di metti questi giovani, fosti più aspramente pumito, che tutti gli altri, e pagasti la pena della tua follia col sangue della tua vita. Perciocchè ne' rumori dell' armi, mentre su ti disendi dall'assalto improvviso, e procaeci di non pervenire in mano de' nemici, cadi a terra mortalmente serito. Collui mentre vede morirsi, chiama a se Berardino Bernaudo, e pregalo ad interporfi col Re, perchè gli abbia a perdonare le offese, che gli ha fatto. Il Bernaudo defioso di servire il suo Re: Rivolgini, disse, a Dio, chiedi perdono a lui, el egli ti laverà da ogni macchia, e rimetteratti ogni pena. Ma schoprimi quel che intendono di fare i Francesi, prima che tu giunga all'estremo della tua vita, che sarai servigio a Dio, ed al tuo Re; i quali tu hai disservito con accostarti a' nemici. Colui gli spiega ogni cola minutamente, e panteli da quella vita, e non lesza rammarico de' suoi, e paga la pena de' suoi misfatti.

Confalvo com'ebbe in suo potere la rocea, e gli alloggiamenti de' nemici, e che ristorò i compagni con la ricchezza di tanta preda, cerca come possa penetrare al Re Ferrandino; il quale se n' era passato da Napoli in Basilicata, e quantunque susse sustento da molti suoi amici, appena potea accerchiare Atella di assodio, dove i nemici erano risuggiti, come in luogo sicuro, e dove egli ricevette di molti segni di amorevolezza da Papa Alessandro. Imperciocche gli mandò sin da Roma il Cardinal Borgia suo nipote; e non su mai tanto amore fra Achille, e Patrocio, nè fra Pilade, e Oreste, nè fra Niso, e Eurialo, nè fra' due statelli Siciliani, nè fra Castore, e Posluce; nè su così ardente l'amore,

l'amore di Penno verso Teseo, ne quel di Lelio verso il suo Scipione, quanto fu l'amore, che il Cardinal Borgia portava al suo Re Ferrandino, e seguivalo in ogni sua impresa, o che susse mestieri di farsi per terra, o per mare. Perciocchè l' mao e l'altro era valorofo nell'armi, e costumato, e gentile; ma l'amore scambievole, ch' era fra loro, era maggiore d'ogni alua cosa. Camminasi danque per vie malagevoli e torte, e con la scorta del Bernando si perviene al Re, imperciocche esti solo avea insiera notizia di quel cammino, e sapea ciò, che il suo Re intendea di fare, ed era molto sellecito ne'servigi de's sugi Signori Aragonesi. Come il Gran Capitano, e le sue genti giungopo al Re, incontinente l' nno e l'altro esercito mostra segni grandi di Allegrezza. Odonsi i gridi e gli applausi per ogni parse, innalizati il Gran Capitano infino alle flette, ed il Re Ferrandino oxelos di some e di ardire; ed egli stesso in persona accompagnato dal Borgia Legato del Papa, e dal Marchese di Mannia, Generale de' Veneziani, ch' erano in lega con Ferdinando, se ne ando ad incontrare Consalvo, e ricevettelo a grande onore e con molte accoglienze.

Come il Gran Consalvo giunge in Atella, non sossiene, che i luoi foldati si marciscano in ezio negli alloggiamenti; e fa un grandissimo satto d'armi con gli Svizzeri, e co' Gualconi, e con la Cavalleria Francesca, ed occidene una buona parte, e perseguegli fin dentro la Terra, e toglie loro il fimme, ed i molini, dove ricorreano per acqua, e per macinare i lor grani. Nè contento di ciò, egli-stesso innanzi a unui gli altri alfalta arditamente le mura ed i ripari della Terra, e rompegli senza molto contrasto. E nondimeno le genti di Ferrandino appena prima aveano avuto ardire di tentargli, perchè i nemici si disendeano francamente, e teneanle lontane dalle loro disese. Ma essendo nata dissensione sta i nom Bri, e stando unti per uccidersi, il prudente Consalvo, perchè i nemici non potessoro avvalersi di questa occasione, ed all'alisse ro i nostri posti in discordia, prende l'armi, e corre al rumore, e con la sua autorità spenge quelle faville, ch' erano per accepdese un gran fuoco, ed ordina in maniera le case; che non possano più nascere cagioni di odi sta Spagnuoli, ed Italiani. Ma i Franceli mancano affai di ardire, e scemano melto di quei bollore, che gli sa così terribili in sul principio; e subito cominciano a trattare di arrendersi. Ma Virginio Orsino avez preveduto tutte queste sventure, e chiudendosi i nemici in Atella; come in luogo da non poter essere abbattuto da' nostri, avea chiamato in testimonio i Cieli e la Terra, e detto palesemente, che Atella sarebbe stata la espressa rovina de' Francesi. O amor grande di Cavaliero verso il suo Principe! o sedeltà inessabile di quell' uomo! poiche volle piuttosto ubbidire a' cattivi consegli de' Francesi, e mettersi in rischio o di morirsi, o di esser preso, che lasciar di seguirgli, e porre in sospetto in parte alcuna la sua sede ed il suo onore. Il Re piacevole e di natura benigna rimette volentieri ogni offesa a tutte quelle genti, che gli si erano arrendute, ma con condizione, che i Francesi abbiano a sgombrare dal Regno di Napoli , e tornarsene in Francia, e che i nostri promettano di essergli sempre sedeli ed ubbidienti. I Franceli incontinente fanno vela, e vanno via, e con molti sospiri, e salutano più volte Napoli, come certi di non averla mai più a rivedere. Di quest'inselici parte se ne sommerse sul dinar Tirreno, e parte ne su trasportata insino alle Isole nuove, e parte ne corse infino al mare della Tana, e parte forse ne ritornò a' loro paesi. Morivvi di disagio e di affanno, o come vogliono altri, per mangiar molte frutte, il Monpensiero, Generale dell'esercito, e molti altri Signori Francesi, e quattro Capitani di Svizzeri, e molti Tedeschi, e molti Italiani; e Virginio Orlino fu posto in prigione in Napoli, e morissi anch' egli fra non molti dì.

Mentre le cose nostre succedono con tanta felicità, s'intende, che cominciano a rampollare nuove guerre nella Calabria, laonde il Re chiama a se il Gran Capitano, e parlagli in questo modo. O sostegno e disesa del nostro Regno, il quale susti prodotto dalla natura, perchè avessi ad abbattere l'orgoglio de'barbari, ed a rendermi i miei Regni sicuri e tranquilli, so odo, che nella Calabria si muovono nuovi rumori, e che quelle indomite nazioni non ubbidiscono al nostro Imperio. Or via, mettiti in viaggio, ed ordina le tue schiere, ed apparecchiati a nuove vittorie, e riportami, com' è tua usanza, le insegne de'nemici, e metti il freno a quelle genti che hanno avuto ardimento di ribellarsi da noi. Ma ricordati di conservare quelle, che ubbidiscono volentieri, e che si danno a te senza aspetiare di essere affalite; e metti a sangue ed a suoco unte quelle, che avranno ardire di contrastarti, A queste parole così risponde il Gran Capitano: Deh per Dio, o Signore, non innalizate con si alte lodi un voltro servo; non sono io così fortunato, non sono io così valoroso, come voi, vostra mercè, mi dipingete; posso ben vantarmi di esservi affezionato e sedele sopra ogni altro. Imperciocchè non è fede, nè affezione al Mondo, che posta agguagliarsi alla mia verso voi, la quale se su mai di qualche profitto al vostro Regno, ed a'vostri sudditi, ora s' impiegherà mua ne servigi di voi, e di tutti coloro, che dipendono dalla voltra mano; e trapafferò arditamente, e senza risparmio ovunque voi, Principe generolissimo sopra quanti Principi sono mai stati al Mondo, comandèrete ed ordinerete. E chiamo in testimonio Iddio, e gli nomini insieme, che io non schiferò periglio niuno, nè fuggirò fatica o disagio, purche io possa essere di qualche giovamento o a voi, o alle vostre cole. Sarò volentieri, dove voi m' imponete che io vada, e con-l'aura del vostro favore m' ingegnerò di sottoporre al vostro dominio tutti quei Popoli, che vi si sono rebellati nella Calabria, e: costringerogli a venirvi a piedi, ed a cercarvi perdono e misericordia. Così disse Consalvo, e comanda, che si muovano le sue schiere, e mettesi in via. E giunto in Calabria, sa ciò, che gl' impose il suo Re Ferrandino, e riceve nella sua sede i Popoli, che gli si danno, e castiga i colpevoli ed ostinati, E prende per forza Malvito, ed Altomonte, ed infegna a quei Popoli feroci ed indomiti ad eller fedeli ed ubbidienti, ed a lesciarsi frenare.

E già avea soggiogate tutte quelle contrade, e ridotpele alla loro antica devozione; già la Calabria era tutta in pace ed in tranquillità. Ma la fortuna, o Napoli, ti apparecchia un' altra guerra allai maggiore di quelta; alla quale non può far relistenza nè potenza, nè forza umana, non grandezza d'animo, non arte, non medicina, non quello istello Campione, che tante volte ti ha diseso e liberato da' nemici armati. Perciocche non: così tosto uscisti dalle mani de Prancesi, che ti su tosto il tuo-Re. O crudeltà grande, e da non sostenersi! Or non bastava alla morte di averti tolto il Re Alfonso, che ti volle anche totre in sul siore de suoi verdi anni il tuo Re Ferrandino. Federico come ode, che il suo nipote se n'è passato a miglior vita, incontinente se ne passa a Napoli, e con l'ajuto de Popoli, e senza metter tempo in mezzo (perchè la Fortuna non gli faccia de înoi scherzi) prende il possesso del Regno e tatti il ilcevono come Re e come Signore. Fanfi policia le elequie granu di e magnifiche al Re Ferrandino; ed il Re muovo prende in-

#### LE ISTOR DI MONS. CANTALICIO

fino potene la fortezza di Gaeta; e configliali co' suoi Consigliari; com' egli abbia a portarfi negli affari del Regno; e tutti sono di parere, che abbia a richiamarfi il Gran Capitano: perciocchè il Re senza lui, sarebbe come un corpo senza braccia, e senza mani. Viensene colui da Calabria, e mena seco quell' istesso valore, e quell'istessa prudenza, che non si scompagnavano mai da lui, e dopo aver fatto riverenza al Re, e pianto alquanto con lui la morte di Ferrandino, così ragiona, Quantunque, o Signore, in questi tempi ci sa più mestiere d'altro, che di pianto, nondimeno chi si può rattenere di non piangere queste sventure: o chi può agguagliare un tanto dolore col pianto? Io vi giuro per quell'amore, che io vi porto, e per cotello capo, che mi è caro sopra ogni capo, e per quella dolcezza, che io sento di avet tratto quello Regno da mano di Barbari, che come quella infelice novella mi percosse gli orecchi, io caddi a terra tramortito, e senza sentimento. Ma che abbiamo noi a fare ? la Fortuna par che abbia lasciato ogni altro suo affare, e che intenda solamente a mettere a fondo i Signori Aragonefi. Ma tu,o Signore, mostrati sorte e costante in così satti infortuni, perchè la solserenza scoma in gran parte i dolori. lo seguirò tuttavia in servirti, per quanto io potrò, e per quanto la vita mi basteri, e sarò sempre apparecchiato ad ogni tuo cenno. Noi ti abbiamo renduto il Regno d'ogni parte sicuro: se ci resta a sar cosa voruna, ordina, che sarai subite ubbidito perchè non è cosa al mondo, che io faccia più volentieri, che i moi comandamenti. A costui così rispose il Re. Lo so quanto è grande la tua sedeltà, e quanto è ammirabile il valor della ma mano. e la virtà wa è nota a tutti gli Aragonesi; e quel che un bai suto in servigio di mio nipote, non solo il sa la Francia, ma santo ancounite l'estreme parti del Mondo. Ma noi per la molta affezione, che ti portiamo, aspettiamo da te maggiari cole di quelle. E se Dio ci darà sorre, ni si rendezanno quei guiderdoni, che non faranno in tutto indegni delle tue alse fatiche. Respei ora, che tu ti apparecchi a dibellere i Popoli di Olyeto in Abruzza, i quali hanno alzato il capa, e riculano di fare i nostri comandimenti; e quantunque veggiano, che noi abbiamo vinto ogni cosa, ed abbiano innami gli occhi le revina degli altri zibelli. mondimeno fianno indurati nella loro offinazione, e vogliono mofirms capi di sizione. Tu pouzi abbanergli al prime inconsse, e porrai questi mici Ragai in quiete e tranquillus. Così dica il Re.

Ħ,

ŀ

7

i

13

5

M Re, e accende grandemente il valore del Gran Capitano. Vassene egli volando a' neimici, e mette subito in opra tutti i comandamenti di Federico. Gli Olvetani come veggiono accerchiarsi intorno dalle nostre schiere, fanno cuore a se stessi, e disendonsi francamente, e quantunque siano molto scemati e di sorza e di ardimento, nondimeno non si sgomentano. Alla persine non essendo uguali di gran lunga a tanta sorza, aprono umilmente se porte, e chiedeno misericordia e perdono, e samo ciò, che ordina il Gran Capitano, e riportame pace e perdono.

Appena avea Confalvo fornito di conquiftare quelli Popoli, che Alefandro. VI. Pontefice, il quale alloca facea fembiante di esser molto savorerole verso i Signori Aragoneli, il prega, che per la molta riverenza, che portava alla Sedia Apostolica, posciacise avea cost beite ressentato, le cose del suro Re, che imprenda anche a disendere il Vicario di Cristo. Perciocche alcuni Cottali gli aveano tolta ad Inganni la rocca di Oftia, e temeania occupata con moito fuo dannaggio e sospetto; nè contenti di ciò, aveno anche affalito e rubato i legni, che approdavano in quel luoco, e che portavano le vettovaglie e le mercatanzie a Ripa; honde la Città di Roma em la molta diffalta di ogni cosa necessaria. Ubbidisce il Gran Capitano, manimumo in ciò dal fuo Re Federico, senza mosto indugio a'comandamenti del Pontelice, e vallene ad Oltia con le compagnie de suoi soldati, con pensiero di caosiarne quei ladroni, che se n' erano infignoriti. Imperciocche Menaldo Guerra Navatrefe, Corlaie moiso famoso in quet tempi, aves occupato quella tocca, ne volen in conto alcano partirli, o renderla al Pontelice. Come le schiere Aragonest accerchiarono il porto d'Ostia, il Gran Capitano rivede con diligenza ogni cola, a fa intendere al Corfale, s' egli è per arrenders, o se invende di aspettate l'assalto. Risponde il Corfale, ch' egli più toflo è per sofficire ogni effremo, e per morirsi di same e di sete, che rendere quel suococ Rife Confaivo di ciò, e diffe; o sventurato Corfale, e come ? reganni ne' moi yani dilegni, Insumo chiana i luoi guerrieri, e incominente senza meter tempo in metzo ( o perché egli allora fuse pieno di spirito divino, o perchè, come esperto prevodelle ogni cosa prima, che avelle a fuscedere) dise: O compagui, notate quel, che io vi dico; coltui non potrà difendersi dalle notice armi ; già fareme vincienti , ed in poso tempo prettdere-

deremo la rocca, e quel malnato sarà costretto a dar de calci al tovajo. Mostratevi animosi ed allegri, che questa vittoria non vi apporterà meno di gloria, che vi abbiano apportato le altre passate. Così dice, e segna il tempo, e l'ora, che avea a pigliarfi la rocca, e mostra il luogo, per lo quale aveano ad entrare. Come venne il di e l'ora della battaglia, che su tre di dopo, che giunfero in quel luogo, il Gran Capitano ordina, che da un lato si battano le muraglie con le artegliarie, perchè si tengano a bada i nemici con questo spavento, e che dall'altro siano poste le scale, e che i soldati s' ingegnino di montare in su la rocca. Montano senza indugio gli Spagnuoli, e dall' uno e l'altro lato, e con molto ardimento, e con tanta velocità, che mettono in rotta ed in iscompiglio i Francesi; e parte ne gittano a terra, e parte ne ributtano indietro; ed entrano per quell' issessa parte, che su loro additato, che avessero ad entrare; e malgrado di tutte quelle genti, che la guardavano, s' inlignoriscono di Ostia, e della fortezza. Il Menaldo tardi pentito della sua ostinazione, è menato preso innanzi al Gran Capitano, ed inchinali a lui supplichevolmente. O prudenza grande di Capitano, il quale non folamente fai vincere quando combatti, ma fai anche prima, che entri in battaglia ( quantunque i successi delle guerre siano incerti e dubbiosi) prevedere quando hai a vincere, e per qual via. Ma quel, ch' è di maggior maraviglia, e che non è mai stato udito fra gli uomini, è, che tu segni quell' istesso giorno, e quella istessa ora, che tu hai ad essere vincitore.

Già Ostia è presa, ed il vincitore si apparecchia di passare a Roma per baciare i piedi al Pontesice, e per menargli legato il Menaldo, che avea preso in quella sortezza. I Romani mostrano tanta allegrezza di questo satto, che appena si fallegrarono tanto, quando viddero dibellato il Re Perseo, o domato Giugurta. Entra in Roma con grande apparato, ed andavangli innanzi in bello ordine, e con molta pompa le schiere de Cavalieri, ed i Capitani Spagnuoli, ed Italiani, che pareano autti solgori di battaglia; seguiva dietro a costoro il gran Consalvo, nuovo Ercole di nostra età, con sembianza allegra, e piena di gravità, e mostravasi nel viso non men grande, che piacevole. Innanzi al Gran Capitano andava il misero Menaldo, sopra un ronzino col volto languido e mesto, e con gli occhi chinati a terra, con barba squallida e scarmigliata, e così lun-

ga,

alo à

I EOI

3 9:FE

7 p.

٢

1

منوز

ga, che ne copriva tutto il suo-petto; e traeva così alti sospiri dal profondo del cuore, che mettea compassione di se a chiunque il vedeva e udiva. Seguiva ultimamente un gran numeto di soldati, e d'altre nobili gentà, che accompagnavano il trionfo del Capitano. L'infelice Menaldo, essendo prima menato dinanzi a' Popoli, che faceano di ciò molta festa, finalmente fir condotto al Palazzo Papale. Comanda allora Alessandro. che siano spalancate le porte, e che tutte le case di Roma sacciano di ciò trionfo ed allegrezza. E ciò era assai manisesto segno, ch' egli in quel giorno era per moltrarsi a tutti piacevole ed arrendevole. Ma com' egli si assisse in sù la Sedia Pontificale, ed in atto di Maestà, il Gran Capitano si distese in terra, e baciogli umilmente i piè, ed il Papa il sollevò, e baciollo in fronte. E Consalvo così comincia a parlargli. Pastore Santissimo, il quale sostieni la Chiesa di Dio, ed apri e chiudi le porte del Cielo, come a te piace, e che se' qui in terra in vece di Cristo, e reggi la Nave di Pietro con temone stabile e fermo, e che ci conduci a quel Porto, ch' è tanto bramato da noi; Noi abbiamo fornito tutti i voltri comandamenti, e con quella celerità, che per noi si è potuto maggiore, abbiamo preso il Menaldo, e la rocea di Ostia. Ecco qui il Menaldo, che noi tel meniamo prelo e ligato. Costui considatosi nella sortezza della rocca, mentre ti su nemico, combatte come nemico, e con molto ardimento ed orgoglio : e forse che per ragion di guerra potrebbe in alcun modo esser degno di qualche scula; quantunque a niuno sia lecito di contrastare a tuoi divini comandamenti, il quale hai signoria sopra tutte le forze, e sopra tutti viventi. Ma tu, o Santo Padre, al quale appartiene più, che ad ogni altro di perdonare, perdona a quello sventurato i suoi falli; perchè egli si è rimesso nella mia sede, ed è molto pentito di averti offeso. Bastici, che non gli sia rimaso altro, che l'anima. Così disse Consalvo, e Menaldo si prostese în terra, e baciò i piedi al Papa, e chiesegli mifericordia.

Il Pontefice, stando tutti intenti ad udirlo, sciolse la voce in questo suono: Sia benedetto questo giorno, sia selice, ed allegra ogni cosa. Noi, o Capitano invittissimo, non siamo mai stati in dubbio della tua mbita sede, e
della tua inestabile virtù, che sono celebrate per ogni parte; e
sappiamo quauto è grande la possanza della tua mano. Ma il lu-

Digitized by Google

me della tua gloria si è mostrato più chiaro in questi nostri trawagli, che in qualunque altra tua azione. Perciocchè, che tu abbia tratto il bel Regno di Napoli da bocca de' nemici, e riposto i Signori Aragonesi nella lor sedia, per certo ch' è stata impresa degna del tuo valore; ma che tu abbia diseso questa Santa Sedia da un nemico così pestilente, e renduto il porto di Ostia sicuro a' nostri navigi, è stata azione sopraumana, e te n'è riserbato eterno premio al regno del Cielo, e noi saremo sempre ricordevoli d' un fatto così pietoso e così memorevole, e daremti guiderdoni, che non faranno inferiori a' tuoi meriti. Intanto chiedici ciò, che ti aggrada, che non ti si negherà cosa, che tu voglia da noi, tanto sono grandi i tuoi meriti verso noi. E mentre noi sederemo in questa Sedia, e mentre piacerà a Dio di tenerci in vita, non saremo mai per dimenticarci di te, e della tua verso noi affezione. Ma tu malnato Menaldo, dimmi, e qual follia ti ha indotto a tentarci ? qual ardire ti ha lpinto a contendere con colui, che ha dominio fopra ogni cola, e che è Vicario di Dio in terra? qual poco avvedimento ti ha trasportato a farci guerra in fulle porte di Roma? Per certo, che le io non fussi ritardato da quella pietà, che si richiede a chi sostiene il luogo di Cristo in terra, e se io non avessi riguardo a t prieghi, che mi porge per te quelto grande uomo, che io or ora ti farei morire di quella morte, che merita così grande scelderaggine. Ma in pena del tuo ardimento ti rendiamo l'ulo della vita. Vatterie ficuramente ovunque ri aggrada, e sotto pena del capo sgombra immantinente della nostra Città di Roma, e dileguati da tutti i nostri paesi. Com' egli ebbe detto così alse parole, chiese al Gran Capitano la rocca d'Ostia. Ma colui ricusò di voler ciò fare, se prima non facea per dieci anni franco e libero d'ogni gravezza il popolo d'Ostia, e tutti i legni, che vi approdavano. Il che Roma ebbe in luogo di favrana gra-

Mentre si famo così fatte zilegrezze in Roma, ed il Pontefice sa così grandi accoglienze al Gran Capitano, il Re Federizo richiama il suo Consalvo a Napoli, perchè egli avesse a troncare i capi dell' Idra, che nuovamente cominciavano a rampollare. Imperciocche Roccaguglielma avea innaizate le corna, e
non era per stassi sotto il dominio de' Signori Aragonesi. Viensene egli con ogni celerità accompagnato da tutte le sue schiere,
e senza metter tempo in mezzo, mette assessio a quella sortezza,
che

che si era cesi sollemente ribellata. Ma quelle genti, quantunque aspre e guerriere, non possono sostenere un assedio cost grande; e conoscendo quanto fusse incomparabile la possanza del Capitano, e dell'efercito, dopo alcune picciole difefe, si arrendono, falve le persone e l'avere. Ma i soldati ingordi della preda micgano di volere offervare i patti, e corrono per metterla a miba; ma sono arrestati dal Gran Capitano, e non è person, che ardisca di muoversi, e di sarne preda. Così la Terra fu presa, e non sosteme oltraggio o danno da' nostri. Consalvo i lasciando mui questi popoli in pase, e posti i suoi ad invernare nelle guarnigioni, e provveduto ogni cola necessaria, se ne tornò a rivedere il fuo Re Federico. O quanti furono gli onori e gli accoglimenti, che fece quel Re al Gran Capitano: quante surono le allagrezze, che sece Napoli nella tornata di quel grande nomo: quante funoso le pompe ed i trionsi, che si viddero in quel giorno. Federico pra il prende per mano, ed ora l'abbraccie, ed ora il bacia in fronte, nè può faziasti di rimirarlo, e di ragionargli, e non lascia d' innalzarlo infino alle stelde. Ne solamente è lodato dal Re, ch'è commendato anche da tusti gli altri. Egli solo vola per bocca di tutti, e non ci è perfora in auta quella Cival, che noi proponga a quanti Capitané furon mai. Ma quel Signore cuoprendo ed adombrando le fue viente con la fua infinita modellia, moltra di non effer degno di tanti onori , ed amribuilou ogni lua gloria al luo Iddio , ed al suo Re. Tratta intanto con ogni solletindine i negozi, che gli avea commello il Re delle Spagne, e mettogit tutti in affetto. E prelo commiato dal Re Federico, se ne passa in Sicilia, per accomodare le differenze grandi, ch' erano nate fra i Siciliani, e fra Giovanni Nuccia Vicere di quell' Isola. E con egli che be rafferente e composto nem quelle discordie , e sornito nume quelle bisogne, ch' crane a somissi in quel Regno, senza mener indugio al fatto, le ne torna di nuovo al Reguo di Napoli, e valiene con egni prestezar a movar Federico, che si era acentapeto in Bahlicata, ed avez cinta di assedio la terra di Diano, the fi era di nuovo ribellata dal fuo Re ; desero la quale riboverava Antonello Sanleverino Principe di Salerno. Ma trovolit . così ferma nella fun offinazione, che il Re Federico non confideva più nelle fue forze, ed era già per lafeiar l'imprefa, u partieli. Questa Terra è finana in quel hugo, dove si dice volprimente, che Atteone prole forma di Cerve, e che fu fraccia-

ciato da propri cani, e chiamali ora il campo di Atteone; ed è posta su un monticello. Come vi giunse il Gran Capitano, ed unissi col Re, quella sortezza cominciò grandemente a vacillare ed a temere; nondimeno perseverò nella sua prima ostinazione, ed aspettò molti assalti, e disesesi assai francamente. Ma come vede accerchiarsi d'ogni intorno, e battersi dalle artigliarie, comincia a rallentare il suo ardire, ed a chieder patti ed accordo; e rendesi salve le persone e l'avere; e sa subito i comandamenti del suo Re. Ed il Principe di Salerno, non sidandosi molto nella parola di Federico, se ne trapassa a Sinigaglia, e quivi si muore in assai picciola fortuna. Pacificate e tranquillate le cose del Regno, se ne tornano insieme trionsanti a Napoli. Ed il buon Re Federico dona al Gran Capitano due Città, e sette Castella in guiderdone delle sue onorate fatiche, e intitolollo Duca di Sant' Angelo; e fagli anche dono di se stesso, e promettegli, ch' egli avrà eternamente comune con lui tutto il Regno di Napoli, purchè piaccia al Signore di conser-

vargli lungamente il suo imperio.

Consalvo dicco di molte vittorie e di molti trionsi, se ne torna al suo Re nella Spagna. E udendo quei Principi, che il loro Campione tornava da Italia, e che non era molto lontano dall'albergo Reale, incontinente gli mandano incontro buona parte de' Grandi, e de' Signori della Corte. Corrono tutti a vederio s come a cola non più veduta fra gli uomini, ed innalzano i gridi inlino alle stelle. L' istesso Re ( tanto è grande la magnanimità di quel Principe ) accompagnato dalla Regina Isabella, e da tutti i suoi Baroni, gli va incontro, e l'onora. Egli s' inchina riverentemente all' uno ed all' altro; ed il Re e la Regina l'accolgono con ogni maniera di amorevolezza, e menanlo a Palagi Reali. Mettonsi poscia in maestà nelle, lor Sedie Reali, e la Regina lodo grandemente il suo allievo; e dopo lei parla il Re in questa maniera: Mentre il Sole darà luce al Mondo, e mentre la notte torrà il suo colore alle cose, mentre i siumi usciranno dal mate, e torneranno al mare, la nostra Spagna innalzerà sempre le me lodi, nè sosterrà, che il tuo nome abbia ad oscurarsi dalle tenebre della oblivione. Noi anche, mentre li terranno in piè questi Regni, confesseremo sempre di esser grandemente tenuti ? molti, e grandi, e segnalati servigi, che tu hai satto a questa Corona. Tu con la forza del 1110 valore hai ingrandito la Mae14 del nostro Imperio, e disteso i termini della nostra gioria insino all' estreme parti del Mondo. Tu hai tratto di bocca a' Francesi il bel Regno di Napoli; tu hai difeso il nostro sangue dagli assati de' barbari; tu hai rimesso i nostri consorti e parenti nella lor Sedia Reale. Anzi tu hai tolto il giogo della servità alla bella Italia, tanto a noi cara, e tanto amica del nostro sangue. La quale un tempo su Reina delle genti, e signoreggiò con tanta fua gloria per tutte le parti abitabili, ed ora era cofirenza a vivere in servitù, ed a sostenere l'orgoglio de' Francesi. Con la quale i nostri hanno spesso fatto lega ed amicizia. ed hannola inviolabilmente offervata. La quale ha quali l'istes-La lingua e l'istesse usanze, che abbiamo noi; e produce le genti, che non sono molto dissimili dalle nostre. Nè surono le tue prime azioni men lodevoli di queste, quando noi ebbimo così gloriola vittoria de' Mori, i quali aveano tenuto oppresso tanti anni il Regno della Granața, e che tinsimo con l'onde del Batresimo così innumerabile moltitudine d'insedeli. Allora la tua virtù nel fiore de' tuoi primi anni se palese al Mondo quanto ella fusse per riuscir grande nelle armi, e quanto tu susti per sovrassare a tutti gli altri Capitani. Ora è convenevole, che le tne onorate fatiche siano altamente guiderdonate, e che i tuoi fatti fiano celebrati con eterna memoria. Così diffe quel Principe, e immantinente fe dono al fuo Consalvo di molte Città, e di molte Castella, e di non picciole giurisdizioni; e fegli anche di molti presenti. E tutti i suoi Grandi lodano ad alta voce ciò che il Re dice, e ciò ch' egli fa in onore del Gran Capitano. Così quel grande uomo è celebrato per ogni parte., e per bocca di ognuno. Ne fu persona in tutti quei Regni, che noi giudicasse degno di maggiore onore, e di maggior dignità. Ed è chiamato da tutti sostegno della nostra età, ornamento della mifizia, e gloria della fua Nazione.

FINE DEL PRIMO LIBRO.

LE



L E

# ISTORIE

D I

MONSIGNOR

## GIO: BATISTA CANTALICIO

LIBRO SECONDO.

Nino a qui io ti ho raccontato; come i Re d'Aragona into-I no spogliati de' loro Regni, e come sostemero molti affanni é disagi ; e come Napoli per virtù del Gran Capitano su racquistata, e renduta a' loro Signori; e como i Franceli serono dissipati e dispersi, e scacciati in tutto da questo Regno. Ora io intendo di raccontarti le molte guerre, che lono avvenute di muovo in queste nostre contrade; e come Napoli un'altra volta su tolta a' Francesi per opera dell' fslesso Consalvo ; e i moki eserciti a ch' egli ha rotto e polto in sconsitta; e le molte sortezze, che ha superate e aperte, e i molti Capitani, che ha preso e abbattuto; e come più volte ha costretto i Francesi a suggirsi dal Regno, ed a trapassar l'Alpi, ed a tornarsene a' loro paesi. Ma come potrei io essere bastante a tanto peso, se io non fono follevato dal mio usato sostegno ? Tu Consalvo, che larai per vivere eternamente nelle mie carte, se tanto possono promettersi i miei scritti, e se l'altrui malvagità non mi torià che io abbia ad intessere la Istoria delle tue lodi, spirami di nuovo il vento favorevole della tua grazia, perchè io possa raccontar di te quel, che la fama suona per ogni parte.

La Fortuna invidiosa alla selicità de' Signori Aragonesi in-

safiidò la transquillità loro con le tempelle, che commollero i Signori Sforzeschi, i quali chiamarono le armi Francesche in Italia. Ma i serpenti Ssorzeschi a questa volta rivolsero i loro denti in se stessi, e tutto quel veleno inondo sopra il lor capo. Ecco, appena i Francesi sono appressati a Milano, che essi abbandonano le lor case, e procacciano di suggirsi; e i barbari come odono, che quella Cinà è vota di difensori, fanno fretta s le stessi, e senza oprar colpo di lancia o di spada, s' insignoriscono di tutto quello Stato, ch' era forse il migliore, il più fiorito, che susse in Italia. Ma perchè i Francesi ssogano ogni lor rabbia ne' Cistadini, e mettono fottosopra le cose umane e divine, si muove subito un tumulto grande fra i terrazzani, e' soldati; e i Signori Ssorzeschi sono richiamati a Milano. I Francesi rinuovano il loro esercito, e gli Ssorreschi accrescono le loro schiere, e diterminano gli uni e gli altri di combattere a baneliere spiegate. Ma gli Svizzeri, i quali sono al soldo de Milamesi, non intendono in modo alcuno di voler combattere; laonde gli Sforzeschi, che avenno miglior gente, che i Francesi, ingannati dalla molta fede, che avevano in quei barbari, Senza stringer serro, surono dati in preda a'nimici. Or chi negherà, che Iddio non regni in Cieto, e ch' egli non venga tutte le azioni degli nomini? Chi negherà, ch' egli non fi acsenda a sidegno, e che non prenda giusta vendetta di tutte le notire sceleratezze? Credette lo Sforza di scacciare i Signori Aragoneli da'loro Regni, e di mettere a fondo il Re Alfonlo son ingami e con tradimenti, e chiamò in Italia i Francesi; e unua quella rovina al fine venne a cadere in danno e struggimesso di se stesso. Perche Napoli su difesa da quella suria, e i Francesi presero Milano, e i Signori Sforzeschi (i quali erano in com alta foruma, che il Sole non vedea più felice Cafa della Moro) furono cacciati in Francia, e dannati in perpetuo carcere. O quanto sarebbe stato il meglio, che gli Ssorzeschi si avessero coulervato nel loro stato, ch' era così grande e così potente, che chiamare i Barbari ad infignorirsi di Italia, e a saziarsi del notto knane!

Come Federico su percosso da questa novella, e intese che gli Ssorzeschi erano sati vinti e sconsati, e menati prigioni in Francia, e che Milano era in poter de Francesi, si sgomento rutto nell'animo; e temendo a se stesso quelle istesse sovine, e dagl'istessi nemici, manda subito Ambasciadore al Re

di Spagna, e pregalo e di configlio e di foccorso in così estremo bisogno; imperciocche Lodovico Re de' Franchi era unito e legato con Veneziani, e con Alessandro, e affrettavasi con ogni suo sforzo di trapassare a Napoli, e di mettere sottosopra ogni cosa: Udi volentieri Ferdinando queste ambasciate, e prese in se la disesa di Federico, e ordinò, che sussero posti in ordine soldati armati, e galee, e altri legni di carico, e che sufsero subito inviate in ajuto del Regno di Napoli. Ma Federico dubitando, ch' egli non fusse prima sopraggiunto dall' esercito Francese, che giungesse in Napoli il soccorso di Ferdinando, di termina di ricorrere al Re di Francia; il che offese si fortemente l'animo del Cattolico, che tutto quello amore, egli portava al Re Federico, si rivolse in odio ed in sdegno. Federico manda in Francia Berardino Bernaudo, il quale sempre avea trattato i più segreti negozi de' Signori Aragonesi, ed erasi sempre mostrato fedele in ogni suo affare, ed era così intendente delle cose del Mondo, che forse non avea pari in Italia. Cossui trattò con tanta destrezza i comandamenti del suo Re, che se le cose fussero state portate con quell' ordine, ch' egli avea divisato, tu Federico, ti staresti selice ne' tuoi Regni. Ma, o perchè i Cieli ti togliessero il senno, o perchè tu non sapessi dove appigliarti, ti portasti in maniera, che tutto quel diluvio venne ad inondare sopra i tuoi tetti. Perchè l'amore, che un portavi a ma figliuola, che ti nacque già in Francia, e la molta paura; che ta avevi dell'esercito Francesco, ti ssorzava a trapassar le Alpi; e il parentado, ch'era tra te, e il Cattolico, e i molti obblighi, che tu avevi alla fua cortesia, ti richiamavano in Ispagna; e mentre t' ingegni di guadagnarti gli animi di ambedue, ti procaeci ? odio dell'uno e dell'altro.

Intanto i popoli della Granata, che abitavano i monti, fanno cospirazione, e muovono guerra al suo Re; ed
appena erano stati debellati e soggiogati, che tornano di
nuovo alle superstizioni e sozzure di Macometto, e mettono
in terrore tutte le contrade vicine, ch' erano amiche e sedeti
a' Cristiani. Chiamasi di nuovo il Gran Capitano, e mandasi a
questa impresa, e con un grande esercito, e con quegli stessi Capi, ch' egli istesso si avea eletto a sua scetta, perche avesse a
domare la superbia, e la poca sedestà di quei popoli barbari ed
ossinati. Assaliscegli, e immantinente gli scompiglia ed abbatte,
e costringegli a tornare alla divozione del suo Signore. Il Re di

Spagna come ode, che gli Sforzeschi sono caduti a terra, e menati prigioni in Francia, e che tutti i popoli della Lombardia sono abbattuti e soggiogati, e che una buona parte della Italia erà per venire sotto il dominio de'Francesi; temendo, che una cotal pestilenza non passate più oltre, ordina al suo Consalvo, che apparecchi una nuova armata, e che torni di nuovo în Sicilia, e che si ritenga in quel Regno insino a tanto che intenda dove hanno a voltarii i Franceli. Giunge il Gran Capitano a Mesfina, e mentre egli attende gli apparecchi de' Francesi, e prevede fin da i lidi della Sicilia ciò, ch' è per farsi in Italia; Bajazette Re de'Turchi, che poco anzi avea fatto un' aspra strage di Cristiani, comincia di muovo ad incrudelirsi contro i Venemiani, ed affalisce la Città di Modone, e prendela; per tutto che susse accerchiata di sorti muraglie, e cinta di torri altissime: e de prigioni, parte ne danna al fuoco, e parte (o crudeltà inaudita!) ne fa mazzerare e sommergere in mare. Il che non solamente pole in terrore la Città di Venezia, e i popoli, che sono soggetti a questo dominio, ma spaventò anche la Città di Roma, e tutto il rimanente dell' Italia. Ma dove aveano a ricorrere i Veneziani? A chi aveano a chiedere ajuto in così fatti perigli? Chi aveano a chiamare, perchè avesse a vendicargli del anolti oltraggi, che aveano sofferto da i Turchi? Vassi al nuovo Ercole, cioè al Gran Capitano, il quale solo sapea vincere i moltri, ed abbattere le genti-feroci e terribili. Costui com' ebbe il comandamento del suo Re, se ne trapassa co' suoi legni e con le sue schiere a ritrovare i Turchi nella Morea. E se i venti contrari e se molte tempeste non l'avessero rattenuto ne' porti della Sicilia , avrebbe liberato Modone dall'affedio; e i Turchi non l'avrebbono posto a sangue ed a suoco, come già secero. Ma non potendo por rimedio a quelle rovine, ch' erano già fuccedute, unisce i sitoi navigi co' legni de' Veneziani, e senza metter tempo in mezzo assalta arditamente la Cesalonia. e non lascia senza vendetta l'ombre de Modonesi. Fa condurre le artigliarie su i monti, che sovrastanno alla terra, e battela gagliardamente, e, cola mirabile a dirfi, affale d'ogni parte quella fortezza, ch' è posta sul monte, e ch' è cinta di must è di sori, e guardata da gente non meno ostinata, che terribile. Caggiono a terra le cortine delle fortezze, ed ogni cola rimbomba di suono, e lampeggia di suoco; e nondimeno quei soldati, che sono dentro, e che appena aggiungono al numero di otto:

5

cento, stamo saldi ed immoti, e non mostrano pur un segue di volersi arrendere; anzi si disendono francamente, nè mostrano altro in viso, che rabbia ed orgoglio, e con deliderio grande di succhiarsi il sangue de'Cristiani. I nostri divisi in più schiere, cingono la Città d'ogni intorno, se dannovi di molti assatti; nè cessano nè di di, nè di notte di tempestaria e di batteria. Ma sono oppressi da così gran same, che appena possono sostenessi; e sono costretti a nudrirsi di radici d'erbe e di frondi, ed abe-

re acqua pura per molti giorni.

Ma mentre il Gran Capitano sopraffatto da tante malaevolezze, abbassa gli occhi per dormissi, vede in sogno i Turchi, ch' escono a schiere, a schiere d'una cava, che hanno fatto sotterra, e che assaliscono d'improvviso i nostri; e grida ad alta voce: sù compagni, destatevi, prendete l'armi, ecco i Turchi; apparecchianevi al combattere, perchè io ho veduto i nemici, ch' escono di una mina per alfalirci. Appena avea egli espresso queste parole, che le grotta incavata cominciò a rimbombare dello firepito, che faceano i Turchi per uscir suori, e per dare addosso a nostri. Dassi subito fuoco alla contrammina, ed i Turchi se ne tornano indietro prese che morti e bruciati. Ma come il nuovo di fu fuori, si tentano i muri con miove macchine e con nuovi ordigni. I quali come il Gran Capitano vede rotti in più parti, e che davano luogo a foldati da potervi penerrare; fa animo a fuoi, ed ordina, she vi flano poste le scale, e che ciaseuno de suoi guerrieri procacci di avventarsi dentro la Terra. E come fanno i colombi, quando sono pasciuti, che muovono tutti infieme da qualche valle, e volano su i loro tetti, ed in un momento cuoprono tuste de cime delle totri co' corpi loro; cost fanno i foldati Spagnuoli, elcono da follari, e sianciente fu i muri della Cetalonia, e cueprongli mui co corpi e con l'armi. I Turchi sopraffanti dall' ardire de Criftiani, piegano indietro, e procacciano di suggirfi; • parte di loro ne sono uccisi, e mandati ad alloggiare col Dizvolo nell'Inferno, e parte ne sono presi, e vendesti per piccole prezzo. Così i Veneziani racquistano le infegne, ch' erano state tolte a San Marco, e trionfano della vittoria. La Terra produte di molte cose, ma sopra ogni altra è abbondante di scaslatto. Passano pei a Pertogiunco, che si dice ora il Poeto di Navarino, ed affaliscondo, e prendonlo. H Gran Capitano avendo ridotto tutti quelli Popoli al dominio de' Veneziani, determina di partirsi, e di tornarsene in Italia; e presa licenza dal General Pesaro, ebbe da lui molti doni, e di molta valuta, e su altamente ringraziato a nome della Signoria. Consilvo dispensa tutti quei doni a soldati, e ricco di onori e di vittorie se ne torna con la sua armata in Sicilia.

Intanto fi Re Cattolico veggendo, che i Francesi avenso faceo di grandi apparecchi, e che tornavano di nuovo ad infestare il Regno di Napoli, e che tutta l'Italia era in armi e scompiglio, e che il Re Federico era in mole ta confusione e travaglio, assolda nuove genti, e comanda al Gran Capitano, che se ne stia con le sue genti in Sicilia, infino a tanto che vegga dove hanno a percuotere così fatte minaccie. Ma perche l'uno e l'altro di questi Re era in timere e sospesso; quel della Francia, perchè non gli susse chiusa l'entrata al Regno di Napoli; quel delle Spagne, perchè non gli fusse tolto quel Renne, che gli avea a ricadere, e ch' era stato acquistato con tante fatiche da' suoi Aragonesi: l'uno e l' aitro per tor visrie discordie, che potessero nascere fra loro, fi uniscono inseme col Papa, e co' Veneziani a danno di Federico, e del Duca di Milano. È i patti futon questi; che il Re di Francia, e il Re di Spagna avollero a partirli il Regno di Napoli; che si rendesse Cremona a' Veneziani; che il Duca Valenino sposasse una nipore del Re di Navarra, e che con l'ajutso dell'armi Francesche s'insignorisse della Romagna, e del Dueato di Spoleti. Partonsi il Regno i due Re; e il Re di Francia ebbe la Città di Napoli, e i felici campi di Terra di Lan voro, e l'Abruzzi, e la Duces di Benevento: e il Redelle Spagne fi elibe la Calabria, la Basilicata, la Puglia, e Terra d'On tranto; e come Napoli fu capo dell'un Regno, così Colenza fu capo dell'akro. Ma come o Federico, ti perviene agli orece chi la novella, che di nuovo ti si muovono guerre, perchè non hai conectza niuna degli accordi, che hanno fatto fra loro i due Re in two detrimento; ti chiami segretamente il tuo caro e sedele Bernaudo, il quale pur allora era tornato dall'ambalceria della Francia, e comandigli, che vada al Gran Capitano, e che gli profferisca in mo nome unte le tue Terre, e Fortezze, e finale messe l'istessa Città di Napoli, purche si disponga a darii il suo. ayero. Partesi il Bernaudo, monta in galez, e passa volando itt Sicilia. Troya il Gran Capitano, e presentagli carta bianca in mone del suo Re, e promettegli, quando egli determini di seworare le parti di Federico, di porgli in mano ciò, ch' egli; chiedesse. Così il Bernaudo ebbe due volte potestà di poter disporre di questo Regno a suo arbitrio. Ma che potea sare il Gran Capitano ? o che potea egli rispondere a così satte ambascerie? Si ristrinse in se stesso, e mostrò noja e dispiacere di non poter ajutare il suo Re Federico; e sece toccare con mano al Bernaudo, che ciò non era in sua potestà, perchè egli non potea muovere da Sicilia senza ordine del suo Re. Se il suo Re comanda, ch' egli vada a soccorrere Federico, vi andrà volentieri, e con ogni velocità, ed ingegnerassi con ogni ssorzo di difender lui, ed il suo Regno, siccome ha satto più volte; ma se gli viene ordinato altramente dal suo Re, egli è costretto di ubbidirlo. Come il Bernaudo ebbe così fatta risposta, o perchè anche avelle qualche sentore dell'accordo, che aveano fatto fra loro i due Re in rovina del suo Signore, conobbe, che non era di niun prolitto ne al suo Re, ne a lui il consumare più il tempo appresso il Gran Capitano; e tornossene al suo Signore fenza niuna conchiusione, e senza speranza niuna di ajuto. Confalvo come fu certo di quello, che aveano ordinato fra loro i due Re, ed ebbe i comandamenti del suo Signore di quel, ch' egli avelle a fare, mando a rendere a Federico unte quelle castella, e tutte quelle fortezze, ch' egli avea avuto in dono da lui. Ma il buon Federico mosso dalla sua innata cortesta, ridona di nuovo a Consalvo ciò, ch'egli gli avea donato, e comunque le cose avessero a succedere, volle, che tutte quelle terre fussero eternamente di Consalvo, e de' suoi successori.

Manda il Re Lodovico un esercito di mille lancie, e di dieci mila fanti tra Guasconi, e Svizzeri, e buona parte d'Italiani, a prendersi la metà del suo Regno; ed Capi surono Francesco Sanseverino Conte di Cajazzo, e Monsignor di Obegni; e nell'istelso tempo invia un' armata per mare sotto Filippo Ravastano di nazione Fiamengo, e Governatore di Genova, con tre Carracche Genovesi, e molte navì, ed altri legni di carico, tutte piene di fanterie. Marcia il campo Francese alla destruzione di Federico, e di Napoli, e trapassa come un folgore per tutta Campagna di Roma, e giunge senza contrasto alle mura di Capua. Quivi erano le schiere ed il campo di Federico, ch' era di trecento uomini d'armi, e di tremila santi, e di alcuni pochi cavalli leggieri, ed aveano per lor Capo Fabricio Colonna; i quali tutti aveano sermato ne' loro animi, o di morissi in quel luo.

biogo, o di mettere in rotta i Francesi, e di affogargli al Volturno. E certo, che sarebbe riuscito a'nostri ogni disegno, se i Franceli non fussero stati ajutati da Cesare Borgia figlituolo di Alessandro, il quale, essendosi alquanto mutata la fortuna, si accostava più alle parti Francesche, che alle Spagnuole; e se le molte genti foralliere, ch' erano ricovrate dentro Capua, non avessero in quella notte ingannato Fabricio Colonna, ed aperto una porta, e chiamato dentro i nemici, facendo accordi vani e di niun momento. Ma quelli miseri inseme con gli altri innocenti portarono la pena di quella loro follia; perciocchè come un torrente, che scende da' monti con grande empito, accresciuto dalle soverchie piove, inonda i campi, e distrugge le biade, o come un fuoco ajutato dal vento divora le melli e le floppie: così quella moltitudine crudele, e scossa da ogni umanità entra in quella inselice Città, ed occide tutti i miseri cittadini, senza sar differenza di età, o di sesso, o di condizione. Prendonsi i maschi, e le semmine insieme, e sottopongonsi alla sfrenata libidine de'soldati; le pulzelle infelici sono tratte dal grembo delle madri, e sono spogliate della loro verginità. Appena alcune poche, che sono risuggite a' tempi, sono sicure di non essere contaminate e sozzate insieme con le altre; appena la pietà del Conte di Cajazzo può disendere alcune samiglie; appena i chiostri e le chiusure fanno schermo alle sacre Vergini : tanto è grande la infolenza di quei barbari. È una verginetta fra l' altre, la quale io credo, che discendesse dal sangue di Lucrezia Romana, per non perdere il pregio della sua onestà, e per fuggire il nemico, che la seguia, si scagliò arditamente nel fiume, ed affogossi nell'onde. Ma questo non è da lodarsi, perthè su più atto da Gentile, che da Cristiana. Fassi preda de' mileri cittadini, tolgonli i loro arneli, spezzansi i sorzieri, e cavansene i tesori; prendonsi i drappi preziosi, e le perle, e le gemme, ed i vaselli dell' oro e dell' argento, e ciò che si trova in tutta quella inselice Città. Ma i Barbari ardono di fame e di sete, ed il fiume Volturno corre tutto di sangue, ed infanguina i campi con le sue onde. E quei pochi, che campano da questo periglio, suggono tutti a Napoli, e così impaumi ed atterriti, che ancor tremano della paura; e troyano Federico in tanta confusione, ch'era quasi fuor di se stesso, ed appena si sostenea in vita. Il quale come vide, che il popolo spaunio non facea i suoi comandamenti, e che non intendea di prender le armi per disendersi da nemici, abbandona il Regno, esce da Napoli, monta in galea, è vassene con tutti i suoi ad Ischia, e pieno di angoscia e di mal talento. I Colonnesi, cioè Prospero, e Fabricio, due chiari lumi della famiglia Colonna, eransi ricoverati ad Ischia insieme col Re, e Giovanni Cardinale, i quali tutti erano a' servigi del Re Federico; è dopo di aver pianto lungamente le sventure del loro Signore, veggendo che le cose di quel Re erano senza rimedio, e non volendo passare in Francia con Federico, perchè Monsignor d'Obegni avea arso Marino, e molte altre Terre de' Colonnesi, ed il Re di Francia savorava i loro nemici, se ne passano al soldo del Re di Spagna, e sono assai amorevolmente accolti dal Gran Capitano;

ed hanno da quel Re molti onori e molte degnità.

Federico, veggendosi in estrema necessità, lascia Ferrando so figliuolo maggiore alla guardia di Taranto, insieme con D. Giovanni di Guevara Conte di Potenza, e con Fra Leonardo Alesso della Città di Lecce, Cavalier di Rodi, e con molti altri uomini esperti nelle armi; ed egli monta in galea, lascia Ischia, e rasene al Re di Francia, perchè muova tanta compassione in quel Re, che col fuo ajuto e favore se ne possa tornare a ripigliarsi t suoi Regni paterni. Ma come giunse in Francia, su ricevuto da quel Re con assai poche accoglienze; e caduto da quelle speranze, che si avea impresse nell'animo, conobbe assai tardai une, e con suo gran danno, che il più de' Francesi sono instabili nelle loro amicizie, e poco amatori del dritto e del convenevole. Adunque il sottomettersi a quel Re, e sar più capitale di lui, che del suo istesso fangue, non gli su di niuno giovamento in tanta sua calamità. O crudeltà inaudita degli animi Francei. O petti non di nomini, ma di scogli! o cuori senza pietà, e cinti di ferro e di selce! Non secero così ne' tempi antichi i komani, quando il Re di Egitto ricorse a loro; ma l'accolsero con molta amorevolezza, e così i Senatori, come i popoli, e con molto suo onore il rimisero in islato. Tu, che signoreggi così gran Regno, e che hai nome di Cristianissimo, mentre l'infelice Re di Napoli ti priega con tanta istanza, che tu il rimetta in suo Regno, mentre ti si prostende a' piedi, e chiedeti apto e soccorso, e per ricorrere a te lascia di ricorrere ad un sup parente, e dell'istesso suo sangue, e dell'istesso suo nome; m ordini, che non abbia fretta, e che indugi; e che attenda, e non ti ditermini a dargli qualche conforto, infino a tamo che son si consuma di dolore e di assano, e che non si muore in estrema miseria. Ma quel che tu non ci hai voluto rendere vivo, rendiloci almeno così morto; perchè noi possiamo consolarci, in avere almeno le ossa del nostro Re.

Intanto il Gran Capitano parte da Sicilia, e aggirafi intorno alle terre della Calabria, e prende senza contrasto il possesso di tutti quei popoli ch'erano toccati in parte al suo Re. E ciò sano, si mette in assetto per passarsene a Taranto; perchè D. Ferrante Duca di Calabria, seguendo i comandamenti del padre, il disendea in maniera, che non era possibile a prendersi senza molta malagevolezza. Ma prima ch'egli parta per Taranto, restituisce lo Stato ad Onorato Sanseverino Conte di Mileto, ed a Berardino Principe di Bisignano, e rende agli altri Signori della samiglia Sanseverina ciò che aveano perduto, seguendo le parti Francesi; nè negò cola niuna a coloro, ch' erano dalla parte Aragonese: tanto amò egli quelta fazione sopra ogni cosa. Mentre egli si apparecchia di assediar Taranto, eccoti Filippo Ravassano, Capitano dell' armata Francesca, che approda a' lidi della Calabria tutto rotto e perduto. Costui su mandato in Italia dal suo Re, perchè avelle dato aimo alle imprese incominciate, e perchè si avessero scacciati in tutto i Signori Aragonesi dal Regno di Napoli. Ma perchè il suo ajuto non su in ciò necessario, perche Federico avea lasciato in abbandono ogni cosa, gli su imposto dal suo Re, che si susse unito con l'armata Veneziana, e che fusse passato insieme con loro ad assalire i paesi della Turchia. Ma non potè egli adempire i comandamenti del suo Re, perchè fu percosso da così siera tempesta, che parte de' suoi legni li sommersero in mare, e con ogni suo arnese, e con tutti i soldati e nocchieri; e parte surono talmente sceverati dalla violenza de venti, che appena gli nomini ebbero agio di dare in terra, e di camparli mezzi ignudi e disfatti. Come il cortese Consalvo, e liberale verso ogni maniera di persone intele, che collui era capitato a i lidi della Calabria, e che avea perduno i suoi legni, e ogni suo arnese, mosso a pietà di quell' 20mo, manda un suo gentiluomo, perchè il veda in suo nome, e gli ragioni, e presentato di molti doni, e di molta valuta; ed ordina, che sia agevolato di tutte quelle cose, che sono necessazie a poter risarcire i suoi legni, e ch' egli ed i compagni sano posti riccamente in arnele, e provveduti di cavalli e damari, perchè possano trapassariene ne' loro paesi. Così colui che

مَعَ }

K . f.

, 1200

EE 1

die

MICK.

, **f**w<sup>1</sup>

che 🕏

, 15

fu scosso d'ogni suo legno, se ne tornò in Francia con la sua armata ristorata e intiera. O magnanimità grande, e non più udita fra gli uomini! o cortesia inessabile, e usata sempre a' suoi tempi! Tu, o Capitano invittissimo, vinci i Regni di Bajazette per sorza d'armi, e dispensi ogni cosa a' soldati, e te ne tomi ricco di glorie e di onori; ed ora sollevi in maniera costui, il quale è spogliato d'ogni suo arnese, che tua mercè, se ne torna ricco ed agiato.

Come il Gran Capitano giunse a i tenitori di Taranto, cingè il giovane Aragonele d'un piacevole assedio; e perchè non abbia ad oprarsi il ferro fra loro, sa tregua per molti giorni, e lascia di assalirlo e di batterlo, perchè spera di avere ogni cosa a man salva, e a patti. Fa tentare il giovane da molti de' suoi ; e finalmente il giovane Aragonese veggendosi cinto d'ogni intorno, e privo d'ogni ajuto e soccorso, su contento di lasciargli la Città, e di andarsene in Ispagna al Re Cattolico. Ma prima che il Gran Capitano avesse in mano questa Città, i Francesi, perchè non sono contenti de' consini, ch' erano posti al partimento del Regno, e perchè sono uomini, che non curano nè leggi, nè patti, tentano di trapassare i terminiassegnati, e di prender Troja, e tutte quelle Terre, che sono nel Monte Gargano, detto ora di S. Angelo, e nel capo della Puglia, e tutti quei luochi di Capitanata, e di Basilicata, che non erano annoverati nelle parti divise. Ma il prudente Consalvo come intende, che i Franceli tentano cose nuove, si fa incontro a questi inganni, e assalta egli Mansredonia, & prendela; e difende anche le ragioni del suo Re con l'armi, nè permette, che altri abbia a sopraffarlo nelle sue giurisdizioni. Nasce dunque fra doro una grande discordia per cagione de'confini; ma perche le Leghe, ch' erano fra loro, non venissero a terminarli con le armi, ordinarono, che in tutti quei luoghi, de' quali si contendea, avessero a porsi le insegne dell' uno e dell' altro Re, e che niuno ardisse di toccargli insino a tanto che la questione non fusse decisa. Trovansi insieme i due Generali, il Gran Capitano dalla parte di Spagna, ed il Duca di Nemorfo dalla parte di Francia, e convengono insieme come hanno a terminarli i loro litigi. Mentre questi due Capitani trattano così fatti negora in Atella, Terra di Basilicata, la discordia insernale accrebbe gli odi, ch' erano cominciati fra queste due nazioni. Perchè mentre una compagnia Spagnuola cerca di alloggiare alla Tripalpalda, la trova piena di soldati Francesi, ed ingombrato ogni cosa. Furono prima a parole, e dalle parole vennero a' fatti; e preso le armi, dopo lunga contesa gli Spagnuoli scacciano fuori i Francesi. Vola in ajuto di costoro Monsignor d' Obegni, Cavaliere Scozzese, ed inanima i suoi, e viene a nuova banaglia co' nostri. Ma egli vi ebbe peggior ventura, che tutti gli altri, perchè vi, su abbattuto e vinto insieme con autti i suoi ; ed il fatto andò in maniera, che tutti gli uomini d'armi Francesi surono satti prigioni da' santi Spagnuoli, e menati legati infino a' loro alloggiamenti. Finalmenmente dopo molte battaglie mettono fine a così fatte contese, e convengono, che infino a tanto che si determini, di chi abbia ad esser la Tripalda, ella non sia obbligata di dare alloggiamento nè a Francese, ne a Spagnuolo veruno. Vennero di nuovo i due Generali a parlamento, e ciascheduno disese le sue parti, ma non con uguali ragioni. Imperciocchè il Gran Capitano si disendea con tellimoni, e con iscritture, e con leggi; e sacea chiaramente vedere, che tutte quelle Terre, delle quali si contendea fra loro, erano comprese ne' termini della Puglia; e scrisservi di molti legisti, i quali disendeano le parti del Cattolico. Ma il Capitano Barbaro, il quale negava di volere ubbidire alle leggi, si apparecchia a determinare ogni cosa con le armi. Accefero grandemente quelto fuoco i Signori della famiglia Sanfeverina, cioè Berardino Principe di Bissignano, e Roberto Principe di Salerno, ed Onorato Conte di Mileto; i quali si erano uniti insieme con gli Angioini, per tutto che Consalvo gli avelle accolti con ogni maniera di amorevolezza, e richiamati dall'estilio alla patria, e perdonato a loro ogni missatto, e renduto a ciascheduno il suo Stato. E così secero anche molti Signori nella Puglia, ed in Terra d'Otranto. O ingratitudine, a cui i folgori del Cielo non sarebbono compito cassigamento, e degna de'tormenti, che si danno alle anime dannate in Inferno!

Il Gran Capitano come vede, che le Leghe sono rotte e violate, e ch' egli non è eguale di forzé a' nemici, avendo prima
esaminato bene ogni cosa, chiama i suoi Capi a conseglio, ed
imende da loro, come possono sermare il loro esercito in suoco
buono e sicuro. Molti sono di parere, che susse d'andarsi a
Basilicata, e che quivi si unissero e assorzassero. E per certo,
che se Consalvo si susse appigliato al parere di costoro, che quella impresa si sarebbe perduta, e tutti i suoi disegni sarebbono
riu-

riusciti vani, e voti d'effetto. Ma perchè egli è savio sopra ogni altro, e prevede i fatti, prima che abbiano a succedere, se ne passa a Barletta, come in luogo più comodo, e più sicuro d'ogni altro, e quivi distende i suoi alloggiamenti. Come il Generale Francese ebbe certa mova di ciò, raccolto i suoi soldati in un luogo, ed unitoli con molti Baroni della Puglia, e della Calabria, muove le sue schiere contra i nostri, ed assalisse Canosa con molto empito, e ciò sa ne' di caniculari, e quande i caldi sono così nojosi, che appena possono sostenersi. Era dentro Canosa Pietro Navarro con pochi fanti, ed il luogo è picciolo, e poco atto a potersi disendere; e nondimeno sforzandosi i nemici di montare sù i muri, furono ben nove volte ributtati indietro da' soldati Spagnuoli. Ma veggendosi il Navarro di gran lunga inseriore a così gran numero di nemici, ed avendo sossenuto l'assedio per spazio di tre giorni intieri, come prudente si appiglia a quelle migliori condizioni, che gli sono propolle da' Francesi; e rendesi salve le persone e l'avere, e con promessa del Generale di non farsi oltraggio a' Cittadini di Canola. Ed andossene a bandiere spiegate per mezzo il campo nemico, e coa tutti i suoi, e con ogni suo arnese. Lascia dunque Canosa, e vassene a Barletta, dov' è accolto dal Gran Capitano, e da tutto il suo esercito. Nè su egli in ciò vinto; ma perdendo vinse i nemici, perchè impararono in quell'affedio, quanto la nazione Spagnuola sia poderosa ed invitta, poichè dugento soli di loro ebbero ardire di opporsi a dodecimila Francesi. I quali da quel di innanzi non ebbero più cuore di assalire Castello niuno, dove intendessero, che vi sussero in guardia Spagnuoli. Valoroso Navarro! tu sempre susti avvezzo a vincere, ed a mettere in fuga i nemici, ed ora con la perdita di una fola Terra hai vinto gli eserciti intieri. In questa essendosi l'esercito Francese grandemente accresciuto, e confidatosi nel numero e nell' ajuto di alcuni Signori del Regno, che feguivano le loro parti, muove incontro a' nostri, ed accampali presso a Barletta, e sa ogni sforzo per prenderla, e per prendere anche il Gran Capitano, e sbranarlo in pezzi, come su sbranato Absirto dalla sorella, o di mandarlo in fuoco, e fame polvere. Ma colui quantunque fusse inseriore di numero, usci nondimeno ad incontrare i nemici, e come furono vicini, gli mette in rotta ed abbatte, e fa così gran strage di cavalli e di fanti, che non vi rimase pur uno in tanm moltitudine, che non fusse malmenato e sconsitto. I Franœfi

cesi avendo combattuto così inselicemente, come hanno in costume di fare assai spesso, si partono con scorno e con danno, Tornasi dopo questo il Gran Capitano ne' suoi alloggiamenti; e quantunque susse rattenuto dentro i muri di una picciola Terra, ed avelle diffalta di gente, e di ogni altra cola necessaria, nondimeno disende Andri da nemici, la quale non è molto lontana da Barleta; anzi i Francest non ebbero pure ardire di assalirla. quantunque susse poco sorte di sito e di muraglie. Impercioschè aveano in memoria il danno ed il poco onore, ch' ebbero a Canola, ed eranli sgomentati, e guardavansi di tentare altro fuogo. Ma quantunque i nostri fussero oppressi da fame e da povertà, nondimeno non potè cosa niuna abbattere l'altezza dell' animo del Gran Capitano; e come la palma, quando ella è aggravata da qualche peso, non si abbassa in giù, ma piegasi in sù: cost egli fatto più aminoso nelle cose malagevoli e dure, s' innalza sopra se stesso. E non solo disese Barletta, ma mandò anche vettovaglie e munizioni a quelle genti, ch' erano in guatnigione nelle terre della Calabria. Provvede anche Taranto, Qu tranto, e Gallipoli, acciocche la mancanza delle cose necessarie; ch' è un'aspra e crudel nemica, non le inducesse a darsi a' nemici.

Sono i Calavresi instigati e sollecitati da molti Baroni, che feguonò le parti Angioine; ma evvi dall'altra parte il fedele e valoroso Bernaudo, il quale ritiene in sede i suoi terrazzani, i quali erano già per piegarsi, se egli con la sua autorità non gli avelle fermati. Costui gli ammonia spesso e con lettere, e con voce viva, che stessero fermi e saldi nella loro sede, e che non facessero novità alcuna; che senza fallo la vittoria sarebbe dalla parte degli Aragonesi. Erasi il Bernaudo restato a Napoli, perciocche non avea voluto seguire il Re Federico, quando egli se ne passò in Francia con non molto sano giudizio; sì perchè egli mantenne sempre intiera la sede agli Aragonesi, e non si era mai allontanato dalla divozione loro, come anche perchè non volea, che qualche malevolo avesse a sospettare, che il Re a sommossa di lui avesse preso un partito così firano, e così dannolo a tutti i suoi affari; e maggiormente perchè avea sperimentato i Francesi, ed aveagli per uomini di picciola levatura, e per poco ricordevoli dell'amicizie, e di quel che promettono. Ma avendo riguardo al suo onore, avea fatto quella determinazione, che gli dettava il dovere e la ragione. Fermossi dunque a Napoli, e poscia se ne passò ad sischia per essere di qualche ajuto alla Regina, ch' era caduta in estrema inselicità. Da Ischia si trasserisce in Cosenza sua patria, perchè possa consermare tutti i suoi Cittadini nella divozione del Re, di Spagna. Ma su subito richiamato dal Gran Capitano, si quale gli pose in mano tutti i secreti del Re Cattolico; e su in molta stima ed onore così appresso sui, come

appresso tutti i Signori della fazione Aragonese.

Mentre i nostri sono travagliati ed afflitti dalla guerra e dalla fame, ecco che vien da Sicilia D.Ugo di Cardona, uomo molto ardito, e di animo guerriero, ed accorto, il quale mena seco tremila fanti, e trecento cavalli. Costui come giunge a' lidi della Calabria, senza fermarsi pur un giorno a Regio, se ne passa a sar sua stanza a Giraci, detta anticamente Locri. E di la con una schiera di fanti eletti se ne passa ad assalire Onorato Sanseverino Conte di Mileto, il quale le ne stava con le sue genti a Terranova, ed avea seco i soldati del Principe di Salemo, ed era accompagnato da Galeotto N., e da un foldato Lombardo chiamato Spirito. Avvicinali il Cardona verso la Terra, ed asfrettasi di sopraggiungere i nemici; ed i Capitani Francesi si accorgono, che le mura son prese, e che non hanno più rimedio di scampo, e slanciansi animosamente dalle porte, ed attaccano una crudel zuffa co'nostri. Ma combattono con poco felice fortuna, perchè come giunge D. Ugo, ed assaltagli per fianco, non altramente caggiono a terra, che caggiono le greggi o gli armenti, quando sono assaliti da' leoni o da' lupi; e parte di loro si nasconde ed appiatta, e parte si sparge per le campagne. Il Conte di Mileto si sa alquanto indietro, e sermasi infreme co' suoi, per azzustarsi di nuovo co' nostri. Il Cardona l' incalza, ed inanima i suoi a seguirlo animosamente, e scagliasi fra' nemici, e pongli di nuovo in isconsitta; ed i Françesi si danno tutti a suggire, e parte se ne prende, e parte se ne uccide, e parte ne scampa. Ma quello infelice Spirito non trovò luogo da nascondersi, e vi perdè la vita, e rimase senz' anima e senza spirito. E suronvi prese le insegne del Principe di Salerno, il che fu a lui di grandissima noja. Il Cardona avendo sugato e sconsitto i nemici, s' insignorisce di quella Terra; ma veggendo, che non era luogo da fidarsene, se ne passa a Castelvetere, detto anticamente Caulonia, ch' era più comodo e più sicuro. Partito costui, ecco di nuovo, che il Conte di Mileto & se coma a Terranova, come uomo, che avea poca contenza delle cole del Mondo, e che non lapea prevedere come avellero

a passare i successi di quella guerra.

本 1. 水水果一

Sopravviene poscia da Spagna D.Emanoello di Benavides, e mena seco una buona quantità di fanti e di cavalli. Costui come approdò a' lidi della Calabria, si serma a Regio, e senza metter sempo in mezzo, se ne passa a Seminara ad assalire il Conte di Mileto, il quale, siccome abbiamo già detto, si era di muovo ricovrato a Terranova, e stavasene in quella Terra come nascolo ed assediato. Ma i Signori Sanseverini, e Monsignor Grignino corsero subito in suo ajuto, e camparonio da quel periglio, e mandaronio a guardare la Città di Cosenza, la quale, suorche la Rocca, era auta in poter de Francesi. Fassi incontro a costui il Commendator Gomelio Sòlisso, il quale avea cura dell' Amantea, e dagli di molti allalti, e ponlo in suga, ed uccide di molti Francesi, ed insignoriscesi di malti popoli, e di molti villaggi, e soccorre il Castello di Colenza, ch' era accerchiato da duemila soldati Francesi sra fanti e cavalli ; e posto i suoi alloggiamenti presso la Rocca, entra di notte tempo nella Città insiema con gli usciti di quella Terra; i quali, perchè aveano seguito le parti Aragoneli, erano stati scaeciati e banditi dalla lor patria; e prendela senza molto contrasto. In questa guerra su di nonpicciolo momento Francesco Bernaudo, uomo di valore inestimabile, e di molta esperienza nell'asmi. Dopo questi successi, e così formati, i nostri ebbero nn'altra vittoria, e in altre parti; e furono accrefciuti di move glorie e di movi trefei. Perchè il Principe di Rossano, che tenea assediato dentro la Città di Cotrone Giovanni Pigniero Cavalier di Rodi, mentre vanamente si crede di poter occupare quella Città, rimane ingannato della fua folle credenza, e rapportane danno e vergogna. Perchè il Pigniero, come gli vennero in siuto mille e dugento fanti, i quali gli furono mandati da Sicilia sotto la condotta del Commendatore Aguilara, uomo di molto senno, e molto ardito, sa spalancar le porte della Città, ed esce con grande empito, e mette in rotta i nemici, e parte ne uccide, e parte ne prende: e prende anche Belcastro, e ponio a sangue ed a suoco. Arde intanto il Principe di rabbia e di sdegno,, ed apparecchia amovi elerciti, e va incontro al nemico; e giunti ambidue prello al fiume di Tacina, famo fatto d'armi, e combattono con molta offinazione ed ardire. Ma il Principe porge al Pigniero nuova occasione di move vinorie, perchè su romo e sconsimo, e tornossene a' suoi alloggiamenti presso che solo, e spogliato dell'armi e d'ogni suo arnese. Con la Fortuna cambiandos ristoma gli Spagnuoli de'danni, che avonno-ricevuti, e con mosso van-

taggio.

Spaventata la Calabria di così strani accidenti, cerca mpovi ajuti da Francesi, perchè senza nuove genti si distida di potenti difendere. I Capitani Francesi, che sono in Puglia, e che tengono affediato Confalvo in Barletta, determinano fubito di foccortere i loro compagni in Calabria. Fanno dunque due parti delle loro genti; ed il Generale con la maggior parte dell'efercito fi rimane in Puglia, e ponsi incontro al Gran Capitano; ed il valorofo Monsignor d'Obegni con buona parte dell'altre schiere se ne passa in ajuto de' suoi, che stavano come assediati in Lalabria. Sparsesi subito sama in quelle contrade, ch' era giunto un numero grande di Francessi, e ch' erano per por todo sine a tante guerre. Ma i Capitani Spagnuoli, ch' erano dentro Terranova , e dentro Seminara , ebbero maova di ciò , che la lana di volgava per ogni parte, e fanno subito pensiero di lasciar quelle Terre così aperte e così deboli, e di pallarsene in luoghi più sicuri e più sorti; e da' quali potessero comprendere, quanta fusse la moltitudine de Francesi. Perche se mon sullero bastanti a tanto numero, si guardassero di venire alle mani con loro, e le fono pari, possano incontrargli e combattergli. Ma Obegan' ch' era d' Ingegno souile, e molto versato in così fatti missieri, perchè i nemici non potessero comprendese, con che quantità di soldati, e con che ordine egli andasse per incontrargli, trapalla in Menzio, e di notte tempo, e per vie paco note e poco conosciene, ed in sul far dell' alba si appresenta a nostri, ed assattagli, quando essi erano per muovere il campo, e per andarfene. Semesi dall'una parte e dall'altra un rumos grande di trombe, e le schiere Spagnuole sono da ogni parte abbattute dalle Francesi, perchè surono colte alla sprovveduta, e non erano pari di namero. Ma per umo che fiano di canto spazio inferiori, pur nondimeno mestrano il viso a nemici, e combattono francamente, ed in ritirandoli moltrano casee ed ardire. Our si mostra D. Emanoello di Benavides, qui Ansonio di Lieva, e qui D. Ugo di Cardona, e tuni insieme raccolti in un grippo fanno contratto all'empiro di un tanto elercito. Ma D. Use come vede, che le compagnie Spagnuole comanciano

no a pregare; e che non fono per follemere una tempesta cost terribile, per campar le ed i suoi instante, scende da cavallo, e tagliagli i piedi, perchè i nemici non possano trionsare delle sue spoglie; e poi impugna animolamente la spada, e ponsi a difendere un guado, ed apponii a' Francesi con molto ardimento, e segne in ciè i vestigi di Orazio Cocle, e trattiongli infino a tante ch' egli si avvede, che i suoi sono posti in luogo sicura. Ed egli trapassando per troghi routi e scolecti, e per nevi, e per ghiacci, e fra mille perigli, ricovera finalmente co' fuoi compagni alla Monabulatina; e per riporsi in luogo più comodo e più sorte, se ne passa a Giraci, perchè i Giracesi veggendo, che gli Spagnuoli aveano ricevuto così fiora percossa, non passassero a Francesi. Ma questa vintoria non su acquistata da nemici senza sangue, ed il lor danno su maggiore assai, che quel che vi ricevenero i nostri; percioechè vi morì Montignor di Grigni, nome di molte affare e di molta sima, e molti altri Francesi de' primi e de' più stimati, e molta turba di fanti e di cavalieri; i nomi de quali non sono passati alla meanoria degli nomini. I Franceli insuperbiti di con fatta vittoria, Le ne passano come trionsanti sul tenitorio di Cosenza; e prima metteno a risha Paterno, e quello non per altro, le non perchè fi era grandemente attrifato della rovina degli Aragonefi. Ma Cosenza, che non avea nè mura, nè soldati che la guardassero, fu subito corsa da' Francesi, perchè il Commendatore Solisso si era allonmono da quella Città, ed erafi riparato all' Amantea. come in luogo chiulo e sicuro. Paraeli Obegni da Cosenza , e prende Nicatro, e Mileto; dove poce anzi erano flati affediati, e con non poca loro ignominia un buori numero de Signori della fazione Angioina. Vassene poi alla Mottabusalina, e quivi si Serma; ed i nostri si risengone molti mesi a Girace.

Ma laciamo omai le cole della Calabria, e torniamo in Puglia al Gran Capitano. Essendo alquanto rimesse le guerre nella Calabria, nacque nuovo spettacolo in Puglia, il quale non su mai veduto ne dalla Spagna, nè dalla Francia, nè dalla Germania, nè da altra nazione, che sia nel Mondo abitabile. Perchè gli Spagnuosi, ed i Francesi avvezzi lungo tempo a portarsi edio ed invidia, ed a sur sempse guerra sia leso, ed a sparlare l'uno dell'altro senza ritegno, si pungeano spesso, ed a sparlare l'uno dell'altro senza ritegno, si pungeano spesso cur diversi mottaggi e rampogne. Ed i Francesi, ch' erano iutomo a Barletta, diceano pale-semene, che gli Spagnuoli man sapeano fare il mestiero della

F

Digitized by Google

armi a cavallo, e ch' erano foiamente atti a combaftere a piedi e da fantaccini. Gli Spagnuoli rispondeano, che i Francesi non sapeano fare ne l'un mestiero, ne l'aitro. E dalle parole vennes ro a' fatti, e sfidaronfi a battaglia. Come fu destinato il tempo ed il luogo, ove avea a combattersi, e su eletto il numero de Cavalieri, che ayea ad essere di undici, così dell'una parte, come dell'altra, ed armati da uomini d'armi; gli Spagnuoli montano subito a cavallo, e vestonsi le asmi, e mostrano così gran voglia di venire alla prova delle loro persone, che non veggono mai l'ora di essere a questo paragone. Il Gran Capitano, il quale avea concello a costoro di poter entrare in questo cimento, prima ch'entrassero in battaglia, così parlò loro: La Francia la quale non è mai fazia di mostrare i suoi usati surori, e che ha più volte sperimentato quanto la nazione Spagnatola le va avanti e d'ingegno, e di ardimento, conoscalo ora dalla man voltra. Abbiate in memoria, quando sarete incontro a colloro, di mostrare il vostro usato valore. Io spero, che Iddio ajuterà il drino e il ragionevole, e che voi acquisserete tal gloria al nostro esercito, che non sarà per estinguers, mentre i Cieli si aggireranno intorno alla Terra. Andate animolamente uomini non meno valorosi, che accorti, e mostratevi tali in questo abbattimento, che i nemici abbiano a pentirsi di averci provocato con tanto orgoglio, e con tanta poca stima della nostra nazione. Così se ne vanno armati di ferro e di ardire, ed accompagnati da' prieghi, che sono porti a Dio per la loro salute da' riguardanti. È surono questi, Diego Garsia di Paredes, Diego di Vera Capitano dell' artigliaria, Martino di Tuella parente del Gran Capitano, il Capitan Morena, Olivaro, Segura, Gonfalvo Arevalo, Giorgio Diaz Aragonese, il nono su Aguiliera, il penultimo Pivaro, e l'ultimo Ognatte; e furono i primi ad entrare in campo. Ecco dall'altra parte altrettanti Francesi, armati delle loro armi, e co' loro arneli, ed erano i più pronti ed i più spediti, che sullero stati in tutto il loro esercito, e surono questi, Monfignor di Roson, Monfignor della Ribera, Pietro di Vayarte, il Capitan Mondragone, il Capitan Simonetta, il Capitan Novartes, il Capitan Teriglia, il Capitan Sampones, Fiordilisi, Velaure, ed il siero Pier Alves, che svampava uno di fuoco e di orgoglio. Combattesi sotto le mura di Trani, in campo afficurate del Proyveditore Veneziano, il quale se ne sava di mezzo, ed era cost amico dell' una parte, come dell' altra; ed i giudici furono Veneziani.

Come costoro odono il suono delle trombe , entrano are ditamente in battaglia, è corrono a ferirsi con tanto empito, che non furono veduti mai tromini combattere con più ardimento; nè con più ostinazione. Ed al primo incontro caddero a terra due Francesi, e due Spagnuoli; e surono i colpi così grandi e così smisurati, che non parea che potessero uscire da forza umana. Poscia posero mano alle scuri, ed agli stopchi, e cominciarono un' altra battaglia più orribile della prima; e fu tanto il sangue, che tutto il suolo era molle, e bruttato di sangue. Spingonsi un' altra volta incontro, e cadono a terra cinque altri Francesi, e tre altri Spagnuoli, in maniera che rimangono a cavallo sei Spagnuoli, e quattro Francesi. I Francesi non potendo sostenere la possenza degli Spagnuoli, e non sentendosi equalt ne di numero, ne di forze, si ritraggono in dietro, e fansi bassione de' cavalli morii, e disendonsi francamente. Gli Spagnuoli procacciano di trapassare più oltre, e di riportarne intiera vittoria. Ma non possono cacciare innanzi i loro destrieri, perchè si spaventano de' cavallt, che si veggorio distesi innanzi; e quanto più gl' incelzano, tanto più adombrano, e si fanno indietro. Intanto sopravviene l'oscurità della notte, e parte quello azzussamento, il quale era durato per spazio di sei ore intiere, e come invidiata toglie a Spagna la vittoria di mano. Ma i Francesi conobbero allora, e con molto for danno, che gli Spagnuoli non solamente sono buoni ad esser fanti, ma sanno anco combattere a cavallo. E ciascheduno se ne torna a' suoi alloggiamenti; e gli Spagnuoli somo ricevuti come vincisori con allegrezza, e con applauso di tutto l'efertito.

Ma quei Francest, che aveano i loro alloggiamenti prefso a Ruvo, pient di stizza e di mal talento, per la vergogna, che parea loro di aver ricevuto in quello abbattimento, trascorrono infino alle porte di Barletta, e chiudono
se strade, e mettonvi agguati, per trar suori i nostri, e per vendicarsi delle offese, ch' erano state fatte a' loro compagni. Esce
suor di Barletta Di Diego di Mendozza, il quale parea, che avesse
il petto impenetrabile, siccome si racconta di Enea, poscia ch'
egti ebbe se armi satte per mano di Vuicano. Splende egti sia
gli altri, come un solgore sampeggiante, si perchè è di persona bellissimo sopra ogni altro, come anche perchè ha un
cavallo riguardevole e vivace; ed em citte a ciò di sangue assai chiato, e di sorza e di ardire incomparabile. Costut-

inanimando i faoi, si avventa frà i nemici; come il lesne fra gli armenti, e rompe dovunque egli si abbatte. Faffi incontro a nostri Monsignor della Motta co'suoi uomini d'armi, e percuote con tanto empito nelle fanterie Spagnuole, che gli Spagnuoli nol possono sostenere, e sono costretti di farsi indietto. Ma fatto un cerchio di loro a guisa d'una mezza luna, assaltano per sanco i Francesi, i quali si erano disserrati per seguire, i nostri. E su combanuto buona pezza con poco vantaggio, e con molta offinazione ecci dall'una parte, come dall'altra. Ma come siungono gli nomini d'armi de'Colonneli, i Franceli non polloro più reggere, e sono costretti a piegarsi, ed a metters in suga. E furono presi molti di loro, e fra gli altri Monfigner della Motta, che gli avea condotto da Ruvo a Barletta. E così i nestri restano vincitori. O poco avvedimento de' Francest, che tanan volte sono stati rotti e divisi, e pur risorgono come l'idra, e ardiscono d' imprendere move battaglie co' nostri. Ma come D. Diego ritorma a Barletta, e com allegrezan di tutto il popolo, e namona i fuccessi avvenuti in quella barussa, e innala infino alle stelle il valore di Prospero, e di Fabrizio Colonna, e di molti altri la stani, che si erano porteti con grande ardimento in quella bettaglia; il detto Monfignor della Motta, il cui nome era Carlo Anojero, non potè sostenere così fatte parole, ed insertompendo il parlare di D. Diego, rispose tutto pieno di orgoglio e di Idegno: A. che, Signore, innalizate con tante Iodi gl'Italiani? Vinsand-pure gli Spagnuoli, che io non ne fo motto. Ma come possono vincere gl'Italiani, se non seppero mai vincere? e come possono contendere co' nostri, se essi non sono pari a' Francesi, nè di sorsa, nè di ardimento, nè di maestria di guerra? Veramente, se io avessi avuto a combettere con gl'Italiani soli, che io non fatei ora prigione. Mentre il Francose dicea così fatte parole, e con tasta arroganza, quantunque egli fulle prigione e nemico, por nondimeno D. Inico Lopes de Arala Cavaliere Spagnuolo il riprefe piacevolmente, e diffegli: Per grazia, Sighore, non spariate con tante libertà d'una nazione così enorata: raffrenate la lingua, perchè nel nosseo esensito vi sono di tali Italiani, che daranno hen conto di loro a tutti i Francefi, e proverennovi, che voi parlate con poca modellia, e con molta 2mimofità. Sogginnie il Francese: Or , perchè crediate , che io dica il vero, e che io parti da senno, io con vostra licenza chiamero alema de malas querrieri, i quali combatteranno quella que-

P).

contele hon consti valti. Italiani. Gl'Italiani muli ricevine ven ientieri lo invito; e fanno istanza al Francese, che saccia ciò intendere a' saoi. Chiamanti i Francese, e rispondono, che sono apparecchiati a mantenere ciò che sa promesso per loro Monsignos della Motta a chi più ci piaccia de nostri Italiani.

Or chi farà colui , one m'infegnerà a racconstre un conflitto così perribile, e così memorevole, e non mai più udito fotto il Cielo de Mentie: Chi face colui, che midine, con che ardire, essendo pari de mumero, corfero a fenirfi fra loro? con che ordine incominciarona un così fatto abbattimento? con che virtir i nostri Italiani abbassarone Pardimento e Palterigia de Francesit Songlies il luogo, atmansi di armi chiare e incerni ; e ciascheduno di loro aspena allegramorne il giorno ed il tempo della battaglia. Chiama Coalalyo. i fuoi Italiani, e parla loso in quello modo: Giovani, omamento d' l'ultia, qualunque si fia la vostra fortune, ed il vostro nascimento, selici quei padri e quelle madri, che vi hanno ingenerato. Ecco che il Cielo vi chiama a macri erofei: ecco che le stelle vi promettono um vintoria non più udine su all nomimi. Voi dunque, le branate di farvi immortali per unti i focali, e di volare gloriolameme per la bocca degli nomini, armatevi di valore e di ferro, e tutto quello ardire, che avete mai montro fotto la mia disciplina, spiegatelo in quello giorno. Elle cordatevi della vostra Italia, e de vostri anzichi, a cui sa dasse di vincer sempre, e di spregiace i perigli e gli affami. A sace certi, che come è cosa vimpenerole il mettersi a rischio di morte senza occasione, così è cosa sopra ogni altra onorevole, sottentrare francamente nelle imprese generale e magnanime, e difendere P onore della patria, e della voltra nazione, e della voltra milizia, siccome farese cea in questo abbattimento. E porò portatevi in modo, che il Mondo abbia a favellare eternamente di voi. Cod dice il Gran Capitano, ed i giovani Italiami rispondona allegramente, e unti ad una voce, che non voggono mai l'ora di essere a questo cimento; e sendono immortala grazie a Confalvo della basona openione, che ha di 1000, 🥷 della molta fua amorevolezza verse gl'Italiani, e promottono di menere in opra ciò ch' egli ricorda e comanda, "Came-Canlair vo ebbe dette queste parole, cominciò Prospero Colonna di mitovo ad inanimargli alla battaglia, ed a zicordar loco l'opore dela P Italia, e l'orgoglio grande de Frances; ed armogli mui a sua modo, e diede a cialcheduno di loro um lancia soda e gagliare

da, e da non spezzarsi o piegarsi cost agevolmente, e due sociati, l'uno con la punta aguzza e dura, il quale avea a legarsi al smistro lato dell'arcione, e l'altro più corto e più largo, col quale potessero ferire di punta e di taglio: e diascheduno sel cinse a lato; ed in cambio di mazzaserrata, diede loro una scarre contadinesca, sorte e pesante, che avesse a legarsi innanzi all'arcione con una catenuccia di serro; ed ordinò, che i destrieri sussero armati di serro, e coverti di cuojo; e che sul suolo sussero posti di molti schiedoni, perchè chi susse caduto a terra,

potesse ajutarsi dall' empito de' cavalli.

Fu scelto il luogo fra Quarata, ed Andri, e su seccato e chiuso; e furono dall'una parte e dall'altra eletti tre giudici, i quali avelsero a determinare ogni lor differenza, ed a dar sentenza sinale di ciò, che fusse per occorrere in quel campo in tutto gial giorno. Fassi la scelta de cavalli, e dansi a tutti de migliori e più arditi. E già la schiera degl' Italiani comincia a mostrarsi in campo, e so no tredici in numero; e la lor sopravvesta era partita dell'ambi della Reina Habella, moglie del Re Cattolico. Imperciocche quella santa e valorosa Donna avea ordinato, che quante volte i suoi soldati uscissero in campo, avessero a portare quell' istella assisa, ch' ella avea in costume di portare. Mostrasi innanzi agli altri Ettore Ferramosca da Capua, capo di tutti gli altri, il qua se non era punto inferiore a quello Ettore, che pose tante volte in sconsitta le falangi de' Greci. Seguia dietro a costui Marco Corellario da Napoli, e tre lumi della Città di Roma, cioè, Giovanni Bracalone da Ghinazzano, Ettore Giovenale, detto per soprannome il Peraccio, uomini esperti e guerrieri, e Giovanni Capoccio, non punto inferiore a questi due: Guglielmo Albamonte, e Francesco Salamone Siciliani: Ludovico Abenavole, che altri dicono da Teano, altri da Capua: Mariano d' Alberglietti da Sarno: il Riccio da Parma, riguardevole, perchè avea un cavallo assai segnalato: Tito da Lodi d'animo altiero e superbo, detto il Fransulia: Romanello da Forlì, e Mejale nato in Tolcana; i quali tutti bramayano di esser tosto in battaglia, Mentre si aggirano così innanzi agli occhi de' popoli, gli uomini, e le donne, ed il tenero sesso delle fanerulle porgone titti. infieme voti a Dio per la falute di costoro : ed alzando le mani zi Cielo, dicono divotamente così satte parole: O Signore, che governi con tanta prudenza e con tanto ordine il Cielo e la Terra, le le giulte preghiere de' mortali ti possono punto piegare, moviel a gietà della milera fialia, che mati anni è flata sconquaffata da guerra e da fame, e ch'è tanto afflitta dalle sus tante nuine, che appena ha vigore da sostenersi. Disendi, Signore, quethe innocenti giovani da così alpri perigli, e dà a ciascuno forza e pollanza, che come vengono ad incontrarsi co' barbari. abbiano sopra di loro intieta vittoria. E voi, o giovani generosi, andate, e tornate selicemente; ed empieteci di allegrezze e di gioria. Ne cola alcuna abbia potere di nuocervi, o lia d'Impedimento alla vostra virtù. E come i nemici verranno ad incontraffi con voi, manchi loro la possanza e l'ardire, e caggiano. a terra come tramortiti e senz anima. E chinnque bramasse, che gente così perversa avesse ad ottener vittoria sopra i vostri capi , caggia fulminato infino all'ultimo centro dell'abillo. Quethe furono i prieghi, e questi furono i voti, che accompagnarono al campo i nostri giovani Italiani, i quali allegri d'un tanto

enore si affrettano a così glorioso cimento.

Dall'altra parte, ecco appajono altrettanti giovani Francesi, i quali moltravano in vilo una gran sicurtà di avere ad essere vinciazi; ed erano tutti armati ed ornati delle loro armi e de loro arnesi ed insegne; e surono questi, Monsignor della Motta capo di puti gli altri, Marco de Eufrem, Grant de Forfis, Claudio Grajan de Afti . Martelfiti de Lamblis, Pierre de Liae, il quale sparlava sompre smissramente degl' Italiani, Jaches della Fontiera, Eleot de Barat, if quale era avvezzo di starsene tutto il suo tempo in Calabria', e di porre a ruba in tempo di pace e di guerra tutte quelle contrade, Saccet de Jaccet, François de Piles, Jaches de Guntibun, Nante della Frasce, Carles de Tognes, il quale in cambio di/pace dava guerra, e pensava, che susse opra di sovrana carità inlanguinarli le mani nel langue umano. Come giungono al campo, prima che comincino a ferirsi, convengono fra loro, che il vinto sia tenuto a sasciare l'armi ed il cavallo, ed. a pagare cento fiorini al vincitore. Già le trombe cominciano. a sonare, e tutti sanno taciti ed intenti, per vedere uno spettacolo così grande e così memorevole. Entrano gl' Italiani in seccato, e pongonsi tutti in battaglia. I Francesi comono ardisamente ad incontrargli; ed i noltri ferilcono in foro can tanto empito che quasi unti sompono le lor lancie addosso a nemiciae ne metiono a terra una buona parte, e passano avanti, e rivoltano. Il viso a' nemici. Caddero de nostri il Bracalono, ed il France fella, i quali li sollevarono in un momento, e presero in mano gli

# LE'ISTOR DI MONS, CANTALICIO

oli schiedoni, e sventrarono di mosti cavalli Francesi. Guddeni anche l'Albimonte sed un Francele gli su addallo per ucciderio e su soccorso dal Salamone, il quale percosse posi gravemente il Francele, che il se cadere tramortito a terra. Poscia l'una parte e l'altra posero mano alle scuri , ed alle marze ferrate, ed agli flocchi, e fecero un fracasso così grande e così serritti le, che parea, che il Cielo e la Terra avelle a nabiffarsi e emis il suolo era sparso di piastre di ferro; di tronconi, e di lancie. e di spade nome in più pezzi, ed era muto molle di sangue : molti cavalli erano caduti in maniera, che non poteano più sollevarsi. E durò questa battaglia per spazio di molte ore; ni potez discernersi, chi di loro ne avesse il migliore. Alla sine gi Lialiani ricordandofi della poca sima, che i Franceli aveano sato di loro, fpingono di nuovo così arditamente, e con tanta ampito, che l'Francesi non pollono più reggere a tanta sorza, e parte ne caggiono a terra, e parte si arrendone. Ma un solo Françole, che avea nome Claudio Grajano nato in Alli, Città della Lombardia, dopo aver fatte cose grandi e smisurate della ins periona, e da non crederii da chi non l'aveile vegluto, non laició mai di colpire i nostri, e volle piunosto morissi, che an rendersi. I nostri scendono da cavallo, e sono dichistati vinde tori da giudici, e prendopli i Franceli, e legangli, e cialcia diano si mena diento il fino, e vansene trionfando a Derletta, socompagnati da molta turba di gente, e da molti foldatt e Cu Tutti innahano infino al Cielo i vincitori, tetti gli eta osigono con applanto, e con allegrezza incredibile. Odonti per ogni parte suoni di trombe, e. di pillari , fernonti i risti de l gridi grandi e fuori d'ogni milira; imperolocchi i Franceli carryelli a come fictiri della vittoria , non aveno recate feco à como fiorini, che dialcheduno era obligato di iborfare al vindo Rome; e futopo premedi prigioni infina all'allorgiamento del Gev menie. O quanti sono gli schemi , che sono satt dalla plene o della gente minuta a quell'infelier: quante fore le parole ylllane, quanti fono i motti e le anapegne, che dufenno avvelte ta in viso a cosparo. Ma i nostri sono enormi a celebrati de tuci, e mui rivolgone gli occhi a rignardargli, come a cola me pai vedana fia gli nomini. O enore delle sollia nazione . manutiglie; non poù udine fra avit Or chi avera ardine di properse a collero dossele, che vinte a fingolar battaglia Acrolle? O Carrelio Costo, che abbane fiane Tobimilos O Valerio Com vino,

any office function quality any office is a supposition of the same of the sam e , cha fenno ? Chi ne Orzaj , chi ebbero vinoria del me Curiarie O Scipique Emiliano, de sconfille nella Città d'Intelcasia da cospe a corps colini, chi elibe ardire di provocarioi. Bascingo, gli, antichi di Marcella, e di Torquato, e di quanti mon hanno vintor it memiri, de folo a folo .. Os perche Aleffanalso and his basselate, e Pipus out fine finifusato elaborate, pelathe Russ, che din more a Tune, perche Rroste, che vinfe America figlissola della Tierra , ed Aobelso , che si cangiava in diner les forme, hanner ad empirer infoglisientent degli letitusti, le il les fixui venus mette leutani dalle azioni: die qualti giovani? Cashener, conne gintriferer immerzi al: Ganer Capitano, necompagneti da tutta la meleitudine dell'efertite, furono grandemente cuomair ce quaggiatic da lui: ; ne laluio anche di accogliere e di constant rangers, pringioni ... a) qualit oglis panto in quella forma: Giavani: apprati , main vi dille allamno; perolie siate stati vinti in questo abbattimento, perche dii enuio in questi constitti, si metse in rischie o di vibere no di essin vinto. Ballivi, obe non sese flati abbattati per voltra colpat, o per voltra diffaitat, e che moir vi si può rinfacciar cola, che man tomi mata in lode delle feelie ationi. Così dice quel Grande, ed ordina, che quei iniferi, ch' enance con afflitti e faticati, fiano riposti in su fi iesti ; the famo sillorati con estimi vini e con buone vivande, infine a tanto che si riscuotano. Riscuotonsi fra non molti di, e delicz fakunchtes nestritornanci a' loro alloggiamenti ; perche un di ides, che volle fasti avanti più ches gli sicci, ve fu morto, fis come abinano già detto , ed andò a postar novelle a interti delle agioni de Francei. Ma con che allegrezza frano flast riceve in de lère compagni, pensis da chi dia siore di giudizio.

Manuellinia Term d'Ottanto, è fa intendere a Confalvo, che le suite moltre in quei paes succèdevano a voto e gon ogni selfenti , erefie una Terra dena Castellanto, avezi preso a man falva enti quei Francesi, chi eramo in guardia di quel luogo, è che malto Terre aveano innalzato le landiere del Re di Spagna, e che malto Terre aveano innalzato le landiere del Re di Spagna, e che la Capitano Lescano, Generale dell'annata Spagnable avez assorbito molti legni Francesi, e che appena un fole deno Prejame; Cipo di corfali, Francesi, era campano, è sinovrato in Ottanto. La qual Terra, porche non seguiva ne Fana fazione, ne l'altra; sii die voluntari ricento. Come di Generale Francese ede mali

G 2

Digitized by Google

faut sincessi, si apparecchia per menere a fangue ed a succe Castellaneto. Muove il campo, e partesi dagli alloggiamenti. Ed il nostro Capitano per non marcirsi nell'ozio, va incontra a Monfignor della Palizza, il quale avea i suoi alloggiamenti a Ruvo, deito anticamente Rubi, poco lontano da Barletta, ed avez seco seco molti fanti, e molti cavalli, e dugento arcieri Gualco ni. E perchè i Francesi non avessero a sapere, dov' egli avesse a férire, ed a menare le fue schiere, e le sue artigliarie, parte su fare della notte, e sul fare del giorno si appresenta con l'esercito a Ruyo, e senza indugiare momento di tempo, assaita con grande empito quelle genti; le quali perche non temeano di essere alsalite in quell' ora, furono colte alla sprovveduta. Combanesi francamente dall'una parte e dall'altra in tutto quel giorno; ma al tramontar del Sole i nostri fanno empito, ed entrano nella Terra per forza. Ponsi a ruba ogni cosa, e fanti prigioni tutti i Francesi, e su preso Monsignor della Palizza, il quale avea il governo di tutta la Provincia d'Abruzzi, ed erafi portato cost valorosamente in tutti quegli assatti, che si avea aequillato eterno nome fra tutte le nazioni. Il Capitano Amodeo, il quale era Capo degli uomini d'armi del Duca di Savoja, ed il Capitano Peralta di nazione Spagnuolo, il quale si trovava al soldo del Francesi prima che si rompesse la pace, e non avea volume abbandonargli ne' loro informini, furono posti insieme con gli altri in prigione.

Ma chi avrebbe pottito far resistenza a genti così animole e così guerriere ? avendo il Gran Capitano feso molti condonieri e Spagnuoli, ed Italiani di valore inestimatile, e fra gli altri i due Colonnesi, lumi della lor patria, i quaii possono agguagliarsi a' due Scipioni Africani, e Andrea di Capova uomo chiarissimo, il quale non seppe mai come fi fusse ? aver paura de nemici : imperciocche egli da fanciullo esa fase allevato sotto la disciplina del Re Alfonso. Eravi anco Ristagnone Cantelmo, il quale sarebbe andato incontro ad Achille, e avea fatto in più volte molte firagi de' Francesi; è D. Diego de Mendozza, che parea un folgore di battaglia, e ch' 🗪 molto esperto in sapere abbattere e porre in suga i nemici; e Francesco Sancio, che su il primo a piantare l'insegne su i muri e Trajano Mormile, gloria della sua Napoli, che nella mischia e nel servore del combattimento monta su i muri, è prende i merli arditamente con mano, e non fi fgomenta punto delle

11

selle tante armi, che gli fi avventano addollo, e moftra a' nostri, come hanno a rompersi le mura con miglior macchina. E Margaritone di Lossredo scuotendo una lancia con mano, sottentra cosi archamente in ogni battaglia, e fa così alte pruove della fun persona, che si acquista un nome di perpenua gloria fra i Cavafieri Napolitani. H Gran Capitano preserva tutte le donne dagli oltraggi de l'ildati, e rimettele nella lor libertà, e provvedele di unte quelle cole, che sono necessarie al vivere umano. La preda fui grande e senza número, e su trasportata tutta a Barletta, è i prigioni furono menati con lunga pompa, e con le braccia Regate dietro le spalle. Fu grande il numero dell'armi e de cavalli, che il prese; e la quantità de bestiami, e delle vettovaglie, e degli altri ameli. Or quella è saviezza grande, e degna di ellere Misaliata infino alle stelle; questa è quella virtà, che luce come hampa di facco neceso, quando dagli assedi si facco neceso, quando dagli assedi si facco neceso, quando dagli assedi si facco neceso. scere i trionsi e le vittorie. Il Gran Capitano avea in animo di trapassare più oltre, e di seguire il General Francese, il quale allora avea volto je insegne verso la Terra di Castellaneto. Ma ta rattenuto dalla gran preda, ch' egli avea recato da Ruvo: perchè non nascelle qualche discordia fra i suoi nel partirsi quel, che si aveano ghadagnato con le armi. Ma essendo il nostro efercito accresciuto di tanti arnesi e di tante ricchezze, vi crebbe anche la fame; e quello avvente, perche gran moltitudine di fanti e di cavalli ricorfe dentro Barletta. Mandafi intento da Franceli una gran quantità d'oro e d'argento, perchè se ne ri-Ectorano mille e precemo cavalieri, ch' erano rattenuti da nostri; e producordi le convenzioni e i patti, che aveano fermati fra loro. Ma il Gran Capitano, ch' era molto favio e avveduto, negò di voler ciò fare, si perchè i Francesi avenno più volte rotto quelle convenzioni, come anche per non aggiungere il fiore di tanti cavilieri all'efercito nemico; e in ciò non su punto inferiore a quel generofo Romano, il quale disse agli Ambalciatori de' Sanniti, che gli presentavano una grande quantità d'oro: Rivoltate in dietro i vostri tesori, perchè io non intendo di lignoreggiar l'oro, ma di comandare a coloro, che posseggono l'oro, O costanza grande del nostro invitto Capitano I il quale non altramente sa immoto agli assatti di tanti doni e di tante richieste, che gli sono porti, che un antica quercia alle scosse de vener, o scoglio indurato alle percosse dell'onde. Tentano di nuoe i Francell l'animo del Gran Capitano con priove richieste s

## LE ISTOR, DI MONS, CANTALICIO

egii sa pur saldo ne suoi pensieri, perche porta impressi nell' primo tutti i ricordi, che gli diede il Cattolico in partendo di Spagna, e non sono per cancellarsene mai.

Il Generale Francese come vede, th'è preso Ruso, a chai luoi hanno ricevuto così gran danno, temendo, che i poliri non facciano il somigliante in tutte l'altre sue guarnigioni, lascia di assair Cassellaneto, e vassene a Canosa, con pensiero di fare una memorabil vendetta di ciò, che ha fatto il Gran Capitano nella presa di quella Terra. Intanto ecco che appajono manifelti fegni, che i Cicli erano per lavorare le parti del Gran Capitano; perchè mentre il se elercito è opprello da una fame importabile, lopravyengeno lette navi cariche di formento, e di altre cose necessarie, le quali il Re Cattolico avea ordinato, che fullero mandate al campo della Sicilia, e come approdarono su i lidi della terra, si levò un gido così alto fra i marinari, ed uno applaulo così, grande fra il popolo e fra soldati, che appena si sarebbono udivi i moni: Cost fu scacciata la same dall'esercito: così i soldati est i popoli, chi erano per moririi per mancamento di pane, ritomano in vita; e nute quelle genti , e tutte quelle Terro ; che aveno Terbata falda ed intiera la fede a Signori. Aragonesi, furono soyenute e soccorse nelle soro necessità. Ma il Gran Capitano è presente in ogni cola, e sa partire fra tutti la preda, che sandtà a nemici, lenza strepito e senza romore, cioà le anni., le inlegne, e gli altri arneli, i prigioni, ed i cavalli; ed egli tir volge l'animo a cole di maggior momento. Ed infino a tamp che venga il tempo da potere ulcire in campagna, e chi celi pub la porre ad effetto i suoi oporati disegni, si rattiene ne sant ale loggiamenti.

FINE DEL SECONDO LIBRO.

ĹÉ

i...if



#### E E

# I S T O R I E

D I

RONSIGNOR

# GIO: BATISTA CANTALICIO

LIFRO TERZO.

la cominciava a moltrarli la Primavera, et il nuovo anno tornava a fivelitrii di erbe e di fiondi, già fi avvicinava il tempo, che i soldati escono suori a combattere; quando il Gran Capitano ditermina di mitovere il campo, ed uscir da Barletta e di andate a trovare i nemici, i quali non parea che potelle ro domarli, per mino the tante voire fustero flatt rout e scoute il. Chiama thui i prendi dalle Terre, che fi tedeant al Maine del Re di Spagna, ed accrescene il suo esercito, e lascia alcuna Terre ben munite e guardare. Allora ufcendo fi Naverro da Ta ratito, chiamato da Comalvo, e camininando verso Barleita, sinsi contra in Andrea Maiteo Acquaviva Duca d'Atri, il quale aves in guardia la Cirià di Bironto, ed andavaserie, sollecitato dal De ca di Nemorio filo Generale, ad unitili con l'elercito Francese perche veggendo il General Francese, che i nostri accominanti titte le loro genti insteme, determina anco egii di sate un coipo di tutte le sue compagnie, è di chiamate a se titti se sua guamigioni. Come il Navario, de il Duca d'Atti sucono a via lla, si levò un alto grido dall' tina parte e dall' afira. Fermano vi, o soldati, non è tempo di far battaglia co' rumori e co gre d, ma di adoprar le armi e le braccia, non e tempo de came

pare da questi perigli con suggissi, ma di combattere animolamente, e di moltrare il viso a' nemici. Come il Navarro, e Luigi di Herrera, il quale era in compagnia del Navarro, riconoscopo le insegne dell' Acquaviva, si avventano con molta fretta verso i nemici, ed assaltangli con tanto empito, che i Franeesi non hanno spazio di unirsi insieme, e di mettersi in ordinanza. Il Duca si disende francamente e con molto ardire, ma non può reggere alla molta furia de' nostri, perchè i foldati del Navarro sono più esperti nelle armi, e più ammaestrati nell' arte della militia, e fanno affai meglio affaltare e difendersi da memici, che non sanno i Francess; pur nondimeno si caccia su nemici come un leone, e fa cos alte prove della sua persona, che se sosse stato secondato dagli altri, avrebbe posto il Navano in molto periglio. I nostri incalzano di nuovo i Francesi, e mettongli in iscompiglio, ed i Francesi si danno tutti a suggire; ed il Duca vede uccidersi innanzi gli occhi Giovanni d' Acquaviva filo fratello naturale, ed egli abbantuto e preso senza estimante to ajutato da fuoi. O preda illustre e gioriosa! o spogsie onorate ed eccelle! Insieme col Duca surono anco presi tutti i suoi libri, e tutti i tesori delle scienze, e tutte le compagne delle Muse; i precetti del divino Platone, e ciò che scrisse mai Atistotele; ciò che distese in carre colui, che in ben dire trapassò unti i Greci, e colui, che abbagliò unti i Latini col supne della sua eloquenza; ciò che si legge in Crisippo, e ne'libri de' suoi seguaci, ciò che scrissero i Medici, e coloro, che hanno cura d'investigare i segreti della natura; ciò che segnatoro i Mattematici, e gli Aritmetici, e gli Astrologi. Ma egli potè hen salvarsi, e tornarsene a casa securamente, e volle più tosto esporsi a manifesti perigli, e combattere arditamente, e con suo Ivantaggio, ed esser rotto e preso, che sar cosa indegna del suo ello lignaggio, o dar sospetto di viltà di animo, o di piccholezza di cuore. Il Navarro arricchito di così gloriole spoglie, segue il fuo cominciato cammino, e vallene vittoriolo a rittovare il Gran Capitano.

In questi istessi tempi il Vescovo Puderico assediato in Laurenzano, Terra di Basilicata, non si sgomentò punto per molte minaccie, che gli sussero fatte da' nemici, e sleccara intorno; e sossi di mostrarsi animoso e sedele, e sostenne con molta franchezza i molti assati, che gli surono dati da' nemici:

which ance Chiefo der quel Casselletto, rassiento in gran parter ? grangin Mancelco, a looverle al Gran Capitano ciò che inten-Acesana de macchinara i nemici. O gran Puderico, o vero pa-Ance let use amato popolo! il quale, perchè non muoja quella greggia, the it e flata data in guardia da Dio, senza aver tema de pengli, che assovrastannos, o della morte, che ti si minace cia da barbariz, adempi valorofamente il uo officio, e prefervi le que preguie digli affiliti di lupi affamati. E, perchè non manchi mila alle mine grazie, che-il Cielo ha concello a nostri, ecco she rengoso fin delle parti di Settentrione molte compagnie fanti Tedeschi in nunero di duemila e chiquestino, i quali fingen mandari e Gonfalvo dall'Imperatore Masfamiliano, ad is Ranza del Re Camolico: gente orrida e fiera, ed avvezza infiin the state of th ne de pi Immo addingogue il ginuifi dalla battaglia fonza aver colpo, edi Immo per cola forittim il cuifervarifi in vita, solove gli altri il muojana. Come il Gran Capitante sti accresciuto di qualte in logue de Todeschi, e conosce, ch' eghi può stare a fronte co metnici, minore il suo efercito da Barleya, ed incoda tutte quelle campagne delle sue schiere. Intanto la peste, che andava Expendo per egni laso, aver anche allalito la Città di Barletta, ma noncaves useco à foldeni Spagnueli , in maniera che potes crederli, che i Cieli preservassero i nostri infieras col suo Capitato, perchè avellero a monfare di quella guerra. E, perchè il Mamouls li reniene dentro le mura di Canola, il Gran Capitaand si detampa a Canne, luogo non moha longano da Canesa, deve il service Authibale pole in iscensina le legioni struttane; e pole a fondo Roma con accideré Papio Emilio . Gomenta poi seperie compagnie trapallino alla Citignela detia anticamentse Garione papare i Francesi temento de nostri, aveano raccinis le alcune the compagne. Ma come il Generale Procese ebbe notizia di ciò, abocca de fini alloggiamenti, e manda fuori pet opiline tutte le lichiere de fuoi fami, e le torme de lugi cavalli. e i maciki della milizia. E già si vedeano i segni della funna tagia cost well uno, come nell altro Generale; git l'ano 6 Salato li avez imprello nell'animo certa speranza di disconti de di cherranze è triopata. E montre il gran Capitato dell'animo consider cammino, quella usta così ignada ell'arlicha, è in calderza dell'agre , cala mirabile a vederil y apporto così gran her a sensi i noskri e che fasono per motteli di plingio e che fete;

## LE ESTOR DI MONS, GANTALICIO

fere; e vidersi mosti animali; che atsi del caldo cadevaso come si u terra. Ma sopra ogn'attro erano assisti i Tedeschi; i quali nassi in paese freddo non orano bastanti a sostenere il caldo e la sete, ch' erano ambedue intollerabili. Ma il Gran Capitano, il quale era non meno valeroso, che cortese, ebbe compassione à quei valenti uomini, e non volendo intermettere l'incomincia to viaggio, ordinò, che ciaschedun Cavaliere angliesse in grappa un fante, infino a tanto che si giungesse dove egli intondenti di trapassire. E perche gli altri si muavano dal suo esempio egli il primo a fare questo ossicio, e toglie in groppa un condoniero Tedesco; e tutti gli altri samo il suo contandamente. Così si ristorano i fanti, e giungono sinalmente dopo tanti assanti alla Cirignola, e quivi distendono i soro alloggiamenti.

La Terra è affai picciola, ed è polta sopra una coicciola collina. ed è circondata da una pianura affai grande; e daffa parte di Le. vante riguarda Canne, da Ponente la Città d'Ascoli, da Mezzogiorno Canola, e da Settentrione Manfredonia. I Franceli con la molta copia delle artigliarie si sforzano d'impedire il Gran Capitano, che non possa accamparsi. Ma quel Grande, come fusse portato in ombra, fenza fgomentarfi punto o dell'artigliaria, o d'altro periglio che gli fopraflelle, circonda quella Terra di alledio, e così chiaso nel sumo, cerca diverse vie per potere penetrare a nemici. E mentre egli si affatica di accampare l'esercito, e di far piantare le artigliarie, vede dall'altra parte le schiere de nemici, che se ne vengono verso i nostri con pensiero di far battaglia. Ma Lodovico Arlio, e Monlignor di Formante, ed il Principe di Melfi , e gran parte de Capitani Francesi consegliano il Nemorlo , che indugi a combattere infino al feguente di , e perche i foldati erano firacchi e confumati dal cammino. e col ripolo si avrebbono ripsorzati espinvigoriti, e perche fan apphono giunti nuovi apriti a Franceti. Ma il Nemoclo come estinato nelle sue opinioni, ed instiguto in ciò da Ivo di Allegriv, e dal Candejo Capitano di Svizzeri, disprezza mati questi confegli, eccontra il parece di tutti determina di azzuffatsi quella hella sara co'noster, e di meniore ogni costa in porigio, d procaccia estrema rovina a la slasso, ed a unui i suci. Consalwo non ritiuta di venire a battaglia, ed ordine il lito efercite in quello modo. Receive schiere, una de Tedeschi, e sposela in was vigne della parte di Barletta, e die delle fangerie Spapinioby ed lighting, a dell'una an die il markero al Gapitano Pis-

221-

ino, vi Colomoriio Villalva, v ad altri Capitani Spagnuoli, e sola dalla perte della Cirignola, e propose all'altra Pietto Na-Paredes, e alcuni Capitani Italiani, e selfegii prello all' urigliaria, la quale era polla a rincontre de Franceli, ed era di tredeci pezzi; e sece una schiera delle gend'armi, e diente il governo a Prospero Colonnar, al Duca di Termoli, e a D. Diego di Mandozza, e quetta pole alla bosat Pous Andusche riguarda una vigna. Rece un akto fquadrome all caralle leggion, a dienne il pelo a Fabricio Colonna , ed al Casimus Fiere di Pace, ed ordino, che li fussero posti suori delde vigne in mun sampagna aperta, perchè i nostri li potellero avvaleto meglio de canali. Il ratorelo Confeles en intorno all' elerche e styade i fant ed i cavalli, ed inanima tusti i faoi, e publication de quelle marijere Compagni, e feldati - ecco che Transport and the state of famous of the artifica di aver temenest di così fatti uomini. Oggi sarà quel di, che la gioria nostra "ministrera infino alle fielle . Noi abbiano a combanere con que all isless Frances y de quali muse voice aveze riponato vinotia, e trienfato, delle cui Gioglie sante volte avete arricchito i nolli tentino de la come mortono quella prima lor furia, ezidido da inchilir. Spirigeri a combancio fullicanicate più la whitehay che vi fi moliva, elie quelle poche parole di che lo, vi dico cu. Me vy fpaverni, che noi liamo accerchiati da due co-Certiff, putche vincendo due campi, acquafferemo due vittorie. dialigni, abbiate a memorial la voltra Italia : moltrate, che non fet inferiori-a quel vostri maggiori, i quali mase voste hanno tribulated a small field Proposition is fallo to l'orgoglio di vicile genti, e spogliatevi in tutto dalle noje e dagli affanhi, che were folioro lotto l'imperio di quest barbari, e proencelate ozio e tranquillità alla peltra nutrione. Ecco che to non mano de esportir alla morte per letvigio del nostro Re, il quale non la differenza niuna fra voi, e nor, ed ha cost cari d finoi-haliani, come i fini Spaganoli. O se placelle al Ciele, che con acquitar virtoria io avelli a monimi in quelli hanaglin, . Como mo morrer volentieri, per le tante offetto che fono fatte al nelles Re da questi infolenti e superfir! Ma not certamente latemo vincitori, leacuiade via agui dubbio ed ogui timpore, le pur ve no hille qualante, e modernieri tali, quali vi line frui H 2

per moftrari in ogni voltra azione. Ma fe la foruma fi moftrali peravventura contraria al nostro valore, guardifi ciascheduno di voi di morite senza vendetta. Così insiamma i suoi, e così muo ve allegramente le sue schiere, le quali erano tutte d'un cuore, e abbattando le lancie, aspettano animosamente i nemici.

Dall'altra parte il General Francele con molta fretta mette in ordine i suoi ; e ponsi incontro a'nostri ; e ordina le sue schiere in quella forma. Mette la lua flessa persona nella vanguardia scon quate trocento cinquanta uomini d'armi, e cinquecento cavalli leggie, ri, e cinquemila fanti, de quali avea il governo Monlignor di Candea, Pone nella battaglia il Principe di Salerno, e il Principe di Bisignano con le loro genti Italiane. Nel retrognatto mette Monfignor di Allegri, e Luigi di Asti con dugento che quanta uomini d'arme, e con trecento cavalli leggieri, e con tutto il rimanente della fanteria. Ma prima ch' egli enti in battaglia, parla a' suoi in questo medo: Soldati valoresi, non inte stima di questi pochi Spagnuoli, perche non sanno sare che combattere con Mori, i quali lono mezzi ignudi, e ditamati; ma come si vedramo incontro le schiere di Guasconi, e di Svirzeri, e i Cavalieri Franceli, e senzimino i colpi smiturati, ch' escono dalle mani de' nostri, non potranno rensere, a tante tempeste, e porramosi in suga, o cadrango a terraminza più me levarsi. Ne vi muovano quei pochi Italiani, che logo inseme con gli Spagnuoli, perchè non hanno niuna discipline di guerra, e come vedranno i nostri, saranno i primi a suggirsi ; e i Tedeschi sono così pechi, e così poco intendenti delle maniere degli Spagnuoli, e degli Italiani, che non potranno fare molto prefitto. Combattete animolamente, che per certo noi fareno viocitori; e quella vittoria ne acquisterà una perpenta gloria apprello tutto le nazioni

Egli già era confumato una gran parte del giorno, e il Sole era per passariene in Occidente, e la notte si affrettava verso il nostro orizonte, quando i Francesi, accesi dell'usato surore, assaltano i nostri co succhi delle artigliarie, e vengoniene a bandiere spiegate. I nostri si fanno incontro ardinamente, e cominciasi una battaglia, la più terribile e la più memorabile, che sia stata da molti secoli in qua. Rimbombato dall'altra parte le artigliarie del nostro esercito, e sanno stragi e rovine. Caggiono dall'una parte e dall'altra molti soldati. Ma i Francesi sanno empito ne nostri, e satto un secretio di loro.

Maltano le nottre artigliarie, e mettono fuoco alla polyere, o ardonia tutta senza molto contrasto. Alzano i gridi infino al Cieloge farmo ma grande allegrezza fra loro, e credonsi di avere requillata la vittoria, e di averne riportato le spoglie opime Ma il magnanimo Confalvo veggendo così fatti incendi, innalza la voce, e dice: Soldati, già abbiamo vinto, e già le fiamme ci danno segno di allegrezza e di vittoria. Poscia inanimando i saoi, e dividendanti in due schiere, e serrando i due corni del ·lito elercità, accerchia i nemici. E volando intrepidamente, và per mezzo di loro, come un folgore, ed impugnando il suo soce co, abbane da cavallo chiunque gli si sa incontro conon altramente; che filera il vintoriole Celare ne cimpi della Tellaglia, quando suppe Pompeo, e spogliollo de suoi alloggiamenti . o come la la quando l'confille Liugurta, o quando atterro i Cimbre di la compania di lor Capitano combattono così ar-ditamente e almo casi alte prove , che i Franceli non hanno ardire-di cacciarli così ayanti, come faceana. Fassi avanti il Mendozza, squassando l'ardita lancia, e sa strage e sterminio de memici; e pare appunto un nuovo Petrejo lie campi della To-Acana, quando i soldati di Catilina, che secero il mal giuramento, elibera quel guiderdone alle loro fatiche, che fi avevano guadagnato co loro misfani. Ed il Prior di Mellina si porta in maniera, che i nemici procacciano di fuggirlo. Ne è mica inferiope a costui D. Inico Lopes, e non e punto pigro ad infanguiwarfi le mani nel fangue de nemici. E Francesco Sancio, posto nella sezzaja parte del nostro esetcito, per poter correre più agevolmente în ajuto de nostri , e dove più fuste stato il bilipino così difende se stello, ed i compagni da nemici, così sa le sue parti in affalire i Francesi, ch' egli ne manda a terra un buch numero, ed egli meschiandos tante volte sra' nemici, non versa pur una gocciola del suo langue, e preserva i suoi da morte e de obraggio. Ma come i Franceli sentono, che il Navarro ioro alle spaile, si sgomentano, e si dissidano di poter resistere a tanta forza. Imperciocchè, come le schiere e i groppi de sua fanti de Inodano, e inondano il piano, la terra comficia à l'acceptante la faction de guadi del fangue de nemici, che caggiono d'ogn interna, e le compagne diventano ortibili per le molte occisioni a che la fant ho per ogni parte. Ma chi potria raccontare le gran prove, che fa Pietro di Pace? O chi crederebbe, che in un corpicciuolo cosi picciolo albergalle un animo così grande? Falli egli innanzi,

el padeggia, ed imperverla, e scorre per ogni lato, e la filia gi dovunque arriva; ed ora abbatte queste genti, ed or quelle, ed ora percuote i Francesi con la spada impugnata, ed ora speaza i mortioni con la mazza ferrata; ed appena è veduto da persont, mentre egli è portato via dal suo satissirato corsero. Sisme dietro a costui Carlo di Pace, dell' ittesta samiglia invitta, ed uguale di ardimento a costui, ma ben sormato di cospo Railegrati, o Spagna felice, poiche produci Capitani-così valoiof, Re cost eccelli e cost magnanimi. Ma the dirè io de due co-Sonnesi, cioè di Prospero e di Fabricio? Costoro risplandono come due Soli, e sembrano appunto quel grandi Eroi, ch ebben il nome di aver vinto e loggiogato Cartagine. Va di pari se-Rose Marc' Antonio, ornamento dell' istella famiglia pelle ginta une schiera di savalli, e mottrali fra nottri, come Marcello fra fuoi, quando vinfe a fingolar battaglia Britomarte fulle rive del Po. Ne preme o atterra con minore animo i nemici Andre I Capova, Duca di Termoli, il cui ardimento è tanto gratto, die non può agguagliarli con parole. Dall'altra parte Kiffagnone Cantelmo da alle spalle a nemici, ed e sopra un seroce delivero, e armato di arme bianche, e fa ritratto di quello Achille, che mettea in terrore i Trojani. Ed egli fu il primo, che arreflo la sancia, e che corle incontro a Francesi, mentre gli altri attendono il legno della battaglia. Siegue dietro a costui il Conte di Montorio, e mena seco un ardita compagnia di giovani Aquilani. E -Il Principe di Noja, uomo accorto e di molta esperienza, scuote così aspramente le schiere de nemici, che non hanno ardire di contraltargli. Ed Ettore Ferramosca fa così alte prove in battaglia, che sembra un nuovo Ettore fra' Greci. Moltrasi fra questi Antonio Marini, ed il Zurlo tomini feroci e guerrieri; ed il Turaglia, che fu molto caro al Re Alfonso, mentre egli posse deva i fuoi Regni; il quale, mentre troppo arditamente fi avvicina a nemici, elbe una percossa così siera, che il se reemo di un occhio. E Margaritone Lossredo si fa riguardevole a tutti, cacciali dove vede i nemici più schierati e pre soiti e combatte come un feroce leone. Ma mentre io fo un raccine cosi fatti uomini inon mi dimenticherò di te Trojano Mormile Perciocche un ti mostri cottie un Camillo, quando semisse i Francesi, e sacquisso Pinsegne già perdute, e restituille alla petria. Ma effendo ur avvezzo a vincere i Turchi in più guerte, son è meravigita, le percuoti ora così fieramente ne Francesi, che

non dai lor tempo da rilevarsi.

The training of a pension on follow ben grande if quale eng Suo dirato per ordine di Confalvo. Ora mentre il valorolo Nemorle shingegon di trapallulo, e d'incalzare i noltri, fu percollo de mano feoppio e cadde a terra morto con molto spayento di tunti i Supi. Palli innanzi il Gandelo co'fuoi Svizzeri, ed alfalta la fanterin de Tedeschi. Ma volendo egli trapassare quell'islesso fossato, i Redeschi eoù le nieche, ed i santi Spagnuoli con gli seoppi gli si fance incentro, e dopo molto contratto L'uccideno, e fanno una grande diage di Svizzer, prima che pollano pellare il follate. Led'i postri cavalli famno di nuovo empiro ne' cavalli de' nemici, mettangli in totta e (compiglio; ed i fanti abbattono) fanti; of occidencii forza pietà. I Francesi dopo molta contela piegano limitetto, e procacciano di falvatti con la fuga. Ma que the toes American as vana, perché come volgono le fadle, i gomen per single de derciti non l'ilente alers, ne fi vede. altro, che firage', rumore, e confusione. Era già trapassata man buona parte delle notic e de Frances parte n'erano Mati summair e motir e parte a erano stati presi e legati, e ben piociola parte di loro, ajutata dalla fuga, e dalle tenebre della notte, ricorro fir quel luochi, che le fir porti dalla ven para. Fra questi sa Montignor di Allegri, che s' impernò i alc per campare da Pietro tir Pace, che gli era alle spalle, ed appena abbe agio da posese entrare ne i muri di Napoli, e da Nas policion fenda qua motta paura si trasportò al-Callello di Gae-E Luigi d'Arlie, ratto patirolo e tremante si conduste dento Canola - to fir più volte per capitare in mano de nostri, te per perdervi anco la vita. Come il campo fir compigliato e mand, gli Spagnaoli mentono a ruba gli alloggiament , è preti douis i patiglioni, e mini gli ameli, che vi lono dentro. Edi oenarvi) vi cenano ora gli Spagnuoli, è con molta loro allegreathe willowing delle fatiches, the hance lestening in tuito que giorno; e quel poco di notte, che avanza, la spendono tutto in dormirli, ed in prender ripolo. Era gla tornata la luce delle mana giorno, quando il buon Conlidvo altrentoro prisolo de , quanto magnanino e generolo ; mollo a pieta milion ; .ch' erain cost acorbamente morpi la quel lane a afmi; comanda, oher fili data Jopoliusa a loro porpi, e che siano renes. duti all'antica madre; a mentre rivolgono il gran numero de l THOI -

partir taffigurano alle fattezze del vilo l'infelice Monlignor di Remorso, Generale dell'esercito Francese, ch' era trapassato de molte percosse, e giacea lungi da suoi, quasi un nuovo Cattlina, e parea, che così merto avvampalle di sdegno, e che minacciafle i nostri. Come il nostro Generale il vede così diffeso e trafiguo, traffe un alto sospiro dal profondo del cuore, e comanda, che gli fiano fatte l'elequie funtuole e grandi, e che fia riposto in un sepolero degno della sua condizione. Fassi subito ciò, ch' egli ordina, e l'estra indugio. Riponsi il corpo su una bara, e su le sue istesse insegne; ed il nostro Capitano mosso a compassione della sventura di così satto, uomo, si volge al corpo morto, e parlagli in quello modo. Infelice Signote, come dedesti sul fiore delle tue glorie? o troppo animolo Signific , or chi non piangesse della tua morte? Ma tu non sei morto, perchè i tuoi fatti viveranno eternamente per la bocca degli uomini. Comanda poi , che il suo corpo sia condono a Rarletta ; e che sa accompagnato da tutti i stioi Cavalieri ; e da gentimomini, e da foldati, e che sia officiato con ogni solcontà, e che fia innalizato in un seposcro di marmo, e che vi s'intaglino questi versi; il Nemarso Conte di Armignacco, e Generale del Re di Francia in Italia, chiude le sue ossa dentro questo avello 3 ma il suo nome glorioso vola non solo all'estrerhe parci del Mondo, ma trapassa insino alle stelle. Questa vittoria pose in tanto terzore unte l'altre Terre della Puglia, che i rubelli pentiti d'aver, rotto fede a Confalvo, innalzano immantimente le infegna degli Aragoneli. Ma Trajano Caracciolo Principe di Melfi mantien pure la Fortezza, ch' eglicavea in guardia, confidatoli nella speranza di un certo augurio assai vano, che gli promette vittotia. Ma come vede accerchiarsi intorno dalle schiere del Gran Capitano, si arrende a lui, e dagli in mano la sua Terra. O cosas è promiso il Signore in esaudire le nostre preghiere, quando elle non piegano punto dal dritto come è liberale in concederciò, che gli si chiede, quando non si esce dal convenevole! e come malamente presta il sim ajuto a quelle guerre, che non: sono mosse ne con ragione, ne con drinara! Ebbe il Green Capitano sempre i Cieli favorevoli, perche non imprese mai guerra. le non giulta, per disendere le ragioni del suo Re. All'incomo. Airono lempre contrari a Franceli, perchè furono i primi a minpere i parti e le convenzioni, che avegno fermato i chue Re fra loro

Ono di prima, che si acquistasse questa vittoria, i nostri ne acquistarono un'altra in Calabria, la quale indugiò alquante a pervenire agli orecchi del Gran Capitano. Or chi m' insegnerà a spiegar pienamente questa battaglia? chi mi rammenterà i nonti di quei Capitani, per virtù de' quali la nostra Ispagna s' insignori di tutta quella Provincia? Piaccia al Signore di prestare tanto di forza al mio picciolo ingegno, che i miei detti non siano difformi da così gran satti. Prima che il Gran Capitano uscisse da Barletta per sar satto d'armi con i Francesi, approdò ne'lidi della Calabria D. Pietro Portocarrero, mandato dal Re di Spagna con duemila fanti e quattrocento cavalli per soccorrere i nostri. Ma non così tosto su giunto a Regio, ch' egli su soprappreso da sebbre, e morissi con general dolore di tutti i soldati. Morto costui, i Capi elessero a questo officio D. Ernando Andrada Conte di Viglialva, il quale non fu punto men pronto, ne meno ardino, che si susse stato il Portocarrero. Anzi tutto quell'esercito era pieno di molti uomini di molto, pregio e di molto ardire, i quali lampeggiavano come stelle lucenti. E fra questi vi era D. Emanoello di Benavides, D. Ugo di Cardona, D. Arnaldo N., D. Alonso Carvasciale, il Capitano Alvarado, Consalvo Davalos, Antonio di Lieva, ed il Capitan Figaroa, e molti altri, i quali non erano punto inferiori a quei Capitani, che accompagnarono il gran Cesare in Francia, o Annibale in Italia, o Alessandro il Magno nella Persia. Come l'Andrada si vide innalizato a quel grado, mile subito in ordinanza le sue schiere, e se ne passa sul tenitorio di Seminara, e quivi si sermò. Monfignor di Obegni Capitano de' Francesi si rattiene co' suoi in Terranova, ed era in qualche sospetto per vedersi i nemici soù vicini. Ma come nomo superbo e d'animo altiero, e nonsapendo, che vi sussero uomini di così alta portata, non ne sa slima, e seguendo la sua usanza, manda un trombetto a ssidare i nostri a battaglia. L'Andrada, e gli altri Capi dell'esercito rispondono, che per quel giorno differivano il combattere, perchè non aveano raccolte le loro schiere, ma che il seguente giomo l'enza fallo avrebbono procacciato di dar loro unta quel-, la soddisfazione, che avessero pounta maggiore. Il messo rapponò indierro queste risposte, e surono ricevute volentieri. Aggiornali il di della battaglia così dall' una parte, come dall' altra, e fu eletto il luogo presso il fiume Petrace, doy'è una campagna allaj spaziosa, e molto arta a questo mistiero, e do-

ve dall'istesso Obegni pochi anni avanti sin vinto il Re Perrandino, che si considò troppo nel suo ardire e nelle sue armi . E già cominciavano ad apparire i lampi dell' uno e dell' altroesercito, no poteano voltatsi indietro, avendo poste tutte le lor genti in ordinanza; quando ecco che le fanterie di D. Ugo di Cardona st arrestano, e riculano di voler combanere, se prima non si danno loro i soldi, che sono loro dovuti da molti mesi. Il Cardona non sa quello, che gli sia avvenuto, e sentene uni dolore così inestimabile, che il trafigge infino all' anima; e volto a soldati, ch'erano giá sollevati, quasi con le lagrime in su gli occhi ragiona loro in quello modo: Compagni invitti, e che infingardaggine è cotella voltra ? che avarizia vi ha ingombrato. l'animo i che ingordigia ha assalito i vostri petti i Così tosto vi siete dimenticati del vostro onore e della vostra virtu. Dunque per un poco di mercede, che non vi è renduta al suo tempo. vi lascerete suggir dalle mani una vittoria così certa e così gloriosa? Deh per Dio non vogliage incorrere in uno errore cost grande, e così degno di riprensione. Non vogliate bruttare la chiarezza delle vostre azioni passate con un acto così dissorme. e così alibominevole, e così indegno del voltro valore. Ecco, perchè non abbiate a combattere senza qualche speranza di premio, che io vi fo dono di tutte le mie facultà, e di tutto quel poco, che è in me : prendetelo senza risparmio. Così dique egli. e immantinente comanda, che siano recati in mezzo il suo ero e il suo argento, e ogni suo arnese, e ogni ornamento di cala; e cavali una collana dal collo di molta valuta, e dalla per arraa' soldati. E ciò decco, rimanda il suo cavallo in dietro, e prene de egli la fina lancia in mano, e determina di combattere a piedi. Furono di tanta efficacia le parole e gli anti del Cardona che tutti gli animi de'foldati si acquetarono in maniera, ch' chbero vergogna di essere trapassati tant' oltre, e promettono tutti di essere i primi ad assalire i nemici.

L'Andrada mette in apparecchio le sue schiere, e comanda, che seguano le insegne, e che vadano in ordinanza a movare i nemici; e sorma il suo campo in questo modo. Fa uno squadrone di cavalli leggieri, e danne la cura a D. Alonso Carvasciale, e a D. Emanoello di Benavides; ed un altro della gente d'asme, e ponvida sua istessa persona, il Capitano Alvarado, e Antonio di Lieva; e su solo squadrone di unta la fanteria, che potea aggiungere al numero di duemila pedoni, e ponvi per Capi D. Ugo, e D. Gio.

Digitized by Google

manuf di Gardona. Monlignor d'Obegni sa uno squadrone degli momini d'armi, e dienne il governo ad Alfonso Sanseverino, ed tal Capitano Belcorte; fanne un altro di cavalli leggieri, e ponvi Monfignor di Verois, ed il Capitano Pancheo; formane un lo-To di tutta la fanteria, e danne il pensiero ad Onorato Sanseveerino, ed al Capitano Malerva; ed egli con una compagnia di Conzell, ch' erano cento nomini d'aruni, de ne trapalla alla vanguardia. Ma came vede le infegne de nostri così bene ordinae, e così hene schierate, disse con l'animo molto turbato: Io so sompagni, che noi aggi saromo vinti, e con nostra onta e wergogna: pur mondimeno combattete tusti animolamente, e da stalenti momini, perchè i nemici mon possano ventarsi di aversci vinto senza molto spargimento di sangue. Io, in quanto a ma, -ho ditermitato pinttollo di morirmi, che di far atto indegno del mio sangue, o della mia mazione. Gosì dice, re torna di nuovo and inamimate i faci con animo più tranquillo, e pregagli a combattere francamente. Ed appena avea fornito di dir questo, ch' regli si caccia arditamente fra' nostri, ed al primo incontro sconqualla il finistro como della schiera, che avea in guardia il Benavides. Ma i nostri sono soccorsi da D. Ugo, da Antenio di Lieva; e dall' Alvarado, e rannodansi unti insieme e cristrepti in se stessi samo impressione ne Krancesi, e combattesi aspramense dall' una parte e dall' altra. Il Carvasciale gira il suo rcorno defiro, e dà alle spalle a' nemici, e serisce con stanto empito nella prima ordinanza, che i Francesi sono costretti a di-Mordinarsi ed a scompigliarsi. Vola Alsonso, e Onorato Sanseverino a soccorrere la vanguardia, dov' è l'istessa persona di Qbegni, e sono percossi dalla cavalleria dell' Andrada, ed in poco spazio di tempo sono rotti e sharattari e dansi tutti a sugigire. Furono presi in questa battaglia Alfonso Sanseverino, ed Onorato fratello d'Alfonso, ed il Malerva, e molti altri Capi -Francesi. Obegni sugge via, e considatoss nella velocità d'un suo velocissimo destriero, e nell'ajuto d'un suo sedele compagno, se -me trapassa sano ed intiero nella Rocca d'Angitola, dove in -pochi giorni fu preso insieme con l'istessa Rocca. Avea già il Principe di Melfi deposto la cura della guerra, ne volca intromenerii a cofa niuna. Laonde Monlignor d'Allegri, il quale era -campato dalla rona della Cirignola, si diede a raccorre le reliquie dell' esercito Francese, perché spenava con quelle di stare a fronte a' neprici-, e di porar effere di qualche profittora quelle gengenti infélici, che non aveano niuna speranza di salute. Ma come Pietro di Pace gli è alle spalle, e l'incalza con ogni caldezza, quel misero lascia ogni cura, e affretta a salvarsi quanto più può, ed impennali l'ale per ricovrarsi in luogo chiuso e sicuro. Finalmente giunge sulle porte di Nola, e non vi su ammesso, perchè quella Città tenne sempre le parti de' Re di Aragona. Partesi, e perviene alle mura di Napoli, e da Napoli se ne trapassa volando a Gaeta. Il Principe di Bisignano lascia in abbandono il suo Stato, e se ne sugge per diverse parti del Regno, e mena seco i suoi arnesi, ed è accompagnato da una gran moltitudine de' suoi sudditi. Ma perchè egli ha sospetto, che Pietro di Pace, ed altri Capi Spagnuoli gli siano alla traccia, se ne trapassa volando al mare, e ponsi su un picciolo segnetto, e a gran satica perviene a Gaeta. Ma il Principe di Noja, e Luigi Herrera prendono Aversa, e Capua senza molto contrasso.

Ora avendo gli Spagnuoli vinto tanti fatti d'armi, e con tanta felicità, e fatto così aspro micidio di nemici, e spogliatigli de propri alloggiamenti, il Gran Capitano, ricco di tante vittorie e di tanti trofei, lascia i sini della Puglia, e della Calavria, e muove arditamente il suo esercito verso Napoli, e sermasi sul tenitorio di Benevento; e quindi manda Ambalciadori a' Napolitani, e confortagli con ogni caldezza a tornarlene all'antica divo-'zione di Spagna, ed al piacevole dominio de' Signori Aragonesi, senza voler fare esperienza dell' armi. E per muovere con più efficacia gli animi di quei Signori, e di tutti quei popoli, chiama a se il Bernaudo suo Segretario, siccome era solito di far sempre in ogni suo affare, ed impongli, che scriva al Comune di Napoli in suo nome, e che l'ammonisca con parole dolci e piacevoli a seguire le parti del Re Camolico. Ed il Besnaudo immantinente investiga concetti e parole da muovere i monti e gli scogli, e da raddolcire gli aspidi e le tigri, e scrive in questo tenore: Illustri Signori, e sedelissimi a tutti i Principi Aragonesi, io vi scrivo in nome del Gran Capitano mio Signore, e priegovi a nome di lui, e di tuno il nostro esercito a tornare all' antica fede e divozione, che avete sempre portato alla Cafa d'Aragona; e che procacciate tranquillità alle tante tempelle, che vi sovrastanno da ogni lato. Non vedete, Signori, come la ragione è dal nostro lato, e come ogni cosa ci suscede prospera e fortunata, e come Iddio ajuta le nostre ragionis Ne vi muovano alcuni pochi callelletti, che sono in mano de nemi-

nemici, o che Gaeta non sia ancora stata abbattutta e presa, perche non passeranno molti di, che ogni cosa verrà in nostro potere. Ricordatevi, Signori, delle continue felicità, che si sentiva-no ne tempi, che regnavano i Signori Aragonesi, e degli onori e delle diguità, che si godevano in quei tempi universalmente da tutti; e come sotto questo felicissimo dominio la giustizia compartiva il suo ad ogni maniera di persone ; come si viveano i secoli dell' oro; e come per ogni parte si godea una pace perpetua ed una sicurezza tranquilla. I ladroni erano suggiti da questo Regno infino all'estreme regioni del Mondo. I peregrini non temeano di esser assaliti per strada, e poteansi ficuramente avviati per ogni cammino, e dormirli lotto gli arbori, e ne' folti boschi, e nelle campagne aperte. Ed i cittadini trovavano ogni ficurtà nelle lor case, e nella loro Città. Vedeali allora copia grande, di formento è di biade, e di tutte quelle cole, che famo mestieri alla conservazione degli uomini. E per tutte le Città, e per tutti i villaggi di questo Regno vi regnava la pietà e la ragione, siccome regnava al tempo'di Saturno. Non si udirono mai nè inganni, nè frode, nê insidie, ne tradimenti. Non si sece mai violenza a persona, per molto picciola, o impotente che si susse. Le mogli non erano tolte dal grembo de mariti, nè i mariti erano collretti a piangere eternamente le perdite delle loro mogli. Ma ora, perchè vogliono cusi questi barbari, i quali non hanno in se ne ragione, ne legge, la giustizia si è in tutto dileguata da voi, e la pietà se n'è fuggita insieme con le altre virtu, con pensiero di non ritornar mai più in questo Regno, mentre vi dimoreranno quese genti così strane e così inumane. Tutta Terra di Lavoro-è in pianto ed in scompiglio, ed è talmente caduta, che appena può riterarsi: la misera Calabria strilla e sospira: la Puglia, Terra d'Orranto, e Basilicata, ed Abruzzi, ed ogni altra parte del Regno sono condotte a tale, che appena si riconoscono. I pastori, ed i lavoratori de campi non sono sicuri in luogo niuno; nè coloro, che coltivano gli orti e le vigne. I viandanti non pollono muover pur un pallo, che non siano intrapresi, ed uccifi, e spogliati. Ogni strada, ogni contrada è piena di ladromecci, e di occisioni. Gli armenti, e le greggie vanno tutti in preda de Francesi: le mogli sono svelte dalle braccia de mariti: le pulzelle sono sozzate e contaminate innanzi agli occhi delle milere madri. E per non mancarvi niuna forte di sceleraggine,

de leggi con umane, come divine hanno il bando dalle voltre contrade. Ma se voi tornate a primi vostri Signori, tornarete di nuovo alla voltra primiera libertà, ed a vivere i secoli dell' oro, e non sarete più sconquassati, nè assitui dalla rabbia Francefca. Or via, Gittà mia bellissima sopra ogni altra, torna a'tusi -antichi Signori, nè soffrire, che così strane nazioni abbiano a le--ziare fopra di te e de'tuoi figli le lor voglie inumane e ssemate. Ecco il tuo Consalvo, che ti richiama con le lagrime in sù gli occhi, il quale tante volte ti ha diseso dall'orgoglio di questi batbari; il quale si appaga di quelle istesse condizioni, che u istessa chiederai, e lasciati in quella istessa liberai, che u istes-La vorrai. Ma se tu pure perseveri in starti sotto il giogo Fran-- cesco, ed intendi pure di venire alla prova dell'amni, egli si duole che sia costretto a procacciar rovina a quella Città, ch' egli ha tante volte ajutato e diseso. Non intendiamo di trapalfare più oltre: voi, Signori, provvedete a voi steffi, e con quelle prudenza e giudizio, che avete sempre usato in ogni voltra aziome: prendere quel partito alle cose vostre, che vi parrà più omorevole e più profittevole; e date quanto prima risposta a weto quello, che vi scriviamo.

Come il Gran Capitano ebbe inviato quella lettera i muove il suo esercito, ed avvicinasi a Napoli. La lettera fu letta innanzi a tutti i Napolitani, e fu tale, che commosse tutti quei Signori, è tutti quei papoli; e subito cominciarono ad udirli i rumori dell'allegrezza, e svegliossi in tutta quella Città un desiderio grande di tornare a'snoi primi Re. Unisconsi tutti i Seggi, ed il Popolo, e tutti infieme, così i Nobili, come i Popolari fanno decreto, che si richiami il Gran Capitano, e che si spalanchino utte le porte, e che si rimandi indietro l'Ambaseiadore con quella buona risposta, ed insieme eon lui vi si mandino dodici Ambasciadori della Cinà, dieci della Nobiltà, e due de Popolari, i quali abbiano a portare le infeagne della Casa di Aragona, ed abbiano intiera potestà di forma-Te qualunque accordo col Gran Capitano, e con quelle intelle reondizioni, che parranno a loro più convenzuoli e più necessirie. E perchè non possano essere imputati d'insedeltà, si prostestano innanzi il Segretatio del Re di Francia, e chiamano in tellimonio il Cielo, e la Terra; com'essi non veggono minis Speranza alle cole loro, fuorche il danti a Confalvo, e come fodo forzati di provvedere al loro danni ed alle doro aprine. Già Iđ

il Sian Capitano si em appiessato alla Città, ed crass accumpato non langi da fuoi tenimenti, cioè nelle forche Caudine, dove i Romani furono coltretti da' Sanniti a passare sotto il giogo con eterna loro ignominia; ed i dodeci Ambalciadori della Nobible e del Popolo il raggiungono alla Cerra, e sono rigevuti da lui a grande opose, e con molta allegrezza. De' quali uno, che era più pronto degli altri in sapere aringare, così piacevole mente cominciò a ragionate. Noi, o Capitano invittissimo, ti saociamo riverenza a nome della noltra Città, e del nostro Comus ne di Napoli; e preghiamo il Cielo, che così secondi per lo innanzi i moi giusti delider, e le me onorate azioni, sicoome ha facto per l'addietre : ed ora , il che sia con selice augurio , ti re diamo a nome di uni i nostri Cittadini, e del nostro Comun ne la nostra Ciust di Napoli, ed infieme con le porte della Città ti apriame le perte de nostri cuori e de nostri animi. perciò Principe invitto, affirettati a ricevere i tuoi popoli, e i tuoi propri tigliuoli nel grembo e nelle braccia de Signori Aragoness. L'entrare nella Città è tutto riposto nel voler voltro. Ecco, che noi vi rendiamo quella Città, che per noi vi si può rendere. Gli altri Castelli, e le altre Fortezze, che sono da efongnarfi, voi stello gli renderete a voi stello, al quale è dato da poter vincere ciò che egli vuole, e di penetrare ciò, che agli altri è malagevole ed impenetrabile. Noi d'una sola cosa vi preghiamo, che di sermiate i nostri privilegi, a con quelle istelio fe condizioni, che ci forono fermati negli anni migliori, quando regnava la generola progenie de nostri Signori Aragonesi. Cosi dice l'Ambalciadore; e-il Gran Capitano sorridendo, ed alm bracciandolo così risposo. Io vi rendo con ogni mio affetto quegli illelli laleti, cho voi ci avete recato in nome della voltra Città, e desidero, che ogni cosa vostra succeda prospera e se licemente; e rendovi obracciò immertali grazie della molta affezione, che mostrate portarci, e del grande ed unorato presente, che facete al nostro Re per le mie mani; e honne tanta allegrezza, che appena può esprimersi con parole, perchè io era in molto fospetto ed assanno d'animo, che io non susti data colicetto a prender l'armi contra la Città mia di Napoli; per difensione della quale io non ho mai schivato periglio, o disagio, o fatica veruna: non caldo, non freddo, non fame, nè leze, ne mille aktri travagli e noje, che si sostengono nelle guerre. O quanto godo in me fleilo, che Iddio abbia riguardato

con occhio favorevole la Città mia di Napoli, e che mi abbia porto occasione, che io abbia nuovamente ad oprarmi in servigio di lei, e de'suoi cittadini. Voi dunque promettetevi sicuramente, e credete pure al vostro Consalvo tutto quello, che. può sperarsi dalla liberalità del nostro Re, che non sarete pueto ingannati della voltra speranza. Cercate pure, che vi sarà immantinente concesso ciò che chiedete: picchiate, che vi sarà aperto, ed i voltri voti non faranno voti d'effetto. Noi riceviamo volentieri da voi quella Città, della quale voi ci fate dono in nome del vostro Comune; e quelle Castella, e quelle Fortezze, che come voi dite, ancor sono in poter de'nemici, Iddio, che riguarda egni cosa con giusto occhio dal Cielo, le renderà a noi fra non molto tempo. Noi non iscemeremo cola veruna di quelle condizioni, con le quali voi viveste sotto i vostri Re d'Aragona; ed ordiniamo, che siano tosto scritti tutti quei privilegi, che voi stelli chiederete, e fermeranti con quella istella amorevolezza e sincerità d'animo, che merita una tanta sede ed una tanta affezione verso noi, ed i nostri Signori. Ma quelle cose, che promettete di fare, facciansi quanto prima, e con ogni celerità, perchè noi siamo chiamati a sradicare in tutto i nemici da questo Regno, e non possiamo molto indugiare; sù questi maneggi 🤙

Gli Ambasciadori avendo così ben disposto le cose loro, tolgono commiato da Consalvo, e tornansene a Napoli, tutti pieni di allegrezza e di speranza. E ragunatoli la Nobiltà, ed il Popolo insieme, gli Ambasciadori rendono conto a' loro cittadini di ciò, che hanno trattato in tutta la loro ambasceria, e di ciò che hanno coneniuso col Gran Capitano. Aspettasi il Gran Consalvo nella Città, esparte de' cittadini apparecchiano le stanze, e parte hanno cura di adornare le strade, e di farle belle e riguardevoli : parte raccolgono le Ichiere de' soldati, e de' cittadini, e vannogli incontro con molta pompa; e spiegansi le bandiere dell'Aquila, che sono le insegne de'Re di Aragona, e non li sente risonare altro, che Aragona, e Consalvo. Come quel Grande si avvicina in Città, su avresti veduto i cittadini avventarfi dalle porte, e tu avresti detto, che le porte fussero spalancate da se stesse, e che non sulsero disserrate dalla mano degli uomini. Ecco finalmente, ch' egli appare fra le schiere e fra l'armi. Ecco il tanto desiderato Consalvo riguardevole sopra ogn'altro; il quale parea appunto quel

quel Colore, oh' entrà in Roma, quando egli vinle Pompeo in Tessaglia. Euggono muti i ribelli, e anti-coloro, ch' ebbero in noca Rima il nome d'Aragona. Entrasene egli con applauso di unto il Senato, e di tutto il Popolo, e rende i faluti a tutti con volto dolce e pizovole, così a' Signeri, come a' Popolari, così a' vecchi, come a' giovani, così alle mafrone, come alle donzelle. Odonfi i gridi dagli ufci e dalle senestre. Le case e i palagi rimbombano mui di feste e di allegrezze. Gli artesier, est. popolo minuto, unti a prueva innalzano le voci infino alle stelles non altramente, che se l'uno e l'altro Alfonso susse tornato al suo Regno, o se vi suse tornato l'uno e l'altro Ferrando, o colui, che degui con pota prudenza le parti Francest, e partissi da suoi, e abbandonò il suo Regno, e la sua vita insieme. Come Consalvo ebbe in suo potere la Cinà, e su ricevue con essema detizia da muto il popolo; coloro, che aveano in guardia il Castello Nuovo, quantumque quelle rocche pajono da non poterfi espugnare da forza umana, nondimeno sbigottiscono in la selli, e sono percossi da molta temenza e spavento: perche sapeano, quanto fusse grande il senno e il valore del Gran Capitano, e che guerrieri fullero i fuoi, e di che ardimento, e de che esperienza: e come niuna fortezza, niune secato, quantunque forte e inaccessibile, era possente a reggere alla possanza di quel grande nomo. Consalvo chiama a conseglio i sioi Capitani, secondo la sua usanza, e dimanda loro, che cosa hanno a sarc. e se prima hanno ad espugnarsi le Castella di Napoli, o se hanno a trapassare a Gaeta, dove ricovrano tanti ribelli, e tanti Capi de' nemici. Ma non si trattengono molto in quelle dispute, perchè unui sono d'uno istesso parere, che prima abbia a scacciarli quella pellilenza, che infeltava quella Città, ch' era capo di unto il Ragao, e che poi avelle ad affalirsi Gaeta, e le altre Fortezze, che restavano in piedi. Or va egli investigando, come polla egli penetrarvi, perche sono guardate da una buona mano di soldati pronti e seroci, ed evvi tanta la copia delle artigliarie, che potrebbe mettere a fondo Encelado, e Tifeo, e tutto. Pelercito de Giganti, Dassi il pensiero di ciò a Pietro Navarro, il quale non solamente era di animo invisto e guerriaro, ma era anco d'ingegno fottile e lagace, e molto esperto in costfatti mestieri. Costui avendo ricevuto in se questo peso, accampa ogni-luo ingegno e ogni lua industria, per abbattere quella Kocca 🚬

Ques

v Quella fortezza è molto gugliarda di liso, ed las le 🌬 mura molto larghe a profonde; e su chiamata da' Re il Castello Nuovo, perchè, quantunque fusse edificato da Carlo Primo, su nendimeno abbellino e rinnovato dal Re-Alfonso Primo; ed è alquanto separato dalla Gittà, e avvicinasi in quella parte di lei che rifguarda il Levante. Dalla parte di Mezzogiorno ha-il mame Tirreno, ed è quasi congiunto col Molo, che sa un porto depace di molti legni. Dalla parte di Ponente riguarda un giardino, ch' è posto su i sossi, demo volgarmente il Parco, doge i Re di Aragona Ioleano prendersi diporto, mentre signoreggiamono squesto Regno; e fra i primi muri, e il giardina vi è un follato grande; che trapalla infino al mare. Incontro a guello castello dalla parte del mare vi è la Torre di S. Vinganzo, la guahe difende quello follato da due lati; ne può uomo avvicinarsi a queste mura, senza cerrezza di aversi a morire. Dalla porta di su fra le prime mura, e la Rocca, vi è un altro solfato, che piega in giù ; il quale è congiunto can un prime a quella porta, che le sovrastà, e chiamali-la Porta del Ferto. Patrico emerito poste, si trovano altre muza, dov' è una porta, detta Reale, con un Areo trionfale, dove sone intagliate le vietorie e i trionfi del Re Alfonso Primo ; e fa appunto utratte di quello Arco, ch' è in Roma, dove sono impressi mefei di Setumio Severo, o di quello, che fu innalzato a Vespaliano. Avventurata Porta, che dalla parte di Tramontani. riguarda il monte di Sant' Ermo, e il sepolero di Virgilia, ch'è a Mergellina i El accerchiato da cinque altissime torri de quali potresti dire; che sullero satte di diamante, e per mano più sollo divina che umana. Delle quali, due riguardano l'onde del mare; e di spresse due parte di Levanie, e che na guarda la Città di Napoli, perchè è bagnata sempre dal mare, è detta con voce Napolitana Bevittila. Quella ch' è polla a rincontro di questa, è unua con la Sala Reale. Nè può vedersi co: la prinzbella, ne prù riguardevole di quella Sala, ne lu al Mordo la pri selice e la min soprama : imperciocche vi si celebravano le feste e le nouve Reali, quante volte le donne della Caia di Aragona prendeano marito, o i fuoi giovani li ammogliale wano. L'altra, che giguarda l'onde del mase vicino, perchè m esse si conservano i resori del Re, è con ragione detta la Tone dell'ora. L'altre tre Tora che voltano le spalle al mate, le due da lasi sono chiamate le Torri delle Campane., e l'ab

Torte de mezzo. Ene dirò les delle tante fiante Reali? de testi magnifici e rispicadenti? Che delle tante camere delle Reine, e de Re, dov erand così sommosi e così ricchi amamenti? Che della siperba loggia, che riguarda il mare vicino? deve a può veder quali Tritone con la lua conca, o le figliuole di Noreo e di Teti, e l'illello Nettano, quando è portato da' fisot tiellrieri, e tune quelle maraviglie, che fi raccomano da poèti. Che diro del Templo Reale; che rappresenta vaghezza e masstà inflerie? Che del Caro de' musici, ove si udiano così doini fuori e cos loavi armonie, che averebbono vinto i canti delle "Strene? Che effito dell'alive parti interne del Palagio? Che delle corri spaziose e magnifiche, e delle portey intelline unte plastre di ferro, e lavorate con lovrana machina ? For Taffeditaintorno al Castello, e fansi i preparamenti per manie la Tone S. Pincenzo, la quale con le fue actigirme, ch' erano polle per travetto, difendea le imira ed il follato del Callel Nuoyo. Ed il Navarro, che avea tolto in le di espugnare tutte que-Re fortezze, ammaestrato dal senno del Gran Capitano, e dal suo istesso ingegno, sa una picciola armata di barchette coverte, perche non possano essere offese, e nell'oscuro della noue assale la detta Torre : e fu così improvvilamente adiofie a nemici con la gran quantità delle artigliarie, che i maleri non cobald pure spazio di disendersi, anzi non poterono pur dar suoco all'artigliaria, ne adoprar cosa veruna in loro profitto. E veggendos cosi loprafiani da ogni imo, finono costretti di arrenderii, e di dar la Torre al Navarro. Presa questa Torre, manco un grande auns al Callet Nuovo, ed i Franceh commiciarone a sgomentale . II, ed a perder molto di quella speranza, che li aveano imperala vielle ammo, perche in prechol tempo avenno perduno il soffato ed il gialdino, i quali erano difeli in maniera da quella Tor-· re, che non potea uomo appreffarvisi senza manifesto perintio di morte. Il Navarro pianta le artigliarie fulle radici del mente di San Martino; detto anticamente Trifolinus; dal qual luogo potea vedere la Porta Reale, dove sono i trosei del Re Alfonb, e potea affai megito danneggiare ed offendere i blitati. che arabo a guardia della Rocca, e compete & Rygamenti delle manglie . Ed egli avea clo molio ben divilato e prevento, prima che vi piantalle le artigliarie. Casate dinique le mine per quella parte, per la quale fi va al ponte di sopre, il quale e pollo in mezzo ka due Pone, perviene finalmente norrelenta este estere solumente spettatore di questi assatti, e starsi sontano da perigli; ma armato di usbergo, e di una celata alla Borgognona, imbracciatosi il suo scudo, impugnatosi la sua spada, si sa innanzi, e sa animo a'suoi, e cacciasi sira' nimici, ed insieme co' suoi sa così alte prove, che non può sostenersi da sorza umana. I nemici spaventati dall' ardimento de nostri, quantunque aressero a guardare una Fortezza, la maggiore che susse al Mondo, e susse sonti di ogni cosa necessaria al vitto, e al guerreggiare, nondimeno cercano di arrendersi a patti. E così il Gran Capitano esse in mano il Castel Nisovo, che su eletto per sanza e sortezza de Re. Partonsi i Francesi, e sgombrano senza dimora, e su sor concesso la vita e la libertà, ma sotto condizione, che avesse a lasciare rutte quelle cose, ch' esano dimento il Castello. E surono d'infinita valuta, perchè vi surono trasportate e ragnate, comè in luogo sicuro, tutte se ricchezze

de cittadini, e de foralieri. L' isselfo di in sul tardi, ecco che giunge al Molo un' armata da Genova, e non fu a tempo a soccorrere il Ca-Rel Nuovo, perchè trovò preso e renduto ogni cola, ed i Franceli dileguati e partiti, per cagione de quali ella avea varcato tanti mari, e tragittato in Napoli con duemila fanti, e con armi, e con vettovaglie. Laonde fu collretta a partirli con molta noja ed affanno de luoi nocchieri; e passossene all'Ilola d'Ischia, e quivi assediò l'armata Spagnuola, e cominciolla a battere con l'artigliaria; perche la soprastava e di quantità di leggi, e di numero de'soldati, e de'remieri. Mà la nostra armata su difesa dal Castello con le artigliarie da Costanza Davola, Donna di grande ardire e di molta virtù, la quale six lasciata da Federico in quell'Isola, quando egli sgombro dal suo Regno, e saggissene in Francia. Costei, essendo presa Napoli e i Cattelli, veggendo, che non vi era più speranza, che Federico avelle a somarli al suo stato, avea innalzato le insegne Aragonesi, e seguia le parti del Re Cattolico, siccome faceano unti i Signori della sua famiglia. Scacciati i Francesi da Napoli, e dal Castel Nuovo, e dalla Torre di San Vincenzo, restava solamente ad espugnarsi il Castello dell' Ovo, desto anticamente Megaris; e s nostri aveano determinato di vincerlo o per forza, o per same. Sta questo Castello sopra una Isoletta, la quale tutta è accerchiata dal mare, e non è molto discosto dal Castes Nuovo; ed ha un monticello riposto, ed una giotta incavata, dalla quale

esce un sonte d'acqua dolce e viva, ch' era un tempo il viviga di Lucio Lucullo, ed ora è un diporto piacevole de Napoletani; e su edificato da' Signori Normandi. Incontro a questa Rocca sovrassa il monte di Pizzofalconé, detto anticamente Villa Lucullana, dov' è distesa una picciola pianura. Quivi Consalvo se porre le sue artigliarie, e battere questo Castello; il quale, perchè è diseso dal mare, e cinto di grosse muraglie, e perchè ha dentro di molti soldati esperti ed arditi, e l'impresa è molto dura e malagevole, dassi il pensiero di espugnarsi all' istello Navarro, il quale con tanta felicità avea espugnato le altre du Fortezze. Costui tornando a' suoi foliti artefici, e sacendo molte mine, messovi denuo di molta polvere, vi diè subito spoco, e pole a terra una gran parte della muraglia; e molti di quegli uomini, che la guardavano, furono veduti volar per l'aria. Laonde non passò un mese, ch'egli prese anco questa Fortezza, che parea a nitti, che pou potesse espugnarsi da forza umana. questi Castelli, il Gran Capitano se ne passa immandiche Gaeta, dov' erano ricoverate tutte le reliquie dell' esercito Francese, si perchè l'armata nemica abbia ad allontanarsi dalla postra, come anco perchè egli abbia a scacciare in tutto i France si da tutto il Regno.

FINE DEL TERZO LIBRO.

·LE



L E

## I S T O R I E

DI

M O N S I G N O R

## GIO: BATISTA CANTALICIO

LIBRO QUARTO.

Hi guiderà il mio picciolo legnetto, che polla varcare per quelli mari così perigliosi, e così malagevoli, e che giunga selicemente al suo porto? Tu Consalvo, onor della Spagna, e soliegno non solamente della mia vita, ma di tutte quelle persone, che hanno qualche lume d'ingegno, reggi, il mio timone, e spiranti l'aura savorevole della tua grazia, che senza il tuo ajuto, io temo di assondarmi, e di essere tranghiottito dall'onde e dalle tempeste, che mi minacciano d'ogni intorno. Dirò la schierte armate, e i Capitani invitti, e le battaglie orrende, che sono state ammosamente combattute così dall'una parte, come dall'altra, e l'ardimento e il valore delle genti di Spagna, e delle nostre Italiane, per cagione delle quali la Città di Gaeta su presa e renduta a' Signori di Aragona, e i Francesi rotti e scone stui, e rimandati insino all'ustime parti della Francia.

Poiche il Duca di Nemorio su vinto alla Cirignola, il Grant Capitano comanda che si passi nell'Abruzzi, e clessi prendano tuto te quelle Terre, e tutte quelle Castella, che aveano alzato le bandiere di Francia, ed erassi ribellati da loro Signori. Fassi immantimente ciò, ch' egli ordina, ed i condottieri che surono eletti a quella impresa, fanno immantimente ciò, che ordina il lor Gante.

tale

miles uniscono le loro compagnie, è mettonsi francamente in causmino: e sono tali, che solamente col nome mettono in terrore tutti quei popoli, e fanno risonare le più rimote parti della Terra delle loro prodezze, e del loro valore. E questi sono Fabricio, il quale ha posto così saldi sondamenti alla sua Colonna, che non potranno o tempelle, o ruine, o furor di nemici, o folgori, che caggiono dal Cielo, crollarla o oltraggiarla. Ed insieme Ristagnone Cantelmo, del quale non su punto maggiore quello Achille, che anterri tante volte i Trojani, e vinse Ettore, e spogliollo di vita. Ed il Conte di Montorio, che volge e rivolge a fuo volere non solo la Città delle Aquila, ma tutti i paesi deti' Abruzzi, e conservagli alla divozione de' Re di Aragona. Adunque come il Colonnele fu invellito di quell' iffelsa potestà, che avea l'istesso Consalvo, senza metter tempo in mezzo, monta in galea insieme co' suoi fanti, e sa vela, e naviga felicemente, ed in pochi giorni petviene in quelle contrade. Prende il Valto, e fermali in quel luoco, ne transfer mil oltre, perchè desidera di unirsi con Rislagnone, il quale egli avea sollecitato e son messi, e con lettere, perchè si avvacciasse ad esser tosto con lui. Come il Colonnese si aggiunse al Cantelmo, pose in tanto terrore e spavento tutte quelle Provincie, e tutte quelle Città e Castelli, che tutti gli aprono quelle potte, ch' erano state lungamente serrate a' nostri, e tutti que' popoli vengono, senza esser chiamati, a portargli le chiavi delle lor Terre. Ma la Città di Chieti, detta anticamente Theate, fu la prima che tornasse alla divozione degli Aragonesi, e che innalzasse le insegne di Spagna; perchè così volle il Vescovo di quella Città, il quale, perchè era nato in quelle contrade, e di famiglia affai chiara ed orrevole, ed era molto ricco e potente, avea quasi come un dominio in unte quelle Provincie, e avea una lunga affezione alla Corona di Aragona, Coflui ricevette Fabricio dentro il suo albergo con moltà allegrezza, e con apparecchio reale. E i miei Vestini secero anche il somigliante, e di lor proprio volere. Perchè i Castiglionesi, i quali hanno sempre seguito le parti di Aragona, è che non si sero mai allontanati dalla divozione di quei Re, come tiomini di gran euore, chiamarono alle inlegne di Spagna tutti quei popowicini, ch' erano passati a' Francesi. E tutte quelle nazioni, the bevono i acqua del fiume Vomano, e nine quelle, che abitano presso il finme Pescara, ritornano senza molto contrasto ail

maio per un trombetto da Sulmonesi, ridusse quella Città sono le nostre bandiere. Ma perchè la Città dell' Aquila, che cuopre con le sue ale unti i popoli dell' Abruzzi, era in potez de Francesi, Fabricio sa pensiero di assalizia; e sasciando parte delle sue genir a Sulmona, se ne passa prima al suo Stato, ed è ricevuto da quei popoli a granda allegrezza, e con molto trionso; e torna a ripigliarsi se sue Terre, oio Alba do Marsi, e Tagliacozzo, la quale, per quanto io credo, è detta casi da sua monti di pietra, che la tramezzano. E racquissato tutto il suo Stato, e senza stringer serro, chiama i suoi da Sulmona, e da una quelle Terre vicine, e vassene ad assediare i paesi dell' Aquila, e serma se sue schiere armate incontro alla Rocca di Mezzo, sono era ricoverato un gran numero di nemici, co quali i nostri, ancor che inseriori di numero, sucono più vol-

te alle mani, e furono fempre superiori...

/h

i

M.

1

08 F

Intanto Lodovico Conte di Momorio, che si era unizo con Fabricio, affale i popoli vicini da ogni lato, e mette assedio a unue quelle Terre, che o niegano di volere ubbidire a Signori Aragonesi , o indugiano ad aprire le porte a' nostri. E il Cantelnao entra di notte tempo nella sua Terra di Popoli, è prendela, e mette in fuga i Françesi. Ed effendo gli Equi, e i Marli tornati alla noltra divozione, rimanea solamente in piè l'Aquila, ove faceano capo gran parte de' nemici, ch' erano campati dalle nostre armi. Ma Francesco Sanseverino, detto il Fracassa', il quale era stato mandato dal Papa in ajuto de Francesi, prévedendo, che i popeli di quella Terra non erane per star-molto saldi nella lor sede, e che entravia inchinavano alle parti di Spagna, se ne usci di notte, e dileguossi da quelle contrade. Costui su di molto gran cuore, e di animo affai guerriero, e nacque da Roberto Sanseverino, e non fu punto inferiore al Padre. Ma che potea egli fare in tanti affalti di fortuna, se il Cielo, e la Terra, e l'aria, e il mare erano untii in favore de' Signori Aragonesi? Così l'Aquila, che se n'era volata a' Francesi, con l'istesso volo rivolò a nostri, e le fermo proponimento di non feguir mai altre infegue, che quelle di Spagna. Mandasi intanto Giulio Colonna a i miciterrazzani di Cività Ducale, perchè richiami-quei popoli da' Francess. Ma non su missiere di molta satica, perchè come nomini, che sono stati sempre sedeli alla Corona d'Aragona, vi tor-

nano volentieri e senza indugio. Ma petchè ho io qui a cele-Irare i miei Cantolici, i quali, non fanno mai seguire altre parti, che le Aragonesi? i quali sono così stati formati dalla natum, che non fanno volgerfi altrove, che a questi soli Signori? Or perche ho io a dire, che costoro sono ritornati a noi, se eglino non hanno mai ribellato da noi, e le sempre hanno seguito una islessa insegna con noi? Fuggirono i Re da loro Regui, e abbandonarono i loro scettri, e le loro corone, e nondimeno i popoli di Cantalicio flanno sempre saldi e immobili, me per mutamento di fortuna mutano mai fede o affezione. Rapporti pur Terra di Lavoro nuovi Signori dentro i suoi tetti chiami pur Napoli impaurita dalla possanza de Francesi, i nemici, dentro le sue mura ; siano pure molte parti della Calabria poco sedeli a i loro Signori; mutino pure i Pugliesi, e gli Abruzzesi, e le altre genti del Regno sede e Signoria; siano pure le Città e le Fortezze di nutto quello Regno abbattute e prese, che i petti del picciolo popolo di Cantalicio non saranno mai abbattuti në presi. O patria, o albergo di costanza e di sedeltà, e quali lode potrò io trovate, che siano conforme a mot meriti? E tu, o Terra di S. Martino, affezionata e divota alla Corona di Spagna, la quale ci stai sì presso, e sei posta in quella negione, della quale non si vede in tutto l'Abruzzi ne la più illustre, nè la prù sedele, su, dico, seguendo le onorate bandiere degli Aragonesi non ti scossassi mai dal tuo amorevole Can-

Poi che su racquetata tutta la Provincia dell'Abruzzi, e che i vincitori Spagnuoli innalizarono le loro infegne per tutti i Juoghi di quel paese, Fabricio raccolle le sue schiere, e tornosfine vittorioso a rivedere i suoi popoli, e le sue Terre, e quivi dimorò, insino a tanto che su richiamato, e mandato con molta frețta a passi di Montecasino. Intanto il Gran Capitano spinto dal desiderio, che ha d'assalire i nemici, se ne trapassa a Gaeta, dov erano ricovrate tutte le reliquie degli eferciti Franceschi. E prima che tenti Gaeta, dà. l'assalto alla Rocca di Montecasino, la quale i Francesi, come poco ricordevoli di Dio, e del Santo, a cui ella è dedicata, l'aveano soggiogata, e profanata ad uli lozzi e difformi, e teneania a guifa di porcile e dalla. Ma subito che fono assaliti, cercano patti; e convengono col nestro Generale, che se fra certo numero di giorni noa vien loro soccorso, eglino siano tenuti a rendergh quella Rocca, ConConfide preso gli statichi, per assicurarsi delle loro promesse, muove il campo, e lascia in suo luoco Artuso. N., al quale commette la cura di quelle contrade; ed egli se ne trapassa a Ponrecorvo, deno anticamente Fregellæ, e unifice il suo campo con la gente di Prospero Colonna, e di Andrea di Capova Duca di Termoli, il quale era in molta stima, per esseri allevato sotto ta disciplina del Re Alfonso; e in sul fare dell'alba, affalta Roccaguglielma, la quale ebbe incontinente in fina potestà, perciocchè i Francess non secero resistenza, e in vedere i nemici, s'impennarono l'ale, e dierfi a fuggire. Confalvo lafota ben munita e presidiata quella Rocca, ed egli sema fermanii un momentto di tempo, se ne come ad affalire la Città di Gaeta; la quale strantmone fuste di suo sortissima ; è disela da mosta gente, e tutta fardita e battagliera, e guardata da tre parti; e quantunque sia guerrita ed allorzata di molto numero di Capitani, e di muraglie sagliarde; e di molta copia di artigliarie, nondimeno determina di accerchiarla, e di batterla, ed i nostri si affrettano di montar sò i muri, e di prenderla per forza d' armi, o di morirfi generolamente combattendo. Consessanti tutti de loro misfatti, o prendono i divini Sagramenti con molta umilità te divozione ; e fansi i loro tellamenti, perchè non si muojano senza avere acconciato le loro coscienze, e le loro bisogne. Ma mentre che si apparecchiano di esporsi a così certa morte, e con animo così intrepido, ecco che si ode una voce per tutto l'elercito: Non pallate più avanti, o loldati, voltate indietro 🖢 infegne; la quale commosse i cuori di tutti. Ora, o che questa roce sa uscita da bocca umana, o che sia, per quanto credono elcuni, scesa dal Cjelo, non si ha potuto infino a qui rispere, e la cosa aucor pende. Ti Gran Capitano ammonito da quello exacolo, trae alquanto P elercito indietro, poco eurando, egli avelle già préso il borgo, e postolo a ruba. E cadde la quello conflino D. Diego di Cardona da un colpo di artigliaria, e su così pianto da'nostri, come su pianto Bruto da' suesi Romani, quando egli cadde per sollevare la patria. Pianselo lopra ogni altro il Gran Capitano, perche gli era flato totto fuoat d'ogni sua credenza ; e sul siore de suoi verdi anni ; ed era amato da lui al pari di se stesso. E perchè i Francesi se si retano volati a Gaeta per dar soccorso a loro compagni, ch'erano allediati dentro quella fortezza; l'armata nostra, che se se sava come affediata nell' Hola d' Hohia, fu fubito liberara de L Z

quell'assedio. Ma quella Fortezza su così strettamente rincalizza ed accerchiata da' nostri, che se non ci susse mancata quella macchina, che striarebbe potuta portare dà nostri senza molto incomodo, quella Città si sarebbe abbattuta e presa senza molto spargimento di sangue. Vennero poi per via del mare nuovi ajuti agli assediati, ed il campo nostro si se alquanto indietro, ed allogo le sue insegne a Castellone, ch' è presso a Mola; e sermossi qui con pensiero di non moversi pur un passo, e di stare a fronte a' nemici.

Ma Roccaguglielma avvezza a cercar sempre novità, e divota al nome Francele, apparecchia nuovi agguati a' no-Ari. E non contenta di aver serrato le porte in viso a Consalvo, il quale se non susse stato interrotto dalla malvagità di costoro, avrebbe posto in Iconsittà i Francesi, ebbe anco ardire di macchinare contra la vita di D. Tristano di Acugna, Capitano di fanteria Spagnuola, uomo fedelissimo sopra ogni altro; il quale effendo nato di famiglia illustre, non volle tralignare de . suoi, e sasciato dal Gran Capitano in guardia di quel luogo; avez sempre adempiuto ogni suo dovere. Costoro dunque, chiamate alcune compagnie de Francesi, di quelle istesse ch' erano dentro Gaeta, prendono improvvilamente D. Tristano, e sanno una lor forza per prender la Rocca. Ma la Rocca fu difela da uç valenti uomini, i quali fecero riuscir vano ciò, che dilegnavano questi malvagi. Come Consalvo ebbe, che le genti di quella Rocca erano trapassate tant' oltre, ordina a Pietro Navarro, che senza metter tempo in mezzo vada tosto a dibellarle, e che noa lasci impunita una tanta sceleraggine. Il Navarro sa i comandamenti del suo Signore, e perviene a' nemici, e secondo la sua ulanza, gli allalta ed abbatte, e ristora in poco d'ora tutta quella perdita, che aveano fario i nostri in quel luogo. Aggiungeli a questa un'altra gloria e di maggior momento, perche quegli Françesi, che le genti di Roccaguglielma aveano chiamato in lor disesa, senza sapere nulla della venuta del Na-.varro, s' incontrano in lui, e non potendo stargli incontre, si ritraggono indietro, e dannosi in suga, e salvansi. E secero così appunto, come sa un viandante quando incontra nelle selve gli scherani, che volge i passi indietro, e corre dove più il porta l'empito della paura. Ma quantunque procaccino di non incorrere in Scilla, percuotono nondimeno in Cariddi, perchè ricuo. vrano in Itri, e sono tutti presi a man salva dalle donne di paele, lenes camparne pur uno. O vergogna grande, o de l'illella morie! O infamia inudita, e da non poterfi cancellare con tutta l'acqua dell'Oceano!

TET.

Ė

Menere i nostri se ne stanno attendati a Castellone, e i Francesi ricevono due percosse così memorevoli, e l'armata Genovese si rattiene al Porto di Gaeta, e la nostra, parte a Mola, e parte a Napoli, perchè non era pari alla nemica, e mentre il furor delle guerre era alquanto rimello; ecco che palla da quella all'altra vita colui ; chè ha in mano qui in Têrra le chiavi del Ciclo, e che spaventa il Mondo dal Vaticano, cioè Alessandro Sesto della samiglia Borgia. Per la cui morte le cose dell' Italia cangiano subino stato e condizione; e gli animi, è i Regni, e le Signorie, e l'istella Formana prendono tutti nuove sembianze. È quei Signori, ch' egli avea cacciato infino all' estreme parti del Mondo tornano uni a' loro Stati, e sono subito ricevuti da loro sudditi. E quello, perche Cefare Borgia, detto il Duca Valentino, del quale così morso il Mondo ancor ha paura, giacea gravemente a letto, e con febbre acuta e mortale, e non potea provvedere alle molte cose, che gli soprastavano. Nondimeno egli avea accerchiato da ogni lato il Vaticano di soldati eletti e gnecrieri, e i Cardinali non ardivano di entrare in Conclaye, e di creare il muovo Pontefice, salvo se egli, e tutta sua gente non si sussero dileguati in tutto da Roma; perchè i Padri non aveano forze da poter contrallare a così fatta potenza. Fu conterno il Borgia di partiffi, e di andarfene a Nepi. Quivi ferma i luoi alloggiamenti, e flavvi infino a tanto che è creato Pontelice Francello Piccolomini di nazione Sanele, e su nomato Pio Terzo. Ma coltui non pote lungo tempo illustrare il Mondo col-raggi della sua bontà perchè appena su creato, che ci fa tolto. E per certo, che se egli sulle vissuto ascun giorno, avrebbe sermo il tempio di Giano, ch' era stato aperto molti anni, e del nostro serro arrugginito avrebbe satto ero sine e farbito. Ne poteano tante nostre sceleraggini estinguersi in tutto, le non erano imorzate dalla fua mano. Ma egli non pote fermarsi pur un sol mese nella sedia Papale. Ma prima ch' egli chiudelle il luo di , chè fu così acerdo a sutta la Criflianist, Cesare Borgia con tutte le sue genti su richiamato a Roma. E su molto savio conseglio, perciocche se egli si sulle rimalo in quelle contrade, le ne sarebbe trapassayo alla Romaana, ed avrebbeli infignorito di tutta quella Provincia; perchi

ari area di molti leguaci , e la maggior parte di quelle forte erano guardate da' suoi allievi, e da genti, che gli erano a zionate e tenute; o si avrebbe unito con qualche Principe grande, ed aviebbe mandato ad effetto tutti i înoi malvagi delideri. Morto Pio, fu innalizato alla sovrana dignità del Pontificato Giuliano della Rovere, e fu detto Giulio Secondo; ed apportati il secolo di Saturno infiente con le ghiande dell'oro. Innazato Giulio al Papato, il Borgia rivolge diversi pensieri nell'animo, ne la egli stello ove appigharir. Alla sine si appiglia al più onello, e men perigliolo: chiama i fuoi, e perche mon eta possibile, ch' egli potesse trattenergii al suo solda, dà loro licenza, che possano trapassare dove più gli mena la lor venum, è il lor desiderio; e dà a tutti largamente i lor premi, siccepue avea in collume di fare, perchè egli amava grandemente di effer tenuto liberale e magnanimo, e massimamente da luoi guerrieri. Come i soldati Spagnuoli ebbero sacultà da poter ciò sare, si massenicano muni a Napoli, e mentonsi al soldo del Redi Spagna, le sotto la condotta del Gran Capitano. E fra gli altri vi vennero alcuni Capi, de'quali il Borgia si era avvalnto in ngrá fuo affare, e per virtu de quali si avea acquistato così grande imperio, che si avea fatto formidabile a tutti i Signozi d'Italia. I primi fra questi surono D. Ugo di Moncada, nomo valorolo fopra quanti mai ne ha prodotto la Città di Valenza; e il Cardinal Borgia, cugino del mio fignore. Costui frenava un veloce destrició, ed era accompagnato da una oporata schiera di Cavalieri ; e facea tiatatto di quel valorolo Romano, che avea pollo l'alledio a Roma, e che non lasciò piegarsi fuorche alla madre: uomo ardito, e vigorofo, e bello sopra ogni altro, e non meno lampeggian-🗯 e luminolo, che la stella, che noi chiamiamo Luciscro in 🛍 l'apparire del giorno, o la Luna, quando ella è piena, e toglic Al Mane a unte quelle stelle, che le stanno da presso. E costu Mampolio del Pontelice Borgia, e co fuoi pregi accrelce grande mente la nabiltà de fuoi maggiori; ed ora governa in manica I suoi popoli nella Calabria, che non da loro cagione d'invidiate altri popoli. Dietro a costui seguia D. Gitolamo Olorico, fratello del Cardinale Binenfe, non men forte, che savio; e non punto inferiore al fratello, s' egli avesse il capo ornato di porpora. Est il Duca Valentino conoscendo i lor meriti, gli ave innatato infino alfe flelle; ed ora feno in molta filma appress W Gran Capitano. Unific a collero Francelco Malla, e moltrate si ara

fi modestiffino delle parti di Spagna, cel era Capo d'una compagnia di arcieri a cavalio; ed eta non meno prudente, che anditto; ed avez il petto pieno d'ingegno nobile e generolo, e di fedeltà, e di bontà. Vanno infiente con coltui Luigi Difcaro, e D. Pietro di Caltro, i quali fono tutti armini di forza e di ardimento, e fono così affezionati alla Corona di Spagna, ch' enstrerebbero in mille perigli per ingrandira i pregi e le mini delle Cattolico, e del Gran Capitano, E gli Orlini, ch' erano fiati in bando, e che avezno, non so per qual fato, feguito le fazioni Francesi, chiamati dopo lungo tempo alla patria, si danno tutti a seguire i lor Signori Aragonesi.

Come il Re di Francia ebbe mova ch'egli era stato spoglisto affatto del Regno di Napoli, è che Gaeta non era per far trib refillenza w natel, fottom un muovo, elercito, ed alfolda dodici mila Svizzeri, e de mila cavalit fra nommi d'armi, ed arcieri Frances. e due mila Guasconi, e chiama al suo soldo o Lombardi, e Geno. vest, e Toscani, ed invoca in suc simo il Marchese di Fernara, ed 1 Il Signor di Bologna, i quali eraso molto potenti e guerrieri, ed aveano in lor potestà di molti-popoli. Arma anco i Mantovani; e da loro per Capo e per Duca Francelco Gonzaga, Signore di alto sangue e di molto affare. Dicammi ora i fautori di costui, ne albiano ressore di digmelo, che pensiero su quello di quassipamo di armarli contra il fuo proprio fangue, e di allalire quella Città, ch' egit stesso avea disela con le armi è quale sdegno i così grande, che ruppe il nodo dell' amicizia e della parentela ch' era fra lui, e' Signosi Aragoneli? Collui dunque fidatoli in quelle genti, ch' aven raccolto nel suo Stato, s' invigiverso Gzeta, con speranza non solo di poter disender quella Cisti, una di cenare il feguente giorno in Napoli, inganasto forse dalle falle promette di quella fen indovina, che avea dato il nome alla Città di Mantova; non-lapendo che il Gran Capitano avea mis gliori arti delle sue, e ch' era così gian maestro di guerra, che non avea a temere di quanti Capitani gli fulleto venuti incontra o da Francia, o da Italia. E di unto quello esercito su dato il pelo a Luigi N. detto Monfignor della Trimoglia, ed a Fr. celco Gonzaga, e Capo degli Svizzeri fu fasso Amenio Raffacti tromo molto esercitato nelle guerre, e di grande autorità appropto tutta quella nazione. Ma perche il Trimoglia infermesper viaggio, rellò at governo di tutto quelle genti Francesco Mar. chèle di Mantova. Confalvo com chbe, che il mijova cad grand .

## LE ISTOR. DI MONS. CANTALICIO

grand efercito incontro a lui , e che li ragunavano cotante migliaja di genti a suo danno, si rallegrò in se stello, che gli sufle porta occasione di muove vittorie, e così parlò a soldan : Compagni invitti, io ho ferma speranza, che equesta è l'ultima fatical, ene noi abbitatio a fare. Ecco che i Franceli ci prevoreano di nuovo con nuovi apparecchi di guerra, ed a guisa dell' Idra rinnovano movi eserciti. Ma noi affrettiamoci ad incontrargli, che ne acquistaremo eterna fama con le armi. Vengano pure i Francesi ( e faecia il Cielo che così sia ) ad assalinci, facciano pure quel ch' essi intendono, e quello che noi bramiamo, che non passeranno molti giorni, che accresceranno muove glorie alla nostra Spagna. Com' egli ebbe dette queste parole, incontinente comanda, che si spieghino le bandiere, e lastia Castellone, e tornalene a Montecalino; col quale avea patteggiato, che avelle a rendersi sorto certa condizione, siccome abbiamo già detto. O maraviglia grande, o potenza infinita del Santo, che alberga in quel monte! I Franceli ch' erano a difesa di the co, aveano inspegnata la lor fede al Gran Capitano di arrendersi fra pochi di, se non venia loro soccorso; e poi erano vennu meno delle loro promesse, e seneano oppresse tutti quei luochi così santi, è così degni di riverenza, senza punto curarsi d'ingannar gli uomini, e di offendere il Cielo. Mu essi pagareno la pena d'una tanta sceleraggine, perchè su posto l'assedio alla Rocca, e su subito presa, ed i Francesi surono tutti posti a sil di spada. Ferma poi Consalvo i suoi alloggiamenti, e mette m ordinanza il suo esercito; ed aspetta arditamente i nemini.

Intanto il Marchese di Mantova unisce le schiere de' suoi Manaovani, e de' Toscani, e de' Genevesi, e degli Svizzeri con quei pochi Francesi, ch' erano ricoverati dentro Gaeta. È i Francesi, preso cuore per la venuta delle nuove genti, e del nuovo Generale, svampano suoco per ogni parte, ed imperversano a guissi di siere, che sono state qualche tempo, rinchiuse, e risanno con molta fretta il loro esercito; e autti insieme uniti e schierati, se ne vanno ad incontrare il Gran Capitano. - E mettonsi ad espugnare Roccasecca, la quale su disesa francamente da alcuni spagnitoli, e con molto danno de' nemici. Ma i Francesi, a cui era contrario il Cielo, e la Terra, e unto per cagione de' loro missisti, avendo ricevuta una percosta così grande in quel lucco, lasciano con loro vergogna quell' impresa, e di notte tempo se ne suggono-via. Vanno poscia ad Aquino, patria del nostro Gio, vena-

venale, e qui fermano le loro inlegne. E già la fama ayea divolgato, chi etano per trapaflar più oltre, e ch'erano per penemare infino a Montecalino, e che intendeano di dare così grande affalto al Gran Capitano, che non trovalle pur luoco da nascondesti e da ripararli. Ma quell' animo invitto non solo aspetta i semici, ma manda un suo trombetto a ssidargli a battaglia. I Francesi veggiendo tassa proquezza d'animo, si spaventano, e non aecenzaro l'inviso, e senza metter tempo in mezzo se ne sormano indicaro; e renendo la via di Pontecoryo, se ne corrono a Fondi se distandonsi insino alle rive del Garigliano. Ed entrano in isperanza di potere per quella via trapassare a Napoli, è d'infignorirsi del Regno, e d'intraprendere il Gran Capitano, e di speglizirlo affatto d'ogni sua vittoria. Ma quella loro spetanza riulci vana: e vota di effetto, e' loro dilegni furono tutti portati dai vemo. Perchè tutti quei luoghi erano guardati con affai buona gente da Febricio Colonna, e da quel Pietro, che ha nome di Pase e ch'è molto seroce e guerriero, ed è molto caro ai Gran Capitano. Consalvo jascia Montecasino, e vassene con unuo il suo esercito al Ganigliano, ed unisceli co suoi Capitani, ed accampali incontro al nemico full'altra riva del fiume. Intanto le artigliarie così dall'una parte, come dall'altra simhombano d'ogn' intorno, e fanno in ogni parte firagi e ruine. Trovali in questo moco una Torre assai alta, e forte di sita e di muraglie, che riguarda l'onde del fiume vicino, ed era guardata da alcuni fanti Spagnuoli. I Francesi P assaltano, è prendonla a parti, e' mostri si arrendono senza sar molta disesa. E non si sa, se ciò su o per difetto di vettovaglia, o per mancamento di ardire. I fanti Spagnuoli usciti dalla Rocca, se ne vanno cul viso tristo e dimesso innanzi al Gran Capitano, e preganlo a perdonar loro la vita: confessano la loro distalta, e scusanti di aver ciò fatto per cagione della molta fame, che gli avea oppresso in quel luoco. E già la pietà di quel Principe inchinava rimetter loro ogni misfatto; ma non potè egli rattenere i fuoi foldati, che non mettellero mano alle pioche, e che non fomechiaflero in mille parti quegli infelici e malnati, che fi erano così sozzamente arrenduti: Così hanno gli Spagmioli per stia vile ed infame, che i soldati abbiano ad arrenderii senza far prova del loro valore, che non perdonano eziandio al proprió langue, ed alla propria nazione. Intanto l'uno e l'altto elercito è travagliato da molte malagevolezze, e da una fa-· M

me cost importabile, che non era possibile a sossenersi. Ma le same del nostro esercito era di gran lunga maggiore; e molti de' noltri, costretti da quella necessità, suombrano dal nostro efercito, e corrono a procacciarsi altronde il vitto necessario. Come il Gran Capitano vede e ode, che i suoi non sono pos senti a portare più okre la same, e che i molti assanni. che si sossivano universalmente da tutti, portavalto a rovina tutto quello efercito, chiama confeglio, e così ragiona al fuoi Capitani-: Che vi pare, o Signori, e compagni? Parvi, che trapallianno più oltre, o clie torniamo indictro? Voi vedete i perigli, che di sovratianno. Ma con questi perigli ci è apparecchiata una gloria immortale; se il valor nostro non si lascia abbattere dal timore e da disagi, e se non cade a terra, vinto dalle molte fatiche che si soltengono in queste campagne. lo chiamorin testimonio il Cielo, e la Terra, che o veramente io sarò vinto e souera to su le rive del Garigliano, o prima che trapassi un mose intiero, io prendero Gaeta per forza, malgrado di quanti Francio sono per difenderla. Così diffe egli , ma i fuoi Capitati llauno eutif dubbioli e sospest, perchè la same è grande, e le saiche b i diligi lono importabili, e veggonsi oltrecio espossi a manifesti pertgli; e perciò sono di opinione, che sia affait meglio volunta indietro, e accamparsi in luoco più sicuro, e non-così disagevole, che dimorarsi colà dove si stavano. Ma quel Grande, del quale niuno non-fu mai ne più favio, ne più ardito, ne più especto nell'armi, parlo di nuevo a' compagni, e diffe loro). lo confeso, che la prudenza vostra in prevedere questi perigli è grande; ma io sono di diverso parere del vostro. Percioccie printotto vorrei passare oltre tre passi, e sotterrarmi vivo in questo terreno, che voltarmi indietro, e trapassare la vecebierra di Nestores O parola degna di Cefare, e di Alessandro! o costanza grande di Capitano invitto! e non punto inferiore a quella di Leonidi Spartano, quando egli con trecento foldati soli ebbe ardire di sostenere l'empito dell'innumerabile esercito di Serse's il quale abbandonato da Popoli confederati, amando piunollo morirli, che farii indietro, diffe allegramente: o compagni, definate di biasmo woglia, che oggi forfe ceneremo co'morti.

Mentre i nostri seno sopraffatti da tante malagevolezze e da tante angustie, e mentre il tempo si consuma in mettersi le cose in consulta, i Francesi sanno un ponte, e apparecchiansi a valicare il sume, e il Gran Capitano va loro incontro, e opponsi al loro a-

Digitized by Google

di- .

dimento re manda innanzi Fabricio Colonna, e molti altri Capitani, e-fra questi il Mormile, onor di Napoli, e sedel condomiere de' foldati Aragonesi. Il quale non schivando disagio o periglio vezuno, combane sempre animosamente in servigio de fuoi Re, de' quali egli è allievo e seguace. Costui mentre si caccia sra' primi, è colto in una spalla da un colpo di artigliaria, il quale gli levò anche la guardia della spada, ch'egli tenea impugnata. Le quello venne un soldato de nostri con mosta fretta, e disse al Gran. Capitano: O Signore, non è possibile a passarsi innanzi, pershè i nemici hanno già piantato l'artigliarie sul ponte. A cui il Gran Capitano con rispose: Per Dio, o gentiluomo, se avete pastra voi, non vogliate metterla in altri. Nè pote egli dir epla, che fusfe più atta a metter cuore in quell'uomo, ed a scacciare ogni sespento dal suo esercito. I Francesi aveano già accerchiano di macchine unta la riva del fiume, ch'essi aveano oceupato, ed aveanvi posto una gran quantità di artigliarie, la quale battea i nostri d'ogni parte. Ne sea loro, e noi vi era als tro, che il fiame. E parea, che fussero ragunati in quel luoge quanti metalli può mai produrre l'Isola dell' Elba, o la Città Temele, o se vogiramo prestar sede alle savole, quanti ne può lavorar mai Bronte, e i compagni . Questi bronte banano così spessamente l'atia, e accendonia di siamme così teraspoili, che pare, che un'altra volta i Giganti si siano mossi a sat guerra al-Cielo. Confidatoli dunque i Francesi in così satti ordigni, e nel proprie furore, fanno forza a le stessi, e metsonsi a valicare il ponte, e trapassano eltre, ed avventanti verto i nostri con molto ardire, e con gli stocchi impugnati; ed uccidono tutti quegli Spagnuoli, che incontrano. Come il Marchese di Mantova ebbe veduto, che i nostri sono posti in sconsitta, e che i Franceli corrone il campo, fi volge ad un Francele, e dice: Questi sono quei valent nomini, che hanno mane volte pollo in suga i voltri elerciri! O vergogna grande di così enorsia nazione! Ma i mostri si zannodano insieme, e sanno empito ne nemici, e scaeciangli lenza molto contrale, e parte ne abbattono a terra, c parte ne uccidono, e parte ne collingono ad affigarif nel fiuma Allora quel Francese, al quale era fiano rimprovermo dal Gonzaga, ch' erimo stati vimi da genti cost imbelli, si volgo a lui e dice: Quelle sono, o Signore, quelle genti, che ci hanno scacciato dal Regno di Napoli. Ed è tanto l'ardimento degli Spagouoli, che sion pure mettogo in iscentita i nemiti, ma trapilo M 2

sano il fiume a noto, è ne rapportano gran preda da nemici, e molti ne traggono prigioni fin dentro gli alloggiamenti. I Francesi scossi, e caduti, e tutto per voler di Dio, da quella speranza, che si ayeano impresso nell'animo, non avendo più ardire di rifare il ponte, ch' era già rotto e disfatto, aspettano più felice occasione, e ritengonsi dentro i loro alloggiamenti. E veggendosi così sopraffatti, fanno anche pensiero di abbandonare i loro sleccati. Il nostro Generale, perchè vede, che il tempo gli è favorevole, e che si apparecchia una vittoria così memorevole, che se ne parlerà eternamente fra gli uomini, procaccia di fare ciò, che non hanno pontto fare i nemici, e di moltrare il viso alla fortuna, perchè non ardifca di opporfi al fuo ardire. Ordina dunque, che si sabbrichi un nuovo ponte sul siume, e sa pensiero di valicarlo senza dimora, e di metter sine a tutta la guerra, quantunque i compagni siano in molto terrore, ed alleghino di molte ragioni , perchè non abbia a tentarii una imprefa così difficile e così malagevole, e neghino espressimente di volersi esporre a così manifesti perigli.

~ Or ecco, pérchè non manchi nulla all'acquiste di una tanta vittoria, e perchè le cose nostre siano innalzate da ogni lato, che i Signori della famiglia Orfina tornano di nuovo alla divozione de Signori di Aragona, e che vengono a trovarci a noltri alloggiamenti: E il capo di tutti quelli era Bartolommeo detto l'Alviano, folgore di guerra, ornamento della sua famiglia, terror de nemici, e 6stegno de'suoi, il quale vincea ogni cosa non meno con le armi, che con l'ingegno e con la prudenza, ed era impaziente d'ogni tardanza; e parea appunto un Claudio Nerone, quando prefie al Metauro vinse e sconfisse Astrubale, che venia in appro di Annibale suo fratello. Seguia dietro a costui Fabio Orsino, le cui guancie non érano ancora segnate della prima lamaggine, e potea allomigliarsi a quei Fabj; che caddero tutti in un giorno, o a quel giovaneuo Torquato, che su fatto morire per sovetchio rigore del padre, perchè avea vinto a fingolar battaglia il nemico, ed avea, in ciò trapallato gli ordini, che gli avea affegnato il padre. Il qual giovane se non ci sosse stato totto in sul siore de fuoi verdi anni , non farebbe flato inferiore a niuno de suoi antichi Romani. O crudeltà inaudita l'o Garigliano sopra ogni altro crudele! più fai tu di danno a Roma, in tosci un solo Fabio, che Cremera con ucciderne trecento: Segue doso collui il figliuolo del Conte di Pitigliano, germe di quella Orsa , che non iva mai in Occaso , e ch' è siorta a naviganti, e che fa hume all'efercito de'. Veneziani . Ne fi moltra meno riguardevole nelle sue armi il giovanetto Franciotto, rampolio dell' istessa samiglia, che ha per sua insegna le Rose, e che in peno così giovenile rinchiude animo maturo e virile: vero lume de fuot maggiori. Vien poi Renno Signor di Cere, nomo di alto affare, e d'animo invitto e ardino, e mena seco una sompagnia d'atominit tutti scelti e guerrieri. Viensene con cothii Giulio Vitelli scheha il governo di tutte le schiere di Cività di Castello, e su sin glinolo di quel grande nomo, il quale così morto mette in terrore le legioni e gli eserciti; ne cesserà il Mondo d'inchinario, insin che non sia distrutto. Fassi incontro a costoro il Gran Capitano, e ricevegli con molte accogliente, come certo; che con la for ventità agli è per ripertar vinoria di tutti i nemici. Trovali in quelle parti un cesto bago, che a sagione i terrazzani chiamano i Lauri, perchè vi sono di molti lauri. Quivi ripone egli il grande Alviano, perchè sia incontro a penici, e scuopregli oltre cio, com' egli è per sabbricare un ponte, e valiçare il bume, ed affalire i Frances. Railegrass l'Alviano di così ardito pensiero, e rispondegli: O maggiore di quanti Camitani sono mai stati al Mondo, il quale solo sai, e vedi ogni cosa. I postri nemici acquistano ogni di forza e vigore, accrescono ogni di di numero e di quantità, e i noltri, siccome vi è noto, sono oppressi da una same intollera e bile, ed agni di scennino, perche non possono reggere a tanti difagi, e fuggonfene ogni di . E se noi dimeriamo molto in quello stato, o se voltiamo pur un passo indietro, noi caderemo in maniera, che non pontenso più rilevarei. Ma le noi valichiamo il figure; il nemico non potriti follenere l'empito de' nostri feldati, e procaccerà di falvarii, e Gasta li arrenderà, a moi Senza molto contrallo. E perciò, o Signore, ia lodo grandemente il vostro latto conseglio. Mettali in opra, e senza indugio che ogni cola ne succederà a voto e selicemente. Così dice l'Alviano.

Ma gli altri Capitani sono in discordia fra loro, è parte se seniono con l'Alviano, e parte sono di parere, che abelia a voltarii indietro, e parte, che abbia a dimorassi in quel lacco, ed altri, che si torni a Napoli, e altri, che si trapatti insino a Sessa. Ma Andrea Carrasa Conte di Santaseverina, una sesse esperto in così fatti missieri, o che prevede con la sagacità del sito ingegno ciò che ha da succedere in quella guerra, e la

ha sempre seguito le parti Aragonesi, e ch'è prudente in pace ed in guerra, e Giovanni del Tufo, che lla saldo, come uno scoglio încontro alle percosse dell'onde e de venti, e che pelie tempelle de Signori. Aragonesi non era venuto mai meno della fina fede, nomo di sovrana equità, e amatore del dritto e del ragionevole, e severo vendicatore delle sceleraggini, e sautore de buoni, lodano grandemente il detto dell' Alviano, e fanno istanza al Gran Capitano, che si segua senza dimora. Lodalo innanzi ad ogni altro il Bernaudo, nel cui petto non alberga aluo, che il nome Aragonele, e sa istanza, che si saosia cimpie to ne Francesi, e che si mandi via ogni timore. Il quale Bermaudo era tale, che non gli si ascondea segreto niuno, ed era sempre consapevole di ciò, che intendea di fare il Re Cattoliso; e il Re Ferrandino, e il Re Federico gli avenno dato più volte potestà di poter disporre di tutto il Regno di Napoli a suo arbitrio; la cui eloquenza, e il cui valore era tale, che cal suo conseglio erano retti molti popoli e molte genti, così in pace, come in guerra; ed era così stretto al Gran Capitano, comè Acate al suo Enen. Dassi il peso all'Alviano di sare il ponte, e il Gran Consalvo ordina, che gli fiano recasi scorzi, e rome mi di legni navali co'carri. Fagli l'Alviano infirme unire, e savvi suprapporre, e distendere, e consiccare delle savolo, perchè possa valicarsi dall' una parte all'altra, e senza periglio ; e formasi in assai poco spazio un ponte simile a quello, che se Merse su-l'Ellesponto, o pari a quello, che se Cesare su l'onde della Sonna detta anticamente Arari, o fimile a quello, che le sul Reno, quando egli sece impressione ne Tedeschi. Come il pente su sornito di sabbricarsi, e i nostri entrano in speranza di poter trapeffare a' nemici, il Gran Capitano ordina, che le lue genti fi uniscano con quelle dell' Alviano, e chianna a se, come spesso ha in usanza di sare, il suo Bernaudo, e dieegli: Credeuni il anio Bernaudo, che io si scuopro il vero, come he fatto sempre; e non passeranno venti giorni, se i Cieli non ci saranno avverb, che Gaera verrà fotto il nostro dominio, e che i Francesi satunno rotti e dissatti, e posti in scampiglio. Con dige quel Grande, e comanda, che liano spiegate le insegne, e muove il campo verso gli alloggiamenti dell'Alviano. Spezzanti de nubi, e ristiona il Cielo di tuoni-orribili e spaventevoli, e i venti apportano pioggie fimili a quelle, che furono, liecome li dice nelle favole, al tempo di Deucalione, e di Pismi Inon-

Innidetti la terre, a cappiono tempette di grandini, e le nevi scendiono dal sielo, come siocchi di lana. Il Gran Capitano agendo compaffione a fuoi foldati ; torna indietro, e com manda, che si prenda il cammino verso Sella. Imperciorche i diluvi erano così sui furi furati, e i torrenti dirompeano così rapidamente da' monti, ch' eta impossibile a potenti guazzare, edi erano a' nostri di tanto disagio e dannaggio, che parte di loror d's rimanea morta ed affigata ne fotfati, o veggendost esposta a così importabili travagli e perigli, se ne tornava in dietro e P quinci nacque fama, che il Gran Capitano, avea rivolto in die aro le infegne, e che fi era pollo in fuga, e che non avea niuna speranna da poter vincere. Quindi la Terra di Oliveto, la quale era poco fedele a nostri Re, mossa da questo romore, sa ne trapalla à Frances. Mandali incontinente a prender pena de cost fauti rediedit Pabricio Colonna, e D. Alfonso della Rosa, il quale in pictical corpo elitudes grande ardimento, e ingegno vivo e lagace; ed era molto amato e stimato dal Duca Valentino, e per conliglio di lui il Duca avea preso la Città di Pione bino. Costoro come giungono a questi rubelli, gli assaltano è prendono in un momento, è dangli in preda a' soldati, e total

manfene a' nostri alloggiamenti :-Come i Francesi odono, che i nostri hanno fabbricato nu ponte sul Garigliano, cominciano a farsi besse di loro e e eredeno-che i nostri non averanno mai ardire di trapassara lo i e se ne statuo di là del siume senza molto pensiero j ed in sigurtà grande. Ma il notro Capitano, per tutto che i Francesi avessero sparso sama, chi egis avea volto le spalle, e si era appiattato in suoco sicuro, giunge nondimeno agli alloggiamenti dell' Alviano, ed infieme con fui si mette in apparecchio per trapaliare full altra riva, ed ordina che sia distello il ponte ful flume; e prima ch' egli trapaffi, così ragiona a' soldati: Se la vollia virtà, o compagni, non mi fusse nota per tante sperienze, ed in sante guerre, io non averei ardire d'imprendere così grande impresa. Ma io non so immaginarmi cosa, ne cosi dura, ne così malagevole, o che abbia a farsi o per terre ? per mare, che io non speri di poter ottenere con l'ajuro del volto valore. E quante volte to mi reppresento nell'animo i vo Ari gloriofi fatti, e il molto ardire, che avete lempre moltrato tante occasioni, e col quale abbianto abbanuso tame volte ne mich arditi e contraltanti, io non lo vedere nazione, che politi

Pare incontro alla voltra pollanza, e che una alibia a cedere de 👼 vostra virtu. Siate dunque ricordevoli, o sorti e magnanimi, delle voltre prodezze e delle voltre azioni, che così riporterete vittoria di questi, come ne avete riportato degli altri. Non è ancora rivolto il sello anno, che io con la forza de voltri perti tolsi dalle mani di questi istessi Francesi questo Regno, e che ridussi alle lor sedie paterne i giovani Aragonesi, che n' erano flati scacciati con ranto empito; e ch' elibi in mano il dominio di Napoli, e che difesi l'onore e l'autorità del mio Re. E quando i popoli del Regno di Granata mollero nuove guerre a noltri Signori, io fui quegli, che con l'ajuto delle voltre braccia raffrenai il loro ardimento, e che gli costrinii ad ubbidire al Cattolico. Vinsi i Turchi, e presi la Cesalonia, e ho diseso più volte i popoli della Calabria dalla rabbia Francesca. Che dirò di quella memorevole notte, nella quale noi espugnammo la Terra di Laino, e che prelimo tanti Capitani, e tanti Signori e: Baroni, e tutti a man salva, e senza sparger pur goozinia del pollro sangue? E quantunque noi fussimo serrati dentro le mura di Barletta, ed oppressi della same, e della dissalta d'ogni cola necessaria, nondimeno così chiuli ed oppressi vinsimo i nemiti, e riportammo di loro gioriola vittoria. Che diro della battaglia fatta alla Cirignola, dove tutti fummo più volte presso a moritti di same? La vera gloria è ne satti malagevoli e perigliast. Not è di molta loda il vincere nelle cose leggiere. Direte, che noi abhiamo a compattere con gente feroce ed ollinata, e che i pericoli sono grandi. Ma se noi entreremo arditamente mella battaglia, e tutti d'un cuore, e d'uno istello volère, i Francesi non troveranno luoco, ove ricovrarsi; e per molto che i loro piedi e i loro cavalli siano pronti e veloci a suggirfi, parcà a loro, che siano zoppi e tardi. E perciò, compagni, armatevi di sorze e di ardire, e montate sul ponte con animo intrepido ed invito. Ricordatevi della voltra virtu, e scacciate dal voltro petio ogni temenza, che senza fallo la vittoria sarà nostra. Così dic eglis e i compagni si accingono immantinente a mettere in opera i comandamenti del Capitano.

I primi, che cominciarono a valicare furono le schiere dell' Alyiano, Siegne dietro a colloro la compagnia degli Oglini animola e guerriera, e da non spaventarii da peri glio veruno, e molto nobile e riguardevole; quantunque allora fusie in duolo ed in pianto, per cagione di un gio-

time di molta speranza, che l'eta stato tolto sul sione de' suoi verdi anni; u quale una factia, ch' era flata uratta da fontino, avet trapaflato de fronte con universal dolore di mui, i firoi conoscenti. Trapassa dietro a costoro il Navaero con alcune infegne di fanti Spagnudli, il quale non solamente lapea vintere i Francesi, quando egli era vincitore, ma sapea anco abbattergli, quando egli era vinto; e dieuro a lui liegue il Mendorza con gli uomini d'armi. Ultimamente trapassa quel Pietro, che ha nome di Pace, e che apporta guerra dovunque egli agginne ; è l'Andrada con buona parte della fanteria Spagnatola. Come questi Capitani giungono sin l'altra riva, senza metter tempo in anezzo affaltano 14 monte Sujo, e prendonio sessa molto contrasto. Chiamati polcia da Sesta Prospero Colonna, el quale cost diffé il Gran Capitano: Or va prospero e generoso guerriero, prenditi d'imple Castelli, che il Mo stati tolti così ingititamente Ed è pur regionivole, che tu stesso saccia vendetta dell'essio; e del bando, e degli oltraggi, che hai sostemuto tanti anni. Ora via , disendi le me ragioni, e trapassi il ponte selicemente, o coi mo folito ardiresperche quella cola appuruene più a te che a qualunque altro . Fa strada agli altri, che ti seguilcano. Obbedifce Prospero arditamente, entra nel ponse, e trapassa come un leone. Menuse le schiere de fanti st affoliano air valluarp; un lance; che trapaffino inlieme con gli altri, prelo peravventura con la guardia della spada la sopravvella del Gran Capitano, che simimava i soldati se trassela alquanto con seco. Ed eglica che mi mi, o valette nomo; non vedi m, che io trapasso infleme con teco? Così disse ridendo , e mostro di prendere in buono augurio quel, che gli era accaduto. Vengono intanio de falangi Tedesche, le quali egli attendea, perthe avessero a valid ease valience con lui, e come far giunte, egli si mene in ordinanza, ed apparecchiasi a mapassare; ed ascoltati i divini uffici, si volge al Gielo, e con grande affetto di cuose porge a Dio questi prieghi: O Signore Iddio, disensore della giustinia e della pietà , e voi , o Padri Schiffimi amagori di Dio e della verità, le io mi ho l'empre ingegnato di non traviar mi di campium dritto, e dal ragionevole; se io ho solumente imprese quelle guerre, che mi sono parnire giuste e necessirle; se io mi ho aliticato nell'armi per aver pace e quieso; le apt li concede, che io possa difendere le ragioni del mio Re; se nell'istel Le guerre in ran mi fogo mai dimentinamina della ragione , the della pietà; se io so sempre renduto a ciascuno il suo drivate de si offervano da noi sutte quelle leggi, che ti sono imposse prescritte dalla ma Maessa; se vi rendiamo i debiti onori i prestatemi il vostro ajuto, e concedetemi, che io possa valicare quello ponte senza essere osseso, e che trapassi per mezzo i nemici senza aver danno, e che abbia intiera vittoria di loro. Fasino i nemici le istesse preginere, e levano le massi al Cielo, e piegansi insino a terra.

Finiti i prieghi r le nostre insegne cominento a valim care. Il Gran Capitano a piedi, ed appoggiato su la fui lancia trapalla innanzi agli altri della fua schiera, e mostrass spaventevole e grande a chiunque il riguarda. E in un momento prende la Rocea di Sujo, e quella Terra, ch' è detta Callelforte, e scacciane i Francesi, e sermali in quel lasco, e stavvi tutta una notte maiera senza ricevere sonno negli occhi. In questa Montignor di Allegri Capitano Francese; ch' era flato mandato a guardar Pontecorvo, fi pane de quella Terpor unish colline Generale. Ebbe di cio nuova chililog, e mandagli incontro alcune compagnie di pedoni, e impon loto, che si chiudano nelle tenelire della notte, e che si stiano in aggiato, infino a tanto che i nemici si scuoprano. I nostri fansto ciò ardiumente, e come veggono i nemiel di sono addosso de rompongli I Francesi si scompigliano da fi stelli, e dannoli une ti a fuggire, e fenza mirarli mai addierro vanno deve sono poteni dal piede e dalla paura. E in un momento sono fongliati delle armi e d'ogni loro arnele; e parte ne lano preli e menati prigioni, e parte ne fugge cel suo Capitano; e se non fullero stati ajutati dall'oscurità della notte, non ne sarebbe campato pur uno. Come si udi la novella, che i nostri erano trapellati di là dal ponte, i popoli chi erano presso a quel luogo, ribellano da Franceli, e spogliano ed accidono unti quei soldawas chi esano alle guarnighini; e buona parte di quegli. Indiani; che arreano fegnito le parti di Francia, se ne tornano alle los eale. Intanto il Gran Capitano muove il suo esercito sul fame del di, e desermina di allalire i nemici ne los propri alloggiamenti, e mette in ordino i fanti e la cavalleria. Ma i Fransed com' ebbero, che i notti erano già trapallati, impaurita dalla nevità del calo, lalciano i loro deccati e i loro alloggia: month, e procacciano di falverti con la fuga, ed abbandonano ogni for gela , inflame son la miglior parte delle laro artigliat zie;

cie; minita erano atterriti e perduti. E perse di quelle ne affordano in mare, perché non pervenga in poter de nemici, e parte ne impongono su i loro harcopi. Ma di queste anche perte me fu prefa fui fiume, e parte le ne lommerle nell'ande infiéme con uni i loro nocchieri. E m ancera; o Pietto di Medici, sono la cub scorra la famiglia di Colinie, che non è seconda a minn' alura d' Italia, la allai sinishamente guidan, ti fammergi anche su la soce del Garigliano, mentre procacci insiema con gli altri di guadate il fiume, e di perre-ia porto alcuni pezzi di artigliarie, ch' erano avangati: da quell' incendio. Ma Le quando gli eserciti Francesi inonderono l'Italia, su non gli svelli raccolur nella ma Terra, 'tu co' mai ti-stapuli nella ma Signotia, e non faresti ora esca de posci. Il Gusta Capitalio fague i nemici elle fuggeno, e tutto caldo di allegrezza intinima i suoi, che leguano militamente la vittoria. E rivolgendo gli occhi verlo Gaeta', dice: O compagni, già la vintoria ci porge la mano, già è tempo di rallegrarei, e di tranquillarei. Già fi avvicina l'ora, nella quale hanno a dispensarii i premi a soldati, e che ci promette ripolo e quiete. Ma il valorelo Alviano, e Prospero Colonna sommato in ogni sno assae, e Ricero di Paros. ch' era un movo Marte, se ne vanno per un'alua suada atl inconuzie i nemici ; compano in quella perse del fiume , che bagna il pome ; che Franceli avenno zifano al meglio , che aveano pouno; il quele era quattro miglia discolto dal nostro; e trovano una schiera de nemici la più scelta a la più guerriem, che fulle in sutto quel campo. Fanno empiro in quegli, ed allalgongli arditamente, e i Franceli si discussio françamente. Cominciali una bartaglia la più orribilo e la più offinna, che sa flata met fatter a' di nostri. Perchè i nostri di sforsano di tragite sare il poste, e di mettere in isconsitta i nemici ; e i Francosi fanno ogni storzo per ribratare indietro i nostri , e per disende re il ponte. Caggiono dall'una parte e dall'altra e Francesi, e Spagnuoli, e Italiani; e franquesti molte persone di stima. Ne si vede, o feme altro che morti ed uccisioni; e le campa-🗫 e il fiume inondano mute di fangue. Ma alla perfine i Princisi's fanno indictro, e i posti gl' message messons. in Moonling, e la vissorie su noltra. È nen del somo maravia gliarli di ciò, imperciocche quali forze farebbono flati-baffanti a contralize ai valore del Colonnello, è dell'Alviano, i quali men hanno nguali in dell'estra d'armi, ed in machile di geletat N 2

Costoro al primo incontro famo così alte pruove delle louo per done, che i Francesi non possono reggere a tanta sorza. E i due fratelli, Piero, e Carlo di Pace, ornamento della giorenti spagmiola, il avventano fra nemici, come l'aquile fra i con longiti, e seguiongli, instro a loro alloggiamenti. E lo Scalata, che rassembra un leone Africano, combette con tanto andimento, che i nemici non sanno altramente riparassi da lui, che tam mettersi in suga. Nè è minore sua questi suglicimo Tacca, nè si mostra meno andito degli altri. Costui apre è stamina le schiere, rompe le porte, e mette in rotta i nemici, e signie come un cinghiale arrabbiato, quando egli è in merio de cani latranti. Venneci egli e noi da Sicilià, e il sio nascimento su in Siracusa, e puessi con regione salsomigliare ne sembianti e ne saria a quel giovanetto Romano, che causpò il pa-

dre da' nemici fulla riva del fiume. Tefino.

Intanto mentre il Gran Capitano conforta i fuoi, che limo di buena voglia, e che procaccino di acquiffarfi eterno nome con le armi, èsco che si ode, che i nemici si sono sermati a Mola di Gaena, er che hanno finto termo preporimento di aspettarci in que hacco, e che fanno muova raccolta di foldati per alfalirci. Lapade Confaivo determina di pallarlene a Mola, ed affrettali a far ciò con molta celerità, quantunque caggiano molte pioggie dall'aria, el il Cielo sia chiuso di molte augole, ed metro di molti solgori. E menue egli si avaccia di pringrare a' nemici, il cavallo, ch' egle cavalcava, finuccia nel fango, ch' era molle e schuccevole. e sade; ed egli altraoriando la terra : Ecco, diffe, che quefla terta ci-chiama. Rallegrateri, o compagni, che i Cieli ci lono favorevoli, e la fortuna c'invita a nuove vittorie. E ciò dete to, fanza aver sentito offesa niuna, s'innaiza allegramente da tere in infine di miovo a cavallo. Ma veggendo, che i nemia · fortificavano Mola, e che Macevano gli alloggiamenti, che poco anzi erano stati rotti: e sconqualitti, come esperto in cost fatsi mistieri, manda innanzi le famerie Spagnuole, perche li oppongano a loro, e comanda, che accerchino quella Lerra dalle passe del monte, che le è visino, perchè volendo friggirli, non province via da poterfene-ulaire. Perchè egli con dubita punto; che i Francesi non abbiano a suggirsene dalle porte, e con molin toro ignominia... Come i nemici, veggono, che i postri le ne vengono così stretti e schierati verso loro, essi prima che siano chiul d'ogn' improque tentano egni finada per falvarli, e mete-

no ogni loro speranza nella fuga. Sentesi un romor grande fra loro, e sono assaliti da tanta patra, che non veggono quel che a facciano. Fameli incontro i noftri, ed oppongonsi alla lor fuga; e parte de necidono, e parte ne spogliano, e parte ne sanno prigioni. E molti pochi ne campano, e quei pochi sono sempre in paura di effere l'oprappresi da nostri. Prendonsi le artigliatie, con le quali i Francesi aveano munita quella sortezza, ed egni loro amele perviene in mako de' nostri. Ma i nostri, non contenti di ciò, incalzano il timamente de nemici, e parte ne prendono, e parte ne mettono a fil di spade; nè cellano d' incalzargli infino a tanto che giungono al borgo di Gaeta. Quivi guadagnana tutta quella artigliaria ... ch' era flata falvata in tanti conflitti, e ch'era stata riposta in quel luoco, come in porto sicuro. Ma perche i nostri non poteano quella notte riparatsi in quel luogo, perchè vi era concorta di molta gente, e perchè cadevano molte pioggie dal ciejo, il Gran Capitano se ne torna a Mola e con la preda, e con la vittoria. E perchè vi era disfalta d'ogni cola necellaria, e Bacco e Cerere, per parlare al modo de' poeti, aveano il bando da quelle contrade, fu costretto a trapassare unta quella notte in veglia e digiuno, e sema allaggiat cola veruna.

Ma come P Augura cominció a faiegare i fuoi raggi il noltro esercito se 🗱 va ad assaire Gaeta; ed i Francesi vedendo i moltri così inanimati verso di loro, senza metter tempo in mezzo, se ne suggono dentro, ed abbandonano quel colie, ch'è sopra la Città di Gaeta, e ch'è chiamato dagli abita. tori il monte d'Orlando, nel quale altre volte vi erano-fante de afpre battaglie, ed i ferri si erano in maniera immersi nel sangue umano; che ne aveano macchiato il terreno. Ma come poteano i, Franceli tante volte vinti e dibellati da' nostri non temere di tante schiere armate, di tante insegne spiegate, di tante legioni di fanterie, di tanti squadroni di cavalieri, di tante ordinanze, di tanti Capitani, di tanti Condottieri, di tanti cavalli, che agguagliavano l'altezza de' monti, di tanti usberghi, e di tanti mortioni così impennacchiati, e così lucenti? Preso que so monte da nostri, i Francest caggiono da quel laso ardimento, e non hanno più forza o vigore da poterfi difendere o contraffare: cominciano a trattare di arrenderi , ed, epeo-che cercano patti e condizioni di darli a nostri. Imperciocche erano ri-Aperti denue Gaeta, e non aveans più speranza di ajuto, edistit

sili non poteano reggere incontro ad un efercito così vittoriole e così guerriero. Ed il Marchese di Salluzzo, il quale partito il Marchefe di Mantova, era rimaso Capo di quell' impresa, posso de parte ogni suo ardire, e Monsignor di Allegri, che tante volne avea combattuto tanto animolamente col nostri, ed Antonio Balleo, ch' era Capo degli Svizzeri, e Teodoro Trivulzio Capo degl' Italiani, ed altri Signori, e personaggi grandi , nutti sinalmente s' inchinano, e vengono fin dentro il nostro esercito, e pregano di pace e di accordo. È come giungono agli alloggiamenti del Gran Capitano perchè non aveano più speranza da potersi rancocre dentro Gaeta, promettopo di dargli la Città in mano, e il Callello insieme, pierche oltre la vita e l'avere di miti i Capitani, e di tutti i soldati della fazione Francesca, sulle contento di dar loso, autti i prigioni, ch' erano in potere degli Spagnuoli. Moltrafi il Gran Confalvo piacevole e dolce, e fa di molte accoglienze a tutti quelli Signori; ma niega di voler loso concedere quelle cole, else non sono ne giuste ne ragionevoli. Intanto sopravvengono le tenebre della notte; ed cgli sul met-20 di quel monte pose a dormirst. Ma come si giorno su suori . i Francest impauriti-e soprassatti dalle cose successe, nomano di auovo a trattare pace ed accordo, e Monsignor d' Allegii rapporta più dritte condizioni, e su intesa. Dansi gli statichi, per sicurezza, chi essi abbiano ad osservati i patti, ed a render la Città ed il Castello a Conselvo, ed impetrano da lui la vita ed i prigioni. Ma se l'esercito nostro non fusse in dissata di danari, i Franceli ancora farebbono in carcere. Così Gasta ritorno a nostri, e su tanta la quantità desse spoglie, e dell'oro, e dell'argento, e delle vettovaglie, e delle armi, e d'ogni maniéra d'arnele, che vi si trovò dentro, che basto a saziare la ingordigia de' soldati. Dassi licenza a' vinti da potessi partire a der modo, e da imbarcarsi sicuramente, purche lascino le armi; e gli arrefi di guerra. Partonfi, e parte di loro monta su i legni, ch' erano a ciò apparecchiati, e dansi in preda a' venti ed all'onde: parte si avvia per terra, e muorsi per cammino di disagio e di same: parte ne su uccise da contadini e da monemeri. Molti ne ricovrarono a Roma, e furono veduti nudi e scalzi, ed abbattuti dalla same e dal freddo; e caddero in cost estroma-miseria, che appena aveano un cencio da ricovrirss. O quante volte, incontrandogli io per le strade di Roma, ne piani le per pompalliane ! Ma essi chiero degna pena a' loro misfatti. Ma

Min gi Italiani chi anno della giurislizione del Re Cattolico, e che aveano seguito le parti Francsi, in guiderdone della lorossilonia, surono tutti dannati in perpetuo carcere in una oscura prigione. E ciò si sece, perchè sullero esempio agli altri, e perchè imparasseno a non ribellarsi da' loro Signori, e non ricorres re a' barbari. Avea già preveduto tutti questi disordini France-sco Gonzaga Marchase di Mantova, e partissi da questi disordini France-sco Gonzaga Marchase di Mantova, e partissi da questi descrito de non-scolle seguire una impresa così malamente incominciata, e infinse sopra ciò mille eagioni. Ma se abbiamo a dite-il vera la sovrana e principal cagione, che l' indusse a far questa partenza su, perchè egli avea per casa poco convenevole, ch' egli avesti a prender l' armi contra quella Città dell'o por co impanzi avea diseso con le armi.

Ma, chi potrebbe con parole, o consprendere col penfiero quate the quali surone le allegnezze, ch' ebbe il Gran Capitano? quanti furono i luoi trionfi, e quanti furono i piacesi, che gli fi avvollere per lo petto? di. quanti suoni, e di quanti applauli si udisono riso nare i suoi alti palagi? Odonsi i romori per ogni parte sed ogni cosa risplende di lumi e di fiazzolo accese. E perchè le pompe d'un tanto trionso suffere più compite e più riquardeveli ecco che si rapposea dec vengono in Nancii due Cardinale Spagnuoli ; e perché quala navella giunte negl'istessi di della vittoria, accrebbe andemente l'allegrezza de' popoli ; edel Gran Capitano. L'uno di quelli fu il noltro Cardinal Bergia, nato d'alto lignaggio, le cui virtu le io imprendelli e radcontare, e quanto egli è magnanimo, e generolo, e liberale verlo gli amici, ed amatore della religione; come fegua i velligi di Cicerone, e quanto sa eloquente nel sua dire, appene ne verrei a capo in molti anni, eziandio le io avelli in me unuaquella eloquenza, ch' ebbero i Greci, e i Latini insieme : L': altro fu il Cardinal di Sorrento, il quale non è meno chiaro, o meno riguardevole del Borgia. Le cui alte virtù sono ammirabill e squiza pari ; imperciocche esti vince di religione Numa, di gravità Casone, ed in ogni occasione manda suori della sua boccaun fiume di eloquenza più dolce del miele. Ricevegli il Gran Capitano a molto onore, e contanda, che dano albergati nel Palagi Reali, e invitagli a far foco allegrezza d'una muta vitto zia, poiche egli avea acquillato un minto. Regno in-così poco spazio di tempo.

Ma reflavaci ancora qualche seliquia di guerra, perchi

#### FOX LE ISTOR. DI MONS. CANTABICIO

Enigi d' Arfio, che appena erà campato dalla notta della Citignola, in fuggendo avea preso la Città di Venosa, Atella , ed Altamura ; e mentre egli vede , che ardono così crude fiamme di guerre nel Garigliano, e che l'esercito Francese è accresciuto ed ingagliardito, perchè avez speranza di avene a riflorarsi delle molte perdite, che avea satto, non sessa mai di travagliare i popoli vicini; e prende di molte Terre e di molti Castelli', e dà di molte rotte a quegli Spagnuoli, ch' emno in guardia a' înochi profilmani, e che non pensavano, che i Franeesi avessero mai a rilevets. Matdasi, incontro, a costoro l'Alviano, perchè egli estingua affatto quelle poche favilla, che cominciavano a divampare, sicome estinse Belletosonte la Chime-'tra, ch' era avvolta di fiamme e di setpi. Fa scelta l'Alviano delle sue schiere, e vassene senza indugio a Vencia, e mette ogni fua forza per debellarla. Luigi come vede, che gli viene incontro un guerriero così esperto e così ardito, si spaventa in maniera nell'animo, che non è punto in dubbio di non poter reggere all' empito delle schiere Imliane: abbandona la Tetro e vallene via. Come collui dileguò da quel luogo, i guardiani della-fortezza inseme co' cittadini renderono la Città all'Alviano, ma con parto e condizione, che unte le loro per-Cone fussero falve. E erovosti unta piena di spoglie, e di artheli, e di artigliarie. Falli da nostri angitto alla Cinà di Rolsano, chi era renuta e guardate dal suo Principe, il quale l'avea grandemente afforzata, e munita, perchè era molto potente, "ed avea in suo dominio molte altre sortezze, e castelli, e signoreggiava molti popoli a ed avez reccolto dentro la fira. Terra de molti Signori e Baroni del Regno, che seguivano le parti Francesi. Mandati incomro a coltui Gomesio Solisio, il quale so lempre folisse di vincere nelle bapaglie. È come giunte a Rofano, i popoli leggieri, e di poca sede, è che sempre segnoco i vincitori, chiedono patti di arrenderli con condizione di ellere Salvi. Ma perchè il Principe su duro nella sua ossinazione, ed avez poco innanzi rotto le tregue, che hanno a conservarsi con sovrana religione, su preso, e menato prigione nel Castello Nuovo di Napoli. Trovavali allora in Oria, Callello di Terra d' Otrahio, un altro Capitano Francese, il quale avea rotto sa sede e le convenzioni, che l'uno e l'altro Re aveano fermato fra loso, e dava il guafto a tutto quel paele, ed infestava tunt quelle regioni, A debellar epilui su scele e mandato. Pietro

tro di Pace, uomo feroce e guerriero, il quale dono molte battaglie il costrinse ad arrenders, ed a sar conto delle triegue e de patti, ch' egli avea notti. Ma il Conte di Capaccio, ch' era stato de primi a prender l'armi contra i Re di Aragona, su anco de primi a suggissi; e senza aspenare i nemici, costretto dalla molta paura s' involò da nostri, ed abbandonò i suoi propri alberghi, e suggissi in altri paesi. In questo istesso tempo D. Inico d' Avalo Marchese del Vasto parte dall' Isola d' Ischia con l'armata, ed assedia Puzzuolo, e prendolo senza molto contrasto; perchè da quel tempo, che il Gran Capitano era dentro Barletta, questa Terra avea innalzato le bandiere di Spagna, ed era molto divota al Re Cattolico. Fatto questa fazione, su mandato ad espugnare il Castello di Salerno, ed ebbelo senza molta satica, e restituillo a'nostri. Era costui un giovane di molta viruì, e di molto ardire, ed avea sempre seguito

i Signori Aragoneli in ogni foruma.

Poslo il fine a tante guerre e a tante battaglie, racquetato ogni cola e per mare, e per terra, cominciando à popoli a respirare dalle tante angosce e dalle tante satiche, che aveano sofferto, e secciati i Francesi da tutto il Regno, il Gran Capitano entra di movo in Napoli vittoriofa e trionfante. Ma chi mi presterà il suo ajuto in questa ultima satica, perchè io possa raccontare quanti e quali surono gli onori, che gli furono renduti da tutti i popoli, e da tutti i Signori! quante e quali furono le voci e i gridi, che s' intelero risonare per ogni parte, quando egli se n'entrò fra le sue schiere vincitrici, e coronate tutte di alloro! Imperciocchè io non mi sento bastante a poterne ombreggiage pur una minima parte. Entrasene egli in Napoli, non altramente che Paolo Emilio in Roma, quando egli vinse Perseo Re di Macedonia, e menollo in Campidoglio prigione con tutta la sua samiglia, e con ogni suo arnele; o come quel Grande, che adornò l'Aquile Romane con quello motto, Venni, Vidi, e Vinfi, e che se n' entrò trionfante in Roma con applauso di tutti coloro, ch' etano affezionati alla sua fazione; o come Scipione Africano, quando scacció d'Italia quella pestilenza, che l'ayea ingombrata diecilette anni; o come Fabio il Massimo, il quale scherni le frode di Annibale, e riportonne gloriosa vistoria, e con tenerlo a bada tenne in vita la patria ; o come Pompeo il Grande, quando egli dopo tre battaglie sconfisse il Re Mitridate, e tornof-

steffette a Roma con allegrezza di unto il popolo. Come giunte quel giorno; ch' era deflinato al trionfo, e ch' era aspettato da unti, tutti i cittadini di Napoli per moltrar di fuori l'allegrezza. che sentivano dentro, vestono vestimenti ricchi e pomposi, e fannosi innalzare di molti palchi per le firade, perchè le genti e il popolo minuto possano agevolmente vedere e contemplate ogni cola, e additare i volti de'trionsanti, e'capi coronati di alloro. Ornansi i Tempi di sessoni odoriseri e verdeggianti; scelgonsi molti giovani, i quali abbiano a fase rallargare le firade, ed a scacciare la impronta moltitudine, che si avvolge per le strade, perchè possano i trionsanti passare senza indugio, e scoza essere interrotti e impediti, e perchè le pompe d'un tanto trionso siano più maniseste agli occhi de riguardanti. Estrano i trionfanti nella Città con universale allegrezza di tutti i cittadini e di tutto il popolo. E prima si fanno innanzi le spoglie, che sono slate tolte a' nemici; e vedesi una preda non men ricca, che riguardevole e grande: morrioni impennacchimi, lancie, schiedi, è saette di serro lucente e sorbito : ogni maniera d'armi, e d'ogni ragione, e casi da offendere, come da difendersi, gambière, e schinieri politi e risplendenti, pettorali, usberghi, stocchi, spade luccicanti e lampeggianti, freni, zagaglie, verrontoni, dardi, archi, turchassi, vesti, arazzi, tappeti, balestri, scoppi, targhe, scudi, tavolacci, tende, vele, calze, sopravvelti, robboni, bandiere, cappellacci, tazze, menfe, lettiche, calderoni, papuoli, e catene, e molta copia di artiglierie, ch' erano portate su i carri, le quali tutt' erano state sabbricate in Francia a danno e distruzione de'nostri paesi : una gran moltitudine di ravalli, e questi erano la maggior parte della preda; ed altri asnesi, che io non racconto, per non allungarmi in cose di non molto momento. Seguivano dopo quelli le compagnie de' cavalieri, e le schiere de'sfanti Spegnuoli, , giovani invincibili e arditi, e di valore inestimabile, e insieme con loro le fanterie Italiane, non meno animole e riguardevoli, che le antiche legioni Romane. Dietro a colloro palfavano in ordinanza i Condozieri delle famerie, e i Capitani de cavalli, i quali moltravano le margini delle ferite, che aveano rioevuto in viso in servigio del Re di Spagna.

Il Gran Capitano cavales un ferce corsiero, e vassene in muszo de suoi Capitani ianto da lui amati, e mostrasi piacevole a tutti, e mira con occinio savordvole a tutti coloro, che il riguardano. L

1 ء خے \*

fem-

sembra a' riguardanti un ruovo Alessandro, quando egli movea le falangi in banaglia. A lato a lui erano i suoi Reggenti di Cancellaria, e i suoi Consiglieri di Stato, e sono dall' abito conosciuti da unti . Ultimamente seguiva una gran quantità di Baroni, e d'altri personaggi, e Signori, i qualt avenno sofferto insieme con lui di molte striche nelle guerre, e corso di molti perieli ne conflitti delle battaglie. Camminali in quella pompa cosi lieta e cusì tiquatdevole con applauso di tutti e la Città esa tutta in felte e trionfi, e i palagi rimbombavano tutti di allegrezze e di fueni, e unti ad una voce gridavano: Venisti, o Signore, e haici campato da morte, e dalla fervitti de barbanì, e ripolto in una tranquilla libertà. O Capitano invittissimo feura quanti ne sono mat flati da che fu il Mondo, ecco che finalmente hai tratto la tua bella Napoli dalla botea de Ciclopi. e de' Lestrigoni : ecco che per cagion tua ella ritorna alla sua prima forma e bellezza: ecco che ella si spoglia i suoi vestimenti lugubri e l'abito doloroso, e vestesi di allegrezza e di gioja, e ripigina litalimente il suo primo vigore. La tua venuta fia prospera e fortunata. Sia selice Cordova, che ti ha prodotto; ed il padre, e la madre, che ti hanno ingenerato, godano tranquilla eternità fra le anime beate. Tutte queste cose dicono così i giovani, come i vecchi, e le donne, e i fanciulli, e dagli usci, e dalle finestre, e le donzelle, che combattono fra loro del pregio delle bellezze. Poichè la pompa del trionfo fu guidata per tutti i Seggi, e per tutti i luochi più celebri della Città, si trapassò a'Palagi Reali, cioè al Castello Nuovo; e celebrato i divini uffici, e porto i prieghi al Signore del Cielo, e rendutogli grazie, si sciogliono i voti, e ardonsi gl'incensi sù gli altari, e chinansi a terra con molta umiltà. Ultimamente il Gran Capitano prende commiato da tutta la moltitudine trionfante, e vassene nelle sue stanze riccamente adobbate, e prendesi il frutto delle tante sue fatiche, e fermasi a Napoli, e sostiene le parti del Re Cattolico in Napoli, e fa ogni cola in sua vece. Tutti i popoli gli s' inchinano; tutti gli porgono doni e. tributi in segno della loro affezione; nè si sente altro, che pace e tranquillità; nè hanno altro in bocca, che il nome di Consalvo, ed innalzano il suo nome insino alle stelle. Prendi, o Capitano invittissimo, i molti onorì, che ti sono renduti da' tuoi popoli, e gradiscigli con quella piacevolezza di viso, che risplende in te sopra ogni altro. Ma che doni, che siano consormi a' moi

#### LE ISTOR, DI MONS, CANTALICIO

meriti, può apparecchiarti il tuo povero CANTALICIO? Il quale è sostentato da una picciola facultà, e vive in assai picciolo albergo, le quali cose sono di non picciolo impedimento a chi vuole imprendere imprese grandi e malagevoli. Pure egli si è ingegnato al meglio, che ha pottto, di fare eterno il tuo nome, e di celebrare i tuoi satti; e di portargli a secoli più sontani da noi, acciocchè eziandio dopo morte la tua sama viva e risplenda a guisa di un lampo, e voli eternamente per la bocca degli uomini, e non sia mai scossa, o abbattuta, o terminata dal suror d'Austro, o di Borea, o dalle siamme voraci, o dalla lunghezza degli anni, o dalle tempeste del mare. Imperciocchè sarebbe iniquità troppo grande, e da non sostenessi, se le tue eccelse glorie, e le tue nobili azioni sussero sepolte nell'omebra dell'oblivione.

Il fine dell'Istoria di Monlignor Cantalicio,

COM-

# CONTINENZA

#### DEL

#### PRIMO LIBRO.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                | ,            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| T Francesi occupano il Regno di Napoli                               | car. 4       |
| 1 Il Re Alfonso, ed il Re Fetrandino ricovrano in Sie                |              |
| Mandano il Bernaudo al Cattolico, ed impetrano da lui                | ciò che      |
| defiderano.                                                          | 5.           |
| Consalvo Ferrando viene in ajuto di Alsonso, e di Perri              |              |
| fimonta in Calabria, prende Reggio, e dà di molte                    | rotte a'     |
| Francesi.                                                            | <i>.</i> 6.  |
| Consalvo Ferrando, e Ferrandino combattano con Monsi                 | gnor di      |
| Obegni, e sono rotti.                                                | 8,           |
| Il Gran Capitano torna a Reggio, ed il Re Ferrandino                 |              |
| cilia.                                                               | 9.           |
| Il Re Carlo torna in Francia, e lascia ben munite le se              |              |
| che ha prefe.                                                        | iv <b>i.</b> |
| Ferrandino è richiamato da' Napoletani.                              | ivi.         |
| Il Re Alfonso muore in Sicilia.                                      | ţo.          |
| Al Gran Capitano prende di molte Terre in Calabria, e                |              |
| ne i Francesi.                                                       | ivl.         |
| II Gran Capitano va à Napoli chiamato da Ferrandino                  | ' e ber      |
| cammino affalta alcuni Villaggi di Cosenza, e Morano                 | , C 13       |
| Terra di Laino, dove prende di molti Baroni del Reg                  | IIQ. 1 4e    |
| 12. 13. 14.<br>Melanda Sella manda il Cardinal Rossia in ainea di Fi | errondt.     |
| 'Alestandro Sesto manda il Cardinal Borgia in ajuso di Fe<br>no.     | I Fo         |
| II Gran Capitano prende Atella . Nascevi dissensione fra'            |              |
| ed egli gli acqueta.                                                 | 16.          |
| Il Gran Capitano torna di muovo in Calabria, ed acquill              |              |
| cola.                                                                | ivi.         |
| Muore il Re Ferrandino, e succede Federico suo zio.                  | 17.          |
| Il Gran Capitano è chiamato un'altra volta a Napoli.                 | 18.          |
| Va in Olveto, e prendelo.                                            | 19.          |
| Va in ajuto del Papa, prende Ostia, ed il Corsale che                | ' avea       |
| Occupata.                                                            | 20,          |
| Va a Roma, bacia il piè al Pontefice, e dagli in mano I              |              |
|                                                                      | `c2,         |

| ea, ed il Corlate.                                                                                         | 22,          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Torna al Regno, ed abbatte Rocca Guglielma.<br>Trapassa a Diano in ajuto di Federico, e costringelo a rend | 23.<br>Ierli |
| a patti.                                                                                                   | 24.          |
| Torna di nuovo a Napoli, ed è altamente guiderdonato da                                                    | Fe-          |
| derico.                                                                                                    | ivi.         |
| Tornasi in Ispagna, e riceve molti doni dal Re Cattolico.                                                  | <b>2</b> 5.  |
| CONTINENZA DEL SECONDO LIBRO.                                                                              | •            |
| Francesi prendono Milano, e menano gli Ssorzeschi prigin Francia.                                          | ioni<br>27.  |
| Federico manda Ambasciadore al Re di Spagna, ed al Re                                                      |              |
| Francia, e fassi sospetto all'uno ed all'altro.                                                            | 28.          |
| I popoli della Gramma ribeliano di nuovo, e sono vinti dal G                                               | -            |
| Capitano.                                                                                                  | ivi          |
| Confalvo trapaffa nella Morea in ajato de Veneziani, e pre                                                 | nde          |
| la Cefalonia, e Navarrino.                                                                                 | 30.          |
| Torna di nuovo in Sicilia.                                                                                 | 31.          |
| Il Re di Francia, e di Spagna si partono fra loro lo State                                                 | ib c         |
| Federico.                                                                                                  | iri,         |
| Federico manda il Bernaudo al Gran Capitano, e non imp                                                     | etra         |
| nulla.                                                                                                     |              |
| L'esercito Francesco entra in Regno, e prende Captra.                                                      | 33.          |
| Federico abbandona Napoli, e ricovra in Ischia.                                                            | 34.          |
| I Colomnessi vanno al soldo del Re di Spagna.                                                              | ivi.         |
| Federico fugge in Francia, e lascia il Duca di Calabria in                                                 | Ta-          |
| ranto ,                                                                                                    | ivî,         |
| Trova poco amprevolezza in quel Re je muorfi di dispiacere                                                 | , iri        |
| Il Gran Capitano s' infignorifce della Calabria.                                                           | 32.          |
| Il Génerale dell' Armata Francéle rompe in maré, perde                                                     | ogrit        |
| cosa, ed è rimesso in arnese da Consalvo.                                                                  | 35.          |
| Prende Taranto a patti, e manda il Duca di Calabria in I                                                   | [fps-        |
| gna.                                                                                                       | 36.          |
| I Francesi vengono co' nostri alle mani per cagione de' con                                                | ini,         |
| e sono più volte roter.                                                                                    | <b>37</b> .  |
| II Gran Capitano ricovra in Barletta.                                                                      | 38.          |
| Eranoch prendono a paul Canola, e il Navario                                                               | iri.         |
| Affaltano Barletta, ed il Gran Capitano esce fuori, e ronne                                                | ierli.       |

u

| B'Bernaudo ritiene in fede i fuoi Calabrefi.  39 D. Ugo di Cardona vien da Sicilia con tremila fanti, e trecen |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| to cavalli, assalta il Conte di Mileto in Seminara, e pondo in                                                 | 1 |
| fuga. 40  D. Emanoello di Benavides vien da Spagna con fanti e caval-                                          |   |
| ii, affaita l'isteffo Conte, e non fa profitto, perchè fu soccos                                               |   |
| fo da' Sanfeverini. 41                                                                                         |   |
| Il Conte di Mileto passa in Coscaza, incontrasi nel Commenda                                                   | - |
| dore Gomesio Solis, ed è rotto.                                                                                |   |
| Il Pegniero esce fuor di Cotrone, e rompe il Principe di Ros                                                   |   |
| fano. 41. 42.                                                                                                  |   |
| Il Principe torna di nuovo, e di nuovo è posto in isconsitta: 42                                               |   |
| I Francesi mandano la metà del loro esercito in Calabria. ivi                                                  |   |
| Obegni assalta i nostri, e rompegli.                                                                           |   |
| I Francesi mettono u ruba Cosenza, e suoi Villaggi. 43.                                                        |   |
| Fassi duello fra undici Spagnuoli, e undici Francesi a cavallo, e                                              |   |
| la notte tolle la vittoria di mano a' Spagnuoli. 44.45                                                         |   |
| I Franceli trascorrono infino a Barletta, e sono rotti dal Men-<br>dozza                                       |   |
| 17.1                                                                                                           |   |
| Combattono a cavallo tredici Italiani, e tredici Franceli, e gl'I-<br>taliani rellano vincitori.               |   |
|                                                                                                                |   |
| Le genti di Castellaneto prendono a man salva tinti i Francesi.                                                | ī |
| L'armata Francese rotta dal Lescano, ricovra in Otranto. ivi.                                                  |   |
| Consalvo assalta Monsignor della Palizza a Ruvo, e rompelo. 52.                                                |   |
| Il General Francese trapassa a Castellaneto per vendicarsi. 54-                                                |   |
| Tornasene senza far nulla.                                                                                     | , |
| L'esercito nostro è oppresso da same. ivi.                                                                     |   |
| I Franceli mandano per riscuotere i loro prigioni, e non l'impe-                                               | í |
| trano.                                                                                                         |   |
| Giungono da Sicilia sene navi di formento, e scacciano la fame                                                 |   |
| dal noltro efercito, ivi                                                                                       |   |
|                                                                                                                |   |

#### CONTINENZA DEL TERZO LIBRO.

IL Gran Capitano chiama tutti i presidi datte guarnigioni, e formane uno esercito.

Il General Francese chiama anche i suoi, e formane si suo esercito.

Il Duca d'Atri s' incontra in Pietro Navarro, combatte, esi è rot-

| rotto :                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il Vescovo Puderico preserva la Terra di Laurenzano dalla furia                                                               |
| Francesca. 56. 57.                                                                                                            |
| Molte schiere di fanti Tedeschi vengono sin dalla Magna in aju-                                                               |
| to di Confalyo.                                                                                                               |
| I nostri camminando verso la Cirignola, sono per morirsi di le-                                                               |
| te e di caldo, e ciaschedun cavaliere per ordine del Gran                                                                     |
| Capitano prende in groppa un fante. 57.58.                                                                                    |
| Giungono i nostri, e i Francesi alla Cirignola, sanno satti d'ar-                                                             |
|                                                                                                                               |
| Il Gran Capitano se seppellire i morti, ed ordina un suntuoso                                                                 |
| sepolero al General Francese.                                                                                                 |
| Il Principe di Melsi si arrende, e dà in mano la sua Terra a Con-                                                             |
| falvo.                                                                                                                        |
| H Conte di Viglialva combatte con Monsignor di Obegni sul te-                                                                 |
| nitorio di Seminara, e vincelo.  67.                                                                                          |
| Il Gran Capitano manda un suo Cavaliere alla Città di Napoli,                                                                 |
| ed i Napoletani gli mandano dollici Ambasciadori, e danno-                                                                    |
| gli in mano la loro Città.  70.  Confolyo entre in Noneli ed la ricercus con molto nome.                                      |
| Consalvo entra in Napoli, ed è ricevuto con molta pompa. 71.<br>Il Navarro per ordine di Consalvo prende la Torre di San Vin- |
| cenzo, ed il Castello Nuovo. 76.77.                                                                                           |
| L'istesso di, che su preso il Castel Nuovo, giunse a Napoli un'                                                               |
| armata da Genova per dare ajuto a Francesi, e non su a tem-                                                                   |
| po, e se ne passò ad Ischia.                                                                                                  |
| Il Navarro prende il Castello dell' Uovo. 78.                                                                                 |
| Il Gran Capitano se ne trapassa ad assediare Gaeta, ivi.                                                                      |
|                                                                                                                               |
| CONTINENZA DEL QUARTO LIBRO.                                                                                                  |
|                                                                                                                               |
| TL Gran Capitano manda Fabricio Colonna, Riflagnone Can-                                                                      |
| L telmo, ed il Conte di Montorio in Abruzzi, perche riducano                                                                  |
| quella Provincia alla divozione del Re di Spagna. 80.                                                                         |
| Fabricio Colonna prende molte Terre in Abruzzi, assedia la Cit-                                                               |
| tà dell' Aquila, e prendela a patti. 8r.                                                                                      |
| Giulio Colonna prende Cività Ducale.                                                                                          |
| Fabricio Colonna è mandato a guardare i passi di Montecasso.                                                                  |
| 82.                                                                                                                           |
| Il Gran Capitano prende la Rocca di Montecalino sotto condi-                                                                  |
| zione, iri.                                                                                                                   |
| Uni-                                                                                                                          |

| Unifice unto il fuo efercito, e prende Roccagnglielma.     | 83,             |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Assalta Gaeta, e perche su aramonito da una voce, torn     | a indie-        |
| tro, e lascia l'assedio.                                   | ivî.            |
| Vengono muovi ajuti agli affediati, ed il campo nostro se  | ne pal-         |
| fa a Castellone.                                           | 84.             |
| Roccaguglielma ribella di miovo, ed è presa dal Navarro    | ìvi.            |
| Alcuni Francesi s' incontrano nel Navarro, è sono posti    |                 |
| da lui                                                     | ivi.            |
| Ricovrano in Itri, e sono tutti presi dalle semmine di qui | iel luo-        |
| ω.                                                         | 85.             |
| Muore Alessandro VI. e sassi in suo suogo Pio III.         | · ivi.          |
| Muore Pio III. e fassi Giulio II.                          | · 86.           |
| I compagni del Duca Valentino ricovrano tutti a Consalvo   | o. <i>ivi</i> . |
| Il Re di Francia sa nuovo esercito, e nuovi Capi, e n      | nandalo         |
| al Regno di Napoli.                                        | 87.             |
| Consalvo torna a Montecasino, e prendelo.                  | 88.             |
| I Erancesi tentano Roccasecca, e non la prendono.          | ivi.            |
| Consalvo muove tutto il suo esercito al Garigliano, ed ac  | campa-          |
| fi incontro a' nemici.                                     | 89.             |
| I Francesi hanno a patti una Torre da alcuni Spagnuoli.    | įvi.            |
| L'esercito nostro è travagliato da same, e conchiudest, c  | he non          |
| sia da partirsi.                                           | ે ૭૦.           |
| I Francesi fanno un ponte sul Garigliano, assaltano i no   | ıltri , e       |
| rompongli, ed i nostri fanno subito vendetta di ciò.       | 90.91.          |
| Gli Orlini ritornano al soldo degli Aragonesi.             | 92.             |
| Il Gran Capitano fa un altro ponte sul Garigliano.         | 95.             |
| Fabricio Colonna, e D. Alfonso della Rosa prendono Olve    | to. ivi.        |
| Il Gran Capitano prende la Rocca di Sujo, e Castelforte.   |                 |
| Monfignor di Allegri s'incontra ne' nostri, ed è rotto.    | ivi.            |
| Il Gran Capitano trapassa il ponte, ed i Frances sono i    |                 |
| feonfigi.                                                  | į ivi,          |
| Pietro de' Medici affoga nel Garigliano.                   | 99.             |
| I Franceli ricovrano a Mola di Gaeta, ed i nostri gli per  |                 |
| no e scompigliano.                                         | 100,            |
| I-nostri vanno a Gaeta, e prendono il Borgo, ed il mon     | te det-         |
| to Orlando.                                                | 101.            |
| I Francesi rendono Gaeta, e dannosi a patti.               | ivi.            |
| Vengono a Napoli il Cardinal Borgia, ed il Cardinal        | ii Sor-         |
| rento.                                                     | 103.            |
| Luigi d'Arsio insesta la Puglia, e prende Venosa, e mol    |                 |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                    | Ter-            |

| Terre e Castelli, ed è posto in suga dall'Alviano.  | : 104      |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Comesio Solis prende Rossano, e-manda il Principe   | prigione a |
| Napoli.                                             | ivi        |
| Pietro di Pace prende a patti. Oria, ed il Conte di | Capacció   |
| campa con fuggirli,                                 | 105,       |
| D. Inico Davalo prende Pozzuoli, e Salerno.         | in.        |
| Consalvo entra in Napoli trionfando.                | 107:108.   |

#### IL FINE DELLA TAVOLA.

#### AL MOLTO ILLUSTRE SIGNORE

### G. 1 O: MARIA BERNAUDO.

Me parrebbe, che dopo le Istorie di Gios Battista Cantalicio, Vescovo di Cività di Penna, e d' Atri, che V. S.
ha satto tradurre con tanta diligenza, che sarà vivere eternamente non solo il nome di questo autore, ma di tutti quegli uomini, che sono celebrati nelle sue Istorie, vi s' imprimesse anco
la vita di Berardino Bernaudo; perchè oltre che darà gran luce all' Opera di Cantalicio, sir persona tanto meritevole, che tutti
abbiamo a procurare, che le azioni sue siano scritte minutamente. Io ho notati alcuni capi, per sar scrivere questa vita;
ma non bastano. Vorrei, ch' ella, ne scrivesse a Napoli a' suoi
Signori parenti, e che s' ingegnasse di aver da loro ciò che
manca a quel, che noi insendiamo di scrivere. I capi, che io
ho raccolti, sono questi, veggagli, e procacci di avere il rimanente.

Il padre di Berardino su chiamato Filippo, e su persona di molta sima, e su molto caro al Re Ferdinando Primo, e su altamente premiato da lui, e introduste il siglinolo a servigi de

Signori Aragonesi.

Betardino stette alcun tempo sotto la disciplina di Giovanni Pentano, su poi Segretario del Re Ferrandino, e del Re Federico, ed ultimamente di Consalvo Ferrando, depo il Gran Capitano, e su adoprato da unti questi Signori in negozi grandi, e di molto paomento.

Fu mandato Ambasciatore dal Re Ferrandino, e dal Re Alsonso al Re Cattolico, quando Carlo VIII. Re di Francia s'insignori del Regno di Napoli; e impetrò dal Cauolico, che si mandasse in ajuto di Ferrandino una grossa armata insieme col Gran Capitano.

Persuase il Gran Capitano, che susse andato da Calabria a soccorrere il Re Ferrandino in Napoli, e su potissima cagione a

farci aver la gran vittoria, che si ebbe a Laino,

Fu mandato Ambasciatore dal Re Federico a Lodevico Re di Francia, ed ebbe piena potestà di poter disporre del Regno a suo modo.

Volendo il Re Federico accordarii col Re di Francia, e farii su tributario, il Bernando il dissitale grandemente, e pre-

gollo a non commettere un errore così grande e, così importabile; perchè avrebbe offeso grandemente l'animo del Re Cattolico, il quale l'avea soccorso così amorevolmente, ed avrebbe mostrato ingratitudine grande in unifsi col nemico d'un Re, che l'avea ajutato in tutti i suoi bisogni, e ch'era suo parente, e di un illesso sangue e samiglia; che piuttosto se il Re di Francia si movesse a fargli guerra, mandasse per soccorso al Cattolico, perchè mandarebbe subito ad ajutarso, siccome avea satto altre volte.

Fu mandato Ambafciatore dal Re Rederico a Consalvo Ferrando, ed ebbe da lui carta bianca da poter disporre di unuo

il Regno.

Volendo poi il Re Federico passare in Francia per chiedere ajuto da quel Re, e per darsi tutto in braccio di quel Re, il Bernaudo il disuase assai i mostrandogli, ch' egli andava a porsi in prigione, e che si sarebbe morto di disperazione; e che se sulle libero, potrebbe per mille vie provvedere alle cose sue, e che potrebbe essere chiamato da' suoi popoli, siccome su chiamato il Re Ferrandino in tempo, che i Francesi aveano occupato tutto il Regno, e che non era da sidarsi de' Francesi, perchè sono uomini di picciola levatura, ed hanno più riguardo alle cose loro, che a quelle d'altri.

Scrisse a Napoli in nome del Gran Capitano, che avesse lasciato le parti Frances, e che si susse data al Gran Capitano; e la Città di Napoli subito spedi molti Ambasciatori al Gran

Capitano, e mandogli a dare le chiavi della Città.

Il Bernaudo intervenne in tutte le guerre, che secero i suoi Re d'Aragona, ed il Gran Capitano co Francesi, e così i suoi Re, come il Gran Capitano non secero mai cosa nè in guerra,

nè in pace senza il consiglio del Bernaudo.

Avendo impetrato molte grazie alla Città di Colenza, e da Re di Aragona, e dal Cattolico, e dal Gran Capitano, la Città in legno di amorevolezza gli mandò a ptesentare una bella argenteria, ed egli se ne sdegnò sortemente, e se ne dolse, dicendo nelle sue tettere: Dunque io ho ad essere pagato de servigi, che io so alla mia patria? Dunque io sono in questa opinione appresso i miei Cittadini? Ed avendosi un suo parente presso un vasello di quella argenteria, lo sgridò aspramente, ed ordino che sulle subto tornato insieme con tutto l'argento a coloro, che gli aveano presentato l'argenteria in nome della sua Città.

molti ribelli, non le velle mai, perchè dices, che avea compassione, che quegli inselici sussero spogliati delle loro sacultà, e ch' egli se ne sulle investito.

Ebbe belle lettere, e da gentiluomo, e scrisse assai bene in Latino. E nel nostro volgare espresse assai bene i suoi concetti, avendo riguardo a quei tempi, che non si sapea nulla della lingua nostra volgare; e scrisseri assai meglio egli non solumente degli altri, ma dell'istesso Pontano, ch' era tenuto si primo. E le priego dal Cielo ogni selicità. Di casa a 20 di Settembre.

Di V. S. molto Illustre

Servitore afferionatifirm .:-

#### RISPOSTA

### DIRAFFAELLO LUCATELLO

#### Alla lettera dell' Infiammate,

IL Signor Gio: Maria mio Signore si trova suost, e non può rispondere alla lettera di V.S. Ma io la posso accertare, che poche cole potrebbe esti dirle più di quelle, chi ella sà, e che scrive a lui delle azioni di Berardino Bernaudo; perche unte le loro scritture sono in potere della Signora Bentrice Bernanda pella sua Terra della Bernauda, la quale ha fauto conserva di time quelle memorie, che noffono importare alla loro famiglia, e come Donna, che intende a cose grandi e magnanime, le averà infinito obbligo del pensiero, che ha di scrivere del suo Avolo, Procacceremo di farle venire, e daremo a lei utta quella soddisfazione che desidera. Intanto non i intermetta la flampa delle Istorie di Cantalicio, che tutte quelle altre cose si potranno poi sampare un'altra volta, e con più comodità. Le cole, che le si possono dire ora, sono queste. Filippo Bernaudo, padre di Berardino, e di Giovanni, e bisavolo di Gior Maria, ebbe primamente dal Re Ferrante Primo nel 1460, per se, e per faoi eredi e successori, dieci oncie l'anno sopra la Dogana del ferro di Colenza. L'istello Filippo disese il Castello di Co-

Renze da'nemici : e fu fatto franco d'ogni franchigia ; ed ottenne privilegio di poter portare ogni sorte d'armi per tutto fi Regno. L'istesso Re Ferrante donz per servigi ricevuti all'istelso Filippo, ed a Berardino, ed & Giovanni fighuoli di Filippo l'officio di Credenziero nella Come del Luogotemente di Cosenza con potessà, che il possano sare esercitare da un soro deputato con senantadue ducati di provvisione l'anno, e così parimense l'afficio di Credonziero dell'Udienza di Calabria con trentafei ducati di provvisione l'anno. E ciò sa ad intercassione di Alfonfo Duca di Calabria dio figlio nel 1493. L'istesso anno Fidippo ebbe dall'issesso Re Ferrante la Mastrodattia delle Provincie di Calabria sua vita durante. Pochi anni dopo il Re Alsonso Secondo doña l'istella Mastrodattia a Berardino ed a Giovanmi Bernatidi fratelli, e per un erede loro, e così anco le Credenzarie. E quello Privilegio è confermato dal Re Federico. Federico poi ridona unte queste cose a Berardino ed a Giovanni in perpetuo, e per loro etedi e successori, e chiama in detto Privilegio Berardino, Segretario e Configliero nostro sedele; e ciò fu nel 1701. : la qual Massrodattia rende eggi presso ad ottomila ducati. Federico dona di più a Berardino in rimunerazione di suoi tanti servigi la Terra di Camarda, detta ara la Bernauda, e la Terra di Montauto; e dichiara, come due volse lia acquistato questo Regno per industria e diligenza di esp Berardino. Il Gran Capitano, essendo mato un figlinato a Berardino, il tenne a Battelinio, e chiamollo col fuo nome Com-· falvo, e donogli tanto terreno nella strada di Carbonera, dov erano le mura vecchie di Napoli, che egli vi edificò un palazto ben grande, e de migliori che fussero a quei tempi; perche Confalvo abitava al Castello di Capuana detto ora la Vicaria, è mon volez, che Berardino abitade lontano da lui. Ed essendo da Terra di Camardà posta nelle spalle d'un monte, Berardino la fece redificare fopra una pianura elevata, ed ordinella con le fine finade al modo di Napoli, e chiamolla Benauda dal fine cognome. E per la molta riverenza, che avea a S. Franceles Allifi, e per la molta dispettichezza, the avea cot Beato Glacomo della Marca, vi edition un bel Monastero, ed intitodollo a S. Berardino. Ebbe anco Berardino dal Gran Capitano in dono per le e suoi eredi la Terra di Fontanarola nella Provincia di Principato città, confirmatagli dal Re Cattolico Ferdinando, e dalla Rema Elisabetta in cambio della Terra di Belvedere, elle per Bernettino il renova con unto le suo appartenenze, come appare per Privilogio spedito a 3. di Nevembre 1504. Altro non posso per ora dirle: fra non molti giorni averà cita che desidera, e le bacio le mani.

Perchi questa lessera, e queste istruzioni fanno molto alla cogriolore di queste istruzioni she obbe il Bernando, quando si mandase Ambashiatore al Re di Spagha, ed al Gran Capitano, sona
alla Terra della Bernanda; si cercheranno, e stamperannosi un ale
pera volta con alcune altre scritture, le quali daranno gran luca alcia
le cose, che si raccontano in questo libro.

#### ALB ECCELLENTE SIGNOR MIO

#### IL SIGNOR PONTANO

Coeffente Signor mio. Dapoiche in scrissi i giotni passar a V.S., non ho avuto settera da Madonna Aurelia sua sia gliuola; ma per alcuni venuti da Cotrone ho inteso che sta bene. Io le mandat la settera di V.S., decioccho se avesse inteso il suo sene stare, ed ella avesse dato credenza alle buone nuove, che ei erano della gente, che venia in ajuto del Re nossero, che ci erano della gente, che venia in ajuto del Re nossero Signore. E sino al presente non ne ho avuto risposta. Nè delle coste sue, dapoiche so sono venuto sin quelle parti, no mai tudito cosa alcuna; nè per essa, nè per questi gentiluomini Caivani, nè per altri mai sio sinteso sar menzione alcuna delle cose di Misuraca. E così non ci ho poutto sare opera alcuna, nè moverni senza effere ricercato, nè ho poutto sapere in che modo so avessi pottito sarlo mentre saro da quelle parti, non mancherò a quanto mi sarà possibile, e di sutto V.S. sarà avertista.

Le cost di Messer Luigt di Casalmuovo, per quello che so ho înteso, stanno bene. Ho fatto intendere al nipote, se li histogna in alcuna cosa l'opera mia, che susse venuto a trovarmi, o me l'avesse satto intendere per altri, e mi su sento, che non ci era bisogno.

Dopo la rotta data a' nemici a Morano, e la presa di Morano, e di Morimanno, della Rotonda, di Mingianello, del Cadelluccio, di Oriomarso, di Altantura, di Civrella, di Pappae sidelidero, di Bombicino, di Grifolia, della Scalea, di Vervicaro; de Belvedere, e di alcune altre Terre avute in questi di, le cose erano in tal modo disposte, e glimimici stavano in tanta comfulione , e ci fuggivano in tal maniera davanti , che quanto fi cavalcava, tutto fi vincea, ed in quindici di si saria arrivato da noi infino a Salerno. Ma per lo trattato fasto al Commendato. re No, il quale stava all'incontro di Monsignor di Obregni, per lo quale si è perduto Borrello, Mileto, e il Contado di Arena. e molti altri luochi, ci è flate di bisogno non solamente sopraflare; e non passare avant, ma mandare armi in quel luoco, e la metà dell'esercito; in maniera che ci è stata levata una vittoria grandissima dalle mani. Intendesi, che oltra li sessinta uomini d'armi, che ci vennero all'incontro li giorni pallati, ce ne sono ventul anche cinquanta altri, e cinquecento Guafcont. Che per averli divertiti dall'opposito dal Re nostro Signore a questi termit, spero, che sarà stato di aleun profitto alla detta Maestà. E dal canto di qua così in offendere i nemici, come în difenderci da laro, non fi manoa a quanto lata pollibile. Raccomundomi a V. S. Di Cattrovillari a 17. di Aprile 1496.

Di V. S. servitore

Berardino Bernaudo

#### RISOLUZIONI PORTATE ULTIMO LOCO-

Per Berardino di Bernaudo eirea le cose si avessero da promettere, ed escludere.

IN primis. Dimandandos, per sicurtà dell'accordo lo Callello di Gaeta, o altra fortezza, si escluda; e toglia via tale dimanda,

per non potersi fare per le cause ragionate.

Li centomila scudi, li quali si dimandano per una volta, quando all'ultimo non si possano escomputare alle aunate seguenti, si offrano liberamente senza scomputargii; e bisognando, per togliere via la dimanda della fortezza, spingere la somma insino al numero di trentamila scudi più, in modo in muto sussento con tempo di due mesi dopo satta la stipulazione della capitulazione; e potendo allargare più il tempo, sarà tanto più la comodità.

Ouan-

Quanto alla dimanda si sa di un tanto per anno, il Signor Re è contento, che si prometta una somma sino al numero di quattro, o cinque milioni di scudi, da pagargli a ragione di cinquantamila, o al più sessantia per anno; con questo, che quello Re con la intervenzione del Parlamento di Parigi, e con le altre solennitati solite osservarsi in Francia, rinunzi alle ragioni pretendesse avere nel Regno di Napoli, ed al titolo. E quando denegassero rinunziare nel modo predetto, avvero si persistesse volere perpetuamente la somma, che si promettesse, e si venisse a rompere la prattica; per non troncarla, e mantenerla, si potrà rispondere volere consultare ed avvisare del tutto.

Quanto alle dimande di dare da vivere alli Baroni, ed altri gentiluomini forasciti del Regno, il Signor Re è contento ad essi dare da vivere, e promette a quelli dare quello, che al presente hanno per loro soltentazione da Francia: il che, secondo s' intende, non arriva alla summa di dodecimila franchi per anno; cioè a quelli, che veneranno a stanziare nel Regno, come sudditi del Signor Re, pro rata. E se alcuni riculassero ritornare al Regno, a quelli non si abbia a dare cosa alcuna. Ed è contenta sua Maestà interponersi per la restituzione delle robe soro con quelli, che le tengono, ed anco rimettergli le cose passate, e che da qui avanti abbiano a vivere sedelmente.

E quanto alla restituzione degli Stati agli Orsini, quando si veda, che l'accordo non seguisse per questa cosa; in tal caso il Signor Re si contenta, che si faccia promissione di restituire a Gio: Giordano il Contado di Tagliacozzo, e lo scambio del Contado di Albi, ed agli altri Signori Orsini gli altri Stati loro.

E quanto alla dimanda, che si sa per la restituzione delle Terre, che mancano al Presetto, e che abbiano a rimanerli quelle, che ebbe alla invasione del Re Carlo, e di darsi moglie al si-glinolo nel Regno, come pare, che si ricerchi per S. Pietro ad Vincola; si vuole ricusare tutto, il più che si può. Ma quando all'ultimo si vedesse per questa causa disturbasi l'accordo, che per non disturbarlo si prometta liberamente.

Di promettere, che il Signor Re non si abbia ad impacciare delli Baroni della Chiesa, il Signor Re è contento. Ma quanto a' Signori Colonnessi, atteso quelli stanno alli stipendi del Signor Re, e sono in parte sudditi di sua Maestà, non potria venir meno della parola sua, durante la serma loro, la quale dura di Agosto prinno suturo ad un anno; ma di là in poi non s'impaccerà di quelli altramente.

Che atteso so accordo non si fa per mano del Papa, quando si pretendesse, che ad esso Pontesice si pagassero si centomita ducati ad esso promessi nella capitolazione ultimo loco con esso satuta, per la quale prometteva accordare lo Signor Re con quello Signor Re; in tale caso si escluda la promessione predetta fatta al Papa, atteso so accordo non si fa per mano sua; e al predetto Re si pagano si danari, ut supra offerti, e per le altre ragioni a voi note.

Essendo stati offerti a quelli due Grandi diecimila scudi per uno, il Signor Re è contento si perseveri in quella offerta.

Che seguendo accordo, si abbia a ricercare Lega per disenfione degli Stati, cioè di quello che il Ke di Francia avesse in
Italia; ed in iscambio e ricompensa di quello, che si averà da
dare ogni anno al detto Re, che sarà convenuto, quello Re sia
tenuto presidiare il Signor Re, ogni volta che susse invaso, di
quelli ajuti che si converrà, e potrà spingere; perchè staccandofi il Signor Re da tante amicizie per l'amicizia sua, è necessa.

rio, che dandogli quanto gli dona, ne' bisogni sia presidiato e

foccorfo.

Del matrimonio di Borbona; il desiderio del Signor Resatia, che la figliuola di Borbona si desse al Signor Duca, con condizione che cedesse Madama di Borbona, e sua figliuola alla successione di quello Stato, e della ragione di Provenza al Redi Francia, per farla Regina del Regno; e lo Signor Ressaria contento di pigliare la Donna senza dote, e quello Resorse ci venera volentieri, per avanzar quello che ci viene a guadagnare, e lo Stato che torneria alla Corona, secondoche a bocca è stato ragionato. Ed ancora quando questo matrimonio non avesse successi e similmente veda se là ci susse alcun altro matrimonio conveniente per le figlinole di Sua Maestà, per stringere una volta con Francia, si contenteria sarlo. E precedendo tutti questi vincoli, il Signor Re dapoi venendo quello Signor Re in Italia, si abboccheria con Sua Maestà.

Delle cose del Turco non ne ragioni, salvo quando da quel-

le bande in alcun modo non li ne fulle toccato.

Avvertasi bene alle settere di cambio, secondo è slato ragionato, atteso il Signor Re, com'è detto, non delibera sborsare, non essendo sicuro almeno per un anno di non avere guerra da Francia; e portateli con voi, però segretamente.

Digitized by Google

Cle

Che alla pratica dell'accordo si sorzi venire, ed entrare invitato, e da Clerius intendere a che stanno quelli maneggi di M. Gio: Giacobo.

Che seguendo accordo, si mandino Oratori hinc inde.

Datum in Castello nostro Novo Neapoli iiii. Januarii mille-

Rex Federicus.

Vitus Pisanellus:

#### ALLETTORE.

### L'ARCIGNO A.

TO ha sempre, benignissimo Lettore, sijmato essere cosa molto I malagevole il recore gli altrui scritti d'una in un'altra favella, non solo perchè sa di mestieri di sapere ambedue le lingue, ma perchè bene spesso s' incontta, che le voci, e' modi, e le parlature, per così dire, dell'una non rilpondone a' modi, a' vocaboli, ed alle guile del parlare dell'altra. Sonmi anche fatto a credere, che come dalla bellezza de' concetti risplende un cotal lume nelle parole, così dalla vaghezza degli scritti altrui, che s' imprendono a trasferire, dirivi una cotal leggiadria nella traslazione. Conciosacosachè i lumi e gli ornamenti delle sentenze, per molto che il traduttore non intenda a far ciò, per se stessi si accendono, e quasi come da uno specchio risplendono mella traduzione. E così parimente che le brutture de componimenti si trassondono tutte nella traduzione. Ho anche pograto, e porto opinione, che il recare gli scritti altrui di profa in verso, o pure di verso in prosa, per la varietà de' concetti, e de' modi, e delle locuzioni, ch'è tra loro, sia tanto malagevole, che appena posta superarsi da persone dotte, ed esercitate molti anni in quesso mestiere. Ora unte le sopraddette malagevolezze sono incontrate nel nostro traslatatore, avvengache la prima abbia egli comune con gli altri, e l'altre due siano sue proprie. Ma non per tanto non prenda altri occasione di accusarlo, o di riprenderlo, ma piuttosto egli l'ammiri, come dal bujo, e dal piombo, per cosi dire del Cantalicio, cavi egli lume, ed oro finilsimo, non altrimente che sarebbe da ammirare un valente artefice, che da una massa rozza, e non rispondente all' intenzione dell'arte, sapesse egli per sua maestria cavarne e sormarne Q

una persetta immagine. Scrisse il Bembo i fatti della sua patria in istile senza sallo vago e pulito; ma egli è molto breve e ristretto in suo dire, e le sue Istorie non sono così piene di azioni grandi e memorevoli, come sono le nostre. Le Istorie del Guicciardini, quantunque non manchino di azioni grandi, e abbia egli per altro tutte quelle parti, che a persetto Istorico si richieggono, sono nondimeno nella lingua del suo secolo, la quale è contaminata di molte voci e maniere Latine, e di molte moderne, che non sono ricevute da' nostri, siccome si costumava di fare in quei tempi. Il Domenichi volgarizzatore del Giovio, quantunque s' ingegni di rappresentare in alcuna sua parte il Boccaccio, è egli in ciò eziandio inferiore al Guicciardini. Le Cronache di Giovanni, Matteo, e Filippo Villani, e quelle de' Malaspini zio, e nipote, e le Istorie Piltoless, avvengachè siano dettate iu lingua pura, è Toscana, perchè notano solamente le colé, che sono avvenute giornalmente, sono alquanto tronche è mozze nel loro parlare, e non moltra, che abbiano moto o spirito alcuno, o che siano adornate di molta eloquenza. Di mue le suddette cose niuna se ne può apporre alla nostra traduzione, o Istoria che vogliam dire : conciosiacolache le azioni, che in lei si raccontano, fiano grandi, ed ammirabili, e degne di confervationi perpetuamente nella memoria degli uomini. La lingua, con la quale elle sono dettate, è tetta pura, tutta nobile, e tutta Toscana, e non punto inseriore a quella, che siori ne' tempi del Boccaccio. Lo stile leggiadro ed acconcio, e proporzionato alle cose che narra. Sicchè non può nomo desiderar cosa in perseuro Istorico, che qui non si vegga adempiuta. Ora io vorrei, che questo nomo scrivesse spesso, e che non ci susse cont scarso delle sue composizioni, come ci è stato intino a qui; perchè se ha dato così gran saggio di se in tradur Cantaligio, in tradur Cesare o Sallustio , o in scrivere qualche cosa del suo si 'mostrerebbe tale, che l'Istoria nostra potrebbe sorse contendere con la Greca, e con la Latina. E questo basti intorno a cio, e qui so sine.

A CON-

#### A CONSALVO BERNAUDO MIO NIPOTE

#### GIO: MARIA BERNAUDO.

DEr rispondere brevemente alla dimanda, che V. S. mi fa, le L dico, che i Francesi perderono l'impresa del Regno di Napoli col Gran Capitano per molte ragioni. La prima e primcipal fu, perchè ruppero i patti e le convenzioni, che aveano fermato i due Re fra loro; e Iddio suole sempre favorare le parti ragionevoli e giuste, e abbattere le inique e superbe. La seconda, perchè ebbero a combattere con uno de'maggiori Capitani, che sia mai stato da Cesare insino a' tempi nostri, e con soldati sperimentant ed esercitati, i quali aveano guerreggiato molti anni co' Mori. La terza, perchè il Re Cattolico mandò più volte soccorso a suoi Spagnuoli, e i Francesi non surono mai soccorsi dal Re Lodovico; e quel soccorso, che su loro mandato, su molto tardo, e giunse quando eglino erano stati rotti e disfatti. La quarta, perchè il General Francese divise le sue genti in due parti, e l'una ritenne con seco in Puglia, e l'altra mando ad Obegni in Calabria; e non dovea in conto alcuno fmembrare il suo esercino, e scemarsi di sorze e di ardire, anzi dovea sate ogni sforzo in prender Barletta, doy' era ricovrato il Gran Capitano, ed avrebbe finito la guerra. La quinta ed ultima, perchè i Francesi cominciarono per mille vie a procacciarsi l'odio degl' Italiani, ed a sparlare di loro, ed a proccurare di combatzere con loro a singular battaglia. E doveano appunto fare il contrario, cioè guadagnarsi il loro amore e la loro affezione; perchè così ha a fare chi intende d'infignorirsi di qualche luoco. E così sece sempre il Gran Capitano, mentre egli stette in Italia. E quella cortelia, che usò Scipione Africano in rendere la moglie a quel nobile giovane Spagnoolo, gli aperse la strada adiinfignorissi degli animi di tutte quelle regioni. Potrei anco dire, che i Francesi ebbero sempre poca cura di guardarsi, e di sapere I secreti del nemico: e che il Gran Capitano usò ogni diligenza in guardarsi, e che non su mai colto alla sprovveduta, e che s' ingegnò sempre di risapere ciò, che saccano i nemici, e ciò che intendeano di fare; che i Francesi ad ogni picciolo disagio perdeano ogni forza ed ogni ardimento, e che gli Spagnuoli ne maggiori disagi accresceano e di vigore, e di ardire; e molte altre cose simili a queste. Ma perchè può ella, in leggendo queste Istorie, notarle da se stessa, le trapasso in silenzio. Viva selice, e ricordevole di me.

#### ALL' ASSIDERATO A. C.

IL libro di Monfignor Cantalicio de' fatti del Gran Capitano è degno veramente di molta loda, perchè contiene in se molte parti, che convengono a persetta Istoria; ma più sarebbe da commendare, se egli si susse ingegnato con l'ajuto di alcuni suoi amici di purgarlo di alcuni errori, che vi sono incorsi, e che scemano in parte la bellezza di questa Istoria. I quali si sono accennati qui brevemente, perchè altri non creda, che gli abbia-

mo trapassati senza avvedercene.

Fa di molti versi, che par, che non abbiano in se nè quella grandezza, nè quella maestria, che si richiede all'eroico; ed usa alcune locuzioni, che non sono in uso appo i buoni; e talvolta è poco curante della quantità delle sillabe, e dell'uso della Grammatica. Fa esclamazioni grandi in cose, che possono parere leggiere e di poca stima; ed apportaci alcune comparazioni, che non hanno fra loro tutta quella conformità, che si richiede a -buone e persette comparazioni. Trapassa in silenzio alcune cose, che sono di momento, o le chiude in assai poche parole; e diffondesi in cose, che sono giudicate poco necessarie, e di non molto peso. El alquanto passionato, e trascorre talora oltre il convenevole nelle lodi di quelle persone, che gli sono a cuore; e in pungere i comuni nemici. Ma il traduttore si è ingegnato in molti di questi luochi di moderare questi suoi affetti, al meglio che ha potuto, e per quanto è lecito a chi sostiene la persona di traduttore. Loda le istesse persone più volte, e con le istesse parole, ed è così spesso in così fatte ripetizioni, che non è senza qualche noja de'lettori. Usa spesso i medesimi concetti, e spiegagli con le istesse parole. Ma può in ciò disendersi con Virgi-lio, e con Omero, i quali percuosono spesso in questo scoglio, senza tema di poter rompere, e con Celare, il quale sparge in molte parti de' suoi Commentari quella sentenza: Ma la Fortuna ha molta forza ne' successi delle guerre. Trapassa brevemente alcune battaglie memorevoli e grandi, ed alcuni assedi famosi, e prese di Città. Ma il traduttore si è ingegnato di allargarle alquanto, e così in questa, come in molte altre cose, si è avvaluto delle Istorie di Paolo Giovio, di Francesco Guicciardini, e. di un trattatello, che distale in prosa Pietro Gravina, e di colui, che pochi anni sono ha dato suori una Cronaca in lingua Spagnuola; i quali tutti scrivono de' fatti del Gran Capitano: ed essi

In forma diffeso ovunque il nostro. Autore è tronco e mancante. Corre spesso a dir cose, che non hanno in se tutta quella prudenza, che vi si richiede; delle quali il traduttore ne ha tolto via una buona parte, ma non ha potuto ogni cola, perché non avrebbe fatto ufficio di traduttore. Ma tutte quelle inavvertenze o errori, che vogliam dire, sono compensati da molte virtù, che risplendono in lui, come Stelle in Cielo sereno, e che sono molto necessarie a chi scrive Istorie, è che possono quali adombrare tutti gli altri difetti. Perchè egli è veritiere sona ogni altro Islorico; nè può additarsi pur una sola bugia in tutto il campo delle sue Istorie. E' molto vivace in esprimere i concetti, e facci quali vedere con gli occhi tutte quelle cole, chi egli imprende a raccontare, e come disse quel valente nomo di Tucidide, in rappresentar le battaglie ci sa sentire il rimbombo dell'armi, e il muggir delle schiere, e lo stormir de'cavalli. E perchè egli riparava in Corte del Gran Capitano, ed era de suoi allievi e clienti, e seguivalo in ogni impresa, e così in guerra, come in pace, discende a molte particolarità, e scuopre di molti Tegreti. Il che non banno potuto far gli altri, perchè non hanno pormo scrivere altro che quelle cose, che hanno udito per rapporto d'altri. Ora il traduttore, per dire anche qualche cosa di lui, usa molte maniere di dire poetiche, le quali per quanto vogliono i maestri dell' arte, hanno a suggirsi nelle Istorie. Ma puossi dire in disesa di lui, ch' egli è indono a sar ciò, perchè se avesse voluto sare altramente, gli sarebbe stato di mellieri di mutare tutta la composizione del Cantalicio, e di dire altri concetti di quegli, ch' egli ha spiegato; o perchè la prosa Toscana è molto ardita, e non è in tutto schifa de' modi poetici e grandi, come si vede essere la Latina, e l'Ateniese, e molte altre delle Greche. Potrei anco dire, ch' egli si è affrettato a fornir tollo quella sua duzione, per ritornar tollo a' suoi studi, e che gli pareva mille anni di venime a capo; ma non' ardisco di affermar cosa, che torni in pregiudizio della molta affezione, che porta il traduttore al suo Autore.

To ho annotato molte cose in queste Istorie, ma pure ce ne rimangono di annotarvi.

A car. 29. dice, che quel Re de' Turchi, ch' ebbe guerra
co' Veneziani, quando furono ajutati dal Gran Capitano alla Cefalo-

falonia, ebbe nome Maumete, e chiamossi Bajazete, siccome si ha da unti gli altri Istorici; e perciò abbiamo posto Bajazete, e

non Manmete.

A car. 63. e 68. fa due volte menzione della fuga di Monsignor di Allegri, e di essersi ricovrato dentro Gaeta. Ma questo diservo ha egli comune con Dante, che sa due volte menzione di Manto, e nel canto 20, dell'Inferno, e nel 22, del Purgatorio. Anzi Dante contraddice a se stesso, e dice cose, che non possiono stare insieme.

A car. 82. fa una grap tagliata in lode della sua Terra di Cantalicio, e non potrebbe dir più, se egli avesse a ragionare in tode della maggior Città, che sia in questo Regno. Ma siassi a perdonar ciò alla grande affezione, ch'egli porta alla sua pieciola patria.

A car. 7. chiama Inferno il Limbo, perchè Inferno dinota luoco basso, e la Scrittura comprende tutti questi luochi, Limbo, Purgatorio, ed Inferno sotto nome d'Inferno, perchè sono

Inochi balli e louerranei.

Abifio dinota profondità, onde abbiamo il detto appresso gli antichi Toscani: Non sprofendare i nabissati, cioè, non aggiungere afflizione agli afflitti. Dante dice in una sua canzona, che il Sole trae i vapori dall'abisso in alto. Dinota anche prosondità d'acqua, e però disse il Petrarca: Fu breve stilla d'infiniti abisti . .

La Chiesa Santa ci vieta, che abbiamo a dice ex professo, ed affermativamente, che la Fortuna ha forza e possanza nelle cose umane, ma non ci vieta che diciamo, che il tale è sventurato, o fortunato, perche sono modi di dire, che caggiono spello nel parlare, e sono cose di piccolo momento; e se uomo procacciasse di assenersene, non potrebbe, perche vengono senza cercarle. E il beato Agostino diste; O forunati Martyres, e perciò io non mi sono ingegnato di levarle tutte da quella Ifloria.

Il Traduttore usa alquanto spesso alcune voci, ed alcuni modi di dire; e questo avvenne, perchè egli non ebbe tempo di rivedere quella Opera, e gli su tolta di mano, e su data subito . alle stampe.

Le voci, che sono in quella Istoria, e che non si trovano mel Boccaccio, si leggono quasi tutte ne' componimenti degli antichi prolatori Tolcani.

I. L

Digitized by Google

#### B R E V E

# TRATTATO

E DISCORSO

DI QUELLO, CHE SUCCESSE DI BENE AL REGNO DI NAPOLI, E A BARONI PER L'ANDATA DEL MAGNIFICO

### GIO: PAOLO CORAGGIO

Per nome e parte di detto Regno, mandato alla Corte dell' invittissimo Imperatore

# CARLO QUINTO

A TEMPO ERA NEL REGNO LUOGOTENENTE

## IL CARDINALE COLONNA.



N A P O L I

MRLLA STAMPERIA DI GIOVANNI GRAVIER

MDCCLXIX.

Con Licenza de Superiori.

cionegopotore old

Digitized by Google



#### DELUANDATA

D, I

# GIO: PAOLO CORAGGIO

ALLA CORTE DELL' IMPERATORE

# CARLO QUINTO.

Ssendo Vicerè in Sicilia il Duca di Monteleone della Illura L thre Famiglia Pignatella, quale passo in quel Regno l'anno 1517, al governo di quello, a tempo di rivolte le di zibele lione che la erapo cagionate dalla losociata che ferero li Siciliani di Don Ugo di Moncada Vigere in quel Regno, a colpi d'arrigliarie; P anno 1525, successe la monte di AlvAlour to d'Aragona fratello carnale del Re Cattolico, Gran Maeltro als lora di S. Giacomo, Dresa di Villaformola, Conte di Ripacutific ai quale successe la Principessa di Salerno sua maica siglia. universale erede, D. Maria, moglie che ku di D. Ferrante Sanq severino ultimo Principo di Salemo E sia l'altre gnurate, che D. Alonfo unera nelli Regni del Re Cattolico suo fratello, aver va l'anno in Sigilia lopra la pagamenti filcali ducati 2400 d'any erata affiguateli fogra il Contado di Modica. E per potere, quelli conseguire, e sar esigere, il Principe si volle regolare, come fi era regolato il Duca di Villasormosa D. Alcoso, il quale mentre ville, mandava in bianco la procura alli Vicerè di Sicie lia, e quelli ne datano il penliore poi a chi meglio pareva quando al Teforiere del Rogac, e quando ad Officiali. Averido intelo gli servitori della Corte di detto Viene, come il Principe di Salerno aveva mandato procura in bianco per detta eligen-22, hurono molti, che si concorlero per voletia, per ellere cola di actie : per il the vi echetale il Maggiordonio del Vices. D. Luigi Filomarino, li Signori Capece molto favoriti in detta Corte, il Signori Cola Francelco Mastrogiodice, Ottaviano Pignatello, Gio: Luigi Saracino suo Cavallerizzo, e anco vi concorte un Cameriero del Vicerè, Gentisuomo di Sessa, nominato sin Corte Agostino di Sessa, e uno suo Segretario, che su d'Aversa, chiamato Gio: Battista di Aversa, Battologomeo Boezio e molti altri Gentissomini.

Il Vicerè vedendo e considerando bene, che tra gli altri antichi creati e servitori di sua Corte, Giovan Paolo Coragrio era in quella allevato da cho fu Paggio, persona da bene. molto follecita ; e Avegliata în cole di cosi fatti negozir, e altro, che ne aveva fatto esperienza lui proprio : non volle lasciare questa occasione; si per rimunerarlo in parte del suo ben servire, avendo ragguaglio dell' utile, che se ne percepiva per causa di tale elazione da quelli, che l'avevano elatta per de pallato, lece elezione in cià della persona sua; si ancora perche velle avere questo buon Signore considerazione al servizio del Principe: che nullo servitore averir facto quello con vero amore, e con cuote più di ello, per ellere che era vallallo del Priticipe, avendolo antepolio a deuto Signore, gratificandolo anco in quello, perchè dava notizia al Principe di uno suo vassallo, che era in sua Corte di tanti autorità, che con l'approbazione sua il Principe si fusfo lervito idi tello, secome lete in cole maggiori, e d'impervanta je come apprello fi ragiohera ; finalmente l'elette, perchè aveve visto con quanta diligenza e sollectuadine aveva Gio: Paolo fervito la Cafa Santa di Gerulalemme Topra Pelazione de dutati 2000. d' oro , che aveva l' anno in Sicilia sopra do Cariesturo di Scianci, che dovendo avere ono annate, per le rivolse erano state in quel Règno priori aveva possino mai esser pagate un fuo mis mominato Fra Fatpersco Coraggio Guardiano, e Produtatore generale di detta Cala Santa, unto per lo pallate aparro per l'avvenire i il quale se opera, che subito si pago l'ananta allora corrente al detto Fra Francesco, e per il passato, con entto che il Configlio Collaterale di Sicilia havefie fatto promifsione, che la Casa Sama predette si sosse soddiesetta infra il terstime di otto anuti lopra lo Caricantro di Solanti in Trapani, li de lalemre procura in persona sua dal detto Fra Francesco, avendone quello cimandato, e li oprò con tanta diligenza apprello ali quelli Signori del Configlio, e altri Officiali, che se rivoca-

re

re tal provisione satta, e se che si pagasse per il passato ancora sopra il Caricaturo di Sciacca, come sempre si era pagato, e non sopra quello di Trapani, e di Solanti, cose di poco momento.

Per queste e per altre ragioni, Gio: Paolo avendo cortesemente, e molto graziosamente accettato questo peso, attese ogni
anno diligentissimamente alla esazione di detti ducati 2400. del
Principe, per molto spazio di tempo; e quanto prima aveva
esatto, di quelli disponeva secondo il detto Principe comandava,
mandandoli in Naposi, o per cambii, o come meglio gli veniva comodo; per il che il Principe non aveva cognizione di esso,
se non per settera, però per la relazione, ed informazione del Vicerè
di Sicilia suo padrone, che l' aveva approvato, era venuto conoscente del Principe, e ultimamente venne l'occasione, per la
quale si contibbe poi di persona.

Atteso essendo venuto dapoi di Sicilia in Napoli Gio: Paolo nell'anno 15321 mandato dal Vicerè per alcune occorrenze a Golfo Lanzato con una freguta armata di un Padrone Antonio di Prajano con sue lettere al S. Bernardo Capece Agente e Governatore Generale del fuo Stato di Monteleone, e dell'Officio di Regio Scrivano di Razione, che era in testa di D.Geropimo Pignanello, allora figliolo; e con lettere al Cardinale Colonna Luogotenente allora nel Regno di Napoli, per l'affenza del Principe di Orange allora Vicerè in quello Regno, al qua-Le oltre le lettere, fando parte di quello era flato presentato dal Regno di Tunifi, mando un presente di vasi di dattoli, due gazzelle, vali da tenere acqua fresca, un camelo, e altre cole di quel Regno; dandoli pensiero ancora di un figliolo del Conte di Caffello Vetrano Siciliano, nominato Don Ferrante Pagliavia fratello carnate dei Duca di Terranova, mandato da suo padre per Paggio del Cardinal Colonna, quale era in Sicilia Arcivescovo di Monreale; portando lettera del Vescovo di Rieta suo Vicario Generale, portandoli una polizza di ducati seimila d'oro dell'entrate sue del suo Arcivescovato; e venendo in Napoli, sapeva bene il Vicerè, che lui faria andato a dare costo di fe al Principe di Salerno, li se una lettera di savore, dandocelo 200nolecte, raccomandandocelo molto strettamente, facendoli noto Pellere, e qualità, e virtà sue, del quale scrisse in somma, che se ne poteva servire e avvalere in tutte le occorrenze del mondo, essendo tale che lui l'avera sperimentato in molte cose d'importanza, e spezialmente appresso la Maestà di Carlo

Quinto.

Giunto in Napoli Gio: Paolo, se quanto gli veniva commesso da Sicilia, e prima andò da Bernardo Capete; poi portò le lettere al Cardinale col Paggio, la polizza di cambio, e il presente; e finalmente andò dal Principe di Salerno suo padrone, al quale si diede a conoscere, sacendoli riverenza, e si diede la lettera del Vicerè; il quale s'ebbe molto caro, e si se grandissimi carezzi e accoglienze, si per la saccomandazione del Vicerè, che nella lettera si contenea, si anco per la buona soddissazione si diede Gio: Paolo delle cose sue, nel dare delli conti di quanto aveva esatto, speso, e girato da Sicilia in Napoli per servizio suo, senza una minima scintilla di frode.

Alla venuta sua Gior Paolo trovò Napoli in rivolta, poichè essendo stata mandata al Regno di Napoli una Carta dalla Magnità di Carlo Quinto, nella quale avvisava, come il Gran Turco in persona veniva con potentissimo esercito di seicento mila uomini sopra il Regno del suo Imperio, e in specie sopra Vienna, sucome aveva impiorato l'ajuto di tatto il suo Imperio, così anco dimandava ajuto al detto Regno, che l'avesse soccosso e ajutato di quello potevà, essendo sicuro, che non l'avesia mancato nè in questa, nè in altra occasione, conoscendolo soccissimo.

Era in quel tempo nel Governo del Ragno, il Cardinale Colonna, per l'assenza del Principe d' Orange Vicerè e Capirano Generale, il quale si ritrovava suora Regno nell'assedio di Fiorenza; il quale avuta la lettera di Sua Maestà venne in San Lorenzo a farla leggere, e far intendere al Baronaggio la necelsità del loro Signore. Li Baroni inteso il tutto risposero, come il Regno stava tutto esaulto per avere avuto guerra, pelte, e fame, e che avevano cacciato dal Regno un efercito di seimila Franceli, che erano venuni coll'affedio ling alle porte di Napoli, quali non fariano stati cadeiati., ne romi-mai, ne la Maesta sua averia haffato mai con ottomila nomini di paga, che teneva nel Regno, senza l'ainto loro: sicchè meritavano piustolio remunerazione, che cacciarli uno quatrino da mano; tuttavolte per lesvizio della Maestà sua in tanto ungente bisogno, si offerivano, quando altro non poteffero, di vandere li propri figli, e socionrerio di quello più areflero pomeo, con pigliarne la M. S. l'animo e la buona volunta lora, rifuondendo al folito, che faranno Piazza, dandoli risposta ai stabilina gierno. Il Cardinale intelo

telo quello, sem' elma risposta delli Baroni gli se intendere, che S. M. voleva dal Regno di Napoli seicentomila scudi d'oro di

donativo da pagasti in un anno...

Come li Baroni infleme del Popolo di Napoli ebbero quethe intelo, secono Pineza, e crearono sopra di cib secondo il selito il loro Deputato, che fu il Signar Ottaviano Carrafa, fratelle del Duca di Nocera; e fu lubito mandato in nome loro at Cardinale, per fargli intendere, è toccare con mani la necessicà, mella quale allora si ritrovava il Regno, e che mei donativo datto da quello Regno aveva pallato la fumana di centomila docaej : fandok coflare dalki donativi fatti alla buona memoria del Re Canelico, e altri predecessori di casa di Amgona, che mai evevano ecceditta la francea predetta; riducendoli a memoria, she grando la M. S. mando il Matchele di Pescata a pigliate la policilione del Regno in nome suo, li se donativo di cento cinquantamila ducati, e allora il Regno stava in pace, ed in grafla; offerendo per il correme donativo cento cinquantamila scudi, e che volumno tempo di une moni, fante la loro necessità, cioè ducati cinquantamila l'anno. Il Cardifiale non rispose altro, se unte che S. M. voleva seicensomila ducati, e pagati in un anno.

La Città, e li Baroni mandorno di nuovo il detto Deputato con far intendene al Cardinale, come il Regno teneva Capitoio, come in fimili occomenze e necessatà. P Illustrissimi Vicerè e Generali non avevano da far altro, che proponere lo servizio, e bisogno-del iero Signore: e che lo donare, e mandare sava a. Napoletani e al Regno, e non a loro; offerendoli di nuovo trementomila sondi, dimandando tempo di tre anni per pagarli. Il Cardinale rispose, come di sopra, persistendo nella sua prima di-

minin.

Perche il Popolo colli. Baroni di nuovo uniti tornorno a far Pineza, e pretendendo quelto effer rottura de loro Capitoli, e più preste differvizio, che servizio di Sua Maestà, si risoliero a mandare Ambastianore a S. M.; per il che di comune parere tanto per il Popolo, come per li Nobili, su eletto il Principe di Saterno per Ambastiadore. E perchè non può andare Ambastiadore in Corte senza licenza, e catta delli Generali del Regno; esfendo andato il deno Deputato per ceresse licenza per l'andata del deno Ambastianore in Corte, il Cardinale rispose, che non bisognava satigarsi in questo, nè a mandar persona per questa causta in Corte, persistendo pure nella prima domanda delli sei-

cen-

scentomila ducati, dichiarandoli, che tal era la volontà di S.M.

Il Cardinale avendo visto e inteso, che li Baroni procuravano di fare cosa contro di lui, per divertirli da tal'opinione, e per fare, che in eterno fusse stato Vicerè del Regno, con aver procurato un tanto utile a S.M., che non l'avea fatto Vicerè al mondo, e per gr altri suoi disegni, pigliò due espedienti: il primo su, che se buttare Banno, che sotto pena della vita non fosse persona alcuna di qualsivoglia condizione si sia, che avesse avuto ardire partirsi da Napola per andare alla Corre dell'Imperatore, senza espresso ordine e volontà Iua; il secondo su, che si mundò a chiamare Geronimo Pellegrino, il quale a quel tempo era padrone alloluto della Piazza del Popolo di Napoli, e a quello disse le consimili parole. Geronimo, tu m' hai da fare un piacere grande per servizio di questa Città e Regno, e di S. M.; che è di rivocare questo Popolo a dire di no incorno al facto del mandare dell' Ambasciadore, con dire che loro hanno meglio pensato, che non è bene, che vada Ambasciadora incontento del suo Generale; che se andasse di quel modo, che non si potria accapare nessuna di quelle Grazie, che si mandassero a cercare; e con ragioni più vive, che per brevità si lasciano, e sendo que . sto, diffe il Cardinale a Geronimo. Io il prometto dare a Pompeo mio figlio, vostra figlia per moglie (come con effecto ce la djede); -la pigliarò nuda, la dotarò io, senza poler da voi manco un carlino.

Geronimo Pellegrino inteso questo, avendo autanti gli occhi le promesse famegli dal Cardinale,, e spezialmente il casamento di sua figlia, come quello, che poco bistgnava travagliare in questo, per essere Capo principale di tutto il Popolo, quello indusse in breve spazio di tempo a sua contemplazione alle voglie del Cardinale, a chi promettendo officii, a chi beneficii; e così contraddicendo il Popolo a quanto aveva concluso prima in persona del Principe di Salerno, disse in Parlamento, che non si contentava altrimente, che andasse Ambasciadore il Principe di Salerno contra voglia del Cardinale, ma reseviti, che andasse per loro Ambasciadore il Conte di Sarno, quale era nipose del Cardinale, che saria andaso con carsa del Cardinale, per mezzo dei quale si saria accapato tutto quello, che designavane, ponendo in disturbo il tutto per opera di Geronimo Pellegrino.

Quando li Baroni intesero quella contraddizione, (che avevano fatta l'elezione in persona del Principe di Salemo con vosontà del Popolo) trovandesi questa soverchia in mano, sidegnati, o dati al diavolo, serono molti penseri, e poro mano, che non si susse posto mano all'arme contro il Popole, e altromuavolta meglio ricordati per voler divino, pigliomo espediente di andare al Castellano del Castello Novo di Napoli, nominato D. Luigi Iscar, e a D. Ferrante di Alarcon Generale allora delle gente d'arme di S. M., alli quali pregorno e supplicorno, che per servizio di Dio, e di S. M., e di questo Regno sussero andati dal Cardinale, e l'avessero detto e indotto a dar licenna, che partisse il Principe di Salerno Ambasciadore eletto per La Corte, con farli intendere, che dovesse tenere avanti gli occhi, come Papa Clemente sta cogli occhi pieni di sangue, e di lagrime, per esserii stata saccheggiata, e svergoguata Roma di fresco dalle genti nostre; come il Principe d' Orange sta sopra In guerra di Fiorenza; come il Regno di Napoli sta sdegnato di quello, che lui sa, non solo di romperli li suoi Capitoli, ma d'impedirii lo giullo servizio di Sua Maestà; non considerando anco, che colla ritirata de' Francesi ultimamente scacciati dal Regno, fono andati molti Signori titolati, con altri particolari al numero di tremila nomini, e quelli hanno lasciato loro sigli, fratelli e sorelle, padre e madre, e altri stretti parenti di fangue, non solo privi delle loro persone, ma delle robbe ancora li quali defiderando di tornare ad acquistare loro patria, loro case, e facoltà, non solo chiamariano Francia, Papa, e Fiorenza, e tenta Cristianità in loso ajuto, ma lo Turco ancora in disensione loro; sì con queste, e altre ragioni si sossero operati col Cardinale, con farli firmare la lettera, che fosse andato il Principe di Salemo: alle quali il Cardinale ostinato rispose, che non ne voleva niente.

Essendo li Baroni, come si è detto, colla risposta del Cardinale esclusi, ebbero ricorso di nuovo al Cardinale col mezzo e savore del Vicecancelliero di S. M., e dell' Arcivescovo di Burgos, che erano in Napoli a quel tempo, mandati da S.M. sopra si beni de' Ribelli; li quali accettaro molto volentieri questo peso, e andati dal Cardinale Colonna, tampoco pottero ottenere, che sosse andato il Principe; e parendo questa cosa tanto dura a quelli Signori tanto Spagnoli, quanto Italiani, che avuta tal risposta, a 15. di Agosto 1532. gridorno a voce di popolo tutti insieme: suo si Cardinal Colonna, e viva Carlo Quinto. Il Cardinale, oltre che aveva satto buttar Banno, che sotto pena della vita non sia nullo si parta per la Corte, come di sopra, senza licenza sua, sabito spedi corriero a S. M. diretto a Marzio Colonna suo min

. . 1

pote, quale teneva in Corte per suo servidore, e per Agente, scrivendoli avesse satto intendere a S. M., come il Principe di Saterno aveva satto Napoli ribella, e come con loro avevano mutinati ancora li Spagnoti; signizzando questo, e colorando con mol-

w ragioni a modo fuo.

Li Napoletani insieme ancora colli Signori Spagnoli il giorno seguente, che surono li 16, del detto mese di Agosto, si unirono insieme alla casa della Principessa di Salemo nella strada di S. Bartolommeo, all'incontro il Castello movo, dove si dice la firada di Villa-Marina, che il giardino di quello risponde all'incontro l'Incoronata; la qual casa sebbene si abitava per Monsignor Incoglia Reggente della Regia Cancellaria, altora era vacua, perchè quello era andato a piacere a Possipo; e là unitamente tutti conclusero, che non era bene, che con qualche sinistra informazione mandata per il corriero alla Corte dal Cardinale, venesse ordine, che come ribelli, li susse tagliata la testa, e levate ta tobba, e quanto hanno; ma che si mandasse mo uomo 2 posta in loro nome, che chiarisse questa verità appresso S. M.; e cost pigliorno espediente mandare un Agente secretamente alla Corte, e conclusero ancora, che saria stato bene per evitare ogni sospetto appresso della M. Si, se li mandasse sotte coll'offerta delli duc. l'eicentomila, sì per placarla, come per intendere, se fusse stata volontà sua, poiche avevano visto à Cardinale essese flato così duro in questo, sì anco per chiarire il ioro buon aniino e buona intenzione verso di quella, levandoli ogni sospetto, che forse li avesse poruto nascere per la mente fina dalla linistra informazione del Cardinale, loro poco benevolo; ma che se li cercasse in grazia tempo di quattr' anni per poterii pagare; e che avessero satto intendere le cose loro appresso la M.S., con l'aggravi fattili dal Cardinale, e la ragione, che loro tenevano intorno le rotture de Capitoli.

E in quell' istante di comune parere elesses il Signot Placido de Sangro per Agente in Corte, per sar venire il Principe come Ambasciadore; sicchè avendolo inteso il Padre di quello, non volse ci andasse, nè in conto nessino volse, che lo mandassero, dubitando non susse pigliato sotto il Banno, e li susse levata la vita; e elessero poi il Signor Scipione Piscicello, e mono volse andare. Elessero molti, e molti altri, che avevano padre, e molti che non avevano padre; e nullo di essi attimorati per le cosè del Cardinale, ebbe ardire di volerci andare: intane

to

to che per non avere chi mandare, stavano desperatissimi.

Il Principe di Salerno vedendo quello, si riduste a memorie quello l'aveva scrimo il Vicerè di Sicilia di Gio: Paolo Coraggio, come lui se ne aveva servito nelle occorrenze sue apprelle la Corte di S. M., avendolo visto diligente nelle cose sue; parendoli quello suo pensiero molto a proposito, perchè all'uscire del Regno, e per il cammino infino alla Corte fi faria avvaluto del nome del Vicerè di Sicilia, e in esso non saria cascata nulla sorre di sospetto, s'indusse di voletto proponerea quelli Stgnori, e così disse a quelli Signori: che bisogna stare più a perder tempo; tra noi non è chi voglia andare a pigliare questo peso: io non vidi mai santa freddura negli animi di così valorosi Signori. e Cittadini, quanto veggo oggi in questo negozio, che importa tonto; e il tempo è breve, e il corriero del Cardinale già è in viaggio. li effetti del quale, sebbane a torso, e contro ragione, pure se ver dranno ben presto sapra di noi, nelle persone, nelle robbe, nelli sigli, e nelle case nostre ; e allora ogouno di noi dirà guai a noi, ma poco ci gioverà, fia maledeno quando non ci andai. Io tengo un mio vassallo e creato, all'è stato alli servizii di D. Estorre Pir gnatello Vicere di Sicilia, da che fu piccolo figliolo, il quale olere me me serive gran bene di esso, e se ne ha servito appresso S. M., come Uomo pratico in Corte, l'ho sperimentato io per un uomo afsai puntuale ed abile. Ed è qua in Napoli oggi, il quale sebbene è stato mandato dal Vicere di Sicilia per suoi negozii, io mi consido mandarlo, se vi piace. Il Principe poveretto ardeva tutto, co+ me quello, a chi importava più quello negozio di mandare nell' pnore, massimamente essendo stato eletto esso Ambasciatore, e poi rivocato. Quelli tutti a quella voce, che non parle voce d'uceso, ma di Angelo mandato dal Cielo, risposero tutti, 2vendo ripigliato un poco di animo, che venga quell' uomo, e così fu mandato a chiamare Gio: Paolo Coraggio.

Venuto che su Gio: Paolo alla presenza di quelli Signori, il Principe disse da parte di tutti, come loro avevano concluso di volerio mandare in Corte di S. M. segretamente per cosa di molta importanza, nella quale non si ha pottuo sar pensiero, e con manco sospetto, che in esso. Il quale rispose ringraziando prima il Principe suo Signore, e dopo tutti quelli altri Signori con molta creanza dell'elezione satta nella sua persona, accettanti do molto volentieri questo carico, con tutto che non si vedenza, nè conosceva atto di tanto onore, e conoscenso ancora il

B 2 Pe;

peso molto grande; tuttavolta perchè ce lo comandavano tanti Signori, e in ispecie il Principe suo Signore, al quale non poè teva in modo alcuno contraddire, e vedendo l'utile grande, che era per venire a tutti per l'andata sua, si offeri prontissimo andare alla Corte, fando poco conto della vita, e di ogni altro pericolo, se pure mille fossero stati, considando in Dio, essendo servizio suo principalmente, e di S.M.; offerendosi fare il nutto con ogni presezza, che il negozio ricercava, e con tutta quella diligenza possibile, purchè l'avessero provisto di danari, e cose necessarie per potersene avvalere per suo bisogno e viaggio: dicendoli, che la risoluzione fusse stata con ogni prestezza possibile, acciocche susse presto, perche si considava d'arrivare prima del corriero mandato dal Cardinale, mostrando di fare poco conto, che quello era partito un di prima di esso; ma che se loro tardavano più, era impossibile arrivare a tempo, con unto che avesse pigliato il più breve cammino del mondo per andare in Corte. Quelli Signori con grandiffima allegrezza avendo accettata l'offerta di Gio: Paolo, e avendo visto un atto tanto magnanimo, non solo lo ringraziorno, ma li restorno obbligati. Oltre che lo providdero di danari per il necessario del suo viaggio, il Principe di Salerno solo per sua riputazione e onore, che ardeva tutto vedendosi sbalzato e rivocato dal Popolo pet opera di Geronimo Pellegrino, a requella e compiacenza del Cardinale, ed unitamente quelli Signori gli promifero per le fue fatiche darli alla venuta fua dalla Corte con buona e presta espedizione ducati duemila d'oro.

Risolutosi Gio: Paolo di andare, quelli Signori si posero in disputa con esso del modo come aveva da andare, e del cammino che aveva da fare. Molti dicevano, che se n'andasse da Amalsi, e da là si pigliasse una fregata armata, e se n'andasse a Terracina, e là si pigliasse le poste. Chi diceva, che andasse con so procaccio in Roma, e da là se n'andasse per le poste. Chi diceva, che andasse vestito da Frate con un paro di bisacce in collo insino a Terracina; e chi un cammino, e chi un altro. Gio: Paolo inteso questo, come quello era pratico nelle cose di rivolte, e che dubitava della pròpria vita, avendo satta considerazione tra di se, visto e conosciuto bene, che ognuno aveva ricusato l'andare per dubitazione di quella, disse a quelli Signori, che esso satta andato, e andato presto, ma che non voleva considere a persona che viva, la via, che aveva da sare, e che

non

non averia fatto nullo di quelli cammini, che loro gli avevano proposto; e sebbene teneva tutti loro per Santi, e per Signori di onore e di conto, nientedimeno cercandoli con ogni modestia e creanza scusa, gli disse, che esso aveva avanti gli occhì, che nella compagnia del Signore Gesù Cristo, che surono dodici Apostoli, su uno traditore, e che aveva avanti gli occhi ancora, che nelle rivolte di Sicilia, da donde poco sa era venuto, esso aveva visto lo siglio tradire il padre, e l'uno fratello tradire l'altro. Al che rispose il Signor Giovanni di Sangro ad alta voce, dicendoli: Figlio mio, non ti sidare di nessuno, che ognuno di noi che siamo qua, è uno traditore e mezzo, e che se tu ti sidi da mo, sei morto, e non ti dono la vita per domani a sera.

Sopra queste parole nacque un grande bisbiglio tra quelli Signori, volendone alcuni riprendere lo detto Signore Giovanni, che non era stato bene a dire così in presenza di Gio: Paolo, perchè l' averia satto mancare d' animo, che teneva pronto per andare. Altri lo riprendevano, perchè aveva tacciati tutti per traditori. E Gio: Paolo rispose, che la parola sua non era per darla indietro, non solo se ci andasse la vita, ma che se mille vite avesse, per mille non ne veneria meno, nè saria venuto meno in conto nessuno; ma che la risoluzione era, che esso non voleva palesare lo viaggio, che aveva da sare in nessun modo. A questo rispose il Vicecancelliero, e Monsignor di Burgos, che Gio: Paolo diceva bene, perchè le cose del Re non si devono bandire per trombetta, ma gli doveria bastare, che arrivava presso, e in tempo in Corte.

Gio: Paolo in verità averia detto e palesato a quelli Signori lo viaggio, che aveva da sare, e sando il contrario pareva una cosa suora di proposito, essendo là con esso tanti Signori di tanto essere e di tanto valore; ma lui stava sospetto, e dubitava considerando in mente sua essere impossibile, che là non ci sossero state persone sospette, o parenti o aderenti del Cardinale. Tuttavolta conosceva ancora, che ce n'erano di quelli, che slavano curiosi dell'andata sua presto, che non erano sospetti, e che dicevano: bisogna che si sappia il cammino, e che pigli cammino breve, acciò che arrivi prima, o almeno arrivi a tempo in Corte col corriero mandato dal Cardinale, perchè non sariva proposito, che pigliasse cammino tanto lungo, che prima arrivasse quello corriero, e venesse provisione, che darvero alla prima informazione come rebelli, sussero carcerati, decapitati, e privati di rob-

robba, e dipoi arrivasse esso Gio: Paolo. Il Principe di Salerno vedendo tanti discorsi, e che non erano per finire mai, disse a Gio: Paolo, che l'avesse pubblicato, che era di ragione; e non potendo esso contraddire ad una tale sentenza, rispose, che l'averia pubblicato e revelato a tre. Ma quelli risposero, che lo rivelasse a dieci, o a dodici. Gio: Paolo rispose, che non voleva dirlo, se non a tre. Quelli risposero, che lo dicesse a sei, e che s' eliggesse esso chi voleva. E così Gio: Paolo vedendosi costretto di ragione, elesse D. Ferrante Alarcone, D. Luise Iscar, l'Arcivescovo di Burgos, lo Vicecancelliero, Gio:, e Filippo di Sangro fratelli carnali; e scusandosi con quelli prima, che non l'aveva fatto per mal effere, volle patto da quelli lei Signori a' quali aveva da palefare detto suo viaggio, che avessero da tenere le porte serrate, e loro avessero da tenere le chiavi, e non avellero fatto uscire da là dentro nessuna persona che vive, per infino a tanto che elso non avelse provillo a tutto il necessario per la partita sua; e che come lui mandava segno, che era partito, allora avelsero fatto uscire fuora ogn'uno ad arbitrio loro, e dettolo a chi loro piaceva e pereva.

A questi sei palesò Gio: Paolo la via aveva da fare, e il cammino aveva da tenere in questo modo, che elso si voleva pigliare la medelima fregata di Antonio di Prajano, colla quale era venuto da Sicilia, e armarla con otto remi per parte, e uno semoniero, e andarsene in Genova, e da Genova pigliare le pose. e andare alla volta di Francia, e da là a Brusselles, dove era la Corte dell'Imperadore. Quelli Signori lodorno melto Gio: Paolo, dicendo, che non poteva tenere più breve cammino di quelto. E perchè in quelli discorsi erano perdute di tempo quattre ore della notte, Gio: Paolo disse, che non era tempo di parlare, ma di fatti, avventendoli, che il corriero del Cardinale camanimava allora, e lui non era ancora partito; che tardandoli più, mon averia potuto elso arrivarlo, se non per arte magica; e a quell'ora si parti da quelli Signori, dicendo: mentre fete le lettere, e l'istruzioni, io anderò a fare tutto il necessario per la fregata, e che frattanto non tornava dal Molo piccolo, non avelsero fatto nscire da là dentro manco una mosca.

A quella medefima ora fe n'andò Gio: Paolo al Molo piccolo, e trovato Antonio di Projano l'ordinò, che spalmasse, e allestesse la fregata con sedici remi, ono per parte, perchè era spedito, e che all'alba della seguente mattina sia in ordine. Gli

vol-

Pavelle date denari per la metà del foldo: quesso lo pregò, che ce l'avesse dato tutto; e Gio: Paolo, che altro non desiderava, per tanto più obbligarselo, che avesse servito volentieri, del falario conventto fra loro gli diede di più altri sei scudi, ordinandoli che comprasse buoni barriti di Greço, presutti, casicavalli, e salciccioni, e buono pane; ordinandoli espressamente, che non pigliasse passaggiero alcuno in alto la fregata, perchè s' imbarcavano con esso tre altri Gentisuomini servidori del Vicerè di Sicilia; e comandandoli, che si sussero partiti secreti da Napoli, e non facessero il contrario il detto Padron Antonio e suoi marinari, altrimente l'avrebbe fatti appiccare tutti; e così restò contento Antonio de Prajano, e d'accordo.

Fra questo se ne torna Gio: Paolo dal Molo piccolo alla casa, donde era useito, e quelli Signori li secero trovare lesto ogni cosa, li diero il plico, che andava a S. M. siggillato col singgello del Vicerè di Sicilia di casa Pignatello, quale ebbe dal Signor Bernardo Capece suo Ageme in Napoli, li diedero le Instruzioni ancora di quanto esso aveva a trattare colla Maestà Sua a bocca, e posero ogni cosa in un cassettino di piombo ben seratto, assine che se occorresse di esser intercento per mare, butandolo a mare, susse simbito assondato, non trovandosi altro sopra di esso, se non le lettere che portava del Vicerè di Sicilia. Esso subito che l' ebbe, accomodò al meglio che li parse ogni cosa.

Venuta la mattina, all' alba Gio: Paolo se due cose: la prima mandò un suo creato sedesissimo nominato Gio: Battista di Giovanni Greco Siciliano della Licata alla volta di Pozzuolo per terra al Capo di Baja, dandosi lo detto plico coverto di
piombo, e dicendoli che l' avesse aspettato, che saria venuto la
a pigliarlo per mare; ordinandosi, che come arrivava Gio: Paolo, detto servidore si dicesse, come lo fratello di Gio: Paolo es
ta in Terracina, e che aveva sasciato detto, che l' averia trovato a Cività vecchia; e con questo ordine lo mandò. L' altra,
disse a quelli Signori, che lui voleva andare dal Cardinale Colonna per ricuperare risposta delle lettere, che l' aveva portate
da Sicilia da parte del Vicerè, e d'altri, e con questa occasione averia avuta sicenza di sar partire la fregata dal Molo piccoto da Napoli per Sicilia; che altrimente non averia pottro levarsa senza licenza, per il Bamo.

Quelli Signori che yeddero, che Gio: Paolo aveva mandato per

per terra lo servidore collo plico, e che l'avesse aspettato al Capo di Baja, desiderosi di sapere la causa di tal motivo, Gio: Paolo rispose con queste parole, dicendoli: is ho mandato lo plico, come avete veduto, acciò che succedendomi qualche tradimento, o in caso forse per mia malaventura fussi pigliato prigione, io strafuggendo per la Grotta, me ne vada con Dio per la volta della Corte; e così mi ritrovo le lettere fuora, e non sopra di me, che al fuggire mi averia potuto cascare il plico, per essere pesante, che non così comodamente si potria portare e con agilità, per uno che avesse avuto a fuggire: se mi pigliano prigione, bisogna che mi lasciano andare, per non trovarmi sopra di me cosa alcuna. Parse giudizioso, e delicato questo pensiero di Gio: Paolo. Il Principe ordinò, che li fosse dato il meglio Ginetto, e il più corritore che fusse in sua stalla, ordinandoli espressamente, che se susse bisogno di suggire, avesse corso tanto, fin che l'avesse crepato, e che dovunque susse arrivato, avesse cambiati li panni suoi con qualche contadino, e andatoli per il viaggio suo. È così venuto un bellissimo cavallo corritore, al cavalcare che se Gio: Paolo, di nuovo tornò a dire a quelli Signori, che infino a tanto non torni il cavallo, non facciano uscire nullo di là dentro.

Cavalcato Gio: Paolo, se ne va al Palazzo del Cardinale, quale stava in Chiaja, che oggi si possiede per il Signor D. Pietro de Toledo; li fe intendere, che era il creato del Vicerè di Sicilia: lo fe entrare. Lui disse al Cardinale, qualmente era espedito d'ogni cosa, e che era di ritorno in Sicilia, se si degnava darli risposta alle lettere, che aveva portate, cercandoli licenza, che altrimente non avria potuto imbarcarsi, nè partirsi dal Molo piccolo, stantino li Banni. Il Cardinale li disse, che aspettasse un poco, che l'averia subito spedito. Mentre slava Gio: Paolo aspettando nell' anticamera súa, Gio: Paolo ordinò a uno staffiero suo, che se ne fusse andato al Molo piccolo, e detto da parte sua ad Antonio di Prajano, che si sosse spedito volando, e venuto ad aspettario al Molo grande, perchè là voleva imbarcare, per non perder tempo d' andare al Molo piceolo, perchè hastava lo tempo, che si tratteneva in Palazzo del Cardinale. Detto Antonio, perchè era vecchio, a non si sentiva bene, se quanto da Gio: Paolo li venne comandato, e in cambio della persona sua, ci mandò sopra la fregata uno suo figliolo marinaro giovine, e pratico. Da là a un pezzotto fenti sonare un campanello in Camera del Cardinale, e credendosi Gio: Paolo avere le lettere, accostatosi alla porta della

Camera dalla parte di fuora, senti il Cardinale che diceva ad uno creato, che mandasse a chiamare per un Alabardiero l'Avvocato Fiscale, che in quel tempo era il Signor Marino Mastrogiodice, e che li dicesse, che fosse venuto esso subito subito, Gio: Paolo intese queste parole, entrò in una sospizione grandissima, fra se stesso pensando e dubitando di molte cose, e spezialmente non fusse scoverto il trattato; per il che seco molti e vari pensieri, e finalmente si risolvè tra se stesso, che se non si ritrovava spedito dal Cardinale alla venuta dell'Avvocato Fiscale. subito che avesse scoverto, che veniva, calarsene a bascio, e montar a cavallo, e andarsene via ben di carrera verso la Grotta, senza aspettare risposta dal Cardinale, e sare quanto aveva concertato col Principe, e quell'altri Signori; per il che si pose alla scoverta sopra d'una loggia del Palazzo del Cardinale, che mirava verso la strada di Cappella, via donde bisognava venire PAyvocate Fiscale.

Prima che venisse l'Avvocato Fiscale, Dio provvedè a tanti pensieri di Gio: Paolo, che ebbe lo dispaccio dal Cardinale, dandoli la lettera al Vicerè, le lettere al suo Vicario, e le lettere al Conte di Castello Vetrano, e gli diede di più la licenza di poter partire da Napoli; e avuto ogni cosa Gio: Paolo subito si pose a cavallo, tirando la volta del Molo grande, dove l'aspettava la fregata, che ognora li pareva mill' anni di sfrattare, e per strada affrontò l'Avvocato Fiscale verso lo loco, dove adesso è lo Palazzo di S. E., che allora non era principiato; e con allegrezza imbarcatosi, mandò in dietro il cavallo, segno dato a

Postosi in alto mare, li marinari s' indrizzorno verso le Bocche di Capri. Gio: Paolo con umiltà grande pregandoli diceva, come lui aveva un fratello forgiudicato, lo quale stava in periodo della vita, lo voleva cacciare da Napoli, e l' aspettava a Baja; e così arrivati in Baja, trovò quello suo creato, il quale mostrandosi colerico, salito in alto gli disse, come non aveva trovato in Baja il detto suo fratello, ma che era passato in Terracina, perchè aveva avuto seguito dalla Corte, e che se n' era suggito, e che l' aspettava tre giorni, e non più. Gio: Paolo mostrò avere gran dolore del fratello, e con sagrime sinte procurò d' indurre a compassione li marinari per portarli a Terracina, viaggio suo per la volta della Corte, ma simulando ciò per la persona del fratello. Li marinari stavano molto duri a non

volere andare a Terracina, senza che sossero pagati, dicendo; che avevano satto lo patto per Sicilia, e non per Terracina; e così Gio: Paolo, oltre glì prieghi e le bone parole, li dono trenta scudi di oro, e gli se carezzi assai, con darli da mangiare e bere, che per tal causa aveva posto in alto tanta robba da mangiare; e arrivati a Terracina, sinse d'aver nova, che il fratello era passato in Napoli, e si ritrovava a Cività vecchia; e Gio: Paolo di nuovo pregò li marinari lo portassero a Cività vecchia, e quelli di nuovo dimandorno danari, e si lamentavano, vedendo, che straviavano dal proprio cammino, e che la licenza l'havevano avuta per Sicilia; e Gio: Paolo che teneva altro in testa, gli se navigare di bonissima voglia, pagandoli e dandoli altri scudi quaranta d'oro per loro satto infino a Cività vecchia; e ultimamente per sinire il suo viaggio, se gli marinari più avessero voluto e cercato, più gli averia dato.

Prima che arrivasse a Cività vecchia, da cinquanta miglia lontano in circa da quella, si mosse un temporale d'acqua, che la fregata stette più di tre volte per annegassi, essendosi più volte piena di aqua per la fortuna del mare; e gli marinari volsero dare in terra più di quattro volte, e Gio: Paolo non volse mai, dubitando di non esser prigione, perchè là erano motte Terre de' Colonnesi, ma a quelli non palesava niente, sempre attendendo al suo proposto viaggio; e così si oprò tanto, che animando quelli marinari con dolci parole, l' indusse e persuase, che con tutta la tempessa quasi correndo per perduti vogorno tanto bene, che all'ultimo si arrivò a Cività vecchia a salvamento, dove li sece recreare con buon Greco, e altre cose e robbe, che aveva in alto; e dimandando alli marinari, se era per durare la tempesta, quelli risposero, che saria per durare più di otto giorni.

Arrivato Gio: Paolo a Cività vecchia, non perde un' ore di tempo, e non volfe aspettare il buon tempo, ma si risola fe far quello per terra, che si era risoluto fare insino a Genova per mare; e vedendo, che da Cività vecchia insino a Viterbo non erano poste per correre, allogò tre bonissimi cavalli, uno per esso, uno per il suo creato, e l'altro per la guida; e stansio in ordine, prima che si ponesse avalle, si chiamò le siglio di Antonio di Prajano, al quale disse. Pirro mio siglio, io ti ho portato sin qua per altro mio disegnazio sono per antiare alla Corte dell' Imperadore per cose del Regno,

mi ha comandato il Vicere di Sicilia; e voleva la fregate tua per insino a Genova, o non ti ho voluto palesare mai questo mio secreto; ma perchè a te io confideria un Regno, e così mi aveva commesso il Vicerè mio Signore, e perchè è mal tempo, io non posso aspettare, me ne voglio andare per terra, perche dimani mattina mi risolvo di trovarmi a Viterbo, e camminare tutta questa notte. Tu, Pirro miq figlio, te ne andarai con Dio a salvamento, e pregoti a tenermi segreto: pigliarai queste lettere, che ti dono, e vattene in Sicilia, e portale al Vicere da mia parte, e ecceti questa lettera mia, che allora scrisse, e lesse in presenza di quello, dove scriveva in loro savore e raccomandazione; e acciò che più allegramente andasse, li donò lo Greco, e quella robba da mangiare, era in alto la fregata. Il detto Pirro rispose a Gio. Paolo, che se n'andasse in buona ora alla Corte, che lui se n'andava contentissimo in Sicilia, subito che si fosse fatto buon tempo, con promissione d' arrivare quanto prima.

A 22. ore montò a cavallo Gio: Paolo, e per quelli bonschi camminando tutta la notte, avendo dato il buon viaggio alla guida di molti giulii, la mattina seguente si trovò in Viterbo alla Taverna delle Poste, dove s'incontrò col Regente Muscettola, il quale veniva da Cesare Imperatore; e avendo dimandato a Gio: Paolo dove andava, esso rispose, che andava in Gorte mandato dal Vicerè di Sicilia; per il che lo pregò, che se lui era per trattenersi a Viterbo, li voleva sare due versi di lettera in Corte per mandarii alla M.S. Lui rispose, che si voleva fornite di coscinetti, e altri bisogni per correre la posta: che mentre comprava il necessario suo, lui avesse scritto la lettera, che di molta bona voglia l'averia portata; e comprò ogni cosa, e si

pole in ordine.

Avuta la lettera del Reggente Muscettola, subito si pose in posta a tutta briglia la volta della Corte, e arrivò in Siena, sinora della quale Città stava la guardia, che gli dimandò, dove andava. Lui li rispose, che andava dal Signor Duca di Amalsi suo Signore, il quale allora stava nel governo di Siena, e sinse di pigliare la via per andare verso il Palazzo del Duca; e questo lo se non per altro, se non per dubitazione, che il Duca era parente del Cardinale Colonna; e dopo voltò per un'altra strada della detta Città, e se ne passò via, dicendo al Cornetto, che corresse quanto può, e sonasse sortemente, acciò trovvasse in ordine li cavalli per l'altra posta.

Digitized by Google

A tre

A tre ore di notte arrivò Gio: Paolo la sera seguente alla Porta di Fiorenza, quale trovò serrata, e sece sonare tanto il Cornetto, fin che venne il Guardiano, e disse che le Porte erano chiuse colle chiavi, quali teneva il Duca, essendo tempi di guerra e di sospetto, che poco sa se n'era levato il Principe d'Orange coll'esercito. La Guida disse: andate, e dicete, che e un Gentiluomo mandato a Cefare dal Vicere di Sicilia. II Duca Alessandro gli se aprire, e pensando di andare Gio: Paolo a mutare la posta, su portato pesole avanti la presenza del Duca; il che non fu senza gran sospetto e timore, sapendo che questo Duca teneva parentado col Cardinale Colonna. Ora vemuto alla presenza del Duca Gio: Paolo, quello li se molti interrogatorii, e in specie dimandandoli dove andava, e lui rispose, a Cesare Imperadore; gli dimando chi lo mandava, gli rispose, il Vicerè di Sicilia; gli disse di più, quanto ha che sete partito; gli rispose, da sei di; gli dimandò di più, che cammino aveva fatto, che era venuto così presto; gli rispose, che era venuto con una fregata armata, e che era Imontato a Cività vecchia, benchè l'intenzione sua era per smontare a Genova, tuttavolta il mal tempo lo aveva impedito; e perchè il Vicerè l'aveva ordinato, che se fortuna di mare l'avesse impedito, avesse fatto per terra, quello aveva da fare per mare, e se ne sosse andato per la polla, che era necessario d'essere presto in Corte . Finalmente gli domandò, se conosceva certi Fiorentini, ch' erano in Palermo, nominandoli per nome e cognome, e dove alloggiavano. Lui rispose conforme alla sua dimanda; per il che allora tra se dubitò, che il Duca non fusse stato avvisato dal Cardinale. Dapoi li disse il Duca, dov' è il plico delle lettere: lui ce lo mostrò; lo pigliò in mano, lo mirò nutto, avendo visto le arme col suggello di casa Pignatello, non lo toccò, nè altrimente aperse, ma tenendolo in mano, non faceva altrimente atto de volerlo dare, volgendoselo per le mani; e dopo essere stato un buon pezzo sospeso senza parlare, di nuovo gli dimandò, se conosceva alcuno in Fiorenza: lui li rispose, che conosceva il Signor Antonio Barbarino, la madre del quale era di casa de' Medici, che veneva nipote a Papa Clemente. Il Duca disse, come lo conosceva. Lui li rispose: questo gentiluomo venne in Sicilia con Monsignor Sebastiano Pocino, lo quale mi portò lettere di mio Padre in loro raccomandazione, comandandomi sotto paterna benedizione, gli dovessi favorire e servire in tutte le occorrenze loro ; qua-

quale Signore Antonio Barbarino venne con lettera di S. M., e di Papa Clemente in Sicilia al Vicere, che potesse estraere dal Regno predetto cento cinquantamila salme di grano, per la gran carestia era in Roma, per l'assedio poco fa levato da quella; e. così abbracciai il negozio, e lo tenni in easa mia per lo tempo che stette in Sicilia, e

fu subito spedito per mezzo mio.

Il Duca non contento di quello, mandò a chiamare Antonio Barbarino, che erano appresso cinque ore di notte; il che tanto più diede sospetto a Gio: Paolo, lasciando considerare ad ogni persona di giudizio, come poteva stare il cuor suo. Tra questo venne Antonio Barbarino, e come vidde Gio: Paolo, corse con allegrezza mirabile ad abbracciarlo e baciarlo, fandoli grandissimi carezzi e accoglienze, il quale diede ragguaglio al Duca dell' essere e qualità di Gio: Paolo. Il Duca vedendo questo, subito li tornò il plico, e ordinò che susse scalzato, e datoli da mangiare: Gio: Paolo lo ringraziò. Il Duca disse: tu lo fai per stare con Antonio tuo, atteso Antonio aveva supplicato il Duca, non lo volesse dissavorire, perchè lo voleva in casa sua. Ringraziò tutti due Gio: Paolo con dire, che aveva mangiato lo di , e che esso non voleva trattenersi in conto nessuno, ma che voleva correre la posta di notte, che lo di era gran caldo. Così se venire certe scatole con cose inzuccarate, che se le portasse per strada. Gio: Paolo quelli ringraziando si pose a cavallo, e il Barbarino non lo volse mai lasciare andare solo, ma l'accompagnò. correndo le poste insieme con esso insino a di chiaro, e a malapena ne lo rimandò, perchè era risoluto d'accompagnarlo insino a Bologna; ma a Gio: Paolo li parse ogn'ora un anno di passare innanzi, credendosi di ora in ora vedersi il Boja da dietro al collo: in tanto sospetto era venuto per tali interrogatorii del Duca.

Arrivato Gio: Paolo in Bologna, su portato dalle guardie avanti il Cardinale Leccese, ch' era Legato del Papa, il quale dopo fattoli molti interrogatorii, finalmente gli dimandò, dove andava, chi lo mandava, e altro. E lui rispose, che lo mandava il Vicerè di Sicilia a Cesare per cose d'importanza di Stato. Quello volse vedere le lettere, e lui ce le mostrò; ultimamente gli dimandò, se conosceva molti Gentiluomini Siciliani studenti, e in ispezie quelli di Casa di Bologna, e altri, li quali essendono venuti là, lo conobbero, e diedero relazione di esso; e così su licenziato, e se ne passò innanzi: cosa, che diede maggior sospetto a Gio: Paolo, e dubitazione, che il Cardinale Colonna non avesse avvisato tutti per intercepere le lettere, o persona, che sosse andata in Corte per lo Regno di Napoli.

Partitosi Gio: Paolo da Bologna, andò la volta di Milano, il quale Stato allora si governava per il Signor Marchese del Vasto, parente de' Colonness, e appressatos verso la Città, trovò fuora di quella guardiani, che gli dimandorno, dove andava; il quale rispose, che andava a Cesare mandato dal Vicerè di Sicilia per cose di Stato. Quelli replicorno, che tenevan ordine dell' Eccellenza del Marchese, che quante poste passavano, tutte l'avessero portate alla presenza sua; e perchè non era in Milano, ma in luogo di piacere otto miglia lontano, dove si era ritirato per il gran caldo di quella estate, e non sapendo dove andare Gio: Paolo, gli diedero un uomo, che ce lo conducesse. Questa cosa tanto più gli diede sospetto, e pregava Dio, che l'avesse satto presto uscire a salvamento dalle mani de' Colonnesi; per il che mentre pigliò il cammino verso dove slava il Marchese, fe risoluzione di non andare in conto nessuno alla presenza del Marchese, ma pigliare altra via ; e così avviatosi esso, il suo creato, e quella guida, trovorno un' osteria, e pigliò risoluzione d'imbriacare la guida, e andarsi con Dio; e così disse Gio: Paolo a quello: l'ora del mangiare è passata: sarebbe bene, che facessimo qua colazione, e ci riposassimo un poco, e poi andarci con Dio dal Marchese. La guida non voleva trattenersi: Gio. Paolo la subornò condarli quattro giulii per le fatiche sue; e così essendosi posti tutti tre insieme, Gio: Paolo ripassando con molti danari e carezzi, molto presto dava a bevere alla guida, di sorte che quasi l'imbriacò, e di là a poco spazio di tempo si addormentò; ed essendosi fortemente addormentato, Gio: Paolo montò a cavallo allegramente, e non se ne va altrimente dal Marchese, ma a scapezzacollo per altra strada, e per via straordinaria, intanto che arrivò allo Stato del Duca di Savoja; dove arrivato ringraziò Dio, che era salvo, essendo uscito d'ogni sospetto, e tirando per li monti di Francia verso Lione.

Per il continuo cavalcare per le poste, e così fortemente, che aveva fatto Gio. Paolo, si sentiva venir meno a poco a poco, una volta sentendosi con freddo, e alcun' altra con sebbre, e ultimamente gli venne uno dolore eccessivo nella coscia destra, che non si poteva movere, tre carbonchi grossi fatti, e sei altri, che allora uscivano; e chiamatosi due Medici, e fattoli ve-

dere le posteme, gli risposero, che lui aveva bisogno di riposo almeno per otto giorni, tanto più che l'era sopraggiunta la sebbre, e che trattanto averiano tagliato quelli carbonchi, che erano satti, e l'altri l'averebbero satti maturare con ammoliamenti, che l'averiano sanato in tutto e per tutto.

Gio: Paolo vedendo, che il Corriero mandato dal Cardinale l'avanzava di cammino, ed era per spazio di cento miglia innanzi a lui, si sece tagliare li tre carbonchi, e si se dare da detti Medici li medicamenti, e senza tardare un'ora si mise in via, attendendo a sare il suo viaggio, medicandosi, e governandosi esso per istrada al meglio che potè, e si parti da Turino.

Passato in Lione, a cinque o sei poste Gio: Paolo trovò un diume, e per dentro di quello si correvano le poste in certe barchette; per il che smontato, e postosi dentro delle barchette, passo il siume suddetto, e avvicinatosi verso Parigi, là trovò satte l'altre sei posteme, e le se subito tagliare; e perchè le poste in quello soco si correvano sopra certe carrette, non senza grandissimo dolore nella coscia, si buttò colcato sopra certo sieno, che quelle portavano nella poppa, quasi mezzo morto, così ripo-

sando e quietando un poco.

Finalmente due ore innanzi giorno Gio. Paolo arrivò in Bruffelles, dove faceva residenza la Maestà di Carlo Quinto, e se ne andò subito in casa del fratello dell' Arcivescovo di Burgos, che era della Camera di S. M., Capitan della Guardia, e padre del Commendatore maggiore, quale su Luogotenente del Serenissimo D. Giovanni d'Austria nell' armata della Lega, e dell'altro Commendatore maggiore, che su Vicerè nel Regno di Napoli, siccome da quello l' era stato commesso in Napoli; ai quale se intendere, che era un uomo dell'Arcivescovo di Burgos, da quello mandato per la posta a Cesare per una cosa di molta importanza.

Entrato Gio: Paolo, trovò il frasello dell' Arcivescovo in letto, e li donò le lettere dell' Arcivescovo, il quale subito che
l'ebbe lette, dimandò da vestirsi, per volere introdurre Gio: Paolo a

S. M.; e trattanto si vestiva, vosse minustemente intendere a bocca tutto quello era passato in Napoli fra gli Signori del Regno
col Cardinale Colonna, e la prima cosa che quello rispose a Gio:
Paolo si, dicendoli queste formate parole: io ti voglio dare una
buona nova, che jer sera arrivò lo corriero a Marzio Colonna, il
quale stette insino alle quatti ore di notte, e non pote parlare mai
a S.M.

a S. M. Tu sarai il primo a parlare: però farò ogni sforzo a far-

ti essere il primo.

Ebbe per quella bona nuova Gio: Paolo tanta consolazione, che non sentiva nè dolore delle posteme, nè freddo, nè sebbte, pigliando augurio, che tutto faria per andare bene; e arrivati nel Palàzzo dove S. M. stava, il detto Capitano entrò dentro la Camera sua, e li se intendere, che suora ci è un gentiluomo mandato dalli Baroni del Regno di Napoli alla M. S. da trattare con esso cosa di molta importanza ad istanza loro. L'Imperatore gli rispose, che quella mattina aveva da sare Conseglio di Alamanni, che non poteva darli udienza, ma che subito al ritorno l' averia dato udienza; però se ha da essere breve, che entra. Uscito suori, riserì il tutto a Gio: Paolo, e di più disse. Io entrard dentro, e dird che sarete breve; e animando Gio: Paolo, disse: entra, e ragiona d'ogni cosa, e lascialo sbattere, che come

sentirà queste rivolte, ti lascerà dire insino alla fine.

Entrato Gio: Paolo in camera di S. M. lo ritrovò collo barbiero, che li conciava la giaima, giacchè teneva capillera all' antica: s'inginocchiò, e li diede la lettera da parte delli Baroni. del Regno di Napoli, e a bocca poi suppli con brevità a molti capi. dell' istruzioni, allargandosi alli più necessari, con farli intendere l' aggravi del Cardinale Colonna, la rottura delli Capitoli a tempo di guerra e di rivolte, non mirando che il Principe d' Orange stava sopra l'assedio di Fiorenza, e ad un Papa nemico, che l'era stata faccheggiata Roma avanti gli occhi, tanti Regnicoli pallati in Francia, e così come aveva fatto saccheggiare la patria sua di Roma, voleva far perdere il Regno di Napoli fedelissimo alla M. S. colle rivolte sue; e poco mirando, ch' era venuto in Napoli scomunicato dal Papa, acciò che la M. S. l'avesse confermato Vicerè del Regno, essendo stato lasciato Luogotenente del Principe d'Orange Vicerè Generale, finse lui, e diede ad intendere, che detto Principe era morto, per avere lui la confirmazione di Vicerè, non senza gran ruina di tutti i popoli di quel Regno; subentrando col mezzo del donativo tanto grosso di ducati seicentomila nella grazia di S.M., a cui voleva far credere, che mai ce aveva tenuto miglior servitore d'esso, che a tempo di guerra, di peste, e di carestia l'aveva satto donare seicentomila ducati, donde si poteva arguire, che averia fatto alli tempi di buona fortuna; di più come esso si pensava con questo sar ingrandire li suoi nel Regno di Napoli, e voleva cominciare dal Conte di SarSamo fuo nipote, volendolo mandare contro di intti Ambasciadore alla M. S., atternando tutti quelli, ch' erano stati eletti con Banni fouo pena della vita; dandoli di più ragguaglio della vita, e qualità sue, fandeli toccare con mani, come non era servizio alla M.S. tenerlo in un Regno cost fedelissimo per suo Officiale con posponere la quiere del Regno, che il detto Regno ha mandato a cercarli in grazia, supplicando la MiS. farli grazia, che sia servita erdinare, che si osservi il Capitolo, che possa venire il Princi+. pe di Saletno, primo loco eletto Ambasciadore per la Nobiltà, e per il Popolo; e sebbene il Popolo poi aveva contraddetto, cièr fu, perchè era flitto fedotto, diffunbato, eigabbato da Geronimo Pelsi legrino, perform, alla quale il Popolo teneva guari fede, illigato daki Gasdinale, con speranza d'esserti parente per causa del matrianomio, e di fare grandi li suoi con detrimento della M. S.; che flantino la pesse, le guerre, e carestie del Regno, si degni la M. S. concederli grazia, che sale donativo si possa fare fra lo spazio di quattro anni, cioè cento cinquantamila ducati l'anno.

Stava la M. di Celare Imperadore come un agnello Palca-Le e mansuée ad intendere tutte le parele, che disse Gio: Paolo, mirando sempre con attenzione a quello, che dicera senza mai far atto d'interromperlo. E finito che ebbe Gie: Paolo di dine, lui rispose, che mai su sua intenzione di dimandare cosa alcuna al Regno fuo fedelissimo di Napoli, costaridoli bene quel-Lo, che esso l'aveva detto, e assai più; dichiarando essere stato. arrore del Segretario, e non volontà sua; e inquanto alla remura; de Capitoli zispose; io voglio che si esservina, e che venga il Prinsipe di Salemo : inquanto al donnivo rispose io mi contento non folo di quaur anni, ma di fei, e di dieci, e fe inno me lo voglione. Pagare, non me lo paghino; in quanto all'arhovere il Cardinale: il: Cardinale non nesteral von voi, rispose, poiche e cost rivottoso, e malaci. corta di mia volonta, lo mandare viu; e volendo andare al Con-. leglio dell'Alamanni, al licenziare che de Gio: Paolo, li diffe: andete informando il mio Configlio di questo se d'alero che sorse ser refeto di dirmi, uno per uno, che oggi vi spediro sene altro. Dici: S. M. dalla Camera, e appresso tra molti altri, Gio: Paolo, il quale trovò nell'anticamera Marzio Golonna, Col'Amonio Caracciolo Marchefe di Vico con suo siglio Pagliongello, ch' era allora di undici o dodici anni, Scipione di Somma, Fabrizio Marramaido, Gio: Barriffa e Antonio Cicinello, Diomedes Carrafa, Ferpante di Lodiredo, lo figlio di Mons, Incoglia., Genonimo ei Gio:

:...

Gio: Battilla di Sangro-con molti altri Cavalieri e Signori Napoletani, e d'altre nazioni, li quali furono attorno di Gio: Paslo per sapere nova di loro case, non altrimente che fazzo la api attorno al meie:

Quando Marzio Colonna vidde uscire Gio: Paolo dalla Camera appresso S. M., volse morire, e non campare; il che considerò così Gio: Paolo a tempo, che lo vidde mutare di colore; il quale si deve credere, che debbe avere avuto molto dispiacere, che il corriero suo era venuto prima nella Corte, e tanto innanzi, e non aveva parlate a S. M., che quando lo saprebbe il Cardinale suo zio, faria grandissimo strepito sopra di ciò.

Ulcito P Imperatore, Gio: Paolo vidde la Mella infierne con lui, e dopo mentre lui andò al Configlio dell'Alamanni, esso non perdè tempo un'ora, ma le m'andò ad informare secondo frosdine avuto da S.M. il Confeglio. Oltre che ragionò a becca al Signor Niccola Granvela Monfignore di Calassaya Le Monfignor di Arras, oggi Cardinale di Granvela: e informatili di guanto esp necessario, gli diede le lettere da parte di Monsignori di Burgos, del Vicecancelliero, di Laigi Ifor Caffelland, dell'Alascone del Principe di Salerno, e d'altri; e da ogni uno disputti avuta. buona risposta, se me torno in Palazzo de S. M., da traines mendofi per vedere, che si facena in Corte per Marrio Colomna. Ma la M. S., Inbito che venne dai Configlio, fi pose la mangiare, e molti Signori flavano aspettando udienza fullita dopo manpiane, e tra l'altri vi era Matrio Gologna, Di Tanio Goblaga, e matifaltri; il quale De Luise non augus a fasialità s'eche séro care licenza is S. M. per l'andata fina in Implifterna. Ma. Marie zio Colomia prego mui, , che gli finessere grazia d'esse mi il primo a parlate a S. M., che eta cola ; che importava un Regno. Mapoli, jintanto che essi fili il primo a perfere a S. M.; emois li se dire più di pre o quattro parole, che al cospetto di amo s'aizò, mostitandoli poce sione cera, gli velto de spalle, le non lot voile intendere, e le s'altre dente sui altre chines, e cosi con lerico moltrardoli, che volendo Marzio entrare apprella l'Impet ratore, quelli di se un ribbilio, intano che, con molto suo dispiacere le n'usci dall'indianza serlic parlator.

Quello vedende Gia: Paolo, tanto più se il ammenti conselazione nel suo e considerando fra se, quanto era grando la volontà, aveva mostrata la M. S. verso il Regno di Napoli, e le mala intenzione gomio il sito Officiale, poiche in piesenza di

Digitized by Google

santi Regnicoli , parlando Marzio Colonna da parse del Vicerè del Regno, l'aveva fano un risusto, nè volte intendere quello, che da fua parte gli voleva ragionire.

Erano li 29. di Agodo, quando a circa 26. ore Gio: Paolo man fentendo ne dolore alla colcia, ne febbre per le postenne, ne i carbonchi che ci areva, andò a mangiare, e dopo mangiaro fe me somò subisocia. Palazzo ad aspettare la provisione da fais per Sua Maestà, giacche il Consiglio si lera unito colla M. S. L. e avendo aspenanto um gran pezzo y finalmente rascito. il Consiglio -a 22. ore in risca, fintoli intrapzi a quelli Signori, quelli dis-Sero con faccia lieta e con hona cera: andate dal Segretario Valdes. she fent spedito. Valdes ancora non era siscino dal Consiglio, e ulci da là ad un'altr'ora, il quale avendo visto Gio: Paolo che Ib li era finio incontro, gli diffe ridendo : voi fete bene fpedito, prenine domani matitua de pigliatevi lo Dispactio, pecche si ha da registrane. La matima seguente se me ando Gior Paplo dai Segre-. actio. Valdes .. e. chie totto lo ricapho, non fenza fua grandfillime allegrezza; dipoi ando a rituperare l'akre risposte da quell'altri Signori, al quell'areva portato le: louve ; e subito a quell'ora anadefima Gio: Paolo spedi Gio: Graco suo creane con darir il predetto Dispeccio, e le ientre line, e ioplico che aveva avuso da quelli Signori, e l'inviò per le poste alla volta di Napolite ello si rello alla Corre moteo maltrasser da quelle pelleme nella cofain shaltra's pensiò che effendoli sopravventta la sebbre, si pose in tet-40, e slette malissimo per molti le molti giorni, e so governo Il Protomedico Nascifo, Medico di SiMire flando in letto, data a' 15. giorni ebbe mova, come Marzio Colonia il empiritio - La infermità di Gioc Paelo fu causti, che non venne ello di per-Aona collo Dispaccio della Cond. Will b on this lab :

Arrivato il caesso di GiorPaole in Napoli, porto l'espellizione dei tumo confirme il defiderio, che teneva il Principe di Salorno, e di tutti quell'altri Signori i donorno di beveraggio cinquecento ducati, e il Principe di Salerno altri dicati 100, e gli dono un vettico ancora, e quallo ebbe lopra di periodia fua quel giorno, che importo alesi decati 100, e le fri tanto grata la venuta d'uno creato di GiorPaolo; ora che faria liato, fe fulle venuto quello, il quale tanto aveva faticato a quallo integrato.

Da

Da là a certo intervallo di tempo Gio: Paolo ebbe lettere da Napoli, per le quali se si scriveva dell'allegrezza avuta per l'arrivata del suo creato colla buona spedizione, e des dispiacere, che non era venuto esso di persona, e della infinita e molta infermità sua; avvisandolo s' intertenesse a non venirsene, ma che aspettasse il Principe, il quale ben presto si sarria partito per la Corte di S. M., perchè il Cardinale sava molto curso so qualche matagiorne Ma Dio remediò ad ogni cosa per il maggio, che poco dopo passò da questa vita presente il Cardinale. Colonna; e così sio: Paolo si per la infermità, come anco per l'aspettare della venuta del Principe, si trattenne tanto, che ci confero da quattro suesi e più.

Il Principe di Salemo conforme alla elezione fatta, e al dispetto di tanti contrari, e della rivolta del Popolo procursta dal Cardinale per mezzo di Geronimo Pellegrino, moltoli in via per la volta della Corte si parti Ambasciadore de arrivato al Contido del Tirolo, dov era il Re del Romani colla Regima d'Ungarin, quelli so trattennero molti e molti giorni; e per melto iche lui gli contraddicella, perchè voleva passa avanti la presenza di Cesare Imperadore, quelli Signori le persuafero, che mon si partile altrimente, se non voleva andare al morine dentro la nevo, ma che si dovesse trattenere con sono, perchè invevano avatto suova, che la M. Si era per camusino de ben presto faria carrivata si Tirolo, e iche portava mille guastatori il giorno, fatteva fare la strada per mezzo della neve, la quale la notte pure si si principe si restò in Ti-

balciadore del Regno di Napoli, le l'appresenti davanti sua presenti del Regno di Napoli, le l'appresenti davanti sua presenti del Regno di Napoli, le l'appresenti davanti sua presenti del M.S. tutto quello che su proposto da Gio Pacto, e di menoria della M.S. tutto quello che su proposto da Gio Pacto, e di Baroni; il che non su senza utile del Populo ancora, non ollante che da quello sufficiato revocato. El perche S. M. aveva da partissi al socorso del Nienna di Principe di Selemo gli cercò licenza ancora; del che unti quelli Signoriach erano appresso S.M., mormoromo della partanta del Principe a sempo di bisogno di S. M. Lui ii parti con gnomissono prima a ponere conto nel Regno di Napoli, ad istanza del conto prima a ponere conto nel Regno di Napoli, ad istanza del

ria tornato subito per le poste, e prima che S. M. sosse ria tornato subito per le poste, e prima che S. M. sosse ria tornato subito per le poste, e prima che S. M. sosse ria tornato subito per le poste, e prima che S. M. sosse sua a servirlo in questa occasione; e per caparra di questo lasciò li creati, e tutte le sobe sua, che non volle portare niente indietto, ordinando, che detta sua samiglia avesse seguito appresso la Ma S. sassette con Gio: Paole,

Venuto in Napoli il Principe, sionò particolare conto di quan--to le apprello S. Mi, e della buona spellizione, che aveva portata, e spezialment circa l'amorione del Cardinale dall'offisio di Vicerè, e che aveva operato colla M.S., avesse mandato in Regno Governadore Spagnolo, perchè si governava meglio -per Napoli. E già, in Corte si nominava per Vicerè di Napodi il Come di Lakiar Fiamengo, Cameriere dell' Imperadore, to il fratello del Conte Palatino Atamanno, e si nominava pure sun Signore Borgognone; ma per opera sua silmando per Vicerè Di Piesto di Toledo. Ma per best servire il Principe he fu mal meritato dalla Città esttefo da quella si fuo ritorno non ebbe r troppo soddisfazione; perciocche non gili velle fare buono quei tempo, che si trattenne in Tirolo appresso al Re del Romani per aspettare la Mi dell' Imperadore, con dire, shei se ma istato là, ci era stato per gusto suo, e non per servizio della Città. Del che sdegnatosi il Principe, colericamente se intendere alla Città, che non voleva cosa alcuna ver conto di tal andata. E questa fu la rimmerazione per il ben servire; oltre che acquistò poca riputazione apprello quelli Signori, che erano là in Corte, avendolo biastmato, che non ando in Vienna, come si è detto di lopra, a tempi di bilogno.

Dapoi che il Principe di Salerno ebbe dato conto, si torno a ponere in via per le poste, per andare alla guerra di Vienna a servire S. M.; e come sui sui sui Fiorenza, sa esbe dal Duca nuova, come il Turco in Vienna era stato rotto, e che era dismesso si estercito, e come la guerra era cessata, e come il Turco se n'era ritornato malissimo trattato, e con grandissima perdita; dicendo al Principe, che l'andata sua non bisognava, ma che se ne susse pittornato. Perchè il Principe si se fare sede dal Duca, come già sui andava a rittovare S. M., e di quanto era passato, mandandola a S. M. con settere sue, servivendo alli suoi creati e servitori, e a Gio: Paolo, che se ne venissero, perchè sui se ne ritornava in Napoli. E così se ne venne in Napoli Gio:

Pao-

Paolo colle robe, e altra gente di cala del Principe, che la erano rimale ad alpettario.

Arrivato in Napoli Gio: Paolo, ando a baciare le mani al Principe, e a tutti quelli Signori, che lo mandorno. E perchè il Principe di Salerno, come di fopra si è detto, aveva passato parole coleriche colli Deputati, tampoco attese a sare dare a Gio: Paolo si ducati duemila, che gli promisero per l'andata sua, stando sidegnato contro di quelli. È così si trovò aver faticato al vento, e can paricolo della vita, che non avendo avento alle non ce so diede la Città, ma il Principe del suo proprio denaro; il premio delle fatiche sue l'ebbe quello Gio: Greco, suo creato; la venuta del quale dalla Corte in Napoli su a spesse di esso Gio: Paolo, tanto nel mangiare, quanto anche delle posse.

Or quanto deve effer maggiore il premio, che si deve a Gio: Paoso, promessoli per quelli Signori in nome della Città, avendasi considerazione alla qualità di Gio: Paoso, e alli periodi passò per cammino, che per servire sedelmente non perdono alla sua propria vita; giaochè vedemo, che solo a quello, che non ha servito in cosa alcuna, si diedero mille ducati.

#### IL RINE.

DELL

D E L L'

## I S T O R I A

DINOTAR

#### ANTONINO CASTALDO

LIBRI QUATTRO.

Ne quali si descrivono gli avvenimenti più memorabili succeduti nel Regno di Napoli sotto il Governo del Vicerè

#### D. PIETRO DI TOLEDO

E de Vicere suot successori fino al

#### CARDINAL GRANVELA



#### NAPOLI

MRLLA STAMPERIA DI GIOVANNI GRAVIER
MDCCLXIX.

Con Licenza de Superiori.

### ANTONINO CASTALDO

CETRO DE TOLEDO

CARDINAL GRANVELA.

A Committee of the Comm



N A P O L I

\$101 to \_\_\_\_\_\_\_



# J's to it to differ D'itput des Lione, Light des Chenicient de la completa del completa de la completa de la completa de la completa de la completa del completa de la completa del la co

# ANTONINO CASTALDO

reconsupercy e logg that gle sleet were A wendo to dopo qualific confidencione rifetime officiales Los mio di brincre più per mio elimino e laddistancio, che per abio fule el difegnos didens, pericolaris degnis, fe jo non indinganno, di memoria en di annetizione di quali feccinio di early dei tempi lono-accadati in quella nollas Cinti e e Regions e malfime per il tempo, che Ba Richandi Toledo vi fu. Vicen ne per alcumi ami mopo infinare con di mantili dell' anno 2547. c da sibelifone del Principa di Salento qualiversantata cole differ feguite; horgindicate, perl dimetrate lo fino, inell dirale pere l'impanzi era ellais olimpolo fra poca giudirila pre molita Asiban consideration in oi seld standard and confidence to, ed in hievith Waderriandanilia westi aggellic accidenti, che ilb dirrazione de fullamentationpi fini politimo agenplate, al fabbinio wolte di quelle missione date des disserti delle distillationi difficial mente tratique, nondimento di quelle particolariti, chi in impall do ferivete, o non no ragionaro do pen pallaggio lo continuação quali, perchè da maggior parte organisme confidentatione est aprez-d simento-infe Separa Sevellesora pieder be lithing orederen e che non le aurebbero effatto describe, neste penned Commeque conficient io ho volujo date a me the fleorine had a feel differiore, but qualit que Contention of the first design of the state \_ · # diletGià affai ben costa e per l'Istorie è manifesto, che il Re

Già affai ben costa, e per l'Istorie è manisesto, che il Regno nostro, come che sempre sia stato di tutti, gli altri domini d' Italia, e sorle dell' Europa reputato il più ameno, il più sersile, ed il più deliziolo; così parimente è flato da Re, e da Popoli di diverse Nazioni con sommo affetto deliderato; intanto che per conquistarlo si sono mossi dalli soro paesi e sedi. e per lunghi viaggi venuti con groffi elerciti ad invaderlo. Per questo i Guiscardi, i Svevi, i Normandi, i Greci, ed alife efferne Nazione tante volte hanno cautelo e sombatti ter per consequirne il dominio, e con oro, e con fingue farte ogni sforzo per ottenerlo, ottenuto mantenerlo, perduto racquistario. E di qui è nato, che i Popoli, ed i Baroni, secondoche sono stati più da uno, che da un altro Principenze più da my role to an altra majories o con benignis to our starces destati dest han leguise e diliderate, abbirrite e Malikano le fazioni e parti di quello, o di quello Re, o di quella gente, o di quella.

Ma ujernamente, e lopra tutti gli altri, che hanno avelle tal desiderio e perfiero, kino stati li die di Equitizi pinelle con ogni fludio e pollanza humo più volte ; e più diverse presenta dense , e vie tentata l'imprela dil luo acquille. lo lalcio de pare per shingarmi da quello , che non quello a prepolito del mily interno, poiche il liberie ne long piene più Caril I Robins Mer Ladidai 9 de Regine Giovante, li Principi Angiolini, ed i the d'Aragons , e le variolensie di guerra e tempi loso legulit con con Principi efferni, nome con Batoni del Regno Ma per Atricmi de quanto pai sa di mellieri, a por sondangenso di quella and hiere Moris, dies, the dope she il Re-Catolico Ferrando & Arabanay andre de Gibranat madre dell'Imperador Carlo Quinto Cintinociale hamaritiquer la valinaled arte di Confalvo Ferrance or Contain, a legale par listicalisme for what militare, a per de Suoi Reali colluni feet il mone di Sini Capitano, chie ottenum di Raymo, et fedeciaisme i Frances Com Montignes de Chegni less Car picance, counte the rangingament Morney such and Governoised Regno billo Grass. Capitalao nell'annes topo di Calhar pune in guerra ent valoratory which gladiston and in whose benignone liberate, aven the land appointed becoming our liquidad and Region ed in Mapolit profest designation and a secondaries de destricte Spinello soute di Carinti pidirung dilicologo politic di Calippete bari . · -Junto

33

fart, senendo cara del Patrimonio Reale, per alcuni filegui e male foddisfazioni avute col Gran Capitano, me in camo per lettere al Re Cattolico. Onde quella Maestà per vedere Napoli ed il Regno come anco per scemare ed estinguere con la presenza Reale la soverchia autorità e rientazione del suo Ministro, se ne venne con la Regina sua moglie nel Begno ed a Napoli. E dopo d'effervi slato a diporto alcani mesi, , le me ritorno in Ilragna, e ne meno Confalvo Persante, parendole che niun altro modo più ficuro e riultible fulle, e più cosecto di quello, per toglierio fenza alprezza, e lenza fari incontro, la stima e la riputazione, che egli, come luo deno, nel Regno ed in Napoli vendicata s'aveva . E veramente oni riefcono quedi partiti; perche siccome allo spiendore del gran lume del Sale dall'Oriente s' ofcurano e sparifeono unti i immi de Pianati, e Stelle; cost lo spiendore della Maestà Regia oftens e la sparite ogni lame di riputazione e d' autorità, che rilate dalli raggi Reali în qualivoglia Minfilro, per grande che sa ...

Morto il Re Cattolico , firccelle nel dominio del Regno Giovanna fua figlia madre Well già detto Imperadore Carb Quinto. Ella, e per li anni, e per la naturale infermità, e Carlo per la poca età non potendo vacare al governo del Ragno, nè perciò partirii dalli Regni suoi di Spagini, mandorno diversi Va cerè, e Luogotenenti Generali a governarlo. Ritrovandofi nel governo il Conte di Ripacorla, ed ellendo richiamato alla Certe, lascio per suo Luogoteneme D. Antonio Guevara Gran Similcaleo. D. Raimondo di Cardona Conte d'Albento venne per Vicerè nell' anno 1509, ed in fua allenza D. Francesco Remolines Cardinale Surrentino fu Luogotenente per l'aidata del Cardona con l'aidata sercito in Lombardia, quando ne segui la rotta di Ravenna nell' anno 1512, D. Bernardino Villamarino fu Luogotenente dopo il Cardinale per l'assenza del suddetto Cardona nel 1513. Dopo la morte del Cardona venne Vicere nel Regno Carlo di Lanoja nel 1522., e partendo por per Lombardia, D. Andrea, Camala Conte di Santa Severina, per l'andata del Lavoja a Milano, chè poi ne segui-la rotta, e presa del Re Francesco a Pavine su Luogoreneme pell'anno 1525. D. Ugo di Moncada fu facto Vicere per morte del Lanoja nel 1527. Giliberto Chabin Principe d'Orange fu Vicerè nell'anno 1528, ed Il Cardinale Pompie Colonna fu Luogotenente del Principe nell'anno 1730. E perche era fresta ancora la memoria delle pallate guerre, surbolenze, e rebellionis E

il mode deliloro governi lu allai mite, e forle tralctitate circa? reflectate della giulitate, la quale bela li poteva dire, che allora mon tenedie altrimente ité bilançia ; nè ) spada : quella ron sender seon giudo ipelo di lati desere a cialcano, e quella per difeta de buoni, rescalligo de rei. Di donde nacque, che non folo i Signori agranda del Regno pma anco i Cavalieri e Gentiluomini privati come Alfonso di Lagoi, il Cavalier di Costatzo e con essi molti Cite riadini di sequela potevano disendere, e togliere dalle mani della giullizia i malfatatri delinquenti, taglicagiavano quello e quello. A riterituano nia mercati de poveri arregiant, e diagnadandole a calora erano bassiti me maltrattati. Tenevano i Potenti dentro la -laco cafe momini sciolti e scelerati, per ministri delle loro voglie; are Capitani di Giultinia, ne la famiglia della Corte, ne l'istelli fo Tribunale della Vicaria vi potevano rimediare a anzi volendo montro di loro procedere, e prenderli per dare loro imponvenewole catigo, irrei i entrandoleno in quelle cafe erano; falyi ; e fe in menso delle Riann fullero dati presi, gli erano da loro fan cori periforza mili dalle mani, con rellare i fatelliti ferifi e perdequitati. No di tali luccessi si marlava altrimente, po vi si prowindeva pencoline abanda managa and an il an pa Clemente VIkdail' istesso esfercito di Monlignor di Berbone ribeli andel Re di Ferncia e Capitano Generale dell' Imperadore Carlo Quinto, dette molti giorgi, affediaso in Callello Santa Canallanelo. E Odetto de Fois Montismor di Laurrech mandato da Francelco Re di Propries in Isalia, and gradit affercise per liberare il Land dall'ampie mirloclarare manificile' doldati, provandojo già liberato, e nella priffina dibertacs dignità rimello, fi risolle tentare l'impresa del Regnot Mai enereto per l'Abruzzo, valicò in Puglia, e di là venuso in Na-Police (Plantamila foldaen aperando to per lorgo et o per famo de ottenerla. Dentro la Linux ermo, alla diferentargiros ledicimila loldari Italiani. Spagnuos More. Tedelishi, i quality quel gerapo: Langighinecchi chiamayano. Stenerale del notine eleggio era Filiberto di Chalon Principe de

Orange va gent ling compos Alfonso. d'Avalos Marchese del Vallo. Alcanio Colonna, i Principi di Bisignano, e di Salemo, Piesantonio 3 e Ferrapio Sanfeverino, D. Ferrante di Gosfaga, D. Fernance d'Alarosa Caffeliano, del Caffello povo; Fabricto Marmindles a Gipung of Uthing famel Compellised altri Capitinic a Coloquellis di gian stima con Spagnoli, come Tedelobis ad latimita Vicerè del Regno era il già detto D. Ugo di Mon

Clà il Regno eta in domittio de Frances, suorche Napoli Gaeta, ed Mohia, e de colo erano per Giovanna e Carlo qua fi diferente perocché sed Re di Francia erano in lega, fi Papa per la freson della dell'affedio della fua persona, e del disco di Roma diesamente filegnato, e di Venezimi ; per defio di rispere le Terre in Puglia un tempo da loro possedute, ed in-Aime son soro alers e diversi Poteinati . La Città era non merio Arettae da Laurech edif efercito d'interno in terra, che travas mina per mane dalle galere di Francia, e de Veneziari , ed inf deme da quelle d'Andrea d'Oria; il quale a quel tempo ferviva al Re di Francia, ma le ne flavarin Genova poco di ini foddisfamo a puri il Come Filippino al Oria, come fuo Luggorenente Get nerale, lenguemava. Già P ira del Cielo, che con orribile a continua politicusa aveva infinendall'anno 2527, flagellato il Repno e Napoli; con gran moradinà di molte migliara di serfone: compiciavo alquanti a collare, avendoli riferbaro di ciogare quali tutto il ultimo sforzo fuo ful Campo Francele, il quale per P atque montre ed aggorgano negli alvei delle Padule vicine al Cintro : d'ordine de Laurrech , vogliendole a' comodi-dell'afe Schiair, e per la gran salidità della llagione, e per li difordità del mangiale stutti pi si era per la maggior parte minimerba to. Quando la lorman, per molitare quanto ella polla melle cofe enante, e apparto parzo e feiceco fin il gindizio degli nelmini, quando regliono dall'apparenza de finoi progressi o assicusarfeste : o temerne più del dovere delibero con modo estraordia nario, esi alla riveria di dare la vittoria all'Imperadore, e libei rus alimoti divisori grave alledio

Ein Vioure, capite is diffi. D. Ugo di Montanda, Cavalier e Spagninsto di moisti flinia, sian pridipitolo. e poso forme tisto. Coftai avendo inscilo il già companio moisto del Cambre di che il Comp Filippina con feur gilippina en Golfo di Silerno, e fe ne andava a spallo per quei mari, divisò tra la fiello, che se avelle pottro vingerio in mane, con la ripatazione, che tra se feco la vittoria, e coll'ajuto del merbo averia atternito i nemici in terra in modo tale, chi di fattible atto l'affèctio da Napoli, ricupprato il Regno, e lati fattible atto l'affèctio da Napoli, ricupprato il Regno, e lati fattible atto l'affèctio da Napoli, ricupprato il Regno, e lati fattible atto l'affèctio da Napoli, ricupprato il Regno, e lati fattible atto l'affèctio de l'accentito del morte fita, fi rideva del luni dilegni, benefic sone

dati

flair con ragione, volendo per mezzo del perdere las vincere a nor. Onde avendo tantollo fatto ben armare otto galere, con centi battelli, e bergangini, pient d'artiglierin, e fornitele di fotdati, e di nomini di grado e di valore; come fir il Marchele del Vasto, Ascanio Colonna, ed altri Signori e Cavelieri Spagnoole ed Italiani, senza perdere tempo, passò le Bocche di Capri, e cofleggiando la bella colliera d'Amalfi, fu fopra il Capo dell' Orfo, che 'lo mare di Salerno da quello d'Amalfi divide. Ma Lautrech avvilato da dentro Napoli de disegni del Moncada, ne aveva già dato avviso al Conte Filippino d'Oria; e perchè potalle più valorolamente comhattere e vincere, se la notte marciare verso Vieni luggo prese al Capo d'Orfo, trecento foldati fecti delle bande negre. Erano colloro foldati della disciplina del valoroso Giovannino de Medici. per la cui morte portavano l'infegne negre; i quali giunfero la mattina, e il Conte da quella marina li levò fulle fue galere, e alf pole ad ordine. Ne bilogno minor diligenza, perocche appena gli chie imbarcati, che viddero spuntare le galere Imperiali da quel Capo, le quali scoperte avendo quelle del Conte, ferfi a sona, mostrando di volenti tornare in dietro; e quello com arte, per volerli ticare in alto mate, ed allontanarii da terre, Ma a Conte usò l'altro stratagemma, perocchè con simple guiere venne ad affrontare le nostre, e l'altre due sue galere se vogare in alto, moltrando di non volerfi trovare in quella baruffi, la quale in cominciata dall'una e l'altra parte con grande allatte, rifefuzione, ed impero. Ed al primo incontro per un tiro d' attiglieria dalla Capitana del Conte fu rotto l'Albero della Capitana Imperiale, ed uccifo il Moncada; ed appieciata da prello la zuffa, le due galere del Conte vennero con impero per fianeo, e fracassomo in modo le nostre, che la vittoela actio al Conve. Mort in quel conflitto Ceffire Ferramolog, e molti altri uomini segnalati. Etiam il Marchese del Vasto, ed, Ascanio Colonma furono setti prigioni; li quali nondimeno il Come riceve con quant' onote e rispetto a tali personaggi fi conveniva... Parye. she son quella perdita rellasse sommerso nel mare tuno l'infertanio dell' Imperadore, perchè da indi in poi fit sempte withmiddo.

Or stando il Marcheste, ed Ascanio col Conte, con molto enere risenuti e trattati, intelero da collèqui, che talora avezno infleme con sui, la poca soddissaione, che Andrez d'Oria
aveva con Francia, nen solo de risadati dipendi, me anco per-

the if he dismission i prigion . Non perderone l'octatione i due Signari ; e proporte al Conte de parte dell' Imperadore il perpulito Generalato del mare ad Andrea d'Oria, e di più il Principato di Melli per lui, e per li fuoi luccessori ed eredi ( il ana le nuovamente est ricaduto al Fisco per la fresca ribellione di Sergianni Caraccielo Principe di quello Suno, il quale ellondo flato prefo de Prancelesse hagi da nostri, per molta islama ch egli ne avelle fatta , alminente silcollo , era di fua volonià , a per ildegno, o per pechiafioni, cultato a i lervigi di Kraficia); A Conte del tuna se diede aveilo ur Genova ad Andrea : A quale, perendogli miglior passito accallarli ad un Principe, che poteva dargli fiato per lempre, e non vallalli, e pen-Moni a vita ; con oriosario di grado lupremo , e vedendoli malumento da spesi Re , spetolito alla devozione di Celare fe in politicate le suo galere ; a qui in offervato appieno, quanto da notri due Signori gli sea stato promesto. Con questo thoro of informe accidence to con efferti il Campo Francele distino per la patri, relio la Lega disciolta a libero il Regno, toho l'assedie ; e vittoriole l'Imperadute , e con tale e tanta seputazione, che gl' inimità , che poed inasnzi avevano creduto di toglisti l'imperio d'Italia,, cominciono a tentere della fiza Meteria ar pototes, leuns specuazit di potosio più eggi liccipatedel 

Per la monte del Moncada hi creato. Vicene il Principe pe d'Ostage. ... College con l'ainpia potellà, datali da Celare Freroche egli sta sino, desprimi Signori di Francia per gravi ease ribellatoli del die inlieme con Monlignor di Borbone, ed almi Beroni), pome Signere grande e magnanimo, fect atolte gazie willi-Stati, e delle vite a Signori è Gavalieri inquifiti di ribelliones Wood per remainstrations of Capinal a foldati Spagnitoli, Francelli Todeschi, d Istiliani, time le Callelle del Contado dell'Aquila; ch' ere flats ribelle (il) a life taces quelle, che avvenne e Fabrizia Mititatialido de tempo de quello Palacipa e Statido l'alledio in « terne Nepoli , ed svende Fabricio in guardia la Porta di San Génates; un cerello leggiero corrotto, com egli dille poi par tornient, dal Marchele di Mensefectio, ed alut Signori sibellia · 4.9 000

10 7712 -

<sup>2 400 1130</sup> (a) 1% dis questo Signote male favorica Lucreria Scapliate y

chiremno nel campo Francele, legiciamente delle al Principe di Prange, per togliere riputazione e credito a Fabrizio, il cui valore, ed i suoi soldati erano il terrore de Francesi, e Pantidoto contro le valorose Bandiere negre, come tivera recate lettere del Lautrech sal Marremaldo, se che egli aveva promello di dare quella Porte a Francesi di notte. E perchè le cole di Stato cagionano galoffia, le quelli non happo dimort per chiarirle, per quello il Principe, ancorche talciuno gli paresse duto a credere in Fabricio, nondimeno per assimunatione lo fe chiamare Le di lua mano piacorolmente di difambo : dichiarandolo prigione dell'Imperadore. Rimale l'imporente e comp giolo Cavaliero ammirato, e senza mutar volto, perche la coscienza stava salda, replied: 2 perche Signor Principe? Ma gli fu benignamente risposto, che discrebbe siputo tosto, e non gli faria stato fatto aggravios, stando, di buona voglia. Fabrizio, in prigione. E perché uno il Campo noftre, e tutti i. Signori a Capitani s' erano commosi alla novim dell' accidente i farono in flanza, che l'accusatore, come persona vile ; sir doveste prima esporre a tormenti; parende a cialcuno impossibile siche in Fabili zio avelle mai pollino cadere, reziandio con veloce pensiero, tal diffalta. Fu quel traditore due volte tormentato in prefenza di Fabrizio, e sempre offinatamente affermò il medesimo in rinsacciargli la ribellione. Ma perchè la cola era grave, nè altro contra Fabrizio appariva, che la relatione di collui, il Principe aggiunte al giudizio di dal caula due Cavalieri Napoleumi L'uno fu Giulio di Capua, cieco d'un occhio, Cavaliero del Seggio di Montagna, soldato veterano; e l'altro, Gio: Battista della Tolsa Cavaliero di Nido di molta dinna. Conorridoluti di ajunte Pinis pocenza del Marramaldo, non faccano altro, che assendere a pene fare, come la potesser porte e dude. Maila demandicipio, de ajuta Pinibocenti, se cadere nell'animo su cossur 7 che di l'alessa svea colullima villa quamo che se avelle nell niezio dell'più luminolo glorno dovido leggere qualche lekere, faris fich di bilot gno accollarsela ben bene agli oechi. E però andorno d'accordo a quello feelerato acculatoro, e con latero parele ensorad prima di cavargli la verità da bocca, eunoù glialfulbindo altiss menti, lo dimandorno, a che ora avea dato la lentera a Fabriaio, e dove. Colui rispose, che gli l'avea data una sera deniro unesamento fuo, poco adanti dell'Ave Maria, al olie Fabrizio col lume della finelira l'ayen letta in Alogolicante inguigion a seg corno

como i Cavalieri, ora si che menti, affassino, perchè il Signor Fabrizio non ci vede di mezzo giorno, come poteva leggere di nottet Questa evidentissima bugia scoverse l'innocenza dell'onorato Marramaldo, perchè lui aveva si corta vista, che di mezzo giorno senza occhiali, e senza accostarsi la scrittura presso gli occhi non l'averia possuta leggere. Onde riserito il satto al Principe, e di nuovo posto alla corda, il ribaldo convinto più dalla verità, che ssorzato dal dolore del tormento consesso il vero, e su squartato. Ed il Signor Fabrizio tornò alla sua dovuta dignità e riputazione.

Or per l'impassa di Fiorenza, che si sece dall'Imperadore a richiella di Papa Clemente, già reconciliati insieme, il Principe andò per Generale a quella espedizione. E venne per Luogotenente Generale nel Regno Pompeo Colonna Cardinale, Principe Romano, e di Santa Chiesa Vicecancelliero, uomo di gindizio, e di coflumi Reali, ma come si diceva, poco amico del Papa. Nel coskui governo la Giustizia per un pezzo andò, come per l'innanzi ayeva camminato; ma due accidenti occorsi la sollevorno alquanto. Avvenne, che Gio: Battista de Alois cognominato di Caserta, creato di questo Signore. avendo repliche con un tale Gentiluomo nell'avanti camera del Cardinale, gli diede uno bossemone; onde preso, é menato in caracre, il Cardinale comandò, che se li troncasse la mano destra; nè per molto, che fusse pregato da tutti i Signori, e Signore del Regno, volle mai fargli la grazia: solamente a preghiece d'Isabelia Villamarino di Cardona Principessa di Salerno si contentò della mano sinistra, che gli sece troncare avanti il Palazzo della Vicaria vecchia.

Erano a quel sempo due Cittadini fratelli, che si prevalevano pur troppo: l'uno chiamato Cola Giovanni Monte, e l'altro Giulio: quello, perchè era Mastrodatti Criminale, ed aveva cura delle accuse delle contumacie, e questo come capo, edi
ospite di tutti i compagnoni, e scelerati. Costoro erano come
tiranni universali, perocchè il Cola Giovanni quel Processo
saceva venire a capo, che gli piaceva: gli altri o gli stracciava,
o gli occupava, o risormava; dal cui volere pareva, che dipendessero il Reggente, ed i Giudici; ambizioso e temerario sopra
ogn' altro popolare. E come che era a questo modo potente,
arrivò ad essere compare del Cardinale; e quasi per sorza si se
dalla Piazza del Popolo creare Eletto; perchè a quel tempo il
Vicerè non s'intrometteva alla creazione dell' Eletto Popolare.

Digitized by Google

Il Giulio con i suoi compagni, senza i quali egli poco 🗫 leva, taglieggiava, e sforzava a paci, a remissioni, a parentadi, e ad inimicizle quello, e quello, e con violenza eltraordinaria faceva quanto designava nell'animo, senza timore di Dio, o della giustizia, o di altro. Ma perche gli nomini o di sangue, o di animo plebei sono per natura insolenti e temerari, e non si lanno, quando sono in qualche grado o dignità, contenere nelli termini della moderanza, prima si disconoscono con Dio, e poi con gli uomini, infino a ranto, che l'ira di Dio, che refille a' superbi, loro viene improvvisamente addosse; per quello, oltre tante sceleraggini, il Cola Gio: ebbe dipoi ardire in publico, satto Eletto del Popolo a' favori del Cardinale, parlare licenziosamente e con poco rispetto di quello Prelato e Preside; onde sdegnato, e stomacato il Cardinale, diede secreto ordine, che tanto lui, quanto il fratello fussero processari. Del che tantosto ne venne a capo, perciocchè con molta verità vennero in luce tutte le loro sceleratezze, così palesi, come nascoste; e ne tormenti accettato ogni cosa, prima fu strascinato, ed appiccato Giulio Monti nel Mercato con uno suo masnadiero chiamato Carlotto, e poco dopo su menato a giustizia il Cola Giovanni con il capestro al collo, e con la gramaglia, essendo nel grado e dignità di Eletto del Popolo. A vederlo andare a giultizia concorle moltitudine infinita, e calca grandissimal per le strade, o pel Merosso appena vi capeva, dove egli su vitiperofamente appicçato, e polto alla Chiesa di San Giorgio Maggiore vicino l'Organo, dove ne appare una memoria. Non folo vi concorfero per odio, che avevano all'infolenza e temerità dell'uomo, ma per curiofità di vedere un nuovo miraçolo delle vanità umane. Nè con la sua morte su appieno soddisfatto lo sdegnato animo del Cardinale; perocchè comandò, che il cadavero esi lasciasse così appeso, e non si togliesse via senza suo ordine. Stette sù le sorche otto giorni, tanto che corrotto, cagionando pueza intolerabile, a' prieghi dell'abitatori di quel luogo, lo se d'indi spiccare, e seppellire. Esempio veramente memorabile a coloro, che insolenti, e sconosciuti suor di modo, vogliono talora con i suoi Superiori, nelle cui mani la vita, e l'onore stanno riposti, o con la lingua, o con i fatti passare troppo innanzi, e con gli altri poi trattare di maniera, che Dio se ne sdegni, e loro faccia conoscere, che egli li fa trovare, quando l'uomo pensa ch' egli dorma.

Queste due cost rigonole giultizie, ed espedite cominciorno a raf-

#### ANTONINO CASTALDO. LIBRO I. 43

a raffrenare alguanto la licenza e temerità di molti. Ma ventita l'estate, il Cardinale andatosene una mattina con il Come di Policastro a Chiaja: per mangiar sichi gentili, ed a diporto, su con quelli avvelenato, ed in poche ore usci di vita. Fu fama, che per mezzo di uno de'suoi più cari e sidati servidori, in grazia del Papa gli fusse stato fatto quel servizio. Mia chi può frenare le lingue del volgo, che parla delle cose a suo modo? Morto il Cardinale, su di mestiere, che si provvedesse di nuovo Governadore, governando frattanto il Confeglio Collaterale con intervento di D. Ferrante d'Aragona Duca di Mornalto. E così l'Ottobre dell' anno 1532, fit mandato dall' Imperadore Carlo Quinto per Vicerè nel Regno di Napoli D. Pietro di Toledo Marchele di Villafranca. Egli con la fama di dovere governare con gran prudenza e giustizia, a prima giunta s' acquistò l'animi de' popoli. Indi fra breve spazio di sempo si portò in modo, che i fatti superorno l'espettazione; perocchè

fra l'altre cose i Signori ed & Nobili, che per l'addietto erano stati soliti di ulare termini di soverchia imperiosità con f loro sudditi, e con gli artefici di Napoli, egli con la rigorosità della giustizia, ed esecuzione di quella raffrenò in modo, che rivolte le loro licenze in modestia, utti l'imperiosi costumi deposero assatto. Onde il Popolo dalla depressione de potenti liberato, del suo Vicerè predicava la protezione e la giustizia. All' incontro i Nobili sforzati a riterierli dentro i termini della motleranza contra l'ulato loro procedere, abbominavano il troppo rigore, che con est teneva il Regio Ministro. Onde lo presero in odio, in modo che cercavano calunniario appo Cefare, dolendos, che gli avesse non solo a popolari uguagliati, ma-assi indegnamente depressi. Ma il Toledo tutto intento al governo della Città, e del Regno, con somma vigilanza attendeva a torre gli abusi delle cose ; a castigare i colpevoli , e gli uomini pravi e licenzioli, ad ergere la giustizia, già per molti anni ca-

Però questo su il primo accidente notabile, che occorse in su i principi del suo governo. Si trattava di mattonare la Città, e toglier via dalle strade l'antiche selici, e per la fortiscazione delle Mura d'imporre una gabella nella carne, sormaggio, e pesce, di uno tornese per rotoso. Il Poposo contrariava tal imposizione, più presto temendo, che il peso imposto una volta

duta e tenuta in poco conto, e all imprimere negli animi di tut-

F 2 non

Venuta, del Vice e Zoledo (152)

non si togliesse mai più, che tenesse molto conto di pagarla per qualche tempo. Era in quell'anno Eletto del Popolo Domenico Bazio Terracina, principale cittadino, ed assai caro al Vicerè, e per quello alquanto odiolo e sospetto al Popolo. A costui, venendo dal Castello per il negozio della gabella, si se incontro un Popolare audace, e di seguela, nominato Fucillo, accompagnato da alcuni cittadini, e lo minacciorno dicendo, che se egli a tal gabella acconsentisse, il Popolo averebbe abbruciato lui, la sua casa, la moglie, e li figli. Domenico, ch'era scaltrito, dissimulando con allegro volto rispose: Figliuoli non dubitate di cosa veruna, che Sua Eccell. averd ben riguardo a tutti, ed io procurero sempre il beneficio universale, o la quiete vostra; e partissi. Verso la sera del medelimo giorno Fucillo su preso di satto, e menato in carcere. Il che intendendo la Plebe, ed alcuni cittadini, corsero tumultuariamente al Palazzo della Vicaria Vecchia, e con gridi, e voci di romori dimandavano, che il loro cittadino salvo e libero se gli rendesse. Era in quel tempo Reggente Federico Urries Spagnuolo, Cavaliero dell' Ordine Gerosolimitano, e fra i primi Giudici Criminali Antonio Barattugcio, Colloro trattenevano i aumultuanti con buone speranze, aspettando dal Vicerè ordine, come risolver si dovessero circa Fucillo. Ma tosto che giunse l'ordine, to ferno con una fune al collo strangolare dentro al Palaz-20, e così morto lo femo gittare da una delle finestre, dove restò appeso. Cadde alla Plebe a questo spettacolo ognitariore e audacia, e non v' essendo altro rimedio, se n'andorno via borbottando. Ma non dopo molui giorni furono presi Antonio Volpe, e Gio: Battista della Pagliara suo genero, uomini della piazna della Sellaria, e per la medesima causa del tumusto, come principali autori di quello, di mezzo giorno, presente il Popolo tutto, che vi era concorlo a vedere, furono in due fineltre del Palazzo della Vicaria impiccati. Questa cosa su d'avvertimento a anolti, che il pigliarsi le cose pubbliche a carico in odio de' Superiori è non meno partito pericoloso, che temerario. E si vede apertamente, il Popolo, o Plebe concitati da lor medeliuni senza guida, e conseglio de Potenti non aver altro, che voci e grida di tumulto, e così in un tratto desisteze, come ardentemente cominciaro...

Adunque sedato il tumulto, cassigati i rei, ed imposta la Gabella se quello che su più di momento, dato terrore a tutti da sessi severa giustizia i il Vicerè si volse alli ornamenti della Cit-

tà, e suoi commodi, sacendo tor via dalle strade Archi satti di sabbrica, e sopporticali, e da sopra le botteghe certi ripari di tavola, che Pennate si chiamavano, e tutti gli altri impedimenti che avessero impedito l'aria, sicchè non avessero illuminate, e fatte allegre le case e gli edifici, e così tor via l'oscurità, ed umidità da ogni banda. Certa cosa è, che questo su il primo Vicerè, ch' introdusse i Parlamenti, e i donativi triennali, proponendo a'Baroni, ed a'Popoli la necessità del Re, per poter supplife alle guerre, tenere il Regno in pace, e difendere i fuoi Stati; e fu anco autore di trattar partiti con mercadanti per graffa, ed abbondanza della Città, non senza gran sospetto, ch'egli o partecipalle in quei partiti, o da' mercadanti avelle grolla summa di danari per effettuargli. Ma non ostante questi sospetti e dicerie, egli con somma selicità, e con gran benevolenza di tutti governava, avendo ridotto il vivere in abbondanza e a buon prezzo, e posta nella sua sede la caduta Giustizia. E per dire il vero, egli avea parti Reali: perchè oltre il vivere splendido, ed il trattarsi da gran Principe con una Corte onorata, era di volto venerabile. con una placida, e signorile gravità, ne'negozi accorto, d'ingegno molto abile, nella giustizia severo e circospetto, suor de'negozi affabile, giocondo, e trattabile, ed in tutto gran Cortega giano. Ma all'incontro aveva contrappelo d'alcune imperfezionis perchè era inclinatissimo al giocare, sicchè vi consumava le note ti intiere, e grosse summe di denari, negli odi pertinace, e vendicativo; intento che coloro, ch'egli odiava, eziandio con Processi procurati non mancava d'inquietarli, per poter poi con giusta apparenza castigarli: era nell'amore delle donne, più ch'al grado, ed all'età non conveniva, dedito; ma bene occulto e cauto. Dunque con queste virtà, e disetti talmente amministrò il governo del Regno, che fra unti i Ministri di Cesare in qualfivoglia suo Regno e Dominio, egli su riputato il primo. Fu in quei principi affai amico del Principe di Salemo Ferrante. Sanseverino d'Aragona, e della Principella Isabella Villamarino e di Cardona sua moglie; i quali oltre il trattarsi da gran Signori, vivendo al costume Reale, per le loro maniere signorili, splendide, e liberali, e per le storite Corti, che di Cavalieri, e d'uomini eccellenti tenevano ornate e piene, erano da ogn' uno amati e riveriti. A'quali Principi desideroso di soddissare il Vicerè, allegro e sestevole intervenne alle nozze di D. Maria di Cardona Marchela della Padula, celebrate con D. Francesco da Este i Line i Con fra-

fratello del Duca di Ferrara, le quali suro sontuosissime, e Reali sature de la serie d'agni et d'agni et de la Principe introdusse d'una delle due commedie, che prima d'ogn' altro il Principe introdusse a recitarsi in Napoli, cioè il Calando, ed il Beco; avendo condotti da Siena eccellenti Istrioni per rappresentarle a quella sesta. Questo Principe di Salerno, per fare una digressione, che farà poi a proposito di quest' Istoria, su figliuolo di Roberto Principe di Salefno, il quale per aver seguite le parti del Re di Francia, come il suo Padre Antonello satto avea, quando fra il Re Cattolico, ed il Re di Francia Ludovico fu fatta la pace, per la quale li Baroni ribelli furono reintregrati e ricevuti in grazia, fu reintegrato con gli altri; ed acciocchè più non avesse causa di nuova ribellione, il Re gli diede per moglie Maria d'Aragona figlia del Duca di Villaformosa D. Giovanni d'Aragona suo fratello, o nipote, della quale ebbe questo solo siglio Ferrante d' Aragona, che morendo la Madre, successe allo Stato di Villasormofa in Spagna. Questi su di mediocre, ma garbata statum, di pelo biondo, con occhi bianchi, bello di volto, di vivace Iguatdo, grave ne' movimenti, piacevole nel parlare, ed ingegnolo, per natura liberalissimo e magnanimo, amico d'uomini virtuos, e di valore in ogni facoltà, e gran rimuneratore di fervizi : teneva nella sua fioritissima Corte uomini di Lettere di Mulica, e d'Armi: aveya razza di bellissimi Ginetti, e Cavalli: e servivasi di Cavalieri così Italiani, come Spagmoli, e nella mensa, e nella camera. Ma non era già di senza di notabili impersezioni e disetti, perocchè nell'amore delle donne era perdutissimo, vano, incostante, e leggiero, negli odi occulto, e sanguinolente, di natura superbo ed altiero, in ogni cosa precipitoso, impaziente, e molto rifentito, di se stesso troppo estimatore, avido di gloria, e della seguela Popolare, prontissimo a fare ogni opera per acquillarla; e perciò fu univerlalmente amato e riverito. E quelta alterezza molti giudicomo, ch' ella fusse proceduta dall' educazione appresa dalla sua fanciuliezza sotto la disciplina ed ammaestramenti Spagnuoli; perocchè che nella sua puerizia, e ne' primi anni dell'adolescenza due Maestri, o Aji, come dicono, l'uno Gio: d'Ogeda detto, e l'altro D. Giaimo Castelvi; i guali lo educorno con punte quasi Reali.

Ma ritorno alla mia Istoria, La prima cagione d' odio fra' Napolitani, e Spagnuoli fu quella; che essendo venuti in Napoli tremila soldati nuovi da Spagna, che dicono Risogni, per andaandare alla spedizione di Tunisi con la Maestà dell' Imperadore, e smontati in terra, come che avevano patito molto in naye e di vettovaglia, e d' ogn' altra comodità, famelici se n' entrorno nell'ofterie della Loggia, e d'altri luoghi di Napoli, e con i laporofi cibi, e generoli vini ricompensorno quanto patito aveano nel viaggio. Ma nel pagare i scotti poi, o perchè gli Osti rapaci volessero pagamenti immoderati, o che quei non volessero con esseuo pagare, si venne fra di loro al rumore, ed all'arme; ove concorsi molti de' nostri, si azzustarono con li Spagnuoli, e li trattorno male, uccidendone molti e molti; quantunque subito vi accorresse gran numero di Gentiluomini, e di Cittadini principali, onde il rumore su acquietato; ed avendone dentro le proprie cale salvati molti e molti, poi l'accompagnorno insino a' loro quartieri. Dispiacque molto quello accidente al Vicerè, e già era per procedere al galligo di alcuni nominati. Ma come che bene non si sapea la colpa, onde prima venisse, o da'nostri, o da quelli, parve espediente per allora di dissimularla. Segui poi l' espedizione, e guerra di Tunisi, ove in persona ando la M. dell' Imperadore, ed in Napoli si se grande apparato di navi, e di galere, e di foldati, e vi andorno quafi tutti i Signori e Cavalieni del Regno, e soldati, ed uomini di valore. Ma perchè ella ape pieno è scritta da molti Istorici, e principalmente da Paolo Giovio, e per esser cosa, dove io non sui di presenza, la lascio da parte, rimettendomi a' più veri Scrittori di quella.

Ma presa l'Agoletta, e dipoi la Città di Tunisi, e cacciatone Ariadeno Barbarossa, e riposto nell'antice seggio di quel Regno dall' Imperadore Muliassen Re, che per tal effetto no, che venne al Campo a baciar le mani di Sua Cesarea Maestà; questa volse venire a vedere il Regno di Sicilia, e di Napoli, dove con grande istanza su supplicata dal Marchese del Vasto, dal Principe di Salerno, e dal Principe di Bilignano, che per favorirli volesse venire; e così Sua Maestà se ne venne in Sicilia, ed indi superato il Faro, valicò nel Regno, dove tutti i Signori dell' una e-l'altra Calabria, e della Provincia d'Otranto, e d'altri luoghi convicini vennero a ricevere, e baciare le mani a Cesare, dal quale surono ben visti tutti, e benignamente ricevuti. Ma sopra tutti gli altri Signori di quelle Provincie ebbe i primi e principali favori Pietro Antonio Sanseverino Principe di Bilignano, si perchè egli era dopo il Principe di Salerno il principal Signore del Regno, si anco perchè avea l'ordine del Tolu-

Vesula de Gardo V

a dagata

وه ومردون

Tolone, e ne' suoi primi anni ayea servito in Corte l' Imperadore, col quale gran familiarità e grazia contratto aveva. Costui sopra tutti gli altri Regoli del Regno ricco e liberalissimo riceve l'Imperadore, e l'alloggio con tutta la sua Corte, e con tanti gran Signori di Spagna, ed altri, che lo seguivano, in campagna in un Palazzo fatto di legnami ne' boschi, e siumi delle sue caccie Reali, o vuoi di pelo, o vuoi di piume, degne d'ogni gran Re, e Signore, e con tanta abbondanza delle cose del vivere, e comodità ed agi d'alloggiamento, che su di gran maraviglia. Qui Sua Maestà per molti giorni ebbe gran passatempi, e piaceri di caccia d'ogni sorte. Dipoi prese il cammino per Basilicata verso Salerno, dove dal Principe, e dalla Principessa di quella Città su con apparato Regio ricevuto ed alloggiato, Ebbero ancora tutti gli altri Signori alloggiamenti principali, con grande abbondanza di tutte le cose. Quivi dimorò Sua Maestà tre giorni intieri: dopo drizzò il viaggio verso Napoli, e passando per la Città della Cava, i Gentiluomini e Cittadini di quella nel passare gli presentorno un gran bacile d' oro per lavar le mani, pieno di molta moneta d'oro in segno d'amorevolezza, che fu da S. M. con gran soddisfazione de'donatori benignamente ricevuto. Cammino poi innanzi, e vidde Nocera delli Pagani, vidde il Fiume Samo, e scoverse il gran Monte Vesuvio samossissimo per l'antico suo incendio, e per la generosità de vini grechi, e latini, che producono le sue nobilissimo viti; e venne alla pianura della Torre dell' Annunziata, e da man destra vidde le rovine dell'antica Stabia coverta dall' incendio e dalle ceneri del Vesuvio. Nè vi mancomo persone, che di tutto non gli dessero ragguaglio con gran piacere di S.M.; e dalla sinistra vidde il mare, e le Città di Castellammare, di Vico, Sorrento, e Massa, e scoverse l'Isola di Capri, e passato ch'ebbe le Pietre Arse, scoverse e vidde Ischia, Procida, Miseno, Nisita, il bel Capo di Possilipo, e poi scoverse la nobile e gran Città di Napoli con i suoi felici colli, le Castella, e il Porto. Ma perche i Teatri, gli Archi, i Colosse, e gli altri apparati per l'entrata di S. M. non erano compiti, S.M. per dar soddissazione a quella Città, e per savorire Berardino Martirano Segretario del Regno, Gentiluomo Cosentino di candide e scelte iettere, e di costumi nobilissimi ornato, e di tal savore benemerito, resto servita d'alloggiare nella sua picciola Villa di Leucopetra, Pietra bianca volgarmente detta, e nella Torre di quel-

Digitized by Google

La dormire. Quel delizioso luogo è prosso al mare, lungi tre miglia da Napoli, e donde si ponno vedere e scoprire tutte le bellezze del bel fito dell'antica Partenope, e tutto il mare Craterico, antico albergo delle favolose Sirene. Ivi è vicino il Monte Vesuvio, dalle cui radici insino al mare, e dalla destra e dalla sinistra ave larga e lunga pianura, che insino al fiume Sebeto si stende, dove sono superbi edisizi, amenissime ville, delizioli giardini, fruttifere possessioni, e campi sertilissimi, dove si fanno generosi vini Latini, e Grechi eccellenti. Questi luochi tutti con le pietre arse dell' antico incendio, Cesare con i gran Signori, che lo seguivano, vidde minutamente, e per tre giorni intieri con molto piacere vi si trattenne, finchè l'apparato di Napoli su compito. Poscia il giorno di Santa Caterina a' 25, di Novembre 1535. S.M. a fare l'ingresso nella Città, se ne venne, accompagnato da infiniti Principi e Signori Spagnnoli, Italiani, e d'ogni altra nazione, d'Ambasciadori, e d'altri uomini illustri di gran conto, e da una infinita moltitudine di gente, alla Porta Capuana, vestito di velluto morato con un cappello del medesimo alla Borgognona, e con il suo Tosone in petto. Quel giorno su si luminolo, chiaro, e tepido, che non giorno d'Inverno parve, ma di Primavera, come che il Sole dalla venuta dell' Imperadore insieme colla Città, che con sommo amore e deliderio l'aspettava, si rallegrasse. Alle 19. ore venne alla Porta tutto il Clero ornato di suntuole pompe, e vesti Sacerdotali ad incontrar Sua Maestà con la Croce d'argento posta in alto dinanzi. Ma subito che sa vidde approssimata, Cesare smonto da cavallo, ed inginocchiato l'adorò, e baciò divotamente; ed essendo rimontato a cavallo, se gli sero innanzi gli Eletti della Città a ricevere tanta Maestà, portando con essi loro il Principe di Sa-Ierno, il quale in quel giorno, ed in tanta solennità era stato; secondo il solito de Seggi, creato Sindico ad accompagnar S.M. in quell'ingresso; i quali tutti smontati baciorno il ginocchio e la mano a Cesare, ed egli benignamente li ricevè con allegrissimo volto.

Per Capuana era Eletto Ettorre Minutolo Dottor di Legge, e Cavaliero di quel Seggio: per Nido Gio: Francesco Carrasa di Carrassello: per Montagna Aurelio Pignone, e Gio: Francesco Rocco, perocchè per lunga usanza quella Piazza crea nelle occorrenze due Eletti, per aver avuto anticamente due Seggi, uno alla Montagna, e l'altre a Forcella: per Porto Antonio Macedonio: e

per Portanova Pietr' Antonio Moccia. L' Eletto del Popelo fa Gregorio Russo, principe di tutti i Notari del suo tempo, e Cittadino di gran qualità. Il Minutolo porse le chiavi della Città all' Imperadore, ed in nome di tutta la Città lo salutò, pregando N. S. Iddio, che quel giorno esser dovesse, ed a S. Maeslà, ed a tutta la Città perpetuamente fausto e selice, esaggerando con gravi e belle parole l'inesplicabile allegrezza universale per la sua venuta. Al quale Sua Maestà diede benignissima risposta, dicendo, che non meno egli si raflegrava, vedendo tanti sedeli ed amorevoli Vassalli; e tornandogli le chiavi disse, ch? assai ben guardate sariano in mano loro, la cui somma sedeltà così verso d'esso Cesare, come de predecessori Re d'Aragona gli era notissima. E faliti a cavallo gli Eletti, vennero cinque Signori de' lette, ch' han carico de' sette Offizj del Regno, cioè il gran Marchele del Vallo Alfonso d' Avalos gran Camerlingo, Alcanio Colonna gran Contestabile, Ferrante Spinello Duca di Castrovillari Logoteta e Protonotario. Non vi su il Duce d' Amalfi, come gran Giustiziero,, perchè èra al governo di Siena. Segui poi il Principe di Salerno come Sindico. Non vi fu D. Carlo di Guevara Conte di Potenza, e gran Sinifcalco, per l'inimicizia ch' aveva col Marchese del Vasto, avendogli il Marchese ammazzato il figlio primogenito. Segui Mercurino Gattinara Lignano Conte di Castro gran Cancelliero, e dopo lui D. Ferrante di Cardona Duca di Somma, ed Ammirante del Mare, quasi fanciullo, biondo e bello com'un Angelo. Costoro falutata Sua Maellà, e fatto le cerimonie solite, si posero ad ordine nel cavalcare innanzi S.M. L'ordine su questo. Innanzi all'Imperadore era il Marchele del Vasto gran Camerlingo con vesti convenienti al suo Officio, ma ornatissime di gioje, e d'oro, fopra un bianco corfiero, tenendo nella della una gran spada nuda: innanzi, a lui andava Ascanio Colonna: dinanzi a questo era il Duca di Castrovillari: innanzi al Duca era il Principe di Salerno, vellito d'una velle di velluto pardo con puntali d'oro, e con una superba berretta di molte gioje ornata, e portava appoggiato alla staffa destra uno stendardo; innami al Principe andaya il gran Cancelliero : ed ionanzi a tutti , ma più degli altri Iontano da Sua Macstà, il grand' Ammirante sopra una Chinea bianca, che dagli slaffieri era mantenuto in sella, che andava con tato grazia e gravità b ch' innamorava ciascuno.

Cost entre Celare nella Porta Capuana avendo dinanzi, ed.

ogn' intorno moltitudine infinita d'altri Signori e Cavalieri. Ma perchè io non lasci addietro cosa alcuna degna d'annotazione, dico, ch' innanzi Porta Capnana erano due statue satte di plassico: l'una rappresentava il Fiuma Sebeto, e l'altra la Sirena Partenope. Quest'era nella destra parte della Porta, posta in alto sopra una base di legno, e tenendo la lira in braccio, pareva che sonasse, e con volto ridente a Cesare dicesse il verso latino, che ne piedi teneva scritto.

Expedint venis, spes o sidilissima nostrum.

Quell'altra era nella sinistra della Porta pur sopra un'altra base; ed aveva l'immagine d'un vecchio barbuto approggiato su'l cubito, ed il lato destro sopra un'urna, che versava acqua, con si capelli cinti di salici, e di canne, e pareva dicesse col suo verso latino.

Nunc merito Eridanus cedat mihi, Nilus, & Indus.
Sopra la Porta Caputana erano. l'immagini di S. Gennaro, e di Sant'Anello, Padroni, come dicono, ovvero Dei tutelari di Napoli.
In merzo a loro era una tabella con lettere, che raccomandava a Cesare la Città.

Hanc Cafar, optime Carole, quam tuemur Urbem, Augusto tuo momini deditam, post auctum Emperium, clementia soveas, amplitus sine juves, & aquitate modereris.

Poi sopra i merir erano le Armi grandi di Sua Maesta, con un' Aquila grande con i bastoni, ed i socili. Entrando dentre la Porta, com' io diceva, s' udi un grandissimo grido d'allegrezza universale delle genti, che dicevano, viva, viva Sua Maesta: Imperio Imperio. Vidde poi Sua Maesta dalla similira il Castello Capuano, Castello di delizie, più che di sorrezza, ov' erano Signore e Dame infinite; e dalla destra vidde un Ansiteatro, o dir vogliamo un Arco Trionsale, nell' una faccia del quale, che guardava verso la Porta, erano quattro Colonne con quattro quadri: in uno era dipinto un cumolo d'armi marittime, che si bruciavano, cioè remi, arbori, antenne spezzate, anchore, e pezzi di rostri di galere, con questo detto:

Ex Punica vota elapsa.

Nel secondo era un Africa con il siume Bagrada appresso con le corna rotte, e con il capo senza ghirlanda con queste paroles

Nel terzo erano molte pecore bianche, inghirlandate con una fascia nera in mezzo de crini, dinarzi ad un Altare, e vi erano queste parole;

G 2

Zez

- ' .

Zephiris, & Fortunæ reduci.

Nel quarto erano diverse armi moresche, come frecce, archi; faretre, turbanti, e pezzi di maglie con quello detto:

Jam toto surgat gens aurea mundo.

Sopra le cornici di quelle colonne, e in alto erano quattro Colossi, o statue: in una era quella del maggiore Scipione Africano con un detto tale:

Tibi decentius Africa nomen.

Nella seconda, quella di Annibale Cartaginese, ed avea quefle parole:

Te major Princeps nullus in Orbe fuit.

Nella terza era quella d' Alessandro Magno, che avea tal dettor · Quantum colles præcellit Olympus.

Nella quarta quella di Giulio Cesare, che diceva:

Nostræ spes maxima Romæ.

E poi sotto queste immagini era un tal verso:

O tu, lux nostri, decus, & gloria mundi.

Erano cinque quadri sopra la porta di detto Arco; ed in quello, che sava in mezzo maggiore dell'altri quattro, vi era la dedicazione di tal Arco a Cesare con bellissima inscrizione; e negli altri quadri v'era dipinta l'armata di Cesare alla Goletta, P accamparsi intorno a quella, la presa d'essa, la fuga di Barbarossa, e la presa di Tunisi. Sopra la sommità di tale Arco erano quattro immagini di quattro Imperadori della Cafa d'Aultria. Il primo era Sigismondo con queste lettere:

Generis spes ultima nostri.

Il fecondo, Alberto con tal detto: Majoribus majus decus ipse futurus.

Il terzo, Federigo, ed il fuo scritto era tale:

Attolle nostros super Astra Nepotes.

Il quarto, Massimiliano con questo detto:

Sic Pelea vincit Achilles,

V' erano poi tante altre Pitture significanti molte bellissime cose; tutte a gloria della Maellà Cesarea, che per non esser al propolito mio necessarie, le lascio.

Segui il fuo cammino Sua Maellà forto un baldacchino de broccato riccio, portato da principali Cavalieri del Seggio di Capuana, ed entrato nella strada di Capuana, all' incontro del Seggio a man finistra trovò due Colosse, o statue : l'una di Giove nudo fin' al mezzo, e del redo vettito, che sedendo aveva appresso a pie-

Digitized by Google

piedi un aquila, nella destra teneva i sulmini, e nella sinistra lo scento, con un verso appresso i piedi, che diceva:

Sat mihi Cælum, post hoc tu fulmina sumpto.

L'altra di Minerva coronata d'olive, con una celata in tefla, e l'Assa in mano, e nel petto lo scudo con il capo di Medusa, e nella sinistra mano un libro con lettere che dicevano:

Seu pacem, seu bella geras.

Entrò S. Maestà nella Chiesa dell' Arcivescovado, ove con le debite e solite cerimonie giurò l'osservanza delle Leggi, e Capitoli della Città, e del Regno, e di là uscendo, verso S. Lorenzo se ne venne, dove trovò due altre statue: l'una delle quali era una Vittoria con l'ali, e coronata di lauro, che nella sinistra una corona di quercia teneva, e nella destra una palma con quest'iscrizione.

Spondeo digna tuis ingentibus omnia eceptis.

L'altra era una Donna tutta ristretta in una veste picciola, mostrando non so che di timore avuto; ma rivolta verso Cesare, pareva satta sicura, ed il suo verso diceva:

Te Duce timor omnis abest.

E molti interpetrome, che tale statua dinotasse l'Italia paurosa di non esser signoreggiata d'altri Re, che da Cesare. E
giunto al Seggio di Montagna, vidde due altre statue: l'una d'
Atlante, che su gli omeri sossenza il Cielo con questo detto:

Majora tuarum pondera laudum.

L'altra d'Ercole coronato di populea fronda con le colonne in

spalla, ed il suo motto diceva:

Extra onni Solifa vias.

Nel Seggio di Nido erano due altre statue: una di Marte; che pareva si spogliasse delle sue armi, e ne facesse un cumulo sopra lo scudo suo per volerie donare a Cesare, con questo verso:

Mars hæc, ut redeas, spoliis Orientis onussus.

L'altr' era della Fama tutt'alata, piena d'occhi, e di lingue, con un torno antico nella destra mano, mostrando con quella volersi chiuder la bocca, ed aveva tal iscrizios.

Nil ultra, quo jam-progrediatur, habat.

Voltò poi S. M. con la comitiva, che ho detto, verso la Vicaria vecchia, ove i prigioni nelle cancelle affacciati, di veder Cesare aspettavano; ed ivi giunto l'Imperadore, udi da tutti gridare: grazia, grazia; libertà, libertà. Ed il Marchese del Vasto, ch'ivi s'era sermato alquanto, ridendo si voltò all'Imperadore, il

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

quale guardando i prigioni con benigno viso, non sece altro segno, e passò via. E pervenuto avanti la Chiesa di Santo Ago-stino, ove il Governo del Popolo congregar si suole, vidde il si-mulaero della Fede, qual era una Donna vestita di bianco, con la mano sinistra coperta, e con la destra additava, che quel luogo era il vero suo albergo e stanza, per la sempre offervata se deltà dal Popolo, con questo verso;

Hac mihi certa domus tilta, hac mei numinis era,

Venne poi alla Piazza della Sellaria, e in mezzo della strada dor' oggi è la sontana, era un Monte altissimo satto di cartone, eve si vedeano statue grandissime di quei superbi savolosi Giganti, che per sar guerra al Cielo posero Monti sopra Monti, che con Monti in spalla parevano di voler salire in alto; e nel passar che se S.M., surono da un'Aquila, che lor soprastava, stiminati, sicche rovinorno in giù co' Monti addosso, che su un bell'artisse cio a vedere, con queste parole:

Sic per te Superis gens inimica ruat.

Al Seggio di Portanova era la flatta del bifronte Giano, che nella mano finistra tenea le chiavi, e nella destra un bastone, sopra del quale s'appoggiava, col Tempio chiuso, e con questo detto:

In manibus utrumą, tuis.

E un'altra statua, ch' era un leone incatenato, iracondo, e colla schiuma alla bocca, con questo detto:

Cui tanta homini permissa potestas?

Nel Seggio di Porto trovò due altre flatue: una di Netteno, Dio Marino con un' ancora nelle destra mano, e con una bella conca marina nella sinistra; il detto suo dicea così:

Nusquam abero, & tutum semper te littore sistam.

L'altr' era la Fortuna con l'ali tagliate, e con un serpente in circolo, ed una rota nel mezzo in atto di donaria, e porgeria a Cesare, e stava con i piedi sermi sopra le due basi, e non sopra la palla, con tal detto:

Hoc fatt Fortuna putat,

Finalmente venne alla strada larga della Incoronara, dove concorse tanta moltitudine di gente, che su meraviglia a vederta. Sua Maestà si sermò tosto, che su innanzi al Castello; ed ecco che parve il Cielo, e la Terra tremare all'orribite e spesso suo di tante artiglierie, che si sparorno e nel Castello nuovo, ed in quello di Sant' Ermo, e dalle navi, e dalle galere del

del Molo grande, sicchè la caligine, ed il sumo non saceva più vedere cosa alcuna. Al sine essendo già 23. ore sonate, Sua Maestà entrò-nel Castello nuovo, ricevuto da Don Ferrante d'Alarcon Marchese della Valle, e Castellano di quello, con le cerimonie delle chiavi, e con quant'onore e riverenza su possibile di mostrare in quell'atto a tanto Imperadore. Onde le brigate, che poi tornorno addietro verso le loro case, ed i Signori, che poi da Sua Maestà si licenziorno, sino ad ott'ore di notte tennero le strade piene, e di molti lumi risplendenti, come se giorno stato susse la molti lumi risplendenti, come se giorno stato susse la molti lumi risplendenti, come se giorno stato susse la molti lumi risplendenti.

Quest'anno parve, ch'il Cielo, ed il tempo gioissero per l'allegrezza di Napoli; perocchè dal di, che S.M. entrò in questa Città, per più di due messi e mezzo continui sempre i giorni surno chiari e luminosi, ed il Sole tepido; sicchè la stagione era in modo addoleita, che non parve Inverno, ma una quieta estole ce Primavera, perocehè i freddi, e le pioggie si dileguorno in modo, che i siori d'aranci e le rose si vendevano a mazzetti, come

fi fa l'Aprile.

Godevasi a pieno la deliziosa Napoli la desiata presenza del sino Re ed Imperadore, ed il concorso di tanti Principi, ed Oratori, ed i continui giuochi e sesse, che si sacevano ogni giorno; e fra l'altre fu solennissima la festa delle nozze di Margarita d'Austria figlia di S. M. con Alessandro de' Medici. Duca di Fiorenza; insieme con la quale si serno anco le Nozze di Filippo di Lanoja Principe di Salmona con Isabella Colonna Signora di fingolar valore e merito. Sicchè queste due feste furno celebrate nel delizioso Castello di Capuana, nelle quali intervennero molti gran Principi e Signori, fra i quali furono Ercole d'Este ! Duca di Ferrara, Guidobaldo Feltrio della Rovere Duca d'Urbino, Pier Luigi Farnese figliucio di Paolo Terzo Sommo Pontesice, il Principe Andrea d'Oria, due Cardinali Legati del Papa, cioè il Cardinal Santacroce, ed il Cardinal Cesatino, ed anco vi fu il Cardinal Caracciolo, e quattro degnissimi Vescoyi Ambasciadori di Venezia, ed alari gran Signori, che non mi ricordo adesso. Vi su anco il Duca d'Alva, ed il Conte di Benavente, ed altri gran Signori e Cavalieri di Spagna, e muti i nostri Principi e Signori del Regno, com' è il Duca di Montalto Ferrante d'Aragona figlio di Alfonso d'Aragona Re di Napoli, il Marchele del Valto, Alcanio Colonna Principe Romano, il Principe di Salerno, il Principe di Bisignano, D. Antonio d'Aragoragona, D. Ferrante di Gonzaga, il Principe di Sulmona, 3 Principe di Squillace, il Principe di Stigliano, il Duca d'Atri, il Duca di Castrovillari, il Duca di Nocera Alfonso Carrafa, il Duca di Monteleone Ettorre Pignatello, ed infiniti altri Duchi, Marchesi, e Conti del Regno, che per non sar lunga l'Istoria, e non esser molto necessario, mi pare di tacerli; i quali tutti comparvero suntuosamente e da Grandi. E fra le Signore illustri, a guisa di lucidi Pianeti fra l'altre Stelle risplendeano la mirabile Maria d'Aragona. Marchela del Vasto, Signora di singolar bellezza, di Real presenza, e d'ingegno e giudizio incomparabile; e quasi al par di lei erano D. Giovanna d'Aragona, moglie d' Ascanio Colonna sua sorella: Isabella Villamarino, e di Cardona Principella di Salerno: Isabella di Capua Principella di Molfetta, moglie di D. Ferrante Gonzaga: la Principella di Bilignano, D. Isabella Colonna Principessa di Sulmona, D. Maria di Cardona Marchesa della Padula, moglie di D. Francesco d' Este, D. Clarice Ursina Principessa di Stigliano, Roberta Carrafa Contessa di Maddaloni, Signora di gran bellezza e valore, sorella del Principe di Stigliano, la bella Principessa di Squillace, la savia Marchesa di Bitonto Dorotea Gonzaga, e altre infinite Signore illustri, non meno belle, che giudiziole, e di valore. Nondimeno Lucrezia Scaglione, con tutto che non fusse Signora titolata, fra tutte queste Signore era famosa e celebre, e fi trattava come titolata: donna audace, valorola, e di gran converfazione, e bella.

Ma la causa del perpetuo odio del Vicerè D. Pietro di Toledo con il Marchese del Vasto ebbe questa origine. Si dovea fare un gran convito a S. M. nella casa di Alsonso Sanchez, General Tesoriero del Regno, uomo di gran qualità, giudizio, e sapere ; nel quale surono invitate tutte le già dette Signore, e molte altre, e già in una delle camere erano quali tutte congregate. Il Marchese del Vasto ordinò a D. Antonio d'Aragona suo cognato, che con le donne se ne stesse, a guardia di quelle. Ma il Vicerè, ch'avea del convito cura, andando in volta trovò D.Antonio starsene fra quelle Signore, e gli disse, che non era bene, che un uomo solo con tante donne se ne stelle, e però che d' indi si levasse. Rispose D. Antonio, che così del . Marchele gli era stato ordinato. Il Vicerè replicò comandandogli, che si levasse: D.Antonio replicò; che non si leveria. Il Vicerè diste che lo manderebbe prigione. Buon Re tenga vicina, soggiun-

1535

cidio fra il

cidio fra il

cido e il

costo e il

stanfa Balantonio, che mi potre liberare. Quello contralto di parole venne all'orecchie del Marchele; il quale irato v'accorle subito, e voltandoli al cogneto disse: che cosa ci d D. Antonio? Rispose: il Vicere vuele ch' io mi levi di que . Allora il Marchese posta la mano al pugnale, e mezzo ssoderandolo, irato replicos D. Pedro, D. Pedro, non si levera mai. A cui il Vicerè con la mano anch'egli al punnale replicò: Marchese, Marchese, si bene che fi leverà. In questo entro l'Imperadore, e ripreso l'uno e l' alizo, lor comandò, che si quietassero, nè prima di là uscì, che gli quietasse, e se sar pace, la qual su solamente estrinseca, perocche l' odio- ne' cuori d' ambidue perpetuamente rimale. Pochi giorni dopo i Signori del Regno quali tutti congiurati, con ogni sforzo procupavano, che il Vicerè fulle telto via dal governo del Regno; tra i quali il Marchele del Vallo, e il Principe di Salesno, non lenza ajuto e configlio del Principe Andrea d'Oria, che da sià n'attendesso moiso. E questo, perchè il Toledo sempre nelle cose di questi due Signori s'era mostrato difficile e contragio; elege che avea lor tolto fotto pretello di giulio governo molto della lor potenza e libertà.

. Fu veramente grande l'autorità degli avversari del Vicerè appo l'Imperadore. Ma venute le feste della Natività del Signope le create Eletto del Popolo Andrea Stinca Razionale della Regia Camera, vecchio faggio e destro; o che di volontà del Popolo ciò fusse, o ch'egli dal Vicerè ne susse richiesto e solleci-1910, onteinta udienta particolare da folo a solo, parlò a S.M. in quella lemenza. Il tuo Popolo Nepoleiano, Cesare, la cui fedeltà perfo V.M., ed i predeseffort Re d' Aragona in tante vivoluzioni e purbolențe di guerze, per tanti e tanti anni sempre fu chiara ed illustre; onde serga dubbio veruno la Cinà nostra tiene il titolo di Feddiffima, ode fusurare, che i Signori e Nobili del Regno si sform zano far apra con la M.V., che sia rimosso dal governo di quello il Vicere Toledo. Dubisando di questo, ha mandato me a piedi di V.M. Applicandola, refli servita d'intender prima le poche cose, che ne oco corrono, e poi quella deliberi ciò che comanda. Già è cosa chiara e meta, come per li sempi possati il Popolo di Napoli sia stato sempro da' Grandi e Nobili oppresso e maltrattete. L'infolenza de' quali, a fia dessa con licenza di V. M., non folo nel Popolo, ma ne Capinani di guardia, e me Saselliti della Corte di Giuffizia, angi infino a moi Viocrè, e Luogotenenti, si è telvolta distesa con temeracia superfin i incanco che tenendo, cemi infinite ne portici delle torace ſŧ,

fe, non temerano di perfeguirare gli Algarini, ferbli, maleranalli, e ucciderli, e dulle lor mani i malfanori a forza togliere e liberare : senevano nomini di mal offare nelle lor proprie ease, a danno di questo e di quello, publicamente alimentaledogli, e difinduplogli dalla Giuffigia: e ciò per li poveri arregiani conculoure, inglurture, e fotire, e in tutto e per sutto ogni giustizia dispregiare. Tune, queste sofe il Vicere con somma diligenza e virilità ha toke via 3 e con lo frudo della giusticia ne ha difest, ed effi a lafeiar quell imperiosi costumi con la forza della giustinin ha costreira. Ora si che conoscemo offer sous Re, e non sous Tirunti, come per l'immunzi. Se questo cost giusto e insrepido Ministro di qui si toglie, senza dubbio alcuno alle prime depressioni corneremo. A V. M. Sa ora di fare quel che più le parera servizio, ed espediente. Noi quanto ci somandere di sate, come fatto con somma prudença e circosperiene, allegramente son la solita obedienza soffrirano. Qui pose fine alle parole lo Sainea. E l'Imperador benignamente rispose, che la sedeità del Popolo di Napoli gli era notificia, e ch'egli in quello perisolaza avrebbe deliberato quello, che più al fao favizio, e abeneficio del Popolo l'avesse parso sonveniente di fare.

Vili such in Stinca, e more gli avversari, di apetuvano d'esse con S.M., i quali sospertando quello, che in escreta est, di mai talonso lo guardorno. Questo dal proprio Scinca intelli più volte, perocche mi su grand'amico; ed egil cra como, che

io desiderava saperlo per servere il vero.

Om S. M., per quello che si vidite, scene in Napoli con inulto pinetre e soddissazione, e ben spello si amunichempa ut col Marchesa del Vasto solo, che de' nostri Signori stra il più sivorito, e ora con bellissime libroe instene con alui Signori se il gio-co dell' Episaria con i più principali Signori se il gio-co de' sarcissimi sori alla pineta di S. Giovanni a Carbonara; tel qual gioco S. M. motivò grandissima destrena e teggiadda. E in muo il rempo, che si trantenne con noi, gli sur satti da quello, e da quello Signore sannicis barchetti, coe S. M. senpre volensieti andò, e tranto con unii con somma beniguità, e principalmente con le Danne. E percià non mi pare ch'io passi con silenzio il bel mano, usant dalla Principella di Salemo con S. M. per omener la grazia di Giot Battista della Tessa, già sitoscipo per delimi di singue; e segui con.

in un convito venuero melcherati i imperadore, ed ii Marshele dei Vallus-Amado-ministrini feduti in tenu a più della Primcinella (che avea il Marchele concernato il fatto), ed et Puncu. or l'altro compando quella Signora con domande e con scherzi; dicendole l'Imperadore, che l'era grap fervidore, la Principella lo pregò, che le dicelle chi era: a cui egli rispole, chi era un minimo creato di S. M. Allora la Principessa gli domando le la volea favorire coll' Imperadore d'una grazia, che deliderava d'ottenere. Il Mascaro rispose in Spagnuolo, che quansunque esti peselle poco con S. M., perocchè era de fuoi minimi creati, tuttavolta avrebbe fatto tutta quell' opera, ch'avelle pollisno per suo servizio. E la Principessa a sui : premenimi su la vara fede di far quanco percee per me can S. M. : e replicandole l' Imperadore, che le ne dava sode e parola di farlo subluo: la Principella rispose: o in son sicura d'aver acceptes la gravia di Gio: Bariffa della Tolfa: poiche il Signor Mascaro mi promene far del serve fue, mento può in questa con S. M. E così segui ; perche la grazia si ostanne subito.

In quello merzo S. M. surbana por l'avvilo, che si chbe, che il Re di Francia con giosso esercito sentava cose muove di guerra verso la Fiandra, su fornato per rimediare a quello accivente partirsi, o forsi di poco suona voglia, di Napoli, e a Roma se a ando; que dal Sommo Pomesico Paolo III, su con grandistimo onore sicevano. Quest' emuta dell'Imperadore in Roma molti, l'hampo scrius; e per tal causa, e anco per non far biso-

gno al mio intento lascio di scriverla. Parjando S. M. dal Regno, pen solo non rimosse dal gomemo il Vicerè Toledo, ma lo lasciò confirmato con molta maggiore autorità, che prima non avez. Così il Toledo superata la congiura de' Grandi, e l'accuse sauegli appo Cesare, avendo vemanche erro la Giustizia, e postale al suo debito seggio, con aver altreup ogni grado di persone a star dentro i termini del donnes legul a finize gli ornamenti della Città, e delle sue Piazze. Dopo tratto per comodità de negozianti di ridure tutti li Regi Tribunali in un luogo; e parendogli il Castello di Capuama a proposito, dalle sue antiche delizie a i rumeri de Tribunali lo converse. Benchè egli vi il affatico moso più volentieri, come belti credeneso, quanto che fono quello colore vesica a toglic-, re dalla casa del Marchese del Vasto il Tribunese della Summarin, she sempre in quella casa em dimorno. L così sfabbricate le belle fale, l'ornate camere e le deliziole loggie di quel Cadello, in forma di Palezzo lo ridusse, nel quele seco fabbricare le

più belle e comode carpéri, che fussero in tutta Italia, così per st Nobili, come per l'altre genti, con i luoghi de'Griminali, e de' Civili. Indi dalla Vicaria vecchia trasse i prigioni a ducento, ed a trecento la volta, ed alle nuove carceri gli se passare. Tra i quali v'andò, ma molto ocorato ed accompagnato, il Marchefe di Polignano, che per quello, che sono appresso per narrare, era flato poc'anzi carcerato. Ma prima dirò altro.

Essendo stata mozza la testa molti mesi innanzi al Commendator Fra Teseo Pignatello avanti il largo del Castello per infiniti delitti, che contro lui si pretendevano; D. Troilo suo fratello per isdegno se n' andò in Costantinopoli : ove fattosi conoscere per quello, ch' egli era, con il favore d'alcuni Bassa ebbe, come dissero, udienza da Solimano Imperador de Turchi, al quale persuale l'impresa del Regno; in modo che mando l'armata per mare al Capo d' Otranto, ed egli con grand esercito alla Velona se ne venne, per valicare in Puglia, ed in Terra d'Otranto. Ma D. Pietro, sosto che di ciò ebbe notizia, con la maggior parte de Baroni del Regno, e con le genti d'arme, ed infanterie Spagmole; ed Italiane andò in quelle Provincie, ordinando talmente le cole, che i Turchi non avellero il dilegno loro punto eseguito. benche fusse stato saccheggiato Castro Città posta nel Capo d'Os tranto, ed i Cittadini presi da Barbari; nondimeno Solimano, o sdegnando di guerreggiare con un Ministro dell'Imperadere, e non con la Maestà di quello, o sorse essendogli stato riferito, che le forze del Regno erano apparecchiate alla difesa, per non perder la riputazione, tentando, e non ruicengo se coie, e para liro che si fusse, si ritirò, e tornandosene in Costantinopoli comandò, che i cattivi di Castro susseno posti in libertà, ed instanta no a Castro, donde tolti gli aveano, ricondotti fenzi altre danno. Il clie si disse aver satto Solimano, perchè avea promesso a Troilo di non far prigioni i Cristiani, ma solo d'attendete all'acqui Ro della Puglia, e d'Otranto. Comunque sa egli lascio quell' impresa, ed il Vicerè ritornò in Napoli. E finita la sibbrica del Palazzo della Vicaria, fece in su la porta scolpire in marmo la iscrizione, che ivi si legge ancora.

D. Peirus de Toledo Villa franchie Marchio, Juris vindex, post fugatos Turcas, &c.

the la può leggere agiammente chi vuole. Or finite le carceri : sebbene non vi erano stati condoui i prigioni ancora, successe il Chello del Marchele di Polignano coi Principe di Salerno de quallo modo.

## ANTONINO CASTALDO, LIBRO I. 61.

Bra nel Palazzo del Principe ogni giorno molto concorfo di Signori e Cavalieri per trattenersi con quel Signore, veramente di Reali costumi ornato, e con la Principessa sua meglie, Signora di gran tratto, e di molto valore. Fra gli altri, che di contimuo vi conversavano, era D.Vincenzo Toraldo Marchese di Polignano, Signore affai parbaso e gentile. Un giorno trattandoli di far una partita di giuoco di palla, o di pilotta, come si ha the dire, d'une bande era il Principe, e dell'altra il Marchefer é comecche gli elettori de compagni per l'uno e per l'altro Signore non trano d'accordo, e chi diceva due per due, e chi stiramente; il Principe, a cui l'irresoluzione dava sastidio, sasciamo, disse, tre per tre per finirla; e questo lo disse con un poco di fgrigno. Quelle parole del Principe, forse così senz'altre pensare dette, surono da alcuni, che di riportar si dilettavano f il che, per ditt il vero, è peculiare degli nomini dei noltro pacle), malamente anterperrate; perocche il Marchese non molto tempo innanzi da un certo Cavaliero detto Gio: Antonio Maltrogitidice era finto a we per me distidato, ed il Marchele non era uscito altrimente; onde gli su persuaso, che quelle parole il Principe avelle ridetto malignamente per pregiudicarlo di quella disfida ; perlosche leonciule la partita del ginoso, il Marchele Il parit. Man giorno feguente, o l'altro appresso il Marchele mando a distidate il finincipe per D. Gioranni Caracia suo cognato. e figlio del Conse di Monsorio, e per Marco Amonio Luffiredo suo amico. Costoro bene armati, avendo poste di molte genti pet le vie, e net Corrile di Santa Chiara; fra le 14, 0 15. ore, percedie era d'effaie, nel qual mospo il Principe avea fienito di definare, ed i fuoi cortigiani einno a tavola, le ne vennero al Principe; che foto con due paggi ciu in camera; ed entrati fenia beretta in refla, fingendo d'aver caldo, al Principe fi accostorno, il quale lot disse che si coprissero. Stiamo ogsi per lo cable; D. Giovanni Moole. Onde il Principe vedando l'uno p Waltro nel vise cambinio, seine sopra di le : e Masco Amonio co-Il diffe. Il Marchefe di Polignano afpetta V. S. domani mattino a Piedigrona per dirle due parole : ivi V. S. intendera il tuttos i partifi feto un compagno, perché in sono per servir il Marchese par un compagno ancora. Resto il Principe a quella garple, alquanto initiato, e risposer Mi manaviglio, she il Marihesami mandi a far questà imbusciata 3 che vosa ci è 3. Tuttavoles ditegli, che coma io non mai abbin mancare conspersione alema all selection, one nonempression

Bright -

con luis Andaie che gli rifponilerà. Uno de paggi coria a siferire quello fauo alla Principella, ed a corrigiani, i quali tutti la sciato il mangiare, al Principe corsero, e molti di loro dietro an gli ambasciadori. Ma quelli piglinto il tempo, erano già discella ed usciti del Palarro; e per quella cause, e perche molta gente in loro zinto si scoverse, non poterono fare altre centro di loro, Ma la Principella gridava, che non si poseva acchetare, rimproverendo a' cortegiani la lor tiepidezza, a disendo: ar est vedid da devere, chi fard buse servidese del Principe e vendicae queste insolenze. Ma il Principe con pringhi l'acquetò, siechè ella al fino appartamento si ritrasse. Di quello sano andò tollo il sumore per tutto; e molti Signori e Cavalieri, e Popolari di qualità, e foldati concorfero al Principe, offerendolegli in tutto quello, che fosse di bisogno, a servisso in quello assare... Ma il Principe ringraziati tutti, ed avuta buena confulta, mando al Marchese Giovan Batilla della Tolfa, e Giulio Cesare Caracciolo, fuoi andei a rispondergli, che prima egli complisse con il Caralino delli tre per ne, e poi il Principe, sense aver riguardo a difluguaglianza di grado, nè ad aluo; avrebbe dato al Mar--chele buon conto di fe . Il Vicerà D. Pietro se di messe accidente pigliar diligente informazione, e trovato che il Principe non era di cola verema coipevole, ma si hone il Marchele in averio provocato, e mandatogli quella disfida; fa prandere il Marchefe, e porlo hi capoere; ma mon post avec git volla mani gli ambaloiadori, perchè si falvenno . .....

One essendo passimo il Marchese alle carneri nuove, e sando in quello appartamento, dove ora è la sanza del Sanzo Consiglio, soleva spesso affacciarsi ad una di quello sinestre, che guardino verso Porta Cappara, e la Dunbesca, e sopra la Fonzanti di Formette. Eta ivi una stalla molto longa, capena a tetti che institamente serviva per li cavalir della Duchessa di Milano, che institamente serviva per li cavalir della Duchessa di Milano, che institamente serviva per li cavalir della Duchessa di michi in melle l' occisione pronuna sopranta, e per più di due giorni atteste l' occisione pranteche associatosi alla solita succita si Marchese, color da denero la stalla pli tirò una scoppettata, ed in petto li solle. E per elle, come accade in simili casi, unti correspo al serie, le genti corsero al Marchese; ed in quello il buen enempagno se ne uso a bell'agio; insciando la scoppetta, e con essa se poi uno vata unti sassocia di vino e pane. Cestui su quello, che ad librario di Rosero di Porenza avea ammarzano nella secrita Marchese si Rosero al Marchese di Porenza avea ammarzano nella secrita Marchese.

Agronio Galdingo, che fi con ricrovato noi Marchele del Van de ed aminazzargii il figlio primogenito. Il Marchele chie temno di confessori, e feliato spiro.

La neeve venne al Principe, ch'est in tavola, che muliti di rurbariene mello. di Vicest fe del cureo pigliar informazione; e poi se chiamane il Principe in Castella. Ubbidi il Principe: a out it kisere diffie, the non oredeva che il Principe avelle ordinato quel delitto multime fando il Minchele dentro le bratche del Re. Ma perché già fra l'uno è l'unito eta l'inimiciais chian ra, nià per quello voler, che il Principe qui delle plegiaria di qua rantamila ducati, di presenturii a S. M. sta des meli, e giultifiner le cofe l'un col Re. Il Principe dopa d'averli afficicato a shafinire, com'egii di sal finto era franccione, e come il calo già era pélato infin' all'anima, perchè non aveva taula sicona di las necidere il Mischefe, poiche come Cavaliere l'avec fino chiamore a duello, e per subbeleindert Cavaliert, col qual Mate chefe d'aver foddistant a ballanza il Principo pretendea e diede per pleggir il gilli detto Giovanbatista della Telfa , e Pacio And tonio Poderico. E licenziateli dal Vicere, fra pochi giorni fi pola in cammino, ad ando all'Imperadore; dai quale sependosi il fatte com'esa facuello, ed anco pesule metil Potentari d'Imba avece no sento sopra di ciò molti Manifetti in invor del Principe, si ben vido ed acomenato; anti ottenne guidarios per ancho sempo, acció potelle concordate la parte offela; a con varior a gudere il fuo Salamo. Dopo alcuni meti fe ne risornà in Republica

Ora venendo l'annor 1938, , act apprelliment la Primavem, finado le inignie la mantina del Sabato Santo a' Divini Use
sei, ed il Sacendore leggendo le Prosesie, venue all'improvine
so un tal terremono, che su per ser sader le Chiese, e gis ala
tri cilitici, perchè su validissimo e stratidinario, e durò assis y
talche inimi gli Ushiri Divini, rumi spaventati se ne suggisono
sono delle Chiese. E su periodio grande, che motti promendo s'
un l'altro per la fretta, non si assagassimo alle poste nell'usitte. Il
die sin' Savi su per presagio de sumi mali interpretato sunde le
leigate rimasero sbigottire, e di mala voglia. Ne questo solle
terremoto su quell'anno, perocchè venende l'altre, continui ser
remoto si quell'anno, perocchè venende l'altre, continui ser
remoto stavagharno Napoli, e Bonzato e cod il giorap, come la
none, è massime nell'entra dell'Anumno: in modo che molti
per tona, che le case non gli cadessero addosso, dormivano nelle
piezze, e nel casepì. Ma come il Solo entro nella Labra, persità

1535 In Pozzaka

moti

mort farche più spelli, e finalmente la leta precedente a 6. ME Arcangelo, o pur di S. Geronimo, verso le due ore de notte si senti un valido terremoto; al quale segui un gran tuono, come di molte bombarde sparate insieme, Ne sapendosi che rumor fusse quello uscirono alle piazze le genti dimandandoù l'un l'altro che cosa fosse; ma non stettero molto in quel dubbio, che furono chiariti non solo da' poveri Puzzolani, che con le lor donne è figliuoli in Napoli se ne suggivano, ma da una contimua pioggia di cepere, che fu meta quella nome. E si seppe, come sepra'i Lago Lucrino, che Tre Pergole si diceva un tempo. era emersa una voragine, che avea sollevata la terra a guisa d'un colle in alto; ed indi apertali di sopra, avea satto quel sonito, con aver mandato fuori fiamme, e fuoco, e caliginole ambi di ceneri, e pietre arle, e che il mare di quel lido si era ritirato per molti passi addietto. Perecchè quello spirito veemente o sulfureo, che aven tanto tempo scossa la terra, palfando per luoghi cavernoli, bituminoli, e sulturei, sotto term, e satto perciò potente ed impetuolo, non avendo elito, talche avelle pomto senza sar altro moto esalare alzò la terra in alto, e se quella voragine, mandando fuori con empito fass, siamme, ceneri, e caligine; che a guila d'un grand Arco Celeste micante di fiamme e faville, s' innalzava denfo e caliginoso, e volava per Paria con continuo corfo verso Levante. La mattina leguente si widde une spettacolo non meno miserabile, che orribile, perocchè i mossi, i colli, le pianure, e le strade della regione di Napoli, e di Puzzuolo, tutte coverte di ceneri si viddero; e cost witt' i tetti delle Chiese, e delle case, i giardini di Posilipo e di Chiaja, e le belle masserie e giardini di suori Grotta dalle ceneri coverte, gualte, e rovinate si vedeano: i begli aranci, e le belle piante sozze, brutte, e incenerise; gli uecelli, che per Paria volando al fuggire attendevano, dalle ceneri impediti e trosifi. innanzi alli piedi delle persone di là e di quà diferano. Ditto quella terribile accidente molti e molti giorni: sicshè spayentase le genti non ardivano pure alzase gli occhi al Cielo, temendo proflima rovina ed eccidio. Onde ad elphade colpe ed i peccati, e a placar l'ira del Sommo Idelio, i Sacerdoti con gran concerlo d'uomini, di donne, e resginelle scalto a forpigliate, or quello, or quello Tempio in processione visittorente, can le lagrime agli occhi pregando il Signore Dio che lor ulalla mileripardia, ed invacando i Santi, e le lora in-مبد قط

63

serceffioni per aggiuno: consessando che a i loro peccati quello, è maggior flagello si conveniva, e di non effere degni d'essere esauditi, ma si bene d'esser puniti e cassigati. E mi ricordo, che il Padre Fra Angelo di Napoli, che se ne stava sempre nel Convento della Croce, gran dotto nella Teologia, e nella dottrina Platonica, • oratore eloquentissimo, e di mirabile memoria, ma non men chiaro per la bontà della vita, Predicatore e Confessore del Vicerè, al principio d'Ottobre, e in quel di che si legge l'Evangelio del Regolo, se una predica mirabile sopra questo accidente nella Chiesetta degl' Incurabili: ove il Vicerè, e il Principe di Salerno vennero ad udire con un gran numero di persone scelte, oltre venti e più Predicatori eccellentissimi d'ogni Religione, tratti dal desiderio d'intendere un uomo così singolare. Perocchè trattando de' segni, de' prodigi, de' portenti, de' pronostici, de miracoli, e degli auguri, non solo da Filososo, ma da Teologo, con una eloquenza incomparabile, fe stupire non solo i Predicatori, che vennero ad ascoltario, ma tutti gli altri uditori; perocchè mostrò i slagelli d'Italia di tanti e tanti secoli passati, e colle gravi sentenze della Scrittura se quasi vedere, il braccio Divine con la sferza in mano soprastarne per castigar le sceleratezze umane. Onde atterriti e stupiti lasciò gli uditori nel sine del **fuo Sermone**.

E seguendo più innanzi dico, che nell'anno 1539. si cesebro in Napoli il Capitolo Generale dell' Ordine Eremitano di Se Agostino, ove su creato Generale il Rev. Padre. Fra Girolamo Seripando, Gentiluomo di Capuana, dottiffimo, virtuolo, di fanta vita, e d' ottimo governo; il quale se tre mirabili prediche il di della Pentecoste, e gli altri due seguenti giorni. Quivi concorleso molti famoli Padri di quella Religione, i quali tutti disputorno, e predicorno con mirabil dourina ed eccellenza. I principali furono Maestro Agostino di Vicenza, Maestro Ambrosio di Padua, Maestro Agostino di Treviso, Maestro Gio: Battista Romano, Maestro Gio: Giacomo Barba, Maestro Alessio di Finizzano, Maestro Baldassarre Marracca, e Maestro Teolilo di Napoli, grande Oratore, e Disputante. Costui se l'Orazione su, mehre nella morte dell' Imperadrice, che mort in quell' anno ; e disputò molti giorni continui con Maestro Giovanni di Montalcino dell' Ordine di S. Francesco della Scarpa, gran dotto, e gran lettore dell' Epissole di S. Paolo, con mordaci e salfa spotti fra di loro. Il quale Montalcino poi è stato, e pon mole

Sorizault

mori Arrono più spessi, e sinalmente la lera precedente a G. Milelegie Arcangelo, o pur di S. Geronimo, verso le due ore de notte si senti un valido terremoto; al quale segui un gran tuono, come di molte bombarde sparate inseme, Ne sapendosi che rumor fusto quello, uscirono alle piazze le genti dimandandosi ? un l'altro che cola fosse ; ma non stettero molto in quel dubbio, che furono chiariti non solo da' poveri Puzzolani, che con le lor donne e figlinoli in Napoli se ne suggivano, ma da una contimua pioggia di cenere, che fu meta quella notte. E si seppe, come sepra l'Lago Lucrino, che Tre Pergole si diceva un tempo, era emerfa una votagine, che avea sollevata la terra, a guila d'un colle in alto; ed indi apertali di sopra, avea satto quel sonito, con aver mandato fueri fiamme, e fueco, e caliginole mubi di ceneri, e pietre arse, e che il mare di quel lido si era ritirato per molti passi addietro. Perecchè quello spirito vecmente a sulfureo, che avea tanto tempo scossa la terra, passando per luoghi cavernosi, bituminosi, e sulturei, sotto term, e satto perciò potente ed impetuolo, non avendo esito, talche avelle pour to senza sar altro moto esalere, alzò la terra in alto, e se quella voragine, mandando fuori con empito fassi, fiamme, ceneri, e caligine: che a guila d'un grand Arco Celeste micane di fiamme e faville, s' innalzava denfo e caliginolo, e volava per l'aria con continuo corfo verso Levante. La mattina legmente si widde uno spettacolo non meno miserabile, che orribile, peroccia i monti, i colli, le pianure, e le strade della regione di Plapoli, e di Puzzuolo, tutte coverte di ceneri si videro ; e cost tutt' i tetti delle Chiese, e delle case, i giardini di Posilipo e di Chiaja, e le belle masserie e giardini di suori Grotta dalle coneri covette, gualle, e rovinate si vedeano: i begsi aranci, e le belle piante sozze, bruste, e incenerise; gli necelli, che per aria, volando al fuggire attendevano, dalle ceneri impedia tionili, innanzi alli piedi delle persone di là e di qua d no. Dirò quello terribile accidente molti e molti giando shè spayentate le genti non ardivano pure alzare gli occi Cielo, temendo proflima rovina es eocidio. Onde ed electronico coipe ed i peccati, e a placar l'ira del Sommo Idalia. endoti con grap concorlo d'uomini, di donne, e verginale la to a forpigliate, or quello, or quello Tempio in progettions ste Stavento con le lagrime agli occhi pregando il Signore Lia, che lor niale mileripordia, ed invocando i Sanza, o le domine

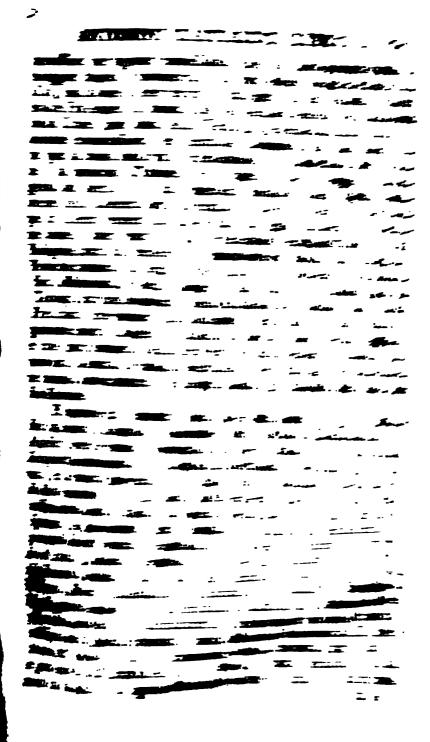

Man Ala

di amini sono, per eretito in Roma giustiziato.

Quest'anno ancora lesse l'Epissole di S. Paolo in S. Pietro ad Aram D. Pietro Martire Canonico Regolare Fiorentino, dotto ed eloquentissimo. Ma perchè sponendo quel passo: Si quit adificaverie, fanum, stipulam &c., disse che quel non era il proprio luogo, di donde la Chiesa avesse possiuto cavare il Purgatorio, sebbene si protestava di tenerlo, come la Chiesa lo teneva, gli su proibitala lezione; e poi inquisto di eresia, se ne suggi in Argentina a Luterani. Fu anco in quest'anno s' ecclisse del Sole, che derò dalle venti un'ore e mezza, insino a ventitre e più, con tal oscurità, che diede a tutti terrore e spavento.

L'anno 1540. i Giudei per non aver voluto pagare non so che diecimila ducati al Re, o per altro che fi sulle, furono dal Vicerè cacciati dal Regno, dove per molti anni erano dimorati con gran comodità de poveri. Dico questo, perchè maneza la comodità d'impegnare nelle occorrenze particolari per poca quantità di rose, i Cristiani cominciorno a sar peggio, che i Giudei non sacevano, perchè suro poi introdotti i Partiti, che

hanno rovinate infinite Case di Napoli, e del Regno.

Or passando più ostre, dico che nell'anno 1541.,0 1542. faccesse la ribellione di Fra Berardino da Siena dalla nostra Cattolica Fede, e Chiesa Romana, e se ne passò ne' Paesi de' Lutement con gran dispiacere e scandaso de' Poposi d'Italia. Ma mi siservo di dirne più innanzi, come di cosa assai a proposito de'

sumulti seguiti in Napoli l'anno 1547.

Per ora dico, che Bartolommeo Camerario detto di Beneven-30, gran Dottor di Legge, il quale per grazia dell' Imperadore prima ebbe l'officio di Conservatore del Kegio Patrimonio, e poi di Luogotenente della Regia Camera della Summaria, fi prevaleva molto, e si avea tolto una licenza d'andare spesso a Somma; terra lungi da Napoli circa otto-naiglia, alle sue masserie. Onde, perche i negozianti in quello pativano disagio, il Vicerè gli se intendere, che da quello andare a Somma s'altenesse in ogni modo. Ma ii Camerario, o pur Temerario, come molti per scherzo talvolta dicevano, gli se intendere, che sarebbe migliore, che S.E. non frequentalle cost spesso l'andare, e lo stare in Pozzuoli, dove il Vicerè per causa della sainte, quasi tutto l'Inverno, e gran parte della Primavera solea far dimora; perche quello era maggior difagio e dispenalio de negozianti, che quello, che cagionava ello Camerario coll andar a Somma. Ma falle per quello, o per altra caula, autbidue

bidue reflerire con occulto odio, e pessina volontà fra di loro. Ed il Vicerè non mancò di farlo processare; onde il Camerario dopo alcumi meli se ne suggi dal Regno, ed ando all' Imperadore a doierfi del Vicerè, e de Processi fattigli contra . Ma quelin Machà compose le cose in modo, che poco tempo dopo ricornò il Camerario al fuo officio in Napeli, benche non molto

sempe duralle la quiere sun, come dirò appresso.

Nell'anno 1544. Muliassen Re di Tuniti avendo, come medti affermano, avato avvilo da' fuoi favi, e conofciuto anco per se stelle, perocché delle cose d'Astronomia si diceva esser non mediocremente istrano, come gli sopraflava pericolo di perdere il Regno, flandevi, che così le Stelle gir missacciavano, per dar luogo al Fato, si parti da Tunis, ed in Sicilia se ne venne. Ma tollo imele, che Amida fuo figlinolo con l'ajuto degli Arabi, e d'alcumi Principi Mori avea occupato il Regno, e di Tumisi insignoritos; onde il Re affrettò il cammino verso Napoli; per afforder gemi latione, e risuperate il suo Regno. Il Vicerè intesa la sua venera, gli mando quali due miglia avanti incontro quanti Signori e Cavalleri di qualità erano in Napoli, e gran parte degli Officiali Regi; e poi egli usci di Napoli col reflo de' Signori, e Officiali, ed andò pallino Poggio Reale ad incontratto. Come il Re to vidde, e che il fuor, e gli altri ce l'additorno, lo guardò con volto placevole, ed il Vicerè fatto a lui vicino, con grant riverenza lo saluro ed onoro, senza però smontar da cavallo; a cui I Ré con molta gravità Reale rispose ni falato con abbassar alquanto la testa. Il Vicerè se gli pose a man finistra, dimodoche la testa del suo cavallo era per dritto al fianco del Re, e così entrorno in Napoli feguiti da gran moltitudine di Signori, di Officiali, e Cavalieri, fra i quali me-Schiatt erano circa dugento gentiluomini Mori, che sacevano vaga e bella vista. Era il Re d'aspetto venerando, più tofto gros-To, che coverso di carne, di color Bruno, con occhio nero è grande, e batha nera e corta. Cavalcava un gentiliffimo glanetto, ornato di guarnimento morelco belliffimo con molte perie. Aveva indosto una giubba moresca di damasco unchino, con si-Valetti moreschi ornatifishi, e con gli spront di massiccio oro, e così avea la guardia della sua scimitarra: portava in testa un bianchissimo tarbante, nel cui mezzo era un giojello di grandisfino valore: in mano avea certi paternoliti, a gnifa d'un Carahere, di finificial cocalli. Estab il Re Batharo in Napoli e nelle

alluliation · I have (154)

Pentrar la Porte Capuana, appena vi alzò gli occhi; entrato poi non guardo la moltisudine delle gensi, che aspettavano per vederlo, nè alle finestre, dov' erano Signore e Gentildonne infinite, nè alle piazze, ne agli edifizi alzò gli occhi mai; ma attele con molta gravità al luo cammino: lolo alzò gli occhi e mirò per buono spazio alle grade, alle colonne, ed all'architrave della Chiefa di San Paolo; tanto che parve a molti, ch' egli leggesse quelle lettere greche, ch' ivi scolpite si vedono. Passò per l'Incoronata, e per lo Castel nuovo, e su da quello, e dalle Navi, e Galere del Molo, e dal Castello di Sant' Eramo con molt' artiglierie salutato; ed ebbe per alloggiamento il Palazzo di Pizzofalcone, dov'egli molti giorni dimorò, facendo vita, e tavola Reale, le cui vivande erano sempre di muschio, ed ambra odorifera condite; e poi se ne venne dentro Napoli, ed alloggiò alle case del Signor Ascanio Colonna. Ottenne poi dal Vicerè di poter fare tremila fanti Italiani, delli quali fu Colonnello il Signor Gio: Battista Losfredo figlio del Reggente Sigismondo; e a quest' impresa andorno tutti i soldati, tutti i compagnoni, e tuni i più valenti giovani di Napoli. Era gli altri Capitani furo celebrati il Signor Gio: Giacomo Macedonio Cavaliero del Seggio di Porto, Cola Tommalo Colla della Sellaria, ardito vecchio, di bella disposizione, e robusto, Pietr' Amonio Grandillo, il Capitano Giovanni di Evangelista, ed altri.

Il Re fatto questo corpo di gente, sopra delle Navi con pesse in Africa se ne andò, e giunto alla Goletta, e smontati i soldati; su da D. Francesco di Tovara, che avea della Goletta il governo, ricevuto, ed avvisato, che non volesse con si poca gente tentar l'acquisto del suo Regno di Tunisi, ch' egli rimarrebbe ingannato; perocchè i medesimi Mori, che da Tunisi uscivano a vistare ed animare il Re, che verso là ne venisse, alli-curandolo che Amida per tema se ne suggirebbe, lo tradiriano, attesoche esso Tovara teneva certissimo avviso, che per tutti quei suoghi d'intorno, e dentro gli oliveti erano almeno trentamila cavalli Arabi, che comunque dalla Goletta con quei memila fanti discossato si fusse, sarebbe stato da quelti assato con impeto, rotto, e sconsitto, e tutti quei soldati senza dubbio alcuno sagliati a pezzi.

Mari Re tirato da molto desiderio, che avea di ricovrare il Regno, e dando a' suoi troppa credenza, o pure tratto dalla malvagità del spò Faso, poco badava all' ammonizioni ed alle pa-

Digitized by Google

parole del Tovara; e tanto più, che il Lossredo (a cui molti de feguaci del Re aveano dato ad intendere, che non era vero quel, che il Tovara diceva: anzi, ch' egli era segreto amico d'Amida, e che in grazia di quello si ssorzava d'impaurire il Re, acciò non attendesse all'impresa, e perciò gli persuadeva, che in ogni modo verso Tunisi non si avviassero) sollecitava il Re a seguir l'impresa. E così posto in ordine, e volendo marciare, il Capitano Cola Tommalo, che con gli altri Capitani faceva gran conto dell'avviso del Tovara, contraddisse al Colonnello, dicendo che si dovea molto hene avvertire a quello, che il Tovara diceva, come molto bene avvilato delle cose, e non a quello, che i Mori persidi e traditori riserivano, i quali nel lor secreto desiavano l'occisione di essi soldati, e la rovina del Re; protestandolì che non si dovea a cosa di tanta importanza ander così inconfideratamente, senza aver per mezzo di buone spie pieno avviso della verità delle cose. A cui si dice, che il Lossredo dicesse: ch Capitan Cola Tommaso, sempre tu avesti il segato bidnco. A cui il Cossa rispose: non per certissimo, Signore, ma si bene ho evuto, ed ho il capo bianco per esperienza delle cose; però chi averà il fegato bianco, in questa giornata se ne vedrà la prova. Indi toltoli il cappello di tella, e pollolo alla riversa, rivolto alli soldati, andiamo, disse, fratelli, allegramente a morire con gloria eterna nostra, poiche il mondo va alla riversa.

Così li nostri si avviorno in ordinanza verso Tunisi, avendo a passar lo stagno, ch' era fra Tunisi, e la Goletta da man sinistra, e dalla destra le campagne, e l'ulivi. Ma non si solle fur dalla Goletta scoslati, che si viddero, venir incontro Amida con una buona banda di cavalli, e fatto lor vicino, ecco che dall' ulivi uscirono infiniti cavalli Arabi, i quali alzato, com' è di quella nazione ulo e costume, un grandissimo grido, diedero per fianco addosso a' nostri, i quali sebbene un pezzo, come coraggiosi e valenti, tennero saldo l' ordine, nondimeno la moltitudine su tanta, che ruppe l'ordinanza, ed entrata dentro, sece crudelissima stragge; sicche quali tutti i nostri andorno per sil di spada, eccetto pochi, che per la via dello slagno a nuoto, e chi sopra certe barche (che colà il Tovara, prevedendo l'esito di quell'impresa, avea mandato per lo stagno, per ricevere quelli che fossero suggiti ) si salvorno. Il Lossredo andò per salvarsi verso lo stagno; ma in quello su da' Mori giunto, e con le zagaglie trafitto e morto, Mori anco Coja Tommalo, ed il Grandillo, da veri valentuomini com' erano. Ed il Macedonio arach' egli fu uccifo, ma non prima che non si sacesse intorno un monte di Mori ammazzati. Le telle del Lossredo, e di quelli tre Capitani furono poste sulle zagaglie, e per troseo portato ad Amida, insieme con il povero Ro satto prigione del siglio.

Venne la muova di quella strage a Napoli, e perche, come io dissi, a quella impresa era andata tutta la gioventù di Napoli, che di spada sacea prosessione, poche Case restorno, deve li pianti è lamenti delle madri, desse mogli, de' sigli, e delle sorelie non si udissero, e con grandissimo dispiacere dell' universale, perchè chi non era del lor sangue, era per stretta amicizia lor congiunto. Il Re su dal siglio Amida, come si disse, accecato, e dopo sasciato in libertà; il quale così cieco risornò in Napoli, ma non con quella riputazione, che vi era l'altra volta venuto; e dopo se n'andò all' Imperadore, il quale come benigno Principe, mosso a pietà della miseria e bassa fortuna di quel se, so provvide di trattenimento insin che visse.

In questo istesso anno del 1544, mort il Duca di Montalto D. Ferrante d'Aragona, a cui fuccesse D. Antonio d'Aragona suo siglio. Il quale trovandosi a Milano col Marchese del Vasto suo cognato, troppo desioso del maneggio delle ricchezze paterne, e del dominio de' suoi Stati, senza aver riguardo al pericolo, che si corre da coloro, che vengono nel Regno a tenapo di caldo dell' estate, se ne venne a Somma, dov' era D.
Antonia di Cardona sua moglie di singolar bellezza, valore, e
bontà; ed ivi o per disordine, o per la murazione dell'aria, si
ammalò, e morì. Volle la Marchesa del Vasto sua sorella fargia

il funerale al modo de Grandi; ma il Vicerè noi consenti per

le Prammatiche. Con tutto questo surono le più magnifiche e suntuose, che si potessero sare a quel tempo.

E per smir le cole del Cametario, dico, ch'egli ritorno di suo Uffizio; e comechè in poca granti era del Vicerè, aveva gran difficultà ed opposizione nel maneggio del suo esercizio. Perocchè i Presidenti, quali tutti in grazia del Tosedo, ad ogni sua proposta si opponevano, ed a' suoi pareri contrariavano; arzi quando uscivano dai Tribunale della Summaria, o per andarsene a casa, o per gire in Palazzo, non era alcuno di loro, elle l'ascompagnasse, nè che gli mostrasse più segno di riverenza e di estimazione di quello, che gli facevano in Rota, dov'era sorza, ch'egli sedesse il primo; talchè andando al Tribunale, o ritornando da quel-

millo, dispregime andar si vedeva, e lolo. Il che conoscinno del negozianti, eglino ancoca in poco conto lo avevano: tento inte porta agli Ufficiali preminenti di non fiar bene col supremo Mimistro del Re. Al sine di movo processato, gli su in quest' ultima sua inquifizione fatta da Antonio Barattuccio Avvocato Fiscale asprissima guerra. Ma versuti i giorni santi, e fatta la sus Cansa a Poznoli, dove il Vicerè se ne sava, il Camerario, che nome giudiziolifimo era, ben conobbe, che il Vicerè gli avrebbe po-Ro ie mani addollo, perchè non se ne suggisse un' altra volta. Ed è da notare la profezia, che il Barattuccio nel far della Caufa, fece al Camerario, ed il Camerario a lui. Perocche nella discullione del satto bravando il Camerario molto della sua innocenna, già diffe il Barattuccio: Tu et ne fuggirai un' altre volte. Lo non fuggire abramente, replico il Camerario, ma el bene cotofia tus barbs, perchè il Barattuccio lunga e gran barba portava, se la mangeranne nella prigione i pidecchi. E così seguì, perche pochi giorni dopo denno la Semimana Santa, il Camerario falariata una valoce barca, per opra di Lupo luo creato, o figlio, come fi diceva, al Forno, laogo vicino a Pozzuoli, s'imbarco, e le ne faggi a Cammillo Colonna Principe Romano fuo amico, nè mai più ritomò in Napoli. Est io to vidi a Zagarolo Catello di detto Cosoma, dove andai l'anno 1546, per stipulate i Capitoli di Faustina Colonna con Gio: Tomatalo di Capua, fratello del Duca di Termoli. Gli ragionai a lungo, e mi fe mole praceri e favori con quei Signori e Principi Romani, che vennero e quelle nome. Ed Antonio Banamocio, al tempo de ramori di Napoli, come a suo luogo diro, venuto in disgrazia del Vicare, su posto in prigione, ove se ne siente atolti e molti mesi.

Nell' anno 1545, molti Gemiliomini Napoletani conclinafero di techase una Commedia per loro efercizio, e per passatempo della Città. L'autor di questo su il Signor Giovan Franceso
Muscontola, uomo di belle lettere, ma di pronto, e mordano
impegno. E scelta la Commedia degl'Ingannati, opera degl'Intronati Accademici Senesi, con bellissimo apparato di lumi, di
vesti, e di musica la rappresentorno nella Sala del Pasarzo del
Principe di Salerno, dove stava sempre per tai effetto appareo
chiato il Prosenio. I reoltanti sutono il Signor Giulio Cesare
Brancaccio, il Signor Luigi Domice, il Signor Giovan Francesco Muscettola, si Signor Antonio Mariconda, il Signor Fabrizio Villano, il Signor Scipione delle Palle, il Signor Abate Giori

Digitized by Google

Leo-

Leonardo Saleminaso, Maneo da Risoveri Fiorentino, ed alui galanmomini. Il minor di tutti fui io, sebbene quei Signori per la lor cortessa mi onororno della carica del Prologo, e del Servo Stragualcia. Il Dentice, il Mariconda, e quel delle Palle rappresentorno i Servi con grazia mirabile: il Brancaccio, l'Innamorato affai bene: il Muscettola, Giglio Spagnuolo per manviglia: Fabrizio Dentice figlio di Luigi, la Pasquella graziosamente: il Villano, un Pedante nobile, e grave: il Ricoveri, il Vecchio sciocco per impazzire: il Salernitano, il vecchio Virginio molto gravemente: un figlio della Signora Giovanna Palomba, il Fabio sopra modo aggarbato; e tutti gli altri dissero assar acconciamente; talché Napoli non ebbe d'invidia punto a Siena per gli recitanti. Zoppino celebre Musico e giudizioso di quel tempo, ebbe cura della Musica scelta, ed aneo dell'accordo degl'instrumenti; onde la Musica su veramente celeste; e massime perchè il Dentice con il suo Palsetto, ed il Brancaccio col Basso semo miracoli. L'anno seguente 1546. si recitò un' altra Commedia, Opera del Mariconda, detta la Filenia, rappresentata da quali entti i medelimi recitanti con una eccellente Mulica, che riuldi buonissima.

Da questi dunque belli ed onorati esercizi di lettere gli spiriti gentili allettati, trattorno di sare in Napoli Accademie di Poesia Latina, e Volgare, di Rettorica, di Filosofia, e di Astrologia, al modo che in Siena, ed in altre parti d'Italia eran fatne per esercitare la gioventù, ed i nobili spiriti negli studi della belle lettere; persuadendo ciò molto il Muscettola. Onde nel Seg. gio di Nido se ne cominciò una sotto il nome de' Sereni; nella quale entrorno molti Signori e Cavalieri letterati, ed anco il Cittadini di lettere, e di costumi nobili. Di questa su creato Principe il Signor Placido di Sangro. Gli Accademici furono molti, ma fra gli altri vi fu il Signor Marchele della Term Gio: Batista d'Azzia, il Signor Conte di Montella Trojano Cavaniglia secondo, Antonio Epicuro, il Signor Antonio Gosone, il Signor Mulcettola, il Signor Mario Galeota, Messer Gio: Francesco Brancaleone, Medico, Filosofo, e Oratore, ed altri giudiziosi ingegni. Della quale Accademia io sui, benchè indegnamente, creato Cancelliero, ed anco per favor di quei Signori ammesso per Accademico. A quest' Accademia de' Sereni en deputata una stanza a lamia nel piano del Cortile di Sant'Angelo a Nido, ove furono dipinte le immagini de' principali Poeti, c

ti, e Letterati Napoletani, e di alcuni Poeti antichi Latini, e Greci, con una iscrizione da man manca nell' entrare, che dicea così:

Tibi uni Calitum, Phabe clarissimo,

Hunc locum, quin se ipsos Sereni tui dedicage.

Tu illis faveas præsensque adsis,

Eorum ut scripta perpetuo serena sient.

Questa era del Brancaleone. Ma nel capo dell'Accademia a man destra era quest' epigramma dell'Epicuro:

Servate aterni vestigia nostra Sereni,

Reddas ut hic pictos vos quoque posterisas : Qui favit nobis, idem jam regnat Apollo:

Quæ fuit, est eadem nunc Heliconis aqua.

Segui poscia il Seggio di Capuana, e se la sua Accademia sotto nome degl' Incogniti. Ma quando più s'attendeva a così bello ed onorato esercizio di lettere, parve all' Eccellenza del Vicerè, ed agli Signori del Collaterale di proibirle; e così su satto. E per quanto allora si disse, la causa su, che non pareva benne, che sotto pretesso di esercizio di lettere si sacessero tante congregazioni, e quasi continue unioni de' più savi ed elevati spiriti della Città, casì nobili, come popolari; perocche per le lettere si rendone più accossumati gli uomini ed accorti, e si sanno paneo più animosi e risoluti nelle loro azioni. Ma o per questa, o per altra giusta e conveniente causa che si susse, surrono l'Accademie prosibite rutte e dissatte.

Ora perchè già sono vicino a' Tumulti, non sarà suor di propesito, che io mi ritiri un poco addietro, per mostrare di donde sustero
veramente ragionati. Berardino Occhino da Siena, Frate Cappuccino,
su un Predicatore sopra tutti gli altri del suo tempo celebre e samolo,
si per la sua dottrina ed eloquenza, come per l'asprezza della
vita; ande s'avea gran credito acquistato non solo con i Popoli,
ma con i più gran Principi; ed anco per lo suo nuovo modo di
predicare l' Evangelio, non con dispute silososiche, e stravaganze, some sin' al sua ampo molti aveano usato, ma con spirito,
con veemenza, e con servore mirabile. Costui predicò in Napoli nella Chiesa di S. Giovanni Maggiore l'anno 1536, con molta moralità ed edificazione; e sebbene su notato d'alcune cose
licenziosamente dette, nondimeno egli se ne difese in pulpito,
in modo che cessò di lui ogni scandalo, e della sua dottrina.
Lasciò alcuni seguaci in Napoli, i quali con la mutazione della

Throngette

Econolli Ecologica

vita surono poi detti Spiritati. Ritornò poi l'anno 1739. a predicare nell' Arcivescovado, e su nel dire più alto, e più copioso, ma per quanto i giudiziosi s'accorsero, più coperto; benchè egli usasse parole tanto ambigue, che poteva disendersi con dar la colpa a chi volelle i suoi parlari interpretare a suo modo, e non che l'intenzione del Frate susse cattiva. Tantochè le sue prediche diedero campo e cagione a molti di parlare della Sacra Scrinura, di studiar gli Evangeli, e disputare intorno la Giustificazione, la Fede, e l'Opere, la potestà Pontificia, il Purgatorio, e simili altre difficultofe questioni, che sono de' Teologi grandi, e non da effer trattate da Laici, e massime di poca dottrina e di minime lettere. Ed io dirò una cosa, che parrà incredibile, ed è pur verissima, che insino ad alcuni Coriari della Conceria al Mercato era venuta quella licenza di parlare e discorrere dell' Epistole di San Paolo, e de passi disticoltosi di quelle. Ma quel che su peggio, lasciò la costui dottrina, come in ogn' eltra parte d'Italia avea fatto, molte persone e Case insette d' recentro morbo eretico. Ed in quello particolare non lascerò di dire, che i Principi, che reggono e governano, devono con i Prelati de inoghi loro procurare con fomma vigilanza, che vengano a predicare persone di santa vita e dottrina, esnon ambiziosi; perocchè i Popoli apprendono con faciltà il buono, ed il cartivo che der fi perfuade.

Ora nell'anno 1741. o 1742. se bone mi ricordo, verme la nuova, che quello Occhino si era già dalla Cattolicue Santa Chie-sa ribellato affatto, ed accostatoli a Luterani. La cui ribellione, come a tutta l'Italia dispiacque, così se gran danno per molti anni al Cristianesimo. Egli fatto ribelle scrisse molte Ometie volgari, e con un' Epistola le dedicò alla sua Italia, dicendo il manigoldo, che per l'addietto l'avea predicato Cristo maleherato, ma non potendo più con la viva voce predicatglielo nudo, come ce so diede il Padre Eterno in Croce; con quegli scristi il saceya.

A quello tempo ultimo in flampa fenza nome dell' Autore eerti fibretti; uno de quati fu il Sommario della Scrittura: l'altro, il Beneficio di Orito; con alcune Opere di Filippo Melantone, e di Bralmo, entti pieni d'empietà e d'erefie. I quali libri, perche intellit meli fenza prodizzione de Superiori, per non averne temuto conto, publicamente si vendevano, e leggevano, surono pertuiziosi ad alcuni. At line accornisi i Superiori del danno, e del pericolo

colo, che nascer ne potea, sotto gravissime pene gli proibirono tutti; e nel largo, che sta dinanzi la Porta maggiore dell'Arcivescovado, precedenti Banni tremendissimi, surono portate tutte queste Opere, ed altre, che potevano esser sospette, e dopo una bella e Cristiana predica ivi satta dal Padre Maestro Ambrogio di Bagnoli dell'Ordine de'Predicatori, surono arse publicamente. Dopo quesso s'acquetorno le cose, nè s' intese mai, che simili libri susfero stati ritenuti da veruno e serbati; e se pure si parlava della Scrittura da alcuno, era con più modestia e sobrietà.

Ora per finir questo primo libro, dico, che nell'anno 1546, a 16. di Marzo ad ora di sesta, si bruciò si Torrione del Cassiello nuovo, che stava appresso il Molo grande. La causa non si seppe mai, perocchè morirno tutti quelli, che vi erano dentro. Quantunque dicessero molti, che uno di quei compagni, o constantici del Castello, por ando si successo per cuinare, e passando per dovera la munizione, che disavvedutamente ne delle un poco, e si attaccasse alla polvere, e d'indi alla munizione, onde ne segui quello incendio e rovina. Ma chi può in simili accidenti saperne il vero? Tuttavia le vicine case, così verso s'Arsenale, come verso la Piazza dell' Olmo patirno gran conquasso e danno; e su giudicato quel caso per portento di sunuro male.

Quest' istesso anno morirno Francesco Re di Francia, ed il nostro valoroso Marchese del Vasto. La cui morte come su per tutta Italia pianta, cost a Napoli, ed al Regno su dannosissima, poichè si perdè un cost gran Signore, che poteva in ogni occorrenza savorirci ed ajutarci.

E con quello dolore universale finisco quello ndo primo libro, apparecchiandomi nel seguente secondo a parlar d'ira, e ragionar di morte, ed a riserire terribili accidenti, che sono sta-

ti causa delle rushe di noi poveri Regnicoli.

FINE DEL PRIMO LIBRO.

DELL:



D E L L'

## I S T O R I A

DINOTAR

## ANTONINO CASTALDO

LIBRO SECONDO.

COno così occulti e nascosti a noi i fini delle cose umane, e le riuscite di guelle, che per molta prudenza e esperienza che abbiamo, non è possibile di posserne fare certo giudizio. Perocchè essendo queste cole inferiori governate e rette dalle superiori, e l'ordine divino essendo incomprensibile e imperscrutabile : di là conviene , che abbiano origine gli accidenti delle cose, ove il saver nostro non s'estende altrimente. E sebbene l'Astronomia coll'osservazione degli influssi, e corsi de Pianeti, e delle loro congiunzioni ed opposizioni talvolta ne prevede gran parte : nondimeno non s'appone mai tanto alli particolari, che possa appunto come, e dove succeder debbiano, indovinare. Dico questo, perchè sebbene Luca Gaurico Astronomo eccellente nell' Effemeridi del suo Almanacco, che già sono in islampa, dicesse, e pronosticasse, the in quest anno 1547. doveano essere in Italia sollevazioni, e movimenti grandi e straordinari di Popoli, incendi, rovine, e accidenti orribili: non per questo egli possette sar giudizio, che più in Napoli, che altrove succeder dovessero.

Ma chi mai avrebbe potuto indovinare, che il Popolo di Napoli tanto amorevole, ed obediente al Vicerè D.Pietro di Toledo, quale tanto riveriva e temeva, dovesse fra breve spazio di tempo, per

Digitized by Google

per cagione da principio leggiera e di poco momento, venire a tale, che l'amore in odio, e l'obedienza in disubbidienza converter dovesse? È il Vicerè, che tanti anni la Città avea tenuta cara, e favoritala in ogni occasione ed occorrenza, poi da cieco surore e da sdegno sospinto dovesse con l'armi, e con l'artiglierie percuoterla e offenderla, e poi con Processi cercar di calunniaria, e rovinarla affatto?

Or cominciando a tessere la tela di questo secondo tragico libro, dico, che le cose erano già quiete, e si viveva all' usato senza sospetto alcuno. E sebbene, com' io dissi, già il parlar delle cose delle Scrittura era alquanto licenzioso: pure non era tanto immodelto, che o tollerar non si potesse, o almeno con gran facilità, o per via di Banno, o altro simil ordine raffrenare. Ma il Vicerè, o tolta l'occasione da quel cicalare, o d' altro che si susse, procedette oltra a' rimedi violenti ed odiosi. Si seppe ch'era venut' ordine dalli quattro Cardinali dell' Inquisizione di Roma, che si procedesse per via d'inquisizione contra li Clerici Claustrali e Secolari. A questa nuova la Città si sollevò alquanto, e creò Deputati, i quali andorno al Vicerè, e maravigliandosi di questa nevità, lo supplicorno, che non volesse concedere l'exequatur. Il Vicerè rispose, che se ne maravigliava ancor esso, ma che avrebbe scritto a S. Santità, e fattogli intendere, come nè volontà del Re, nè intenzione sua era di trattar d'Inquisizione, e che non avrebbe frattanto conceduto exequatur alcuno. Tuttavolta la fama era continua, e grande, che l'Inquisizione sarebbe stata fra poco tempo posta in ogni modo terribile; perlocchè la Città entrò in sospetto. Ma comechè poi non se ne parlasse altramente, ne rimase quieta.

Frattanto il Vicerè procurò, come si diceva, da Roma un Editto, per lo quale non solo si proibiva il trattar delle cose di Religione a' laici, ma rassirenava alcuni altri eccessi, che sapevano d'Inquisizione. E non mancorno alcani poi di dire, che Paolo III. Pontesice Massimo a' prieghi del Cardinal di Burgos stratello del Vicerè avea concesso quell'Editto, tanto più volentieri, quanto che giudicava da quello doversi cagionare alterazione ne Popoli del Regno, odiosi dell'Inquisizioni; e questo per odio occulto verso l'Imperadore, per cagione della morte di Pier Luigi suo siglio. Ma il volgo sempre suol dire se cose a suo modo. L'Editto su alcuni giorni dopo assisso nella Porta della Chiesa Cattedrale; il quale da molti setto, e più sorse di quello, che

conveniva, esagerato, fu cagione di far sollevare alquanto B-Città, e farne rumore; e si gridò dalla Plebe, serra serra. S' ebbe ricorso dal Vicario, il quale per tema si nascose; ma fu stracciato l' Editto. Indi venendo la Domenica delle Palme, per chiamata del Vicere, l'Eletto del Popolo, e i Capitani delle Piazze Popolari, che per altro antico nome chiamavano Ottine, andorno a Pozzuóli; ed il Vicerè di nuovo tentò il negozio; e sotto pretesto, ch'era bene di castigare i pravi uomini, persuadeva il doversi procedere contro di quelli. Ma sebbene quali tutti etano per acconfentirgli; tuttavolta per rispetto de'buoni, ch' erano presenti, e per tema del Popolo già insospettito, e sollevato, non risposero risoluti, ma diero buone parole, con riserva di farlo intendere alle loro Piazze. Perlochè si congregarono gli Eletti, ed altri Deputati della Città, così nobili, come popolari nelle loro Piazze, e proposto il negozio per arduo, e degno d' esser bene avvertito per lo pericolo dell'Inquisizione, e dubitando dell'esecuzione di tal peste, conchiusero di doverne andare l al Vicerè, che se ne stava in Pozzuoli per causa di sanità; e così creati d'ogni banda Deputati, e scelti uomini di qualità, se n'andorno giuntamente a Pozzuoli, ed introdotti alla presenza di quello, Antonio Grisone Gentiluomo del Seggio di Nido, di bel giudizio, e di belle lettere ornato, gli parlò in questa sentenza, Questo Regno, Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore, e la nostra Fedelissima Città di Napoli, quanto sempre rettamente abbiano sentito della Cattolica ed Ortodossa Fede, e quanto sempre siano stati reputati religiosi, a niuna persona credemo esser nuovo, o dubioso; e principalmente all E. V., che per tanti anni n' ha retti e governati, ed appieno ne conosce tutti. Dall'altra parte quanto fin stato sempre alla Città, ed al Regno non solo odioso, ma formidebile ed insoffribile il nome dell'Inquifizione, a tutto il Mondo è palese e chiaro. E questo per molte e molte giuste cagioni, e per questa sopra tutte, che trovandosi con tanta faciltà, con quanta si trovano per ogni parte del Regno, falsi testimoni, ed uomini ribaldi, e senzu coscienza, che per denari, o per odio si corrompono facilmence, la Città, ed il Regno in breve ne resterebbe disfatto e rovinato. Da quel tempo, nel quale altra volta sotto il Governo della filice memoria del Re Cattolico Ferdinando d' Aragona questo negono dell'Inquisizione fu tentato, e dopo per grazia di quella Maesta, e per lo nostro giusto risentimento su tolto via, e sopito in tutto, noi ne stavamo riposati e sicuri; tanto più, che V. E. questi giorni

addietro ne diede speranza, che questa cosa si sarebbe rimediata. Ma ora da questo Editto perturbati, ed insospettiti, temendosi da noi questa sopra ogn' altra peste e rovina: a S. E. primo Ministro di S. M. Cesarea, e così gran protettor nostro semo venuti animosamente, reputando V. E. non meno Cittadino nostro, per dir così, che Sommo Preside e Governadore, e sperando, che così debbia quest' accidente terminare in modo, che restiamo nella solita nostra quiete e sicurezza. Supplicamo V. E. resti servita, che a tempo suo non voglia sossirio, che Napoli rimanga di tami opprobrio e vergogna macchiata, e da così intollerabil giogo, non meritandolo, aggravata; vaccomandando e rimettendo nelle mani dell' E. V. le nostre facultadi, le mogli, i siglinoli, e l'onore, che importa più di ogn' altra cosa.

Mentre così parlava il Grisone, il Vicerè guardava i Deputati unti uno per uno insieme, e a tutti insieme rivolto così

rispose, sebbene in lingua Spagnuola.

· Non era di mestiero, che per questi negozi eucci voi Signori aveste pigliata la fatica del viaggio. Ne deve la Città a ragione restar con ansia, e con sospecco alcuno; perocehe so veramente mi riputo vostro Cutadino e Regnicolo: e certo con ragione; avendo per tanti anni can voi dimorato e trattato, e oltre di ciò avendovi maritata con uno de vostri Signori una mia siglia. E perciò vi deco, chene intenzione di S. M., nè mia è stata mai, nè di apporre alla religiosa Cinà vostra macchia alcuna d'eresia, nè d'imporre Inquisizione altrimente. Ne piaccia mai a Dio, che stando io al Governo del Regno, che tale cosa P usuenga mai. Anzi se l'Imperadore lo comandasse, prima m'affaticheres con le supplicazione mie, che restasse servita di non eseguirlo; e quando pure la conoscessi inclinato a dover farlo, prima gli dimanderei licenza, e mi partirei, che tale io vedesse e facessi comandare a eseguiro. Restate tlunque sicuri, che d'Inquisizione non si trattera mai. Ma perche uoi pur sapete, che molti, benché ignocanti e di peco como, parlano licenziofamente di quello, ch'alla loro professione non si conviene, e perciò potrebbe essere, che alcuni ve ne fuffeco infeni, per questo non giudico fuor di proposito, ne la Città le deve tener per male, che se alcuni su ne fussero, sinno per la via ordinaria, secondo i Canoni, impuisse e castigati; acciò le pecore infene non abbiano d'attacear la comagione all'altre fante; e por questo sine solo devone esser cotesti Edini, e non per altro. Ciò detto, li Deputati gli, riferirono grazie infinite, dicendo, che tal era flata, ed era la speranza di tutti nell' E.S.

Ritor-

Ritornorno dunque i Deputati allegrissimi da Pozzueli, exalle Piazze riserirono la benigna ed amorevole risposta del Vicerè, che su ascoltata, e poi predicata da tutti con somma allegrezza universale. Quantunque molti interpetrassero da quelle parole ultime, di cassigare i colpevoli per via di Canoni, la mente del Vicerè non esser in tutto aliena dall'Inquisizione, ma volerla cominciare con apparenza giusta e convenevole, acciò col tempo ella passasse a termini più ardui; tanto ch' ella poi restasse Inquisizione da senno: con tutto ciò la Città restò quieta al modo usato.

A questo tempo si trovava essere stato creato Eletto del Popolo quel Domenico Terracina, di cui nel principio del mio libro ragionai, satto per ordine del Vicerè le sesse della Natività del Signore precedenti, e compadre suo; talchè per questo, e per le cose vecchie era odioso al Popolo. Tanto che molti giudicorno, che avendo intenzione il Vicerè di tentar questo negozio, l'avesse quattro mesi prima creato Eletto per aver per mezzo suo

la Piazza Popolare a voto.

Ma comechè le cose degli Editti continuavano, e già n' era stato affisso un altro alla Porta dello Arcivescovado alli 21. di Maggio del 1547., affai più del precedente chiaro e formidabile, imperocche parlava alla scoverta dell' Inquisizione : cola a tutti odiofillima ed infopportabile, ed anticamente sempre da padri ed avi detellata; la Città si sollevò tutta, e si gridò arme, arme, e serra, serra; e su grandissimo rumore per le Piazze di Napoli; ed il Popolo tumultuariamente concorse al Terracina, dicendogli, che convocasse la Piazza, acciò si amovessero 1 Deputati vecchi, e si creassero nuovi Deputati. E dubitando, che fra lui, e il Vicerè non passasse occulta pratica d'Inquisizione, poichè le cose non si vedeano andare a cammino, perchè altro erano le parole, ed altro i fatti, il che si conosceva ogni giorno dagli andamenti di quella pratica; in ogni modo volcano scoprire questa macchina, e veder com' ella andasse. Il Terracina su alla domanda renitente, e lor disse, che non era di bisogno di fare altra Deputazione, perchè prometteva subito in nome del Popolo andare al Vicerè, e riportarne provisione a soddisfazione di tutti, onde si sarebbero in tutto acquietati. Ma la repugnanza del Terracina, ed il poco credito, che il Popolo gli avez, aumentò il sospetto al Popolo, onde lo costrinse a suo marcio dispetto ad andarsene con la maggior parte de' campagni a quePiazza; su proposta l'arduità del negozio, il periglio grande, e da pota corrispondenza de satti alle parole del Vicero. Onde per comun voto parve di privare il Terracina del suo ufficio di Eletto, ed i compagni dell'ufficio di Consultori, perocchè in quel tempo il Popolo gli creava; e su satto Eletto Messer Gio: Pasquale di Sessa, Chiruggo, uomo audace ed intiero, e di sazione popolare, e surono anco creati i Consultori, fra quali su Gio: Antonio Cecete, poco-amico del Terracina, e zelantissi-

mo delle cole popolari.

Da questo tumusto del Popolo i Nobili si mossero anco a suniore; e perchè per le vecchie depressionit, e raffrenamenti avitti dal Vicere, il odiavano in segreto; parendogli che quello sus-se il tempo di pagarsene, e temendo eglino ancora l'orribil pethe dell' Inquitizione: chiamaro i Popolari al comune ajuto, dando loro titolo di frandili, e dicendo che stessero in cervello; atteso che senza dubbio il Vicerè intendeva di poner l'Inquisizione; ne delle sue parole si sidassero, perche egli diceva bene, ed operava male. Dall' altra parte non mancavano alcuni di rimproverare al Vicerè la troppa protezione, che del Popolo avea voluto tenere, e come fatto insolente per li molti savori, non foso non credeva alle fue parole, ma aven temerariamente ricorfo alle armi. Ad in quello modo il Popolo in sospetto ed in dissidenza, è quello in ifdegno ed ira addoffero i maligni. Dico queste parole, pershè molte persone di giudizio così intesero, che que sto negozio camminalle. La verità è, che li Nobili all'intrinseto si congiunsero con li Popolari per tema dell'Inquisizione, e per vendicarii del Toledo.

Restorpo il Terracina, ed i suoi compagni in grandissimo edio con il Popolo, parendo a susti ch' eglino volessero in ogni modo acconsentire alle voglisi del Vicerè; onde il volgo Traduori della Padria gli chiamava. Ed erano questi Domenico Terracina, il Dostor Antonio Marziale, il Dottor Prospero d'Orso,
Pierro Antonio Sapone della Summaria, Gio: Fergante Bajano,
Gasparto Brancaletine, Ferrance Ingrignenta, Gio: Antonio d'Augrisano, Gio: Berardino d'Acampora, Alberigo Cassapoto, Sigismondo della Torina; ed altri. Questi non potevano andar per
la Città, che li fanciulti non gli gridassero dierro, ed altri non
cercassero di Gasendergii; e già l'Angrisano corse pericolo nell'Arcivescovado, e sa dentro una Cappella ristretto, ed in Sapta Re-

Aitura salvato: l'Ingrignetta nel Carmine su salvato, ed il Brancalcone dentro S. Eligio raccolto. Erano anco odiosi al Popelo, ed a tutti il Marchese di Vico venthio, il Conte di S. Valentino vecchio, Scipione di Somma, Federico Carrasa padre di Ferrante, Paolo Poderico, Cesare di Gennaro, Aurelio Pignone, Francesco Rocco, Fabio Brancaccio, e molti altri Cavalieri d' ogni Seggio, che per non sar catalogo gli lascio.

Ora il Vicerè udita la sollevazione del Popolo, il cumulto feguito, e come aveano fenza fua licenza privati de loro uffici il Terracina, e gli aktri molto imperiosamente, e che il Pepolo alle fue parole e promesse non credeva, si accese contra di quello e della Città tutta d'implacabile filogno ed odio, minacciando che avrebbe severamente castigati l'autori di questo sollevamento, e se ne venne in Napoli. Onde i Deputati andorno dal-Vicerè, proccurando di acquietar le cole con ogni buen modo se sculandogli quanto posevano. Ma erano ricevuti, e gustdati di mal talento, e le risposte erano adirate e minacciose, con per gli sospeni di eresia, come per gli autori del tumulto, e dolla puova elezione. Intanto che il Tribunale della Vicaria per lus ordine ne pigliò informazione contro gli sutori di quello, e ii trovo, che Tommaso Anello Sorrentino, uomo della Piazze del Mercato, uno degli antichi compagnoni di Napoli di gran seguela, a tempo che si serono quelle prime Piarre delle Ottine, avea sforzato a dar il voto suo a Ferrante Ingrignetta Capitano dell' Ottina del Mereato, che se ne flava saldo, o non volos parlare, e gli se dire, che non volez Inquisizione per atto pubblico per mano di Notaro; e poi della folievazione di quella Piazza era stato autore. Costui citato dal Fisco ad informandans, dopo mona discussiono, le si doven presentane o no, al sine le ne venne in Vicaria per deversi sfaminare, e fu accompagnato e feguito da une moltitudine infinima di Popolari , che atpenava ondeggiando intorno al Palazro, che il lor cinadino licenziato le ne ritornalie. Però il Reggente, e li Giudici neduta la moltitudine del Popolo, e stando le cose ne termini che sa vano s giudicomo più a propolito per allora di licenziario dopo brove clamina, che di ritenerlo. Erana mischiatt con il Popolo molti Cavalieri, fra i quali fu Ferrante Castafa, oggi Marchese di Santo Encido, Signore di affai buone qualità, virtuolo, lesterato, ed al Popolo affai caro. Coftui tolle in groppa il Cinadino, pemochè a lui fu canlegrato del Reggente, e delli Gindici,

dici, e inemandolo per le Piazze di Napeli, per acquient fi mi-

mori, a cafe fue lo conduste.

Dopo quello il Vicerè so ne ritorno, a Pozzueli . Ma soco dopo su citato Cesare Mormile per causa del già detto tumulto. Ma egli non vi ando, se non accompagnato dal già detto Fermute, e da D. Diomede Carrafa, Cavaliero di molta qualità. Onde il Reggente, e li Giudici Jasciorno andar Cesare per l'istella cagione, che aveano licenziato il Sorrentino. Quello fatto affai al Vicere dispiacque; ma per le cose che correvano, su configliato di doverlo dissimulare. Però egli avendo l'animo in tutto al castigo, ed alla vendetta rivolto, aspettava il tempo di poterio fare. Fra questo mezzo da Presidi vicini se venire in Napoli molte Compagnie di soldati Spagnucli, al aumero di wemila, e gli

tenne leco denuro il Caffelio nuovo.

Stando donque le cose in questi termini, un giorne poso dopo, circa le 16. cse nacque all' improvvilo un grandissimo rumore è tumulto; onde il Popolo corle a pigliar le armi, e chinle le cale e le bounglie, se ne corse armato perso il Castello movo. Questo su, perche venne nuova, che gli Spagnuoli erano usciti fuora delli fossi del Castello, ed all' improvviso aveano firatomostri Cittadini archibagiate, ed erano corsi insino alla Rua Catalana, facetreggiando le cafe, ed uccidendo donne, uomini, e fanciulii. Perlocche pel Campanile di S. Lorenzo si sono all'arpri a martello. Li Spagnuoli armati in ordinanza avanti il largo del Castello se se stavano in armi. Ma molti de nostri senza giudizio, e dal furore sospinti, ardivano di correre contro di lono infino cen la spada, e la cappa. Al sugno della campana di S. Lorenzo parve, che le Castelle Regie si svegsiassero; onde cominciorno tuete contra la Città a tirar cannonate. Ma per molti viri, che fussero sparati, non si se danno notabile in luogo alcupo. Morisono in quello giorno de'nostri prir per pazzia e poen giudízio, elle per altro, da cipes dugentocinquanta uomini; perocchè con la spada, e la cappa se ne andavano verso le mura del Castello nuovo, e verso le Compagnie Spagnarole pratiche, e bene armane, che gli acconciórno per le felle, pagan-dogli della loso semerità. Ne però li Spagnuoli se ne risero as fino; perciocche dentro le Taverne del Cerriglio nel principio di quel rumore surono dieciono Spagnicoli enidelmense serga proposte uscifi e tagliari a pezzi, ce delle finestre gittati in mezzo ta Arada; e nella Piazza della Rua Cazalana, e dentro le case di quel-

quella molti vecchi, e donne Spagnuole furono uccifi. E de quelli delle Compagnie Spagnuole, la sera al sonare a raccolta, ne mançaronocalcuni. Per questo terribile e straordinario accidente i Tribunali fi chiusero. Ne si attendeva ad altro negozio, che a questo. Il giorno seguente nacque gran litigio tra il Vicere, e la Città. Perchè S. E. pretendeva, che la Città avesse commesso chiara ribellione, poichè senza causa veruna, ma solo con animo ribelle si era sollevata e corsa all'armi, uccidendo gli Spagnuoli, e venuta armata infino alle mura del Castello a provocar con ingiurie, e con archibugiate gli Spagnuoli, i quali se ne slavano in ordinanza per guardia del Castello; ne avevano li Cittadini lasciato di far cola, che non avessero mostrato chiara inimicizia, e ribellione. All'incontro gli Eletti, e Deputati grandemente del Vicere, si dolevano, dicendo, ch' egli per sidegno e odio delle cose passate avea satto venir gli Spagnuoli in tanto numero, per assattare la Città, saccheggiare la Rua Catalana, toccidere all'improvviso, come fatto s'era, i Cittadini, e far dalle Castelle tirar cannonnte, non per altra cagione che per ira e dispeito; come s'egli non fuste stato Ministro di S. M., ma inimico, e Napoli non sulle Pata Città dell'Imperadore, ma de'Francesi, o de'Turchi. Onde in queste repliche 'il Vicerè minacciava gravissimo cassigo a' colpevoli e li nostri Eletti dicevano di ogni cosa doverne avvifare S. M.

Così partiti dal Vicerè, ferono congregare in San Lorenzo anui gli Avvocati, è famoli Dottori della Città. Tra cofforo il primo luogo tenne Gio: Angelo Pifanello, come il più dotto e valente degli, altri. E disculla la Causa, il Pifanello prima, ed appresso auti gli altri suro di voto, che s'annasse la Città contra l'ingiusto ed irato Ministro, non per altre, che per confervarsi il suo; che poteva sarlo per giustizza, e che perciò non s'incorreva in alcuna nota di riboltione. La onde temendo di pergio per l'avvenire, si concluse di far soldati per disendere la Città.

Quello pelo si triede a Gio: Francesco Caracciolo, Priore di Bari, Cavaliero di Capuana, uomo di singolar valore ed integrità, ed a Pascale Caracciolo suo fratello, molto circospetto Cavaliero, ed a Cesare Mormile di Portanova, capo di tutti i soldati, e compagnoni di Napoli, inimico del Vicerè, uomo d'ingegno, di-valore, e di maneggio, ed a Gio; di Selsa Eletto della Città. Ma l'augorità del Priore, e di Cesare eta quella, che go-

ta fina defentione. Ma per pagar loro gli stipendi s' ebbe assa fanca ad aver denari, perche bisognò cavargli dalle mani de' Cittadini. Cavalieri, e Mercanti Napolemani, ed in certo modo taglieggiargli.

Quei, che delle cose publiche erano, oltre il Priore di Bari, ed il Mormile, più zelanti; e de' negozi publici s'impacciavano prù degli altri , e ne pigliavano fatica , furo Placido di Sangro, ed Antonio Grisone, ambi Cavalieri del Seggio di Nido, ripitati savi, e di melta integnità e prudenza, ed al Popolo carissimi, il Signor Diomode Carrela dell' Ordine di S. Giacomo, Ciamberlano Regio, e Guidone de Continui, Ferrante Carrafa già detto, Niccolò di Sangro-fratello di Placido, Giulio del Dolce, Gio: Antonio Cosa: Ne men di questi prevalevano Palcale, e Giulio Cataccioli, fratelli del Priose, Pirro Loffredo, Fabio Caracciolo di Bocco, e Luigi Dentice del Seggio di Capuana. Del Seggio di Montagna non ve ne su alcuno, che non fusie dalla parte del Vicerè, prevalendos molto in quello Pao-Antonio Poderico suo amigissimo, insieme con Fabio Brancaccio, Aurelio Pignone, e Francesco Rocco. Di Porto molei vi furono per l'una, e per l'altra parte avorevoli. Ma dalla nostra erano Luigi, ed Antonio Macedonio, Mare antonio Paga. no Jacobozzo d'Alessandro Barone di Cardito, e molti aliri. Di Portanova erano Ottaviano Mormile fratello di Celare.; che dominava miti i compagnoni popolari , Gentiluomo di moho valore, amato, e seguno assai, Astorgio Agnese, Pietro Moccia, i Saffoni, ed altri . Nelle mani di tutti costoro era la Somma di questi maneggi.

Stando in questi conslitti e disordini la Città, quasi nave in mare agitata da venti e da tempeste, tutti parimente con sommo studio attendevano, che non si commettelle cosa veruna contro il servizio del Re, e procacciavano con ogni termine di moderanza e d'obbedienza di pon incorrere in alcun sallo di ribellione; tantò più, che il Vicerè avea bravato contro gli suvocati della Città, dicendo che mentivano, avendo desto, che il seguito poc'anzi non era ribellione, perocchè tutto quella chi era accaduto, era ribellione, e più che ribellione, e sale in breve tempo avrebbe avuto tali Avvocati nelle mani, e sattogli strascinare, e squartare per le Piazze di Napoli. Laonde gli Eletti per meszo d'uomini di grande autorità si affaticavano con l'itato Vicerè d'acquetar le cose, sechè restassero quiete come

pri-

prinsa. Di coloro, che trattavano coi Vicerè, e più benignamente erano-ascoltati, furo Michele Caracciolo Vescavo di Catania, Gentiluomo di Capunna, e Prelato gentilissimo, di singolar virrit ed integrità, e Fra Ottavio Preconio Vescovo di Monopoli . gran Predicatore de fuoi tempi, e di molta-bonta e prudenza.

E veramente alla giornata quest' ire, questi sdegni, e queste acerbità il sarebbono forsi manurate in modo, che avendo fatta il Vicerè esperienza, che in simili casi la troppa rigidità non partorilce effetti conforme al volere; e noi all'incontro imparato avendo alle noghe spele, che il numuluare, e contendere col Superiore non produce, se non inquiendine e ruina: le cose si larebbono acquietate, le gli uomini sapellato ammonirsi coll'esperienza degli accidenti, e d'indi cavame la debita resoluzione, o che i Fati talora non volessero accecaro gli animi umani, acciò la loro sovrafiante forza non sia impedita. Ma come che in questi accidenti concorlero le dure leggi ed ordini de Fati, son le perverse volontà degli uomini, non solo non si maturorno, ma s'inacerbirono in modo, che ne legui molto maggior diffordine.

Occorfe un giorno, che cesti Algozini della Vicuria avesno prefo un povero uomo per debito, e lo menavano prigiones e passando per lo Seggio di Portanova, il debitore faceva ogni sforzo di relibenza per non andare in caroere. Onde rumoreggiando con gli Algozini, vi accorfero fra gli altri tre giovinette Nobiti di quel Seggio, uno della famiglia Sassona, l'altro della Capunta , ed it terzo dell'Alessandra, i quali inteso si negozio, e vedendo, che per poco debito lo traevano carcerato, prima tentorno di persuadere gli Algózini a lasciarlo, e poi uno o due di soro uforno qualche forza, perche colui restasse libero dalle loro mani; ende ajutato e favorito a quel modo il prigione, tanto sontese, che scampò linero dalle mani di coloro. Perloche siegnati gli Algorini riferirono il famo al Reggente, e quello al Vicerè ; il quale, irato chreppedo comandò, che i me, giorani di , notse fullero preli di fano; e menati in Castello. Così fu eseguito, perocchè di notte fireno prefi, e volendono eglino guidate, pullando per le piezze, acció fullero ajutati, lor furono con panni ottunte le boche.

- Il leguente giorno il Vicerè le congregare il Supremo Conleglio, e proposto il fatto, è moko esagerato il caso, egli voleva, che colloro per elempio publicamente fullero giulizzati, A'Gin-

Digitized by Google

### ANTONINO CASTALDO. LIBRO II. 37

A Gindici pareva, che il delitto non meritalle tanto, e che per la qualità del tempo si soprafsedelle nella deliberazione. Non dimeno si se decreto, che i tre sussero avanti il largo del Ca-. fletto morti e giustiziati. Il qual decreto Cioco Loffredo Presidente già del Conseglio di Giultizia, e Reggente di Cancellaria, Cavaliero di bontà ed integrità incompacabile; non volle mai, parendogli ingitatio tal decreto e precipitalo, in como alcuno firmare, disendo, che se il Vicerè voleva in ciò procedere come Capitan Generale, l'avesse satto esso a suo piacere, ma se per giullizia, che non gli pareva, che coloro merinalloro così levero realtigo: E la medelima relistenza per un pezzo sece Messer Gior Marziale Reggente, benchè al fine pur lo firmalle, serzato, come fi diffe a fario.

Della Signer Cisco fu Fernante Lossredo, siglio primogenito di fingolar valore e pradenza; Pirro fecondogenito, molto gentile e savio Cavaliero; e Fra Pippo Cavaliero Gerofolimitano terrogenito. Futuante governò la Previncia d'Otranto molti anni, con fottoma lode di giultizia e al valore, Fa poi fatto Marchese di Trivido, e del Conseglio Reale di Stato. Da lui nacquero Cicco primogenito, oggi Marchele di Trivico, or del Confessio Reale, il quale con come tiene il nome del fuo Avo, così ne tiene l'integrità e il valore; e Carlo lessadogenito; non inferiore al Padre ed all'Avo di unte le buone qualità loro. Ma chi li conosce, fa che io dico il pero; onde miorno a ragionate di quelli, che constituiero, che i poveri giovani morir dovellero.

H principale di quelo perere la Scipiene di Sontma, dicendo the it Vicere come Capitan Generale, e per cause d'escarpto por creasure del teva farlo; anzi per quanto fi diffe, egli raccordo il calo di Fucillo, e di quegli alui, i quali impiccati fut caula di quietant Cole Go i rumori della Gabella. Ma non valeva in quello cafo la confes guenza di quello Hillogismo, perocche i esti non erano in termini pari ; poiché al tempo de quel primo accidente la Plebe de sola a fare algumnto de umanito, per cagione di picciolo pagamento; ma in quest'altre tempo si ecano fellesari la Nobilato ed il Popolo inseme, ed il Risgno tuno slave alierato per cola, dove andava la robs, la vita, e l'onore; e l'ire d'ogni banda erano passite troppo avanti, talche l'ammazzargli era un accendere maggior fuoco d'odio, d'ira, e di dispesszione alla Citti; du che se ne vidde seguit l'asserte. - Fur

### DELL' ISTORIA DI NOTAR

Fur per virtu di tal decreto li tre infelioi giovani Nobili nel di 24. di Maggio 1547, a 16. ore, quando ere più ardente il Sole, condotti avanti il Ponte del Castello nuovo, ed ivi dagli saliavi del Vicerè orcibilmente scannati. Uno de quali, che innocente al tutto si ripittava, per non aver satto altro, ch'esser cosso al rumore degli. Algozini più per curiosità di sapere che cosa era, che per altro, con pianto dirottissimo gridava, e protessava la sua innocenza, chiatmando Iddio ed il Cielo in testimonio, ed in vendettar. Fu voramente misembilissimo e candelissimo lo spettacolo di questa giustizia; anno più, che i corpi sur gettati e lasciati nel sangue e nella polvere, con Banno crudele, che niuno ardisse di levargli.

Or quelto si, che accese di tant' odio e di'tanta risolazio cie gli animi di tutti, così Nobili, come l'opolari, che chiuse le case e le botteghe, e tolte l'armi per rabbia ed ira, non la punho che fassi, gridando, minacciando, e bestemmiando per gott parte; e come usciti dal senso andavano di quà e di là errando e parlando. Mà il Vicere o di sui testa, o pur configliato da suoi afferenti, dopo questa terribilità, il giorno medesimo alle 20. ore volte in ogni modo cavalcare per la Città; così per mostrare in quanto poco conto tenesse tutti, come per atterrirgli e spaven, targli, sieche più non avessero ardire di muoversi.

Tosto che su riserito quello alla Città, unti si apparecchiosno a veder quello estraordinario ardimento, che da molti su giudicato post considerazione. E già in più d'un luogo si era con cluso, che nel passar se gli tirasse un' archibugiata : il che molsi ebbero opinione, che sarebbe seguito in tanta disperazione e risoluzione d'animi , se il Principe di Bisignimo , il Priore di Bari, Celare Mormile, Pascale Caraccoiolo, ed altri che io dilli, mon fullero andati per la Gittà p endamente, pregando per ogni piazza le brigate, che per amor di Die non avellero voluto disprdinare il unto, con ricordare a uni il delito; che si tenen est Re ; e che il Toledo era pur Viserè dell'Imperadore; e che le egli, o coloro, che l'avevano configliato, avevano fatta alcuna cola ingiulta, ne avrebbono lor dato literitlimo conto a S. M. alla quale volevano mandar Amhaloiadore, senza perder tempos • che dovevano tener per fermo, che a S. M. farebbe fommamente praciuta la loro obedienza, ed avrebbe provvillo come il calo richiedava. Dove ano le avellero fatto, disordino, averebbono elasperata la mente di quella Maestà, la quale sin ad obmon lape-

### ANTONINO CASTALDO. LIBRO II. 89

sapeva niente di questo, e non avea colpa alcuna nell'ingiustizza del suo Ministro; in modo che sariano stati causa dell'eccidio e rovina perpetua della Città, e di tutto il Regno. E Pascale Caracciolo disse nella Piazza della Sellaria a molti, che ivi erano in arme: fratelli, state quieti, e non vi movete a cosa alcuna, perocche non voi, ma noi Nobili siamo stati toccati; giacche Nobili, e non Popolari sono questi tre scannati; e se noi Nobili ce ne acquietamo, voi ancora acquietar ve ne dovete. E così rimediorno, che

nessuno pensò di eseguire male alcuno.

Cavalcò dunque il Vicerè, e con lui come afficuratore cavalcò il Principe di Bisignano, il quale con gli occhi e con il volto non celsava, passando, di pregar tutti, che stessero quieti. Ma se l'autorità, e le buone parole del Principe, e di quegli altri Cavalieri ottennero, che niuno si movesse a disordinare: non su però, che passando il Vicerè, alcuno gli facesse riverenza; anzi tutti mirandolo in volto con occhi irati, ed isguardi torti, non gli fero altrimente segno alcuno di riverenza. Onde i poveri Cavalieri temevano da momento in momento di vedere il Popolo incrudelire, e far disordine. Passando per S. Lorenzo il Vicerè, si voltò alquanto alla finestra, ov' erano gli Eletti e i Deputati; e vedendo che non lo salutavano, e che gli altri lo miravano di mal occhio e talento, si voltò al Principe di Bisignano, che gli era a canto, e gli disse alcune parole, che sebbene non surono intese bene, tuttavia parve, che si risentisse di quella irriverenza. E Scipione di Somma ebbe ad esser causa di disordine in quel satto; perocche passando, fi rivolle alle brigate, che non faceano riverenza al Vicerè, e lor disse: che vi siano tagliate le mani, perche non usate creanza a S. E. Ma uno di coloro gli rispose irato: siano tagliate a te, ed a quanzi traditori della patria sete. Ma gli uomini di giudizio tosto troncarono le repliche, perchè già si erano avvicinati molti; e non ne segui altro.

Al fine il Vicerè sano e' salvo si ridusse con la sua compagnia in Castello; maravigliandosi ognuno, che avesse avuso
tanto ardire, non curando il pericolo, nel quale incorrer poteva, di essere ammazzato, e tutti i suoi tagliati a pezzi. E
sebbene tutti giudicorno, che se alle turbe non susse stato ragionato, pregandole, che sussero state salde, senza dubbio il Vicorè sarebbe stato ammazzato; io sempre sui, e sono di contratio parere, perciocche i ossendere in pubblico innanzi agli oc-

S. S. Somma

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

chi di tanta moltitudine un Signor grande, e Ministro di tanta Imperadore, non era partito da essere seguito da un Popolo, che stava per vedere passarlo, e non con risoluzione, sebben con desiderio d'ossenderio; e questi fatti non sono, se non d'uomini particolarmente, e gravemente ossesi, e risolutissimi alla vendetta; e non di quello e di quell' altro, che non vuol esser il primo a cominciare, ma aspetta che altri cominci. Tuttavolta su un bel

passare di pericolo.

Or perché già si erano chiariti tutti, che dal Vicerè non si poteva, nè si dovea sperar più cosa buona, e che della sua mala intenzione verso la Città se n'era vista l'esperienza chiara: per questo si congregorno in S. Lorenzo tutti gli Eletti, e Deputati; e dopo lunga discussione conchiusero di mandare Ambasciadore à S.M., a farle intendere quanto era seguito, e supplicarla di conveniente provvisione. Così elessero il Principe di Salerno per Ambasciadore, come Signor principalissimo del Regno, ed amato e riverito dal Popolo, e da'Nobili, ed anco per essere stato conosciuto sempre inclinatissimo a favorir la patria, ed il Regno; e che insieme con uni dovesse andare Placido di Sangro, Cavaliero, come io dissi, di gran qualità ed integrità, il quale al ritorno del Principe rimanesse in Corte per ordinario Ambasciadore della Città, e Regno. E così scrissero al Principe, ch' era a Salerno, che se ne venisse in Napoli.

Accettò il Principe molto volentieri l'assumo di quella Ambasceria per molte cause: prima perchè egli era inimico del Vicerè : secondo, perchè avea gusto di essere adoprato ne' maneggi delle cose pubbliche, e specialmente in questo importantissimo accidente: terzo, perchè standosene egli in Salerno con poca riputazione appresso dell' Imperadore, per aver nella giornana della Cirasola, quando su rotto il Marchese del Valso dagli Francesi, satto lasciare il Duca di Somma preso in quel conflitto; ebbe soprammodo a caro, ch'egli susse slato eletto nelle turholenze del Regno per Ambasciadore, e come uomo principale e confidente di tutti; onde il Re conoscesse, ch' egli valeva nel Regno molto, e che se ne tenea gran conto. Ma comunque si susse, egli sene venne volando in Napoli, e chiamato a San Lorenzo dagli Eletti, e Deputati con Placido di. Sangro, ebbe il carico dell' Ambasceria, dove su molto sayorevolmente ricevuto ed accompagnato; e poco dopo ebbe l'istrazioni di quanto egli, e Placido dovessero con S. M. trattare.

Inte-

Intefa dal Vicere l' elezione degli Ambasciadori, ancorche non molto gli fusse grata per la qualità degli uomini eletti, tuttavia usò un' assuzia da gran maestro di negozi e di tratti. Egli fe chiamare il Principe in Castello, dicendo di volergli ragionare di cose importanti al servizio di S.M., e beneficio pubblico. Andò il Principe da lui, e ricevutolo con molto onore, gli disse, come gli era stato carissimo, che la Città l'avesse eletto per Ambalciadore a S.M., per effer quel Signore principale, ch'egli era, di molto giudizio e valore. Perlocchè gli avea parso di mandario a chiamare per dirgli solamente, che se egli andava dal Re per conto dell' Inquisizione, non bisognava altrimente di andarvi; perocchè esso Vicerè gli dava sede e parola da Cavaliero, fra due mesi fare venir Carta da S. M., per la quale si provvedesse, che d'Inquisizione più non si trattasse. Se per l'osservanza de' Capitoli; che quando alcuno Ufficiale non gli avesse osservati, che vi averebbe subito provvisto a voto della Città; e così non era di bisogno, che la Città avesse satta spesa alcuna, nè che il Principe a tempi caldi ed incomodi pigliasse travaglio del viaggio. Ma se pure esso Principe voleva andare in Corte per dir male d'esso Vicerè, che andasse in buon' ora. Ben sapeva il Vicerè, che nè il Principe, nè la Città si sarebbero contentati di quella sua offerta. Ma questo lo sece il Vicerè non perchè il Principe non andasse, ma perchè andasse, acciò coll' Imperadore potesse poi scularti, ch' egli avea fatta quell'offerta a lui, ed alla Città, per non far dare a S. M. fastidio; e che il Principe avea voluto andare più per inimicizia contro di lui, che per zelo di savorir la Patria, o per servizio di S. M. . Il che fu poi rimproverato al Principe dall' Imperadore, come appresso dirò.

Ma slotta e pazza Città (sia ciò detto con ogni gran riverenza), e male accorto Principe. Perocchè doveano aspettar li due
mesi, e vedere ciò che 'i Vicerè facesse; poichè se osservava la
promessa, il negozio era finito; e se non s' osservava, con tama
più ragione si poteva andare a S. M. a dolersi del suo Ministro.
Ma gli uomini come rade volte, quando stanno di sotto, non si
avvisissono, così quando sor pare di aver vantaggio nelle cose, il
più delle volte non si sanno temperare, e per lo più insolenza
cono. Il Principe alle parole del Vicerè rispose, che quel che S.
E diceva, gli pareva mosto giusto e ragionevole, e che ne avrebbe parlato con gli Eletti, e Deputati, e credeva cerro, che
m

ne sarebbero rimasti quieti. Ma che quando pure avessero voluto mandarlo, in tal caso S. E. l'avesse per iscusato, perchè allasua Padria non poteva, nè dovea mancare; e che S.E. poteva avere assai per bené, che andasse più presto esso Principe, che altro, perchè egli non averebbe trattato cosa veruna suora di

quello, che si conveniva.

Così licenziato il Principe dal Vicerè, come su per cammino verso San Lorenzo, Placido, che a dir il veto, desiava in estremo d'andare, e restar Ambasciadore in Corte, disse al Principe: Signore, Eliam vocat iste. Non lasciamo d'andare, perchè con le parole cerca trattenerci, ed ingannarci. E così tutti gli altri dissero ancora; tantochè riserita agli Eletti, e Deputati la proposta del Vicerè, su ributtata, ed ordinato al Principe, che tosto partisse. E provvedutolo di denari, egli con Placido di Sangro parti

Jubito per la Corte.

Intesa dal Vicerè la partita degli Ambasciadori, tosto provvidde ancor lui di mandare il suo Ambasciadore a Cesare. Ed eletto in questo servizio il Marchese della Valle D. Pietro Gonzales de Mendozza Castellano del Castello nuovo, ed informatolo benissimo, subito l'inviò in Corte. Usò questi tanta diligenza, che ancorchè il Principe susse partito avanti più di sei giorni, avendosi fatto trattenere in Roma da questo, e da quel Cardinale, egli su il primo ad arrivare in Corte, ed ebbe l'orecchie di S. M. prima del Principe; e l'informò in modo, che con poco buon volto su poi il Prin-Principe ricevuto, nè ebbe udienza per molti e molti giorni. E solamente Placido trattò alcuna volta con S. M., e con suoi Ministri, come appresso dirò.

Venne frattanto da S.M. un Indulto Generale alla Città per conto del tumulto feguito, eccettuatine venti persone, ed un altro riserbato in petto di S. M., che tutti interpetrorno il Principe di Salerno. Il quale Indulto su fra questi giorni dal Vice-

zè pubblicato.

Or fra questo mezzo, che si attendeva a far li soldati per disensione della Città, alla sama dell'uccisione di quei tre poveri Gentiluomini, e del disordine, nel quale stava la Città col Vicere, e con gli Spagnuoli, si mossero molti e molti suorusciti del Riegno, ed a Napoli se ne vennero. I principali, e più samosi Capi di quelli surono, Camillo della Monica della Cava; Giuliano Nacierio della Costa d'Amalsi, e Costanzo di Capri, segui-

seguiti da gran moltitudine di amici loro. Questi si divisero in diverse parti della Città a scaramtizzare con gli soldati Spagnuoli, i quali se n'erano di casa in casa venuti insino atta Cancellaria vecchia, ed a Santa Maria della Nova, e fatti molti buchi nelle umra, d'indi tiravano archibugiate alli nostri, e ne uccidevano molti. Ma Costanzo di Capri, che teneva cura del Quartiero Jel Molo piccolo; Camillo, che se ne stava a Monte Oliveto; Giuliano, che ora in quella, ora in quella parte travagliava; ed il Conte d'Alife, che della Porta Reale teneva cura, si vendicorno per eccellenza. Nè men di questi si adoprava Francischetto Napoletano, ma di razza Spagnuola, giovane di gran valore, e di molta seguela. Sopraggiunsero por da ottocento suorusciti Calabresi, uomini terribili e determinati; per opra ed aggiuto de' quali, gli Spagnuoli lasciorno Santa Maria della Nova e la Cancellaria, ed alla casa di Francesco Moles, ivi vicina si ritirorno. Ma in breve da quella furono cacciari ancora; perocchè i Calabresi senza temere archibugiate cominciorno a poner fuoco alla porta; onde coloro si ritrassero alla Incoronata.

Queste turbolenze seguite aveano posto in scompiglio ed in rovina ogni cosa, e ogni giorno si temeva, che dovessero peggierare, massimamente per gl'infiniti suorusciti, ch'erano in Napoli. Perlochè infinite persone Nobili, e Cittadini, per tema di non vedere un giorno qualche eccidio ed esterminio della Città; temendo anco di qualche grave universal castigo per ordine di Sua Maestà, perchè l'autorità dei Vicerè era grande: presero partito di uscirsene con le mogli e sigli dalla Città; come se ne uscirono, e ritirorno alle Città, Terre, e luoghi convicini, aspettando, che le cose si acquietassero per l'aggiuto di Dio, e clemenza dell'Imperadore.

Or essendo le cose in questi termini, vedendo Cesare Mormile, che il Priore di Bari, ed esso avezno addosso tutto il nome d'essere stati autori di questa macchina, per tema di non essere come Capi cassigati, deliberò di consondere e meschiare i Grandi ancora in questo maneggio, e tutti gli altri uomini principali della Città, acciocchè la cosa passasse sopra di tutti, ed eglino rimanessero con minore imputazione, o almeno compresi tra la moltitudine degli altri. Onde immaginato col suo svegliato cervello, quanto in ciò sar si dovesse, al Priore se n'andò, e comunicato il suo pensiero, si diede ordine ad eseguir-lo. L'ordine su questo: sur posti tanti uomini in diverse parti

della Città, con ordine, che come udissero sonar la campana di S. Lorenzo a Nona, tutti da diverse bande corressero gridando verso San Lorenzo: armi, ermi, che Cesare Mormile è stato preso per ordine det Vicere, e si mena in Castello. A questi gridi di sante parti, così uniformi, e di tante persone unite, tutta la Città si levò a rumore, e prese l'armi il di 25. Maggio 1547. Ma il Mormile armato di corazza sopra un picciolo ronzino tosto comparve, riprendendo questo e quello del facile movimento, e della falla credulità, e dicendo non essere stata vera la nuova della sua cattura, e che si racchetassero. Sopravvenne trattanto il Priore di Bari con una terribil sequela di persone, domandando, che cola era. Ma veduto il Mormile, a lui si accostò. Erano tutti nel largo di San Lorenzo a cavallo, quando il Mormile alla moltitudine rivolto, disse: Figli e fratelli miei, poiche fi sta con questo timore di essermo presi, non mi pare, che sia fuor di proposito, che facciamo unione insieme a servizio di S. M., ed a difesa comune. Il che inteso dalla moltitudine, tutti gridorno, Unione, Unione. Il Priore intanto, il Mormile, e gli altri se n' entrorno dentro la Chiela di S.Lorenzo, e là-Luigi Dentice, Gentiluomo principale, gentil musico, ed in ogni azione galantissimo, salito in fu il pulpito, disse cento parole assai accomodate sopra il soggetto di tale unione.

Si prese dopo risoluzione di chiamar subito il Principe di Bisignano, il Marchese di Pescara, benchè di poca etade, il Signor Fabrizio Colonna, figlio del Signor Ascanio, il Duca di Monteleone, e quanti Titolati, e Cavalieri, ed uomini di conto erano nella Città. I quali per tema del Popolo, ch' era in armi, vennero tutti. E Gio: Tommaso Califano di Napoli, soldato assai valoroso ed onorato, che avea molti anni servito in Lombardia sotto il Marchese del Vasto Generale d'Italia, e Governadore di Misano, e sotto Cesare Majo di Napoli, tolto un guan Crocissiso di dentro la Chiesa, e postoselo in collo, usci gridando Unione, Unione, seguito da tutti li Signori e Cavalieri, e dal Popolo, i quali se n'andorno all'Arcivescovado, ove Gio:Domenico Grasso Notaro della Città, e mio Maestro, stipulò il contratto dell'Unione universale a servizio di nostro Signore Iddio, e di S. M. a benesicio publico.

e di S. M., e beneficio publico.

Cosi si acquesorno le cose. E se li chiamati avessero avuto rato quello, che satto si era quel giorno, il Mormile avea ben ordita la tela. Ma la notte seguente sutti li chiamati passorno

dalla banda del Vicerè, escusandos, che la tema del Poposo gli avea satto intervenire a quell'atto, e non la propria volontà. Onde tanto più piacque al Vicerè la disunione, quanto dispiaciuta gli era l'unione. E così il Mormile, ed il Priore pur restor-

no capi e autori d'ogni cola.

Ma il Vicerè sdegnato, che la Città avesse tante volte rumoreggiato, e ricorso all'armi, determinò anch' egli di sarne una da se medesimo, che bastasse per tutte quelle, prima che gli Ambalciadori fullero atrivati, e ritornallero. Fatto dunque grande apparecchio di machine offensive, di fuochi artificiali, e d'altre cose simili, il di della Maddalena a 16, ore sece uscire tutti li Spagnuoli in ordinanza avanti il largo del Castello : ed all' improvviso tirorno archibugiate, e cannonate alla Città, faccheggiando tutta la Piazza dell'Olmo, ed ammazzando molte persone, e con le pignatte di fuoco artificiato se dar suoco alle case, ed in breve spazio di tempo l'arse e rovinò di modo, che di là, e di quà cadendo i muri, le pietre, e le ruine, fecero un Monte di pietre, di travi, e di calcine in mezzo della strada, che non si posseva più passare. Lo spettacolo fu tanto terribile, miserabile, e grande, quanto mai altro ne fusse stato veduto, sicchè coloro tutti, che miravano quelle rovine, non poteano tenere gli occhi afciutti dalle lagrime. Nondimeno la Città, per aver mandato li suoi Ambasciadori a S.M., e desiderando acquietar le cose, mando i suoi Deputati al Vicere, richiedendo, che volesse governare come prima, perchè altrimenti la Città non gli avrebbe data obbedienza. E volendo ciò protestargii Pirro Boccapianola, uno de Deputati, il Vicerè si se dar lo scrino in mano, e con ira chiudendoselo nella mano gli mandò via tutti, dicendo: poiche la Giustizia sta in vostre mani, amministratela voi.

Venne fra questi frangenci Antonio di Leva, e portò alcune

Fanterie Spagnuole.

Un di Don Geronimo Fonseca Reggente della Vicaria cavalcando per Napoli, riscontrò alquanti sucresciti, e ne volle pigliare uno, il Capo di essi. Ma fattagli resistenza dagli altri, in quel
tumore si sollevorno molti Plebei, e non solo gli tossero i prigioni, ma trattorno il Reggente molto male, talchè sir sorzato
suggirsene via. E se non era per Gio: Tommaso Califano, e per
gli Cavalieri che si trovorno nel Seggio di Capuana, che srenorno il rumore, ed il surore della moltitudine, egli pativa certo.
Non-

Digitized by Google

d'eseguirlo.

Già tutti gli Ufficiali Regi erano passati dalla banda del Vicerè, posciache molti giorni avanti si erano chiusi tutti li Tribunali. Solo Antonio Barattuccio Avvocato Fiscale se n' era rimasso in casa sua vicino al Palazzo della Vicaria, per guardare li Tribunali di quello. Avvenne un giorno, che standosene egli, come sempre sat soleva, assiso in una sedia avanti la sua porta, e ragionando meco, perocchè egli era molto padron mio, venne da verso San Lorenzo a basso una squadra di soldati e suorusciti al numero di venti in circa, che mostravano di voler passare per dinanzi alla Vicaria. Il Barattuccio vedutigli venire, si alzò da sedere, ed aspettogli, ed a lui fatti vicini, lor disse con volto grave, e con autorità mirabile. Chi sete voi, e dove pensate d'andare? Siamo, risposero con riverenza, soldati della Città, e vogliamo andare alla Piazza di San Giovanni a Carbonara a vedere un amico nostro ferito. Il Barattuccio replicò. Non potete voi andare per la strada di Santa Maria d'Agnone, senza passar di qua per dinanzi alla Vicaria ? Poi additando loro il Palazzo, disse con volto turbato: Ricordatevi, che quella de la casa del Re, e se voi pensare di passarci, o di offendere quel luogo, vi farò impiccar tutti. L'autorità e la presenza di quell' uomo, e le parole risolute e gravi sero, che quei soldati con le berette in mano se ne stessero sempre ad udirlo, e fattagli riverenza, addietro se ne ritornomo, e per altra via seguirono il lor cammino. Restai di questo io un poco maravigliato, ed egli a me rivolto. Hai avuto, disse ridendo, paura? Cost bisogna fare in questi casi, e con simili genti.

Ma prima, che io passi più avanti, dirò quattro cose a mio giudizio sopra modo maravigliose, accadute in questi rumori, de-

gne

### ANTONINO CASTALDO: LIBRO II. 97

gue se non m' inganno, di grandissima considerazione. La prima, 'che non reggendosi giustizia in Napoli, essendo li Tribunali chiusi, e li Presidenti, e li Giudici suggiti via, mai non successe omicidio alcuno, nè ferite, nè cortellate, nè altro delitto di qualità vertina. La seconda, che sando la Città senza governo di Eletti, di Giulliziero, e d'altri Officiali di grassa, fusse a quel tempo tanta abbondanza delle cose del vitto, ed a buonissimo prezzo, lenza inganno e senza frode, e senza che alli venditori fusse usata da chi si sia sorza o violenza alcuna. La terza, che essendo in Napoli gran moltitudine di suorusciti, e di Capi di quelli, che fra di loro erano capitalissimi inimici per morti, ed altre offese seguite: mai non si offendessero, nè cercassero d'offendersi l'un l'altro, nè apertamente, nè con tradimenti, che pure l'averebbono potuto fare. Anzi dirò questa cosa notabile; che stando io un giorno avanti il vico dell' Abbate Pisanello ad Arco, dov' era l'Abbate issesso con molti suoi seguaci, ecco che venne da San Lorenzo verso Arco Giuliano Naclerio, e d' Arco verso San Lorenzo Camillo della Monica della Cava, capitalissimi inimici, con gran sequela de' loro suorusciti e compagni; ed incontrandoli vicino il Seggio di Montagna, quando ognuno li credeva, che si dovessero tagliare a pezzi, da niuna, delle bande si se segno alcuno d'alterazione; anzi avvicinatisi insieme, Giuliano cominciò a dire: Non credo, Camillo, che questo sia tempo di trastare delle cose nostre altrimenti. A cui Camillo rispose: Non è tempo certo. Facciamo per ora le nostre prodezze contra li comuni nemici , perche poi a raffettar le cofe nostre non ci manchera tempo. E così salutatisi con li compagni, ognuno se n'andò al suo viaggio e cammino. La quarta ed ultima, ch' essendo in Vicaria tanti prigioni condennati a morte, e tanti altri per debiti, li padri, li fratelli, ed i parenti de' quali già erano in sulle armi, non su persona alcuna che ardisse di accostarsi a quella a fare novità alcuna: anzi non gli visitavano, ma lor mandavano il mangiare per donne, e per garzonetti. Le cose veramente son grandi; ma non saprei renderne alcuna cau-Se, le non che il rispetto che si avea a S. M., era grande, e l'odio contra il suo Ministro grandissimo. E comechè vedevano le persone basse, che i Grandi si astenevano dal disordimare, e che se ne savano dentro li termini del senno; a muno poreva venir pensiero di sar novità, che gli potrebbe riuscire. 

### 🙊 🔏 DELL'ISTORIA DI NOTAR

Per lettere di Corte s'intese, che fra breve sempo ratorne rebbero il Marchefe della Vaffe, e Placido di Sangro, spediti da S. M.; e già a dì 7. di Agollo 1547. Placido ritomò; asperrato dalla Città come Nume Divino. Ed era tanta la cariosità universale; che passando egli per le strade; le brigate gli domandavano, che nuova, Signere, che nuova? Ed egli con volto allegro: Buona nuova, a tutti rispondeva. Si congregorno dopo in S. Lorenzo tutti li Deputati della Città, e Placido lor presentò un semplice mezzo soglio di carta sirmato per mano del Segretario Vargas, non altrimente indrizzato alla Città, se non che fatto a modo di notamento; il quale in effetto conteneva, che quello che S. M. comandava di si spondere al Principe di Salerno, ed a Placido di Sangro era, che restando in Corte il Principe, Placido ritornale in Napoli à coloro, che l'inviorno, e for dicesse, che S. M. comandava, che si acquietassero tutti, e che deponessero le armi, ed attordessero ad ubbidire al Vicerè, che tale era sua volontà, ed attre cose, che ne' Registri di S. Lorenzo si ponno vedere. La sitma diceva. Por mandato de Su Magestad. Vargas su Secretario. Quella cosa cost secca, e senza aver portato Carta alla Città, parve a tutti dura. Ma Piacido di Sangro, che nomo eloquentissimo era, benche escandescenti molti, si ssorzava mostrare, che sotto quella dura scorza erano suavissimi frutti i e che attendessero ad ubbidire ed acquietarli, perocche tofto averebbero veduto it buone e clementi provvisioni di S. M.

Mentre quelle cose si discutevano, la mostitudine della Pisbe armata, ch' era nel largo di S. Lorenzo, intendendo che deveano posar le armi, ed ubbidire si Vicere, quale aspettavano,
che doveste esser privato del Governo; gridorno intti, che si
Nobili traditi gli aveano. Onde cominciorno a gridore, anmazza,
tammazza, e a riture arolabugiate al Campanile di S. Lorenzo, e
verso il latogo; dov' erano Platido, e si Deputati con gli Eletti.
Onde per tema dei tumulto popolare procurorno tutti di suggire,
e di salvassi. Ma se la paura sece suai in alcun tempo miracost,
terto questo giorno gli sece da dovero; perciocchè Gio: Bautisa Catzasa Priore di Napoli dell' Ordine Gerosolimitano, sino delli Deputati ad udir l'ordine Regio, sh'era venuto in braccio de' suoi
statileri per la podagra a udito il remore e l'archivagiate, ed inspatierio, da se stello riscona alguno del Cantannile.

gambe se ne sali insino al sommo del Campunile,

Ora

Ora il Priore di Bari, che sava dentro il Chiostro di S. Lorenzo col Califano, e dugento soldati, che ivi erano a guardia delle artiglierie, quali molte volte il Popolo furiolo avea voluto cacciar fuori, e contro gli Spagnuoli adeperarle; intelo il rumore e disordine, come Cavaliero d'autorità, e coraggioso, e confidato nella fua integrità nota al Popolo e creduta, fece aprir la porta del Tribunale di S. Lorenzo, e uscito alla porta si fermò avanti alla moltitudine concitata, e facendo segno con la mano di voler parlare, tutti fero silenzio, ed egli a loro con volto ridente e grave: Fratelli, diffe, di che vi dolete voi de' Nobili a Non 🕉 ricordate, che mentre è stato tempo di stàre sulle armi, io e gli altri tutti non avemo mancato mai di effer con voi a' pericoli, a' disagi, a' servizi, ad alla difest della Città. Mentre che stavamo in quelli frangenti, e non sapevamo la volontà di S. Ma, n è fato lecipo di stare raynay, e difendere i Ma one sho S.M. Catiolica, Rt & Signor nostro, a noi flioi Faffalli comandas, she se acquietiamo, che posiamo l'armi, che diamo ubbidienza al suo Vicere, non volete voi farlo ? Se no 'l farete, ecco che il Vicere avrà giustissima causa di accusarne a S. M. non solo di disubbidienza, ma di chiara ribellione; dove che posando le armi, e dando ubbidienza, faremo conoscere a S. M., che P aver preso le armi non è stato per effergli ribelli, ma per difenderci da coftei, che ci ave ammazzani, faccheggiati, abbruciati, e perseguitati a torto. Ek per amor di Dio,

Le parole del Priore dette con tanto hel modo, e con tanta risoluzione, penetrorno i cuori di sutti. Onde approvando quanto egli diceva, in un tratto si acquietò il rumore, e ciascuno a casa sua se ne andò a disarmarsi, e ad aprir le hosteghe, e attendere a' loso esercizi. Per ordine degli Eletti, e Deputati, l'altro giorno seguente si sece un mirabil cumulo d'armi, e se ne caricorno molti carri, e si portorno al Vicerè. E si medesimi Cittadini guidavano li carri, e le carrette, dov'erano l'Artiglierie ancora. E si diede l'ubbidienza come prima. Si aprirono si Tribunali; ed ogn' uno attese a' suoi negozi come prima.

fratelli, pudri, e figli miei, non vogliate con questa protervità tagionar la perpetua ruina della Città nostra, e del Regno, delle moglà,
e de' figliuoli vostri. Ma se pure vi tenete mal soddisfatti de' Nobili,
il che certo v' immaginate a torto, e volete col nostro sangue vendicarvi, cominciate da me, che non ho fatto ne meglio, ne peggio di quel-

FINE DEL SECONDO LIBRO.

N 2 DELL'



# STORIA

DINOTAR

### ANTONINO CASTALDO

LIBRO TERZO.

A Cquetati li tumulti di Napoli, e data al Vicerè l'ubbidienza, egli pochi giorni dopo fe chiamar gli Eletti, e Deputati della Città, e loro pubblicò l'Indulto generale a tutta la Città, ed a tutti quelli, che fussero intervenuti in quei tumulti, eccettuandone questi, cioè, Fabio Caracciolo, e Pasquale Caracciolo statelli del Prior di Bari, Pirro Mormile, Mario Mormile, Cefare Caracciolo il zoppo, Giulio dello Dolce, Geronimo Caracciolo, Alfonso di Liguoro, Gio: Vincenzo Brancaccio Continuo, Tommaso di Ruggiero di Salerno, Cesare Bimonte, Gio: Berardino Stinca, Gio: Tommaso Califano, Gio: Amonio Bozzavotra, Medico, e Pietropaolo Sorrentino fratello di Tommaso Anello. E perchè si possa ne' tempi a venire leggere, vedere, e considerare, con quanto artisicio susse sustenza la Induito, l'ho voluto inserire di parola in parola in questo Libro; atteso fra le altre cose si dice, che a'prieghi del Vicerè S. M. se detto Induito.

## ANTONINO CASTALDO, LIBRO III. 101 INDULTO.

Carolus Quintus divina favente clementia Romanorum Impesator. Universis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus quam futuris notum facimus. Licet superioribus diedus , postquam in Civitate nostra Neapolitana seditio & tumultus Popularis, nonnullis Nobilibus, & Civibus ejusdem Civitatis, ac aliis personis intervenientibus, tunc paulo ante subsequutus suit; & cernis ex causis animum nostrum moventibus eidem Civitati, & singularibus personis ipsius, ac aliis, qui seditioni & tumultui Populari. hujusmodi interfuerunt, aliquibus tamen corum exceptis, & nobis reservatis, pepercerimus, & generaliter indulserimus, prout in literis, seu patentibus nostris desuper expeditis lasius continetur: nihilominus Civitas ipsa Neapolitana, & personæ prædickæ manu armata, ut priut, dictam seditionem & tumultum Popularem contra Majestatem nostram, serviciumque nostrum velo levato continuaverunt. Et quamvis non minus id rigore Juris, quam ad conservandam ibidem Rempublicam acerrime puniendum merito judicaverimus; tandem animo nostro reducentes servitia per dictam Civitatem Nobis , & retro Regibus Neapolitanis pradecessoribus nostris felicis recordationis, diversimode prastita: & quod apud Majastatem nostram propterea intercofferit Ill. D. Petrus a Toledo, noster in dicto Regno Prorex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, quem in longe majoribus exaudire non dubitamus; dista Civitati Neapolitana, nostra solità benignitate atque clementia, motuque nostro proprio, de novo duximus parcendum. Tenore igitur prasentium, noftra ex terta scientia, deliberate, & consulto, ac Sacri panes nos affistentis Confilii matura accedente deliberatione, prædictæ Civitmi Neapolitanæ, ipsiusque Civibus, & habitantibus, ac quibuscumque aliis, qui dicta feditioni, seu tumultui Populari continuanti interfuerint, acepus infrascriptis, qui sub præsenti nostro Indultu minime comprehendantur, de novo parcimus, & perpetuo indulgemus crimina, excessus, & delista, quantumvis gravia & enormia, per cos & unumquemque ipsorum propierea patrata & commissa. Committentes & injungentes, prout aliis nostris literis injunximus, pradicto Ill.D. Proregi, quaterus nostro nomine, si opus sit, Literas, seu Privilezium super Indultu Generale hujusmodi eidem Guitati, & aliis hominibus, & personis in ·ampla & solita forma Cancellariæ nostræ expediat, seu expediri fa-: ciet. Cui ad hoc authoritatem, & vices nostras plenarie concedimus per prafentes. Excipineus autem a præsenti nostro Generali Indultu, & remissione, ultra alios jam exceptuatos va, Fabium Caracciolum, Pa-Schaschalem Caracciolum, fratres Prioris de Bari, Pirrum Mormilem, Marium Mormilem, Casarem Caracciolum dictum il Zoppo, Julium de lo Dolce, Hieronymum Caracciolum, Alphonfum de Ligorio, Joannem Vincentium Brancatium Continuum, Thomasium de Rogerio Civitatis Salerni, Casarem Bimontem, Joannem Berardinum Stincam., Joannem Thoman Califanum, Joannem Antonium Bozzavetra Medicum, & Petrum Paulum Surrentinum fravem Thomafii Anelli . Nec non quoscumque Officiales, & Ministros dichi Regni continuos, & ess etiem, qui a Mobis, seu a Regia Curia nostra stipendia, seu gagia annuatim percipiebant ; quorum quidem Officiorum , & stipendiorum hujufmodi provisionem, & suspensionem, si in pramissis modo aliquo culpabiles inventi fuerint, libera dispositioni nostra omnino reservamus. Que suero ad personas. E bona quacumque corundem, ipse ex prasenti no-Aro Indultu gaudeant & fruantur. Contra reliquos autem, ut praferzur, exceptuatos, procedi volumus Justitia mediante. Ez in hoc præsenti Indultu nolumus contineri vel comprehendi personas, que capue sucrunt pugnando in distis sumultibus & seditionibus. Nam ayoad illos, qui jam condemnati sunt, quid de eis faciendum sit. & magis servitio nostro esspedierit, ordinavimus. In ciljus rei testimonium præsentes steri jusfimus, nostro fecreto Citerioris Sicilia sigillo munitas. Datum in non stra Imperiali Civitate Augusta die 12. Mensis Octobris 1547.

### Yo el Rey.

Vidit Perenotus Proprætor Vidit Figueroa Regens Vidit Jo. Sayaea pro Generali Thesaurario. Sacra Cassarea, & Cattolica Majassas mandavit mihi Didaco de Vargas.

Diede dopo il Vicerè licenza al Popolo, che a fuo modo sreasse l'Eletto, e si Consultori; e così su creato per Eletto, ma molto contro sua volontà, Francesco di Piatto mercadante di drappi della Piazza degli Armieri, persona assai da bene e quieta, il quale non mancò di supplicare il Vicerè, che gli facesse grazia comandare, che si facesse in sua vece altro Eletto; ma non su possibile d'impetrario. Li Consultori suro Antonio di Feltro Dottore, Gio: Battista di Pino, Notar Gio: Battista della Valle, Notar Santillo Pagano, ed altri uomini d'integrità. Fui creato anche io Segretario del Popolo, suor d'ogni mia aspettazione e merito. Quale ussicio accettai malvolentieri; poichè andava ogni giorno a rischio della vita, avendo Paolo Poderico, per faisa

di lui, e d'altri, fussero stati opra mia, mandati tre assassimi Leccesi per ammazzarmi; i quali non mancorno dal canto loro di fario, poichè mi diedero sotto S. Angelo a Nido tre pugnalate; ma la volontà di Dio difese la mia innocenza, e non ebbi alcun pericolo di vita. Del che pui Paolo ben certificato, meco si escusò assat, e mi assicurò d'ogni ossensione sotto parola del Signor Camillo Brancaccio suo mpote. Ma nè di questo mio assassillo Pagano, con avergli satto di suo ordine pure in persona di Santillo Pagano, con avergli satta dare una degata sotto lo stomaco, per l'istessa causa, che pur ne sanò, la Vicaria ne prese altra informazione; disperandosi il Barattuccio, che a due casi simili non si procedesse.

Vennero frattanto lettere del Principe alla Città, avvilandola ch' essendo stata S. Maestà informata, ch' egli, e Placido
non di voto universale, na ad istigazione d'alcuni particolari appussione sullero statt eletti per Ambasciadori, bisognava, che
da Napoli andassero in Corte chiarezze tali, che Cesare avesse
conosciuto, che da tutta la Città erano stati creati, e non da
particolari. Onde bisogna, che si sacesso Piazze nell'Ottine
del Popolo, ed anco nelli Seggi, i quali ratisserao quanto il
Principe, e Placido trattato aveano, come cosa a lor commessa
dall'universale; e surono mandati l'Istrumenti pubblici in Corte,

Era frattanto venuto il Vescovo già Moedano, mandato dall' Imperadore a processare le cose del Tumulti. Ma il Toledo sapeva, e posseva troppo, e perciò, come pubblicamente si disse, contaminò quel Prelato; talche il Processo su tunto contro della Città; perocche pessimi, vilì, e discoscienziati uomini, benche sussero vestiti di vestuto, e di seta, nell'esame deposero, che la colpa era stata tutta della Città, anzi, che si era gridato più volte, Francia, Francia; che certo mai non su detta la maggior mentita di quella, perocche dall'odio implacabile in suora, che si aveva al Vicere, niuno mai pensò ne in detto, ne in satto di disservire a tanta Maessa; e se alcuno ha detto, o scritto altrimente, o sampato, è proceduto o da passione, o da maligna informazione; e mentono, e merriampao tutti quelli, che oppugneranno quella verità:

Or perché Francesco di Pisto Eletto, li Consultori, ed Io, per esser di fresco stati creati Officiali, non avevamo ancora finito di studiare e rivedere li Capitoli, e stabilimenti Popolari; però in

una certa Piazza, che fu fatta a Sant' Agostino, fi fece errore d'assai poco momento, per essere in parte contraria a quelli ordini. Onde i nemici, che io sopra notai, del Popolo, ed aderenti del Vicerè, accusorno di ciò l' Elesso, e' Consultori al Vicerè di quelta poca trasgressione. Il quale gli se chiamare tutti, éd io con loro andai carico di libri, e di scritture Popolari. Ivi gli avversari terribilmente accusorno li Consultori, escusando solo per troppo bontà l'Eletto, e chiamando me come Segretario, per testimonio dell'errore. Io non lo negai, perchè era errore, sebbene di poco momento, come ho detto; ma ben disfi a S. E., che gli accusatori vedendo, che noi come mal istrutti della cose di quella Piazza erravamo, ne potevano almeno per carità ammonire, che l'errore non sarebbe seguito. Ora il Vicerè privò l'Eletto nostro, e li Consultori de' loro uffici, lasciando me solo, nè so perchè, nel mio Segretariato. Creò per Eletto Antonino Marziale, e per Confultori Pierantonio Sapone, Prospero d'Orso, Gasparre Brancaleone, Gio: Antonio di Angrisano, Geronimo Certa Mastrodatti Criminale della Vicoaria, ed altri aderenti. Ed io esercitai il mio officio per alcuni giorni con consenso loro. Ma poi per aver d'attendere al mie Notariato, e per altre cause, che non mi pare di dover riferire in quest' Istoria, una mattina lor chiefi licenza, e lor reminziai l'officio, contentoche vi fossero ducati sessantadue di provisione l'anno, ed attesi a casi miei; e questa mia rinunziai la ficrissi di mia mano negli libri del Popolo.

La Città mal soddisfatta, oltre per le già dette chiarezze, concluse di mandare a S. M. due Ambasciadori; uno per la Nobità, e l'altro per lo Popolo, per fargli intendere molte particolarità, giudicate necessarie che a quella Maestà si riserissero. Onde per li Nobili si elesse Giulio Cesare Caracciolo, Gentiluomo di Capuana, Cavaliero di belle lettere, e di gentilissimi costumi ornato, destro, e giudizioso; per lo Popolo Messer Gio: Battista Pino, uomo letterato, e intiero, e delle cose del Popolo insormatissimo. Furono costoro indrizzati al Principe, acciò da lui dovellero estere introdotti a S. M. In somma ebbero udienza particolare introdotti dal Principe; i quali appieno ragionarono a S.M., e si divisero fra di loro il ragionamento in questo modo. Giulio Cesare ragiono prima delle cose universali. Ma il Pino · segui poi trattando le cose particolari, e sea l'altre esagerò molto l'imperio, che quasi come Re si avea vendicato il suo MiniMinistro nel Regno, e come vietava a' sudditi di ricorrere a S. M. loro Re e Principe. Soggiunse poi : Veda V. M., a quanto se estende costui, che sa andar le sue Medaglie nelle mani di questo e di quello con un' Iscrizione, che solo conviene a' pari di V.M.-E ciò dicendo, gli mostrò la Medaglia in bronzo di D. Pietro, che seco recato avea. Questa dall' una faccia avea l'effigie di esso Vicerè, con l'iscrizione intorno, che dicea: Petro Toleto Principi Optimo. E nell'altra faccia era un'altra sua immagine picciola sedente in sedia, che pareva, che alzasse in piedi una Donna caduta: l'iscrizione dicea. Erectori Justitia. Questo, disse il Pino, è stato vero per gli primi principi del suo Governo, perocchè la Giustizia da lui su sollevata, e non è dubbio, che ha rassettati molti e molti abust, ch' erano in quella Città. Ma quel superlativo di Ottimo Principe non conviene a' Signori e Ministri vassalli; ma solo a'Re ed Imperadori. L' Imperadore la volse nelle mani, e la mirò dall'uno e l'altro canto, l'enza mostrar segno di niuna alterazione; e perchè il Pino si era frattanto fermato nel dire, Sua Maestà tenendo pur la Medaglia in mano gli disse, Diga; ond' egli seguitò il parlare, e parlando tuttavia l'Imperadore gli restituì la Medaglia. Poi di là ad un pezzo pur ragionando il Pino, stese la mano, e la volse vedere un' altra volta, e poi la restitui.

Finito il ragionamento, S. M. rispose, che di mi negozio non era di mestiero parlarne più, perocchè egli avea provvisto a tutto, e comandato quanto eseguir si dovea; e però lor comandava, che in Regno se ne ritornassero, e dicessero a' Napoletani, che attendessero ad ubbidire al Vicerè, perchè così essa Maestà comandava. Per discreditar poi il Principe di Salerno appresso di noi, a lui rivolto, che stava in piedi non coperto, ma appoggiato al muro, diste: Che bisognava, Principe, venir per queste cose da me? poiche il Vicere ti avea detto, che non era di bisogno di venire, promettendoti fra due mesi procurar Carta da noi, che d'Inquisizione non si parlasse, e che gli Capitoli si offervassero? Il Principe si escusò con due ragioni: l'una, che non gli pareva di complire al debito suo, se in così giusta richiesta, com'era di mandario al suo Re, ed in tanto arduo successo, avesse mancato alla sua padria: l'altra, che in esser istrumento a quietare quelle acerbità, avea creduto servire, e non dar disgusto a S.M. Ora l'Inperadore alli due Ambasciadori rivolto, disse. Credono ferse questi di Napoli, che per tener il Principe qua, io sia per far altro di quello, che mi vien di testa? Nè per lui, nè per molti Principi, come lui, farò mai altro di quello che mi piace.

Così licenziati tutti gli Ambasciadori, si posero in ordine per la partita. Ma sopraggiunse Notar Santillo Pagano, mandato per sar intendere a S. M. la privazione di Francesco di Piatto, e compagni. Ma perchè S. M. avea detto d'aver posto sine a questo negozio, nè volerne più intendere altro, non gli parlò altrimenti, ed insieme con li nostri Ambasciadori se ne tornò in Napoli. Tutto questo mi riserirno il Caracciolo, ed il Pino, che surono miei grandi amici, e sapeano benissimo, che io attendeva a scrivere queste cose.

Ma l'Imperadore quanto trattò male il Principe, come uomo della Città, in presenza delli due Ambasciadori nostri, per torgli il credito appo noi, tanto la sera di quel giorno l'onorò, come Principe di Salerno; perocchè in una Musica, che si se in camera della Regina Maria, ove fu l'Imperadore, il Re de'Romani, e il Duca d'Alva, vi chiamò anco il Principe, perchè v'interventsse ad udirla. Savio e benigno Imperadore! che nostro Signore gli dia tanta felicità in Cielo, quanto dominio gli concesse in Terra. Con quanta circospezione trattò sempre le cose! lo mi reputo felicissimo per esser nato al suo tempo, e molto più per averlo tante volte veduto in Napoli, che per attendere a vederlo ogni giorno, lasciai la scuola, ed ogn' altro mio affare. Il Vicerè dopo il ritorno delli tre Ambasciadori, e avanti ancora, avea posti prigioni molti Cittadini, oltte Messer Antonio Barattuccio, il quale facea processare dal di che nacque, e Placido di Sangro ancora, e Ferrante Carrafa figliuolo di Federigo, oggi Marchese di Santo Lucido, che avea portato in groppa Tommaso Anello; e dopo Giulio Cesare Caracciolo, e Notar Samillo. Il quale o perchè fusse andato in Corte contro di lui, o per altro, lo tenne una volta nove, e un' altra otto meli in carcere.

Li parenti di Placido mandorno in Corte Luigi di Sangro, il quale parlò a S. M. del suo carcere, dicendo, che i suoi parenti non ne potevano sapere la causa dal Vicerè. E la supplicò, che se'l delitto di Placido era tale, che si potesse parlar di sui, ch'esso avrebbe di lui trattato con S. Maestà; e se altrimente susse stato, il che non credeva, ch'essi se ne sarebbe ritornato senz'altro. S.M. gli replicò, che Placido era buen Cavaliero, ma che avea parlato molto: tuttavia avrebbe ordinato al Vicerè quel-lo che sar dovesse di lui.

Digitized by Google

### ANTONINO CASTALDO. LIBRO III. 107

Il parlar troppo di Placido su questo in essetto, come dal medelino Placido io inteli poi, e fu anco a tutti manifelto, ch' essendo Placido in Corte, ed una mattina uscendo l'Imperadose di camera, Placido se gli accostò, e cominciò a dire molte cose in savor della Città. Ma perchè l'Imperadore ascoltandolo tuttavia camminava, non parendo a Placido, che S.M. gli prestasse quella attenzione, ch' egli desiderava, credendos, che poco S. M. attendesse a lui, ebbe ardire di tirar l'Imperadore per l'orlo della cappa, dicendogli: V. M. mi escolti, perchè le parle un fuo fedelissimo Vassallo, e per cose importanti a quella Ciata & Regno. Sentendosi l'Imperador tirare, a Placido si rivolse, e quasi ridendo, per dissimular con lui, disse: Diga Placido, que muy bien Poyo. Ma Placido, che avea dietto le spalle il Duca d'Alva, replico: Signore non posso parlare, perchè ci è il Duca d' Alua, che intende ogni cosa, E S. M. a lui: Diga que non l' oya, ridendo alquanto. Pure al fine per soddisfare alla pertinacia di Placido, S. M. si ritirò un poco, e Placido gli parlò a soddissazione. L'atto di Placido se non men tidere, che ammirare li circostanti. E di questo sorsi S. M. volle intendere per lo ablar mucho. Ma o per questo, o perchè cesì volesse il Vicerè, egli su poto in carcere, come ho detto.

Tornò Luigi, e trovò che Placido era slato prima abilitato in casa, e poi liberato in tutto. Fu anco liberato Ferrante Carrasa, il Caracciolo, e Notar Santillo, e gli altri di tempo in

tempo, come al Vicerè parve di fare.

Ma quel savio e accorto Imperadore pieno di bontà, di clemenza, e di sapere, o conosciuta la malvagità del Processo della Città, o per sua innata clemenza e magnanimità, o perchè anco avesse affezione a Napoli per aversa veduta, ed esservi stato molto a piacere: il che m' immagino, che giovò molto a noi; non solo non incrudeli contro la Città, nè sece sangue, che pur sario poteva, o sorsi dovea, ma mandò Indulto Generale a tutti, sece restituir l' arme e le artiglierie, e tornò alla Città il titolo di Fedelissima; contento, che per pena di aver dato all' armi colle campane, solamente pagasse la Città centomila ducati.

In questo mezzo su licenziato il Principe da S. M. con ordine, come s' intese, che se ne venisse in Regno ad ubbidire al Vicerè, e che delle cose pubbliche più non s' impacciasse; che ciò sacendo, il Vicerè non averebbe avuto, che far con lui;

Fu veramente cosa maravigliosa quello giorno il veder tante genti e Nobili, e Popolari uscir da Napoli ad incontrarlo, come universal redentore: tanta è la sciocchezza del volgo, e delle persone appassionate. E molti andorno a piedi insino alla Torre del Greco. Placido, e D. Cesare Carrasa sin presso a San Giovanni a Teduccio gli andorno incontro, e come lo scoprirno, smontorno da cavallo a baciargli le mani. Il Principe venne in Napoli seguito da moltitudine infinita, ed altrettanta ne trovò per le strade. Ma comechè questo giorno dovea essere a lui inselice, ed a noi infausto, non mancò il Cielo di mostrarlo con prodigi e portenti; perocchè turbatosi il tempo, ad un tratto con tuoni, lampi, e pioggia terribile se segno della mala sua augurata venuta in Napoli. Egli alloggiò con Madonna Francesca sorella del Principe di Bissignano, presso a S. Sebastiano, dove su visitato da tutto il Popolo, e da Cavalieri infiniti.

Mà egli, che dovea subito andare dal Vicerè, o solo, o con pochi a fare il suo debito, aggiungendo leggerezza a vanità, cavalcò tre giorni continui per Napoli, saziandosi degl' inchini e riverenze delle brigate. Fece poi intendere al Vicerè, quando gli era comodo, ch' egli andasse a baciargli le mani. Venga il Principe quando vuole, rispose il Vicerè, che sarà il ben venuto. Onde il Principe il quarto giorno se ne andò in Castello, accompagnato da quattrocento cavalli almeno, essendo tutto il largo del Castello pieno di gente, per curiosità di vedere ed intendere la visita. Se ne stava il Vicerè in quella loggetta, ch'è nel mezzo del Palco. Martino de Vera Regio Portiero per ordine di S. E. sece entrare solo il Principe, e gli altri sece aspettare. La visita durò assai poco, perchè tantosto il Principe ritornò a quei, che l'aspettavano.

Quello che fra questi due Signori poco amici passasse, non si seppe, perocchè il Principe non ne parlò altrimenti. Ma io che avea molta samiliarità e servitù col Principe, per ester suo No-

### ANTONINO CASTALDO. LIBRO III. 100

Notaro ordinario, e molto famigliare, ebbi ardire di supplicarlo, che se quello che avea passato col Vicerè nella visita, si potea dire, me ne avesse satto grazia, perchè scrivendo simili particolari, io venissi a scrivere la verità. Benignamente egli mi riseri, che camminando col Portiero avanti verso il Vicerè, avvicinatosi a lui vidde il volto suo tanto lieto e di buona tempra, che 'I Principe, ancorche sapesse, che 'l Vicere gli era capital nemico, fu per credere, che gli volesse bene. Stava il Vicerè assiso in una fedia con uno fgabello alto fotto i piedi; e subito che il Principe salì quei pochi gradi, e gli sece riverenza, egli posta P una e l'altra mano sopra le barre della fedia, mostrando d'alzarsi alquanto, disse, Perdoneme V.S. que las gottas me trattan muy mal. Fu data subito una sedia, poco dopo quelle parole, al Principe, ed il Vicerè con allegro occhio mirandolo, disse: Por cierro que las caregias de la Senora Prencesa hazen milagros, porque yo nunca he vista V.S. mas linda de hoy. Questo sorse difse il Vicerè per rimproverare al Principe, che prima se ne avesse voluto andare a Salerno, che venire a Napoli a visitarlo. Il Principe rispose: Las careçias de la Prencesa por cierto son tales, que me paresse una ora mill' annos de gozarles. Dopoi il Vicere domando al Principe, come l'avea trattato il cammino, e come di salute avesse l'asciato l'Imperadore. Il Principe con brevità di tutto gli diede buon conto; ed in questo tutti due tacquero. Poi il Principe a lui: Signore, partendo io di Corre, S. M. mi comandò, che venissi a servire V. E.. Son qu'd ad offrirmegli per servidore, e le dico per certo, che in tutto quello che V.E. mi comanderà, non troverà in questo Regno servidore più pronto, ne più onorato di me. Il Vicerè a lui rispose: Y tambien Su Magestad ha mandado a mì, que yo tienga a V.S. por higo, y assi lo hard. Y en todas las cosas, que se offrezen, lo vera mas por las obras, que por las palabras. Tornaro a star cheti un' altra volta; ed il Principe tolta l'occasione della podagra, disse: Vedo V. E. travagliata dalle gotte, e per questo non voglio darle più fastidio per ora. To sono per ritornar dimani in Salerno, con sue buona grazia : fe mi ha da comandar altro, eccomi ad ubbidirla: se no, le domando licenza. Il Vicerè rispose: Vaya V. S. en muy buon' ora, y hagame merced de encomendarme mucho a la Senora Prencesa, y dele mille besamanos. Così il Principe si alzò, e licenziato se ne tornò. lo credo, che quel Signore mi dicesse il vero, perchè breve su la visita; ed io così l'ho scritta, com' egli me la riferì appunto. Ven-

Venne dopo nuova certa, che il Serenissimo Principe di Spagna Filippo, figlio, e successore legittimo di S. M., passava in Italia. Laonde la Città creò li suoi Ambasciadori, per mandare a visitare, e baciar le mani di sua Altezza, i quali surono l' infrascritti . Il Signor . . . . per Capuana , il Signor Antonio Grisone per Nido, il Signor....per Montagna, il Signor ... per Porto, il Signor ... per Portanova, e Pietro Antonio Sapone per lo Popolo. Giunti questi in Genova, ove S.A. era arrivata, ed introdotti per quell' effetto, il Signor Antonio Grisoni su quello, che parlo per la Nobiltà assai acconciamente, rallegrandosi della sua venuta in Italia, e dicendo, che Napoli fommamente desiderava, che l'avesse colla sua presenza favorita. Il Signor Pietr'Antonio Sapone parlò poi per lo Popolo, e disse cose assai. Onde surono da quel Serenissimo Principe ricevuti benignamente.

Ivi anco andò il Principe di Salerno, comè uno de' principali Signori del Regno, a fare il suo debito. Ma per quanto n' intesi io d'alcuni suoi Cortigiani, egli non ebbe da S. A. tutte quelle soddisfazioni di ricevimento, che forse desiderava; onde

partita S. A. da Genova, se ne tornò in Regno.

Non molti meli dopo accadde, che o per retenzione di menstrui, o per altra causa che si fusse, ingrossò il ventre alla Principella di Salerno con alcuni movimenti, che poteva da essi farsi qualche giudizio d'esser gravida. Furo pertanto chiaanate le più esperte Ostetrici di Napoli, e di Salerno, e · quasi tutte diedero giudizio, che la Principessa susse con essetto gravida. Solo Lucia Napoletana, Ostetrice samosissima su di contraria opinione; e perciò vi furo chiamati Medici, ed altre persone pratiche, che quasi tutti concorsero al parere del maggior mimero.

Notificata la cosa al Vicerè, mandò a Salerno per soprastanti della gravidezza, e suturo parto, il Consigliero Francesco d'Aghirre Spagnuolo, col Configliero Scipione d'Arezzo. Stettero quelli molti e molti giorni in Salerno , ben regalati dalla Principessa e dal Principe, il quale lor sempre disse, tener per sermo, che la Principessa altrimente non susse gravida, ma per non discontentaria iasciava, che se ne soddisfacesse a suo modo; nè per quello si mancava in sar gli apparati convenienti per tal effetto. Fu tanta l'allegrezza universale, che se n'ebbe in Napoli, che i si pose in ordine una Commedia per recitarla a Salerno, qual era

#### ANTONINO CASTALDO, LIBRO III. 111

li Menecmi di Plauto assai ben tradotti, e racconciati dal Signor I Angelo di Costanzo; e tutto ad islanza del Signor D. Cesare Carrasa di Maddaloni, il quale per l'amicizia, che teneva con li detti Principi, procurava a sue spese di farla recitare. Fui in

questa io eletto per lo Prologo, e per uno de'recitanti.

Ma quando si aspettava questo benedetto parto, andò ogni cosa in sumo; perocchè passati di molti e molti giorni il debito tempo di partorire, scopersero, che non era gravidanza, ma non so che infermità, cagionata dalla retenzione de' menstrui. Nè restorno di dir molti, che il Principe con parto supposto, quando gli susse riuscito, cercava d'ingannare il Re: cosa a mio giudizio aliena dalla mente di ambi quei Signori, ne'quali giammai per l'addietro su scoperto, nè sospettato animo ingannevole, nè fraudolente. Questa cosa tolse sorse al Principe gran parte di credito; e tuttavia non resterò di dire, che quando il Principe si se ribelle, come dirò appresso, uscì un distico Latino contro sui, che dicea.

Que tua non posuis conjux erumpere partu, Rupisti, Princeps, Lilia: Gallus eras.

Successe non molto tempo dopo, che il Vicerè avendo fatto Bando circa lo scalar delle case altrui di notte, sotto pena della vita, Col' Antonio Brancazzo figlio di Giacomo del Seggio di Nido, su una notte trovato con la scala di seta nelle pertinenze del Seggio di Portanova; onde su menato prigione in Vicaria. La mattina seguente cominciandosi a proceder contro di lui per lo Fisco, molti Signori e Cavalieri parlorno al Vicerè in suo aggiuto. Ma alla sine su condennato a morte, e tanto più presto e volentieri, quanto che Giacomo Brancazzo suo padre era odioso a S.E., per avergli nelle Piazze satte a tempo de rumori in quel Seggio sempre contrariato, e mostratosegli inimico.

Il giorno che il reo user a giustiziassi, passò per tutti li Seggi della Città, dovendosegli troncar la testa in sul talamo satto nel luogo, dove su preso. Fatigaron molto la Principessa di Salerno, e la Principessa di Sulmona di salvargli almeno la vita. Ma tutto in vano, perocchè il Vicerè si per l'odio, che a Giacomo portava, sì anco per esser il primo, ch'era incorso alla pena del Bando, disse non poterlo sare in conto alcuno. E così si e-segui la giustizia. Ma come che quel giorno, ora un pezzo ed ora un altro pioveva, i Constati in più case col reo entrorno a sermarsi, sinchè la pioggia cessalle. E con essi era tanto poca guar-

Digitized by Google

guardia di sbirri, che molto facilmente si averia pottuto scampare. Ma come che la speranza, che si teneva in quelle due Signore, era grande, di poco in poco ingannati, non su alcuno, che a liberarlo uscisse. E così fra timore e speranza condotto al

Iuogo fu decapitato.

Ma non andò così il caso simile ad un nipote di Paolo Poderico, affezzionatissimo del Vicerè; poichè essendo anch' e-gli stato preso con la scala, su ben condennato a morte, e satto il talamo, e mandato il ceppo e il ferro nel luogo del delitto con gran dispiacere di Paolo; che un giorno se ne venne scandalezzato dal Vicerè, avendone avuto poca buona risposta. Onde tutto il mondo predicava S. E. per molto giusto Principe, poichè in simisi casi a' suoi più cari non perdonava. Ma quando si stava aspettando l'esecuzione della giustizia, piovve dal Cielo una Bolla di Clericato; onde il reo su rimesso alla Corte Ecclesiasti-

ca, e poco dopo liberato.

Or dopo questo il Vicerè non cessava (potendo con giusta apparenza) di travagliare il Principe. Era Michele Giovanni Gomez stato Maggiordomo della Principessa di Salerno, e perciò pratico delle cose della Casa del Principe. Costui fatto Presidente della Camera, trovò scritture, come il Fisco potesse dar lite al Principe sopra la Dogana di Salerno; onde gli su mossa lite sopra la rilassazione di detta Dogana, con li frutti di tanti anni, che ne portavano quali tutto lo Stato suo. Dispiacque molto al Principe tal lite, e se ne venne in Napoli, e nel giardino del Marchese di Vico fe collegiar la Causa dalli più valenti Avvocati di Napoli. In effetto, per quanto si disse, si vidde, che la molestia era îndebita, e che il Principe avea giustizia. Nondimeno egli mando Tommalo Pagano in Corte, Dottore, e Gentiluomo Salernitano. Questi dopo essere stato ivi alcuni mesi, con difficoltà avuto udienza, ottenne da S. M. una semplice lettera al Vicere, comandando che non si facesse aggravio al Principe, ma che si vedessero le sue cose per giustizia. Parlò di tal lite il Principe col Vicerè. Ma quello si scusava, che alle pretendenze del Fisco egli opporre non si poteva; però che il tutto si sarebbe mirato con ogni circospezione. E benchè dicesse questo, tuttavolta la Causa camminava in fretta.

Cominciossi a superire de la Vicere a superire segli per inimico, perche l'anno del 1549, dovendosi sare il Parlamento per lo Donativo ordinario, che ogni tre anni al Re

### ANTONINO CASTALDO, LIBRO III. 413

far fi folea; e chiamati al folito i flatoni, e le Terre demaniali, venne il Principe a Napoli per tal effetto. Edentrando la Porta Capuana, fu operatazamente ricevuto ed accompagnato dal Marchese di Vico, e dal Duca di Monteleone, ambo del Consiglio di S.M., dal Marchese della Terza, dal Conte di Popoli, ed altri . Ma il Vicerè, che la volea col Principe, gli se mover lite dal Conte di Caltro, Gran Cancelliero del Regno, presendendo, che nel dare il nom nel Parlamento egli prima del Principe, sebbene come primo Barone gli toccava di votare prima, dovelle parlare, e dare il voto. La cola su timessa al Consiglio Collaterale, da dove usci decseto, che il Conte come Gran Cancelliero al Principe pregedelle nel dar il voto ; dal quale il Principe appellò a Cesare. Non però egli usò un'-astuzia bella, perciocche egli in un foglio di carra di sua mano scrisse il suo voto, e pai entendo al Parlamento, lo diede al Segretario della Città Giovanni Amonio Palmieri, a tenere per quando bisognasse. Il Palmieri, che ricever non lo doveva, perchè il soliso esa di dare i soti a bocca, e non dargli in iscritto, o come poco pratico, o allettato dalle belle parole del Principe, parendogli esser savorito da lui, lo riceve e tenne. Quando poi si cominciò il Parlamento,, e che il Conte ebbe parlato prima, l'Ulciero disse al Principe, che avesse votato appresso. Ma il Principe sorridendo rispose: Quanto è, che io he date il voto mio: eccolo là, che lo tiene il Segretario. Non bisogna altro. Il Conte replicò, che far ciò non poteva, Onde il Principe rivolto all'Usciero disse rispondete voi per me al Signor Conte. Or la cosa resto così, ed il Parlamento si forni; ma non si terminorno le male volontà de' due nimici.

Or io son giunto ad un passo, che non so come risolver mi debba a scriverso; perocchè lo scrivere è pericoloso, e'l non scriverso dannoso, gualiando la verità dell'Istoria. Ma perchò il mio pensiero non è di mandare altrimente in istampa questa Istoria, ma lasciaria a' miei figliuoli, acciò ne sappiano ragionare, non voglio mancare di scrivere quello, che si disse per certo per da chi seppe la verità del satto. L'anno 1550, si sece l'impresa d'Africa: il General di Terra su il Signor D. Garzia di Toledo, e quello del Mare il Principe d'Oria. E sra gli altri Capitani di Fanteria vi andò Tommaso di Ruggiero Generaliziono Salernitano.

Dopo li unmulti di Napoli il Principe di Salemo avet fat-

tar firetta amicizia col Principe di Bissinano, suo parente; e già a sua istigazione avea Bisignano satto uscia di casa del Marchese della Valle, Castellano del Castello movo, Donna Dianora Sanseverino sua figlia, e muora di quel Marchese, essendo già morto il marito; e questo, perchè lo sciocco volgo diceva delle cose assai; ed il Principe di Salerno ne saceva grande istanza. Comeche la cosa dispiacque al Marchese molto, venuta que fla occasione di Tommaso, egli trasso, come si disse, rimettendomi sempre al vero, con D.Garzia, che disponesse Tommaso di Ruggiero a far ammazzare il Principe: Tommafo, o da promeffe, e da altro che si susse, sospinto ed allettato, promise di far fare l'opra da Perseo suo fratello, gran cacciatore, e tiratore di seoppetta, ma di poco sano cervello. Così su eseguito, perocene Tommaso dille a Perseo, ch' era espediente e necessario per l'onor della lor Cafa, di ammazzare il Principe. E quello gli diffe per non iscopringli il concerto d'Africa, e non perchè in verità

causa veruna di onore avelle contra quel Signore.

Perseo, che di picciola levatura era, e poco faggio, credendo alle parole del fratello, promife di farlo, e cercava e aspestava l'opportunità. Francisco il Principe venne in Napoli a negoziar col Vicerè nella fine del mese di Mangio del 1551. Ed al ritorno che fece a Salerno a' 4. Giugno leguente, Perseo suva in agguato, alpettandolo sopra un cespuglio, also dalla fireda assai, talche per andarvi bisognava girar un punto di paese. Quivi tre giorni avanti ora venuto, provvido da mangiare e da here. Era il luogo mella strada, che va dalla Cava a Vierri, sopra il Cafale detto Molina, per dentro il quale, come per un sopportico si scende in giù, coperto del destro e dal similiro into di fiepe felvaggia ed alta; e quando poi finifee di là, come per una porta si esce all'altra strada, al cui dirimpotto è il cespuglio, che io dissi. Come il Principe su all'assim, e la sua Chines. scalo un gradope, Perseo glispose la mira al penos una spurtando in questo da un de lati verso il Principe una sonta d'oglio, il Principe tirò la redina, e fialab il cavallo sopra il gradone. Innanto Perseo sparò l'archibunto, e come la palla peronotergli doves A petto secondo la mira, il ferè tre o quattro dita sopra il ginocchio sidistro, e la pulla fra quei nervi pallando, se ne usci benze fargli altra offela.

Il rumore fu grande di quei, che accompagnavano il Prinipe, e gli unimiti di quel Calale vi accorfero subito. Il Principe

### ANTONINO CASTALDO. LIBRO III. 111

cipe dubitando di peggio disse, che pessuro da kui si discostateo, e rivolto a quegli nomini da bene, sor disse con molta pietà: E che ho io mai fatto a Cavajoli, che mi hanno voluto ammaque-re. Queste parole accesero gli animi di quelli; onde salendo per quelle siepi e greppi, si posero a perseguitare il massattore.

Già udito il caso, era accorso quivi il Governadore della Cava, e si pose a cercare anch' egli. Ma suebbe stato vano il cercarso; perocchè Perseo avendo corso molto, si era imbossato a piè di un Monte, ov' era un' acqua fresca, e mezzo morto d'ansietà e di sravaglio, ivi si ricreava. Ma due donne, che zappando l'avenno da langi veduto correre, gli additorno il luogo, verso done l'avento veduto correre. Fu intanto egli trovato, e preso; nè mai già volle accentante, ch' egli avasse tirata quella archibugiata, anzi dicea non saperne altro, e che era ivi venuso a caceià, come sar solea. Il Governadore lo menò in nascate, e ne avvisò il Viocrè. Il Principe se a' andò a Salerno a curarsi; e sapuro, che colui era stato di Casa di Ruggiero, tutti quegli di tal samiglia discenziò de sa salerno a curarsi; e sapuro, che colui era stato di Casa di Ruggiero, tutti quegli di tal samiglia

disgrazio, e si levo da cafa.

Il Vicent inselo ji calo, mandò lubito a tome del fatto informazione Gio: Andrea della Corre, e Scipione d'Arezzo Rogi Configlieri. E sece intendere al Principe, che avesse cura della fua falme, che nel rello gli votea far vedere la più fegnalata giullinia, che mai fusse stata in Regno; non sapendo egli nulla del concerto d'Africa, Ma, il Marchele della Valle tosto su dal Vicerè, e come amico gli fcoperfe ogni cola. Quello fommamente gli difficeque, per esservisi impacciato D.Garzia suo siglio. Ma come su centificato, che Perseo posto mille volte alla corda, non potea dir altro; se non che il fratello glicio avea fatto fare per onor della cala, relò allai quiero, e sece andar le cose più ritenute. Ma perchè il Principe offelo bravava sospettando e dicendo, che se la cola veniva dal canto del Vicerè, egli se ne avrebbe vendicao; il Vicere passò più oltre, e lo cominciò a processare di ribellione, di crefia, di allosgiar fuorulciti, e di aver parce de latrocini di quelli, ed anco di sodomia. Così venute le cose a guallo, cominciorno l'ire e gli odi alla scoperte a riguillulare ogni parte.

Ma il Vicerè fagace scrisse all'Imperadore, il caso esser per conto di donne, e she teneva presi i malfattori ; perocchè-

## 116 - DELL'ISTORIA DI NOTAR

fu presa anco Tommaso; e se per le cose passate col Principe chiarir si volesse S. M., gli avrebbe ambidue vivi inviati. Trattanto ebbe Perseo la corda, nè disse altro, se non che per ordine del fratello Paveva satto. Per la suddetta causa su chiamato Fommaso, e sattogli l'affronto, mentito il fratello come pazzo, disse ch' egli per capriccio d'uomo solto satto l' avea; a cui sur date le desensioni.

Mentre queste cose si agitavane a questo modo, per parte del Principe si se istanza, che i malfattori, come suoi vassalli, se gli rimettessero. Ma perche quando il Principe Roberto suo padre era stato reintegrato, non ebbe afficurazione de' Vassalli, non potè ottenerlo. Anzi trattando di sar morire i delinquenti, e dando per esempio, che a Gio: Berardino d' Acampora privato Cittadino era stata tirata un' archibugiaza, e sebbene non avea satto esfetto, il giorno seguente era stato l'assassino giustiziato; ed al Principe di Salerno tirata, e colta un' archibugiata in strada publica, ed accusavo dal delinquente il delitto, non si procedeva contro i malfattori altrimente, come il Principe susse stato si più vil uomo del Mondo: il Vicerè non rispondeva altro, se non questo: Na er tiempo aora, quando suera tiempo, se provera; nè vosse dir mai d'avere scritto a S. M., e d'aspettarne la ri-spossa.

Questo módo di procedere il Principe si arrecò in tanto dispregio e dispetto, che non si poteva quietare. E già si apparecchiava di andare alla Corte, e far intendere a Sua Maeîlà i mali trattamenti, che I Vicerè gli faceva, così di non far giultizia a' fuoi offensori, como di processario indebitamente. Poi pensò d'ingannare, come ingannò il Vicerè; perocchè disse di voler prima andare per lo Stato suo, e farsi da'Vassalli soccorrere di denari, e venir poi da lui a licenziarii per la Corte. Mandò per tanto Gio: Francesco Torre suo creato a supplicare il Vicerè, che gli delle licenza d'estraere cavalli, ed argenti dal Regno per queste suo viaggio; acciocchè al suo ritorno dallo Stato non avesse da negoziare altro con S.E., che di baciarle le mani, e togliere licen-2a. Il Vicerè così sperando d'avere il Principe nelle mani, tosto se spedire dal Segretario Insastro la Patente; e frattanto sece accostare verso Sanseverino le Compagnie Spagnuole. Ma il Principe come fu nella Basilicata, se ne andò verso Termoli, e d' findi s'imbarcò per Venezia, mandando nondimeno la sua lettica, e le sue genti per terra. Così usci dalle mani del Vicerè, il quaquale al Tronto avea mandato cavalli, e genti a pigliarlo.

Ma io fui a Salerno quattro giorni prima della partita sua per pigliar da lui la ratificazione d'alcune vendite, fatte per Clemente Panarello suo Procuratore; e gli piacque di ragionar meco dentro il suo giardinetto di quelli suoi accidenti. Le sue parole erano piene di sdegno e di ira contro la Casa del Vicere, tanto perche dubitava, che di là non fusse proceduta quella offesa, quanto perchè vedea procedere così lentamente contro li rei del suo delitto ; e mi ebbe a dire queste parole: Se questa archibugiata, Antonino, mi viene da parte più grande, che non è quella di Don Pietro, non sapendolo, non so che farci; ma se ella mi vien di casa sua, non sia io Ferrante Sanseverino, se io non me ne pago insino alle gatte. Per quanto lo stato mio richiedeva, io con quelle ragioni, che seppi migliori, lo persuals ad aver sofferenza del caso suo, ed a pigliare l'avvertità dal giusto ed occulto voler di Dio, e di andare a S. M. in ogni modo, come s' intendeva ch' egli volea fare. Il che mi rispose di voler fare senza tardanza alcuna, e che voleva gridar tanto avanti all'Imperadore, che infino da Napoli averiano udite le voci; e che sperava, che ci dovesse provveder di maniera, che non avesse da sar più con Casa di Toledo. Or io mi licenziar da lui, e me ne ritornal a Napoli. Ed egli si parti poi, come ho detto dal Regno, molto mai soddisfatto de trattamenti ricevuti nel modo, che di sopra ho parrato.

FINE DEL TERZO LIBRO.

DELL'



## D E L L

# ISTORIA

DINOTAR

# ANTONINO CASTALDO

LIBROQUARTO.

A partita, o per dir meglio, la fuggita del Principe a quel modo dal Regno diede a molti giudizioli da sospettar di lui, considerando il suo disdegno per gli mali trattamenti, che gli parea d'aver ricevuti nella tepidezza mostrata contro li delinquenti, e per esser egli di natura impaziente e precipitoso, ed anco per le tentazioni, che da questo e da quello aver potesse in questi suoi frangenti. S'intese tuttavolta, che se n'era andato in Venezia, dove da quella Repubblica, per esser egli molti anni prima stato satto Gentiluomo della Calza, su onorato molto; e gli su anco dato licenza di tener uomini armati per sua disensione e sicurtà.

Si disse, che passando per Pesaro si era scontrato col Cardinale Farnese, il quale col fresco esempio del Duca Ottavio suo fratello, poco ben provvisto dall'Imperadore suo Socero, gli dissiale per allora l'andare in Corte. Ma consuttociò egli si rissolse di camminare a S. M. Postosi pertanto in viaggio, da Venezia a Padova se ne venne, dove si disse, che la sua serita a era alquanto malignata; per lo che egli a Padova si semò per molti giorni.

Standosene in quella Ciuà, perchè parez, che mandasse in sungo la sua andata in Corte, gli venne una Carta di là comandandogli

# ANTONINO CASTALDO, LIBRO IV. 119

dogli, che fra quindici di si dovesse presentar in Corse senz'altro. Il che su cagione di farlo risolvere, e di discoprir l'animo suo. Ebb' io copia dell'ordine, e della risposta del Principe, con averci usato molta diligenza; e però gli ho inseriti qui appresso.

## El Rey

Illustre Prencipe. Por algunas cosas importantes a nuestro estado, y servicio conbien, que vengays en esta nuestra Corte. Seromos servidos, que asse lo hagays. Porende hos mandamos, que entre de quinqe dies, que esta resebieres, se ays aqui s sinqué en ello haga replica, ni estas alguna. Dat. Insprueh à 23. d'Hebrero de 1552.

# . Yo d Reg

Vargus Secretario?

Al Principe purve, per flar carico suo agli occhi di Processi, e di persecuzioni, e per conoscere quanto resolutamente il suo Re lo chiamava, e fra con breve spanio di tempo, di mon andare altramenti, ma di mandar prima Tommaso Pagano in Corte ad escularsi, ed anco per seoprire, che animo avesse seas P Imperadore. E però mando Tommaso con questa lettera.

# Sacra Cefarea & Cattolica Maefta .

Con quella sommessione e riverenza, che mi è debita, ha receruto l'ordine di venire alli piedi di V. M.; la quale sebbene ini vigta ogni replica è scusa, ho pensato, come non compitamente informata dello stato in che mi ritroro, abbia voluto negarmi le scusto
ordinarie, e leggiere; ma l'estraordinarie, e importanti, dave vada la vita, ho creduto, e credo, che per la sia bonta e giustivia ma
debbiano essere ammesse. Però non avendo io sicuro il viaggio per V.
Maesta, nel quale temo, anzi tengo per certo, che perderei la vita
eon poco onor mio, e senza servigio alcuno di quella la supplico
con ogni riverenza a prostar le sue benigne orecchie al Magnisco
Tommaso Pagano, con degnarsi di dargli la medesima sede, che
ilarebbe a me stesso. Considando, che poiche Ella avera intesa la cagione, che m' ha tenuto, e siene di non averla subito ubbidita,
com' l'ssato sempre solito mio per l'addietro; la M. V. nei terrà
nel

nel medesimo grado d'unilissimo, sedele, e buon vassallo di lei; come sono stato sempre. Di Padoa.

D. V. Cesarea e Cattoliga Maesta.

Umilissimo, e fedelissimo vassallo, e servo:

Il Principe di Salerno.

H Pagano cantofto che giunfe, ebbe udienza, ed espose a S. M., come il Principe già si era posto in cammino per venire a' fuoi piedi, ma che s' era in Padova fermato per pigliar quei bagni, perocobè la sua serita avea satto motivo, e gli Medici lo aveano persuaso, che dovesse sermarsi; e che perciò la Maestà Sua non ne prendesse amperazione alcuna, che subito ristorato farebbe venuto, Soggiunte anco: Sacra Cesarea e Cattolica Maestà, il Principe verrà a' suoi piedi , ma teme molto la grande ausocità del Vicere appo V. M., e li Processi, che a suo modo gli ha fabbricato contre. Fu fama che S.M. gli rispondesse: Vienga a su Rey, como es venido las otras vezes, que assi le cumple. Il Pagano pure esagero la cosa de' Processi, e l'Imperadore a lui: Vos wollays de la vida de el Preneipe, yo tracto de la honera. Vienga a fu Rey adonque. Replicò il Pagano: Io potrò riferire al Principe, che può venir sicuramente sopra la parola di V. M. Allora s' alterò alquanto l'Imperadore, ed al Pagano rispose: Sobre de mi pa-· labra? No digo esto yo . Se quiere venir, que vienga, se no, haga le que le paresse. E tosto licenzio il Pagano. Fu questi giudicato per molto soperchio a dovendo di quelle prime buone risposse a prima giunta contentarsi, e poi di giorno in giorno con destrezza ed umiltà andar guadagnando la mente di S. M. Il Pagano non parendogli che S.M. stesse all'intrinseco bene col Principe, subito si parti per riferirgli, che non andasse, come già fece.

Era a questo presente. Col' Antonio Caracciolo Marchese di Vico, ch' era ivi per ottener grazia, che nello Stato
suo potesse succedere Col' Antonio Caracciolo suo nipote; postchè Galeazzo suo primogenito non poteva esser abile a quella
successione; per aver deviato dalla Fede Cattolica. Ed essendo
col Marchese ivi presente Bernardino Beviano Dottore, dal quale tutto questo intesi; S.M. si rivolse al Marchese di Vico, dicen-

#### ANTONINO CASTALDO, LIBRO IV.

dogli: Mira que el Prencipe quiere capitular con migo. Il Marchele replicate alcune cose in savore e raccomandazione del Principe, che sarebbe lungo il riserirle, e io non le so, se non per relazione di quel Dottore, attese alla sua espedizione; la quale per la somma benignità di S. Maestà ottenne, come supplicato l'avea. Dicesi, che Monsignor di Arras, oggi Cardinal di Granvela, Signor giudizioso è prudente, quella sera istessa, avendo intese le repliche satte nel negozio del Principe, e massime col-Marchese di Vico, tranquillasse in modo S.M., che su chiamato D. Francesco da Este, acciò procurasse di sar venire il Principe, perchè de' Processi se n'avrebbe avuta quella considerazione, che paresse convenirsi. Ma cercato il Dottor Pagano per fargli intendere questo particolare, e non trovatosi, perchè se n'era andato via disperato assatto della buona volontà dell'Imperadore; le cose rimasero in poco buon termine.

Fra questo mezzo il Vicerè, poichè non avea possino aver il Principe nelle mani, attendeva molto ad impinguargli i Processi contro. E facilmente potè farlo, e provare quanto volse; poichè l'autorità sua, e la qualità degli uomini del Regno (sia detto con pace de' buoni) diero compimento al suo disegno.

Tornato Tommalo al Principe, e rifaritogli quanto era palsato, se ne sgomento molto, e cadde in pensiero, che col suo Re non poteva aver più grado di grazia alcuna, e perciò se ne tomò in Venezia. Quivi è fama, ch' egli impetraffe Parlamento pubblico,, ed in prelenza dell' Ambasciadore di S.M., e della Signoria (; doy) era anco il Capitan Bulto, Spagnuolo, pollo per spiare gli andamenti del Principe) si dolse molto degli aggravi, che diceva essergli stati in Regnodal Vicere; annoverando molti suoi servigi, ed i pochi favori avuti da S. M. circa la dignità del Tosone, e ne' suoi Generalati d'Italia; e che ultimamente senza ammettergli scula venuna, eziandio dalle Leggi permessa, gli avea comandato, che in Corte se n'andasse, inquisito e processato, come il Vicerè avea voluto. E conoscendo, che S. M. teneva poco buona volontà verso di lui, per relazione del Pagano, le renunziava l'omaggio, e lo Stato. Ma, molto bene gli fu risposto dall'Ambasciadore, rimproverandogli quante volte l'Imperadote gli avea perdonato le fue. însolenze, degne d'avergli fatto mozzar la tella; e quante altre grazie gli àvea fatte molte volte, ed in diversi tempi, e massime nel dargli licenza di vendere le Terre del suo Stato; il. dir.

## -DELL' ISTORIA DI NOTAR

male, per non avere il Principe legittimo successore, senza dello-

hio dovea ricadere al Regio Fiseo.

Così il malaccorto e precipitoso Signore per natural leggerezza ed impazienza, e sorsi per essere stato corrotto, come dicevano, dai Duca di Somma, dai Russo, e da altri, non depo molto tempo si ribellò dal suo Re, e si accostò ad Errico Re di Francia. Da questo, come si disse, su assai onorato, ed esbe partito molto conveniente, oltre d'averso dichiarato Generale dell' impresa del Regno; perocchè ebbe di provvisione da circa ventimila scudi l'anno, con il governo a vita di due Tesre sopra le rive del Rodano, Tarascone, e Belcayro; le quasi Terre suro già possedute dai Principe di Messi. E li suoi Gentiluomini fur tutti provvissi di convenienti provvisioni.

Dirò ben quello secondo il mio giudizio, che se il Principe avesse saputa la verità di quella archibugiata, e di dove era proceduta, se però su vero quamo di sopra ho detto; mai non si sarebbe ribellato, e senza dubbio alcuno sarebbe volato a piedi di S. M., non temendo Processi, nè aspettando altra assione. Ma perchè quel negozio era passato tra persone grandia e si tempe sotto sisenzio insino che Don Pietro usci del Regno, e morì, nè altro appariva nel Processo contro i Ruggieri di quello che ho detto; perciò seguì questa sua, e nostra dilgrazia.

R veramente venuta la nuova in Napoli della fua ribellione, non fu Casa che non se ue assignatione, ne dolesse insin all'anima, parendo veramente caso molto miserabile, che un si gentii Signore, di tante buone qualità, comi egli era, e tanto amato da tutti, avesse fatto al'fine si cattiva riuscita, facendosi ribelle, senza aver avuto dal sino Re causa verama di fario. Anzi gli amici e servidori fuei se ne andavano vergognosi per ogni parte, quasi che avessero eglino ancora insieme con lui commessa ribellione.

All'incontro il Vioere, e suoi seguaci, come questo esto del Principe avessero sempre previsto ed indovinato, rimproveravano a' servidori ed amici del Principe, ed al Popolo la loro assezione vana ed inglusta verso di uno, est era stato sempre occultamente ribelle di S. M., e si rideano di loro; talche actendeano gli animi di cestoro ad odio occulto e ad ira, tanto più, ch'eglino non aveano che rispondergli in contrario, essendone seguito l'estoro; poschè le cose umane ordinariamente degli cità loro, e non d'altrondo si sogliono giudicare.

Ma

## ANTONINO CASTALDO, LIBRO IV. 148

Ma perché si diceva publicamente, che l'Armata Turchesta satebbe da Costantinopoli in breve venuta a' servizi di Francia, e che il Principe con grafio esercito se ne veniva per l'invasione del Regno, cominciò il Vicerè a provvedere al bisogno quanto poseva. Chiamati intanto i Baroni, e i Cavalieri del Regno, sor diede carico della gnardia e disensione della Città; ed insospetatio della sede de' Napoletani per la molta affezione, che avezano verso il Principe, spiava molto l'azioni di tutti. E venne a tanto sospetato, che se pigliare un Francesco Giacchetta, uomo populare, che teneva cura della calce della Città, di età di quali sessani, ed inquisito di aver detto di voler dare una Porta della Città al Principe, so se tormentare due volte; ma l'innocente ed intrepido vecchio ad ogni tormento stette saldo.

Non lascerò di dire, che la nuova della ribellione del Principe venne in Napoli nel mese di Marzo 1552; e l'Aprile seguente, chiamati in Palazzo il Principe di Bissimano, il Principe di Stigliano, e il Duca d'Amalsi Alsonso, con altri de' Signori del Cellaserale, non essendovi altramente intervenuto il Vicerè di presenza, suro i capi contro del Principe letti per Ludovico di Lobera, Scrivano di Mandamento, e Mastrodatti della Causa; per il quali capi si vedea, che molti anni avanti il Principe avea occultamente macchinato contro il servizio di Cessare; onde si lesse la sentenza contro di lui, dichiarandolo ribelle, privandolo dello Stato, e degli onori, e condennandolo a morte; e sonata la trombetta più volte, come dinanzi a' rei sar si saole, quando vanno a giustizia, si sinì il Conseglio.

Nell'istesso mese d'Aprile su giustiziato Perseo di Ruggioro, gridando il Trombetta per le Piazze, che gli andava innanzi: Questa giustizia la manda la Gran Corre della Vicaria, per
aver tirata un archibugiata al Signor Principe di Salerno. Perseo giunto al Mercato, e stando per ponere il capo su'i ceppo,
volse dire delle cose assai . Ma si Confrati gli victorno il dire;
onde su testo decapitato, e Tommeso suo frarello su dopo ascazi giorni liberato.

Già si aspettava l' Armata Turchesca di giorno in giorno, ed il Principe di Salerno con l' esercito per terra. Ma secome del venir dell' Armata di passo in passo si aveano ad ognora muove fresche e così dei Principe non si dicea così alcuna, nè si sapea nulla. L'Armata in numero di dugento legati comparve nel nastro mare il giorno della sessività di Sant'Atma

Lobera



D2-

nasio a 15. Luglio 1552., e nel Freto di Procida si pose sull' ancore, e sece tenda. Il rumore, e la tema su universale; ma il Vicerè mostrava di farne molto poca stima. Frattanto alcune galere Turchesche quasi ogni giorno venivano sin al Capo di Posispo a scaramuzzare con certe galere di Genova, che qui fa trovavano. Onde infinito numero di gente, lasciati i lor negozi; così per vedere l'Armata, come per vedere le galere combattere, se n'andavano sopra il Colle di Posilipo, e sul Monte di 6ant' Eramo, e del Salvatore ad aspetto. Dimorò l'Armata al Freto di Procida dalli 15. di Luglio infino alli 10. d'Agolto le guente. Ed è pur vero, che molte volte i battelli delle galere Turchesche costeggiando talvolta sulla mattina nelle riviere di là dal Capo di Posilipo, a nostri, che sopra quelle rupi stavano a vedere, una volta dimandorno, che nuova aveano del Principe di Salerno; perocchè come io dissi, non si sapea cosa alcuna di lui-Ma coloro non gli risposero altrimente, anzi impauriti se ne suggirono ad alto a' Cafali.

Frattanto insorse sama, che il Vicerè avea parlato con Cesare Mormile, il quale vestito da Frate era venuto a parlargli. Ma ciò non si credeva altrimente. Nondimeno il di di San Lorenzo l'Armata, all'improvviso sarpate l'ancore, sece vela verso Levante, e partissi. Resto ognuno pieno di maraviglia e di stupore, vedendo, ch'era stata quasi un mese ad aspetsare, e poi così all'improvvilo e alla dirotta se ne partisse; e troto più la maraviglia era grande, quanto che niuno la causa ne sapeva. Ma pochi giorni dopo si disse publicamente, che il Monmile avea fatto in modo, che il Generale dell' Armata con avergli presentato un donativo di dugentomila scudi, licenziandolo pet parte del Re di Francia, l'avea fatto partir via. Dicesi, ch'elsendo andato il Principe in Francia, la sua autorità avea molto diminuita quella del Mormile, e che di lui non si faceva più quel conto di prima; ma che il Principe prevaleva di rispetto e di credito sopra tutti i suorusciti Italiani; anzi , che il pagamento delle pensioni al Mormile non era così pronto come prima; pere dochè all'intrinfeco il Mormile ne stava sdegnato.

Ma essendosi deliberata l'impresa del Regno, su mandato il Mormile in Italia, acciò aspettasse l'Armata, e la trattenesse, e sugretamente con gli amici procurasse d'aver gente Italiana, e del Regno. Il Mormile venne in Italia, e a Roma si conduste, ove dicono, che l'Ambasciadore, e i Cardinali Imperiale lo

# ANTONINO CASTALDO. LIBRO IV. 125

conflaminassero; ed egli per sdegno; come sio detto, e sosse per desiderio di ritornare a casa con buona grazia del suo Re naturale, si risosse di partire dalla divozione di Francia. E così venuta l'Armata, ed avuto dugentomila ducati, senza li quali non avrebbe potuto aver credito col Bassà, con salse lettere di credenza licenziò l'Armata. Questa su la diceria, ed opinione universale. Ma da persone, che ne possono sapere il vero, il ne-

gozio vien narrato in questo modo.

Stando nella Corte di Francia il Mormile in molta slima e riputazione, sicchè di tutti li suorusciti Italiani egli era il primo, successe, come io dissi, che il Principe si ribellò da Cesare; e mentre questo occultamente si trattava, nella Corte di Francia di fusurrava, che un gran personaggio dovea aderire alla parte Francesca, che avrebbe molto facilitata l'impresa del Regno. Il Mormile sospettò del Principe di Salerno; nè su vana la sospezione, perchè d'allora avanti il Mormile non si sentiva alla mano quei soliti savori del Re, nè vedeva farsi quella stima di lui, che per l'addietro si era fatta. S'aggiungeva ancora, che se gli doveano molte paghe del suo trattenimento, delle quali non posteva effer soddisfatto, per molto che ne fatelle istanza ogni giorno al Re, il quale si escusava con li travagli delle guerre; e -dimandandogli assegnamento, dove pagar si potesse, nè anco ebbe espedizione: dimandò, che se gli sirmasse il privilegio delle concessioni delle Terre, che possedeva la sua samiglia in Regno, e non l'ottenne.

Venuta la nuova certa della ribellione del Principe, il Mosmile già vidde, che le cose sue non andavano a cammaino; perchè Francia già avea tolte da lui le speranze prime, e tollocatele-nella persona del Principe. Si risolse pertanto di partissame,
e una mattina con gli sproni a' piedi andò a licenziarsi dal Re
per Italia, e nè anco ebbe soccorso di danari per pagar li debiti satti, e pet le spese del viaggio. Onde disse al Re: Sirgiperchè ho questa mala sorte con V. M., le chiedo licenza per anne
darmene; e benchè io sia un pover uomo, sarò conoscere a V.M.,
che se in Italia ci sarà un pane, ne averò la parte mia, e ovunque starò, non mancherò di servire a V. M.. Il Re l'abbracciò,
e con cortesi parole promise di provvederlo, e di non mancargia

di quanto gli era stato promesso.

Il Mormile scese in Italia, e per cammino scontrò il Principe, che se n'andava in Francia, il quale domandò al Mormile,

come se ne veniva soddissatto dal Re. Molto male, Signor Principality sipe, rispose il Moranile, perche di quanto mi hanno promesso. non mi hanno offervato straccio; ed io me ne vengo in Italia carico di debiti , e senza aver evuto delle mie pensioni tanto, che io posse farmi le spese per cammino, non che pagar il miei debiti. Ed con già per dire più cose ad alta voce, presente la comitiva. Ma il Principe se lo ritirò da banda, e ragionorno un pezzo di questo negozio insieme, ricordando sempre il Mormile al Principe, che si fusse ben cantelato. A cui il Principe rispose, che con lui il Re di Francia averia tenuno altra maniera di trattare. Sebbene, dille il Mormile, cost credo, pure però V. S. tenga per fermo, e forfi il wedra cell esperienza, che i Francesi promenono molto, e non attendono sofa verena. Il Psincipe parendogli che il Mormile susse successive de dovero, lo pregò, che sacesse tornare in lua compagnia in Francia Ottaviano Mormile fao fratello, perchè voleva raccomandare al Re il negozio dell'uno e dell'altro. Il Mormile condiscese, e così su satto. Ma Ottaviano con sutto il favore del Principe ebbe prolto poca mercede; ande ldegrupo anch'ent le ne rinornò in Italia al fratello.

Giunto Cesare in Roma, tosto su dagi Imperiali tentato, e mallime dai Cardinal Mendozza, promettendolegli indulto, e la reflicazione degli onori e delle robe. Ma il Mormile non ne volse intendere parola, se prima da S. Maestà non gli venisse anpio Privilegio, dicendo, che venuto che fosse, allora si parlarebbe. Venne il Privilegio in brevi giorni, perchè l'Imperadore era a . . . , ; nè ballando quello al Moranile , volle lettera a D, Pietro di Toledo; e tutto legui a fuo contento e soddisfazioez. Questo su fatto, perchè mancando il Mormile alla Francia, fi discreditaliero appresso di quel Re mui gl'Italiani, e Regui-

soli, e prima d'ogni altro il Principe di Salemo:

In quelto il Balsà, non avendo nuova del Principe di Sademo, né altro avviso di Francia, vedendoli già vicino l'Autuno, e profimi i tempi, che sogliono venir le tempeste, si sisolle a partire senz'altro, com'io dissi. Ne il Mormile sece in quello opera alcuna, fecondo fu deno, perchè se egli avelle aveto dugentomila ducati nelle mani, forse che avrebbe prime progreduto a se, ed alle cose sue, che ad altro. Questa è l'abtra opinione. Chi legge, attengasi a quella, che più gli siede nell'animo, e gli sembra più probabile. Che in questo fatto io non voglio effer altro, che relatore dell'una e dell'alpra opinione. ſen≠

#### ANTONINO CASTALDO. LIBRO IV. 127

fenna proferire il mio giudizio sopra di niuna. Comunque la verzità sia, certa cosa è, che in questo negreto siu satto segnalato servigio all' Imperadore, e si liberò il Regno da una grande inquietudine. Si disse anco, che per sare i dugentomila docati di donativo a' Turchi, il Banco di Ravaschiero l'istesso mese era mancato.

Partita P Armata, il Principe con diciotto galere vanne a 38. d'Agollo sopra Ischia, e prima a Terracina per giungere l' Armata; e non trovandola, perocchè ebbe nuova della sua partian, e seppe l'accomodo del Mormite, le corse appresso, e superato il Faro di Messina, volle tentar cose nuove di là dal Capo di Regio. Ma non trovò quello che egli deliderava, e però palsò immani, e giunse l'Armata ne mari della Pevesa; e riferita al Bassà la cosa del Mormile, e sattogli islanza dal Principe, che a'vicini lidi de Saleatini, e de Bruzi ritornalie, non l'ottenne altrimente, scusandosi il Bassà, ch' egli di già si era d' Italia parsito, e che sensa nuov'ordine del Gran Signore non poteva ritornarvi; ande perfunte al Principe, che le ne veniffe con lui dal Gran Signore in Collantinopoli, che l'anno leguente avrebbe ottenuta l'Armata. Così navigorno verso Levante; ma perchè il Principe non avea buona testa per mase, fotonto neil Isola di Scio, che Chio latinamente è detta, dominata allora da' Genovell fotto tributo del Gran Signore: luogo delizioso e piacevole molto, come coleso, che vi sono stati, riferiscono. Ivi il Primcipe si restaurò dal travaglio della navigazione, e vi stette molto a piacere.

Ritornata l'Armata in Collantinopoli, su riserito al Gran-Signore quanto era seguino in Italia, e come il Principe era rimasso a Sciel. È di sui riseritorno tante cose, che Solimano lo se chiamate, e condurre con dodici galere da Dragut in Collantinopoli, dove su concretamente ricevato da' Bassà per ordine del Stan Signore, e gli su data stanza, e provvisto molto bene del vivere con tutta la sua Corte. Andò poi a baciar le mani al Gran Turco, accompagnato da' Grandi della Porta, e sia gli altri da Rustan Bassà, genero del Gran Signore, e Vista, che su quella lingua vuol dire Capo del Consiglio Reale. Entrè il Principe a Solimano portato, per se braccia da due Bassà, com' è uso di quella Porta di fare a' guan Signori, ed agli Ambasciadori. Vennto alla presenza di quello, se le suo tre riverenze, alle quali con allegro volto e gatvittà Reale sispose, con accènB. Ravaschieri

nar con la tella il Turco; poi mirandolo con occhio allegro, per l'Interpetre lo se domandare, come l'avea trattato il cammino, e s' era stato bene accomodato di sanza. Il Principe, ch' era gran Cortigiano, dopo di aver magnificate le grandezze e magnificenae Turchesche, e li savori di quella Maestà, soggiunse, che ringraziava sommamente Iddio, che per contraccambio di tante sue persecuzioni e disgrazie, e della perdita dello Stato, gli avea satto grazia di giungere al cospetto del più gran Principe, ed Imperadore dell' Universo, e che perciò perdonava alla soruma sua tutti i torti, che satti gli avea, avendogli data così grande, rispompensa.

Solimano dal suo Interpetre udi con gran piacere quelle parole. Indi allo Interpetre impose, che gli dicesse, che l'avea veduto molto volentieri, e che 'l Principe stesse di buon animo, perchè essendosi accostato al Re di Francia suo fratello, ed a lui, non solo avrebbe in breve riacquistato lo Stato, ma sarebbe passato assai innanzi. Il Principe, ringraziatolo molto, chiese dicenza, ed i medesimi Bassà l'accompagnomo suora, dove gli surono (secondo il costume Turchesco per onorario) donati da par-

Stette il Principe per alcuni giorni in tanto predicamento appo il Gran Signore, che (come mi riferi il Capitano Tompalo Affareto Genoyele, che a tutto il narrato diffe effere fiato presente) lo se tentare da Rustan Bassà dell'acquisto del Regna per esso Principe, promettendogli armata, ed esercito per tale estetto; contentandosi il Gran Signore di un conveniente tributo. Ma'l Principe ringrazio molto la benignità e savore di Solimano, e risittò il partito, dicendo, che nelle sue sortune si era accastato al Re di Francia, dal quale avea avuto buenissimo trattenimento; e ch' esso Principe era in Costantinopoli per serviti del Re di Francia, e non per conto proprio.

Ma che giovò questo generoso e onorato procedere, se fra breve spazio di tempo vinto dalla vanità, e lascivia naturale, cominciò a far l'amore in Costantinopoli; onde conosciuto per tano e leggiero, non solo perdè la riputazione ed il credito, ma venne quasi in dispregio; sicchè al tempo nuovo non ottene l'Armata per l'impresa del Regno, com' egli sperava, ma sin concessa a Sampiero Corso per l'acquisto dell'Isola e Regno di Corsica. Con questa tale Armata poi se ne tornò il Principe in Cristianità, ed in Francia si conduste, ove da Errico Reaveya, assai buon trattenimento.

# ANTONINO CASTALDO. LIBRO IV. 129

Mon lascerò di dise, che dopo la ribellione del Principe, suro processati, e tormentati molti Cavalieri, così per conto de passati rumulti, come per aver seguite le parti del Principe. E prima d'ogni altro su D. Cesare Carrasa de Conti di Maddaloni e di Cerrito, il quale avea accompagnato il Principe nel suo viaggio di Venezia. Ma se n'era partito, è venuto a Roma; ed assicurato, come si disse, dall'Ambasciadore, a Napoli se n'era venuto, ove su preso, inquisto, e tormentato. E perchè in sui prevasse il dolore, ne tormenta confesso quanto gli su domandato. Con tutto ciò si Giudici con molta considerazione ed equità lasciorno il giudizio della vita, ed alla Goletta lo relegorno.

Fu ancor preso il Signor Giacomo Antonio Grisone, Cavaliero principale del Seggio di Nido, sotto pretesto ch'egli susse stato molto partegiano, e gran servidore ed amico del Principe, ed anco perchè avea un fratello a' servigi di quel Signore; è sattogli un Processo addosso, gli su data la corda. Ma quel nobllissimo e risoluto spirito nè per tormenti, nè per disagi, che patisse in carcere, non mai s'inchinò nè a dire, nè a sar cosa indegna di se; anzi con ardir mirabile, e con sosseroza il tutto superò e vinse. Sicchè al sine non potendosegli di ragione

far altro contra, fu liberato.

Al Signor Muzio Capece dell' issesso fu carcerato anecora, per essere stato gran tempo in casa del Principe, e Maggiordomo della Principessa, e per sospetto di ribellione. Onde attaccato alla corda consesso per tormento molte cose stravaganti non solo contra di se stesso, ma ancora contra l'Abbate Giovan Francesco suo fratello, uomo già vecchio, di gran valore, e savio, e di belle settere ornato. Per questo anch' egli su menato prigione al Castello dell'Ovo; e stando ne' tormenti, venne Muzio suo fratello a sargli l'assento. Ma il coraggioso Abbate disse al sratello: Tu menti non men di quello, che hai detto per tormento contro di te stesso, che di quello che ora dici contro di me. Fu due volte l'Abbate tormentato; ma l'uomo invitto ogni cosa con la sossenza e coll'animo superò virsimente; e dopo d'essere stato carcerato lungo tempo, al sine elbe la libertà come gli altri.

Fece anco il Vicerè sospendere dall' ufficio di Guidone de'. Continui il Signor Diomede Carrasa padre del Signor Marchese R d'Anzi, del Signor D. Cefare, D. Frantsesco, e D. Fenance Carrasa, e dall' ufficio di Ciamberlano: Cavaliero di tanta bonia, integrità, e valore, quanto altro ne susse stato mai nella sumi-glia Illustrissima Carrasa. E questo per non aver potato per due giorni passar dal Vicerè, impedito dalle turbolenze, che correvano de romori di Napoli, ed essendo ritornato da Capua, evi esa andato con licenza del Vicerè, per la morte del Gran Magnito di S. Lazaro suo fratello; benchè il Vicerè gli susse printa capital nemico per gravissime cause, per conto della Signora Viceregina D. Vincenza Spinella. Ma perchè il Signor Diomende era molto ben conosciuto dall' Imperadore, poiche servidore familiare gli era stato gran tempo, S. M. annullo ogni Processo e sentenza contro di lui, e segli a pieno il tutto restituire.

Or finalmente posto sine alle turbalenze di Napoli, li Vicerè governava ubbidito come prima da tutti, ma all'intrinfeco da ognuno odiato a morte. Fra questo mentre Gio: Batista Spinello Duca di Castrovillari, suo genero, e Trojano Spinello Marchese di Mesuraca, ambidui fratelli di D. Vincenza Spinella moglie del Vicerè, che fu di D.Antonio Caracciolo vedova, flando mal soddisfatti, ch' ella se ne fuste stata tanti anni in casa del Vicerè senza pubblico titolo di moglie: fe n' andorno all' Imperadore giuntamente a dolersene. Ma il savio e prudentissimo Imperadore dopo d'avergia benignamente ricevuti ed ascoltati, loro sece sede, che il Vicerè molti anni avanti gli avea dato avviso, come quella Signora era fua legituma moglie, e che però se n'acquetassero; tanto più, che, S. M. per lettere avea comandato a D. Pietro, che le publiche nozze ne celebraffe. Così fu eseguito dal Vicere subito in Napoli; onde ogni cofa d'odio per quella cagione si estinse. E le egli fuse stato amato, come prima, dall'universale, quella fella sarebbe flata molto più sunmosa ed allegra, che non su

Successe trattanto il tumulto della Repubblica di Siena a caula di D. Diego di Mendozza, Governadore di quella. Onde vendicatasi alla libertà, per mantenervisi invocò l'agginto e protezione del Re di Francia, come nell'Istorie de nostri tempi distributamente si legge. Per lo che S. M. Cesarea comando, che si attendesse a riacquistare il dominio di quella; tanto più che il Duca di Fiorenza non avendo per bene d'aver vicini i Francesi, ed a sinorusciti del suo paese, ne sacca grand'istanza. Per quella occasione, o per altro, che masse la mente di S. M., comando al Vice-

Digitized by Google

dictre dina fiento, che a quell'impresa le ne andalle a lervirla. È a levario con le galere, e conducto al ponto di Livorat,
mandò il Principe d'Oria per tale effetto. Il Vinerè, some il
idiffe, procurò di evitar la parisa con molte esculazioni, così dell'età e del tompo mal atto a navigare, perchè era mezzo invermo, come per altra cause. Ma mon gli fuso ammesse altramente da
S. M Già il Deria dopo amerio dellacitato molto, se n' est
andato con le galere a Pozzueli, avendegli fasso intendere, che
gli perdeva per aspettarlo tempo, e però o che si suffe imbartato, o gli avesse detto di non voler parrire.

Alla fine il Vicerè dalli continui ordini di S. M. folginto. e dal d'Oria sollecitato, si risolle di partire :- Con niternate le galere in Napoli, s'imbarcò finalmente di di dall' Enfania a 6, di Gennaro 1573., avendo nell' imbarcarli piamo per tenerezza con Alondo Sanchez, Teforieno del Regno, fino amico. En rirevuto in fulle galere con molto cerore, e da molti Signori. Cavalieri suoi affezionati accompagnato infino a Fiorenza. U Mole grande quel giorne, min che mai, fu aipieno di gente pet vederlo partire; e non è dubbio, che all'universile piacque molte la fina parterza, per l'odio grande e generale che gli avevanos ma questi ch' averas qualche giudinio, non n'ebbero mola foddistance. But a dire il vero, su il Pietro di Toledo il maggior Ministro, che mai per l'immanzi fusse stato mel stegno, pemoché erle la giultizia, e se tante quelle cose, che nel prison libro ho descripte. E s'egli non avesse aentato il negozio dell'Inquilizione, o che vedorane la Ciuà insospettità, e sollevata, awelle temporeggiato quell'accidente con quiete e diffimulazione, e non con un e rifermimento, cesti egli fece, fioche le pose noil fullero più oltre procedure; farebbe fiato deguo non folo di formata lode, ma di perpetue statue; e se guivi gli susse accaduto motire, come proprio Padre il averebbe piamo, ciascheduno. Pochi giorni dopo l'intele, che soprappreso da una febbre in Fiorenza st sa morto. Onde quei, che del fuo ritorno nel Regno diliniara so, se massicurorno in tutto. Gum putidenza su quella veramente di S. M. in quel caso, poiche mentre che la Chini per l'odio impaziente, importunava la monazione del Vicere, mai la M. non volle provvedery, leithene all'ainthnfeco n' avea forse vor Iontà. Ma venuta i occasione di Siena, quando la Cattà le n' era già freglierata, lo causò a fante dal Rogno.

~ R 2

d'Anzi, del Signor D. Cefare, D. Francesco, e D. Pename Carrasa, e dall' ussicio di Ciamberlano: Cavaliero di tanta bonià, integrità, e valore, quanto altro ne susse stato mai nella samiglia Illustrissima Carrasa. E questo per non aver potuto per due giorni passar dal Vicerè, impedito dalle turbolenze, che correvano de romori di Napoli, ed essendo ritornato da Capua, evieta andato con licenza del Vicerè, per la morte del Gran Maestro di S. Lazaro suo fratello; benchè il Vicerè gli susse prima capital nemico per gravissime cause, per conto della Signora Viceregina D. Vincenza Spinella. Ma perchè il Signor Diomestre e molto ben conosciuto dall' Imperadore, poichè servidore familiare gli era stato gran tempo, S. M. annullo ogni Processo e sentenza contro di lui, e segli a pieno il tutto restinire.

Or finalmente posto fine alle turbelenze di Napoli, il Vicere governava ubbidito come prima da tutti, ma all'intrinfeco da ognuno odiato a morte. Fra quelto mentre Gio: Batista Spinello Duca di Castrovillari, suo genero, e Trojano Spinello Marchese di Mesuraca, ambidui fratelli di D. Vincenza Spinella moglie del Vicerè, che fu di D. Antonio Caracciolo vedova, stando mal soddisfatti, ch'ella se ne fuste stata tanti anni in casa del Vicere senza pubblico utolo di moglie: se n'andorno all'Imperadore giuntamente a dolersene. Ma il savio e prudentissimo Imperadore dopo d'avergia benignamente ricevuti ed ascoltati, loro sece sede, che il Vicerè molti anni avanti gli avea dato avviso, come quella Signora era fua legituma moglie, e che però se n' acquetassero; tanto più, che S. M. per lettere avea comandato a D. Pietro, che le publiche nozze ne celebraffe. Così fu eseguito dal Vicere subito in Napoli; onde ogni cofa d'odio per quella cagione si estinse. E le egli fuse stato amato, come prima, dall'universale, quellà felta sarebbe stata molto più sunmosa ed allegra, che non su

Successe trattanto il tumulto della Repubblica di Siena a cauta di D. Diego di Mendozza, Governadore di quella. Onde vendicatasi alla libertà, per mantenervisi invocò l'aggiuto e promuione del Re di Francia, come nell'Istorie de nostri tempi dissipiamente si legge. Per lo che S. M. Cesarea comandò, che si attendelle a riacquistare il dominio di quella; tanto più che il Duca di Fiorenza non avendo per bene d'aver vicini i Francesi, ed i si sipiamente del suo paese, ne sacca grand'istanza. Per quella occasione, o per altro, che masse la mente di S. M., comando al Vice-

- 1 + 1 cm -

Digitized by Google

Vacese Don Piono, ohe a quell'impresa se ne andasse a servirla. E a levario con le galere, e conducio al ponto di Livorno. mandò il Principe d'Oria per tale effetto. Il Vicerè, some si thiste, procurò di evitar la parrier con molte esculazioni, così deld'età e del tompo mai atto a navigare, perchè-era mezzo inverano, come per altre cause. Ma mon gli furo ammesse altramente de S. M. Già il Doria dopo averio sellecitato melto, se n'era andato con de galere a Pozzueli, avendegli fatto intendere, ch'egli perdera per aspettario tempo, e però o che si suste imbarca-

to, o gli aveile detto di non voler parrire.

Alla fine il Vioerè dalli continui cirdini di S. M. fospinto. e dal d'Oria sollecitato, si risolle di parisse. Così mitornate le galere in Napoli, s'imbarcò finalmeme ol di dell'Estfania a di di Gennaro 1553., avendo nell' imbarcarsi pianto per tenerezza con Alonfo Sancher, Teforieso del Regno, fuo amico. En rizevuto in fulle galere con molto omore, e da molti Signori. Cavalieri suoi affesionati accompagnato maino a Fiorenza. U Molo grande quel giorno, qui che mai, su aipieno di gente per vederlo partire; e non è dubbio, che all'univerbile piacque molto la fina partenza, per l'odio grande e generale che gli avevanos ma quegli ch' aveano qualche giadizio, non n'ebbero molta foddistazione. Ed a dire il vero, su il Pretro di Toledo il mage gior Ministro, che mai per l'imanzi fusse stato nel Regno, perocche erle la giuffizia, e fe tutte quelle cofe, che nel primo libro ho descritte. E s'egli non avesse aentato il negozio dell'Inquilizione, o che vedutane la Città infospettità, e sollevata, awesse remporeggiato quell'accidente con quiete e dissimulazione, e non con una e rifentimento, com' egli fece, fioche le rose noti fullero più oltre procedure: larebbe flato deguo non solo di lomma lode, ma di perpetue statue; e se quivi gli fusse accaduto motire , come proprio Padre l'astrebbe piano, ciascheduno .. Pochi giorni diopo s'intele, che soprappreso da una febbre in Fiorenza st sa morto. Onde quei, che del fuo ritorno nel Regno dubitavano, se massicurorno in tutto. Gum praidenza su quella veramente di S. M. in quel caso, possible mentre che la Cimà per l'odio impaziente, importunava la mutatione del Viore, mai S. M. non volle provvedervi, leibene all'intrinfeco n' avea forfe voy Iontà. Ma venuta l'occasione di Siena, quando la Città se n' era già fpenilenta, lo cassiò a fanta del Rogno. ... a.

R

Aveva il Vicere, con grazia di S.M. Celarea, lalciato per fue Luogotenente nel Regno D. Luigi di Toledo suo figlio. Maessend'egli morto, parve a S.M. di mandar al Governo del Regno il Cardinal Patecco. Come ch'egli era flato in Napoli molici anni innanzi a processar gli Ufficiali di quel tempo, essendo Vescovo di Modognetto, e si era portato in quel maneggio molto bene; sicche molti per sentenza erano stati privati de loro gradi: diede la nuova della sua venuta grandissimo spavento de molti. Ma dopo si vidde con l'esperienza, che li gradi' negli nomini mutano spesse volte i pensieri ed i costumi; onde col suo benigno governo tolse alla giornata ogni timore di rigidezza, e così la riulcita su diversa dall'aspettazione. L'estate dell'anno 15-53. venne Dragut Corfaro con l'Armata Turchesca all'Isola di Ponza, mandato dal Gran Turco suo Signore in grazia del Re di Francia, a' danni del Regno, e per travagliare l' Imperadore: ed avendo intefo, che il Principe d'Oria veniva da Genova colle galere per portar Fanterie Spagnuole in Napoli, l'aspettò al passo. Il Principe saputa la nuova dell'Armata, volse di notte passare alquante migita sopra quell'Isola, e venirsene. Ma il Corsaro avviseto gli spinle tutta l'Armata contra; onde le nostre galere per esser di numero inseriori, cercorno colla suga di salvarsi. Pur Le ne perdettero seue, le quali per non esser come l'altre veloci al remo, il Barbaro di mano in mano le prefe. E perchè Monfigner di Termes, che stava a Siena per lo Re di Francia, avea fatto venire l'Armata Turchesca nelle Maremme di Siena. e congiuntala con quella di Francia, se n'era andato con Sampiero Corso all' impresa di Corson: venne per ordine del Re di Francia Pietro Strozzi in Italia con esercito di fanti e cavalli , a richiesta de Senesi, che temevano di perdere di nuovo la loro libertà. a surjection

II. Principe di Salerno venne attch' egli in Italia, e se-ne stava Caliro, Terra de' Signori Farnes, molto ben guardato, aspettando y com' era sana, che liberata Siena d'assano, lo strozzi gli consegnatio l'asercito per l'impresa del Reggo. Non vorrei simenticarmi di dire che la Principesa sua moglie sit occultamente inquisita d'aver mandato soccorso di denari al maritto insino y Caliro, e su publicamente detto d'esser stata esaminate) e son dinga vigilia suntenuta, perchè ne dicesse il veno. Tuttavolta parve al Colliterale, di mandangela in lipagna, des

# ANTON INO CASTALDO, LIBRO IV. 133

ella faceva istanza di voler andare. Ed è sama, che ivi dalla la Principessa di Portogallo, siglia dell'Imperadore, e dal Principe di Spagna D. Carlo su e stata accarezzata ed onorata molto. Ebbe dopo udienza dalla Maessa di Cesare, il quale mosso a pietà dell'avversità sua, molto bene esposta da lei, Donna d'animo, di valore, e di eloquenza, e per aversa già conosciuta e trattata in Napoli, le diede licenza di tornarsene a piacer suo nel Regno, nè volse, delle cose contro di lei pretese si pariasse altrimente. Provvisione veramente degna della magnanimità di tanto Imperadore, poiche non tenne conto de sospetti avuti qui d'una semminella, sebbene Signora principalissima. Ritornandosene dunque nel Regno, su nel cammino assalissa da un discenzo, che gli tolse la savella, e la vita. La morte di questa Signora dolse in estremo a Napoletani, ed a suoi Vassalli, ed a tutti quegli che la conoscevano, per ester Signora di singolar virtu ed snoranza.

Stando il Principe a Castro, Camillo della Monica della Cava suo molto samiliare, che l'avea seguito sempre e servito in Francia, ed in ogni suogo, venne a Roma per aver nuova del Paule, ed anco per intendere le nuove, che correvano in quegli accidenti. Ivi, come s'intese poi, su corrotto con promessa di tremamilia scudi, ed indulto di due suorusciti, d'ammazzare il Principe a Castro Promise Camillo di far l'essetto, e mentes che si apparecchiava di ritornarsene ad eseguir la promessa, un gentiluomo incognito con una lettera di credenza avvisò il Principe del trattato conchiuso contro di lui in Roma. Al qual gentiluomo, come mi riseri Porteglio, uno de creati del Principe, ch' era in quel tempo con lui a Castro, che poi ebbe la grazia di venirsene a Napoli, se dare il Principe dugento scudi per spese del viaggio, promettendogli, se mai a casa sua ritornasse, di ricompensario largamente.

Si sbigotti il Principe molto all'avvilo avuto, appena credendo si macchinato tradimento da si fatta persona, avendo sempre conosciuto Camilio per lease ed osservante uomo. Nondimeno segretamente ordinò, che venendo Camilio della Monica, nonlo facessero entrare la porta di Castro, ma lo licenziassero. Ritornato Camilio, e giunto alla porta, e utovando resistenza all'entrare, e la sicenza insperata, non si potendo immaginare, che il Principe del trattato avesse avuto avviso, se tanta istanza, che si intromesso. Il Principe palesò la circustanti quello, che il

Monios veniva a fare; onde auti se ne stettero sull'avvisto. Arrivato egli alla presenza del Principe, si slupi vedendo. che gli amici con enal volto lo guardaffero, ed il mal volto, she gli fece il Principe. Pure egli volfe baclargli le mani; ma il Principe lo ributto edegrato, re comando, che lo dellero in mano eleka giustizia; e così esposto a' tormenti, consessò ogni cosa, onde su giustiziato, e squartato. Si disse, che quel gentiluomo sa un creato d'Ascamio Colonna, il quale avendo saputo quel arantato, ne aven dato avvito al Principe; e così Porteglio mi affermava, dicendomi, che una delle cause, per le quali li era prese folperro d'Ascanio Colonna, su quella; onde egli poi ne su satto prigione. Mentre in Roma aspettavano la nuova della morte del Principe, odono, che Camillo em stato scoverto, e giustiziatos onde ne reftorno maravigliati gli autori di quel fatto. Tuttaworks, comminque la cola andalle, fu non molto tempo dopo Ascanio Coloma da Vincenzo di Capua Duca di Termoli, Governadore negli Stati d'Abruzzo, per ordine del Vicent de governava allera, fatto prigione.

Diesti, che riscontrandolo nel viaggio il Buca di Tompali won ogni termine di Mipetto gli dille, com' egli era prigione del Re. A si fatto annunzio Ascanio soprastette in le alquanto. E poi sinonto da cavallo, si scinse la spada, ed, al Daca la porse, Micendo di voler andare come prigione. Con priegbi, il Duca la & Pintontare a cavallo, ed onoratolo lempre nel cammino, gli facese animo a sperare, che la cagione del sito-rimmimento non pote-\*a effere, se non di lieve cola. Ma il Colonna dizeva, che per suoi non si pigliavano per tosto lasciargli. Fu poi menato a Napoli, e dentro il Castel nuovo rinchiulo; eve da essergli concella la libertà in fuori, ebbe tutte quelle comodità, ch'egli volle"; nè mai s' intese, che susse stato o eleminato, o altramente molekato. Ma al fine, o per dispiacere di aver perden la liberth, e lo Stato, fenza speranza di potergii più riscquistate, o pe-Te per naturale accidente, s'infermò gravemente, e mori. volgo sciocco, che vuol a suo senno sare d'ogni cosa girdizio, e parlare affai di quello, che sempre intende meno, nseriva altre cause della morte d'Ascanio, da ogni verità e comfettura sontane. Nondimeno questo su il fine della vita sua Signore veramente, e per sangue, e per dominio, e per sisteralità, e per lettere grande ed illustre ; e su in mitta opinione cist le scienze, che un tempo si disse, ch'egir nella Magia maturale.

avanzava ogn'aitro Dottore de fuoi tempi.

Successe poi la roma di Pietro Strozzi presso a Lucignano, datagli del Marchese di Marignano, e dalle genti nostre di Regno, guidate da Marco Antonio Colonna. Disperate intanto le cose de Frances in Italia, il Principe di Salema se ne ritornò in Francia; ove per la morte della Principessa sua morgite, sa Regina di Francia Caterina de Medici, che lo savorito va assai lo volca accasare con una Signora de Vassalli Francessa, con dote di qualità. Ma egli non accettò il partino, per essersi immamorato di una Gentitolonna di non molta qualità in Avignone, la quale poi tolse per moglie.

Ora perchè io non intendo di grattare d'altro, che delle cofe perfinenti a hispoli, ed al Regno, non sa meraviglia al lettore, se io non offervo ordine alcuno de tempi in queste mienarrazioni, avendo solamente l'occhio a quel che mi par che
saccia al mio proposito. Dirò bene, che dopo la morte di Giusito III, sir nel Pontesicato assimato Marcello Gervino, il quale visse pochi giorni dopo la sua creazione. Radunatisi pertanto i Cardinali nel Conclave, su creato Papa Paolo IV. già Cardinale di
Chieri, deno Gior Pietro Carrasa, Cavaliere del Seggio di Nivdo. Questa promozione non troppo piacque agl' Imperiali, per
averlo sempre conosciuto mai soddissato dell' Imperadore, e
massime per qualche dissicultà sattagli, quando su creato Arcia

vescovo di Napoli, ed inchinato alla parte Francesca.

L'anno 1558, venne quali all'improvvito l'Armata Turchefica ne' mari del Regno, e saccheggio Massa, e Sorrento. E
perchè si sappia come andò questo satto, dirò, che avendosi
nuova e sospetto dell'Armata, il Vicerè per guardia di Sorrento vi mandò dugento soldati Spagnucià. Ma li Gestiluomini
della Ciuà, che sono talora uomini di lor testa, o gelosi de'sore
frutti, perchè già cominciavano a maturarsi, o per non sentir
gravezza di alloggiamento, o per altra causa, che si sulle, non
gli vollero altramente ricevere. A' 13, di Giugno la mattina av
vanti l'alba l'armata sbarcò gente dietro le marine di Massa, el
ne suoghi sotto Cermenne, e le galere per mare cinsero tutta in
cossiera di quei singhi, e vennero al Capo di Sorrento; ne vedendo gente di guardia, si spinsero alla marina grande. E perthè se rupi ivi sono alte assa; non ardivano di sharcar gentes.

ma dicerro, che uno schiavo d' un tal Gentituomo di Sorrento, sattosi da un di quei luoghi aki delle mura, lor chiamò in lingua Turchesca al sacco della Città, e gli aprì la porta della marina. Li-Turchi salirono ad alto, e trovati quasi tutti suggitti gli abitatori della Città, dalla marina al Monasterio di S. Giorgio, che ora di S. Vincenzo si dice, ne vennero; e scassate le porte, tutte le povere Monache, che nulla temevano di si improvvisa disgrazia, serno cautive. Frattanto da colli circostanti alla Città scendevano li Turchi al sacco ed alla preda, e chi ebbe spazio suggi via verso il Piano; donde, non essendovi anco arrivati li Turchi, molti si salvorno ne Monti di Vico.

Il Capitano di Sorrento, ch' era un coraggiolo Spagnnolo nominato . . . insieme con Pompeo Marzato ed altri Gentilnomini della Città, riffretti infieme in picciol numero, vicino la Porta, innanzi al largo del Castello aspettorno li Turchi; i quali venendo di verso la Chiesa di S.Antonino, per un pezzo Rettero ritenuti scaramuzzando. Ne venne poi un altro drappelto verso la strada de Seggi, sicchè la scaramuzza su più gaglierda. Ma essendo morto di un' archibugiata il Capitano. vedendo quei Gentiluomini, ch' era vana la difefa, e certa la loro cattività, o morte, attelero fuggendo a salvarsi. I Barbari, ottenuta la Città, entrorno nelle Chiese, e nelle case, ed ammazzando tutte le persone vecchie, ferno prigioni gran numero di uomini, di donne, di fanciulli, e di monache, bruciando le case, e sacendo tutte quelle crudeltà, che in simili casi sogliono da' Barbari farsi, e da' Rinegati. Miserabile veramente, e lagrimevole spettacolo e orribile; onde io, che del mio bel Sorrento, per esser quali seconda patria mia, sui sempre affezionatissimo, lascio per dolore di non scrivere il resto, lasciandolo alla considerazione del pietoso Lettore. L'Armata dopo d'aversi piena di preda e di cattivi, il secondo o terzo, giorno venne al Freto di Procida, ed ivi si fermò due di , aspettando che si facelle il riscano de' cattivi. Non devo cacere, che benche li mandasse a paueggiarlo coi Bassa, nondimeno la repidezza di Napoli fu tale, che l'Armata fi parti colla preda; onde poi a molti su bisogno di andar in Levante per riscattare i spoi. Ver-· gogna veramente di tanti Signori e Cavalieri di Napoli, di tanti Banchi, di tanti ricchi Cittadini, e di tanti che ivi fanno professione di carità, che suo non meno crudeli a non cavarsi il sangue, non che i denari dalle mani, per riscattare quegl' inselici, che sussero stati i Barbari a sargli cattivi. Se non che io mi credo, che per castigo de' peccati, e della superbia de' Sormentini (sia detto con loro pace) prevalse quella tepidezza, che

portò seco l'infortunio di questo accidente.

Già l'Imperador Carlo Quinto infastidito delle cose del Mondo, poiche non gli bisognava più gloria in Terra, erse i suoi pen-

do, poiche non gli bisognava più gloria in Terra, erse i suoi pensieri al Cielo, ed affettando quel superno Regno, quanto dispregiando questi Regni inferiori e bassi, rifiuto e dono a Filippo Secondo suo primogenito, Principe di somma qualità e aspettazione, il Regno di Napoli, e gli altri Regni e domini suoi. Fu pertanto mandato a prendere il possesso del Regno Ferrante Francesco d'Avolos Marchese di Pescara, figlio del Marchese del Vasto, Gran Camerlengo, e molto dal detto Re Cattolico Filippo favorito. Venne in Napoli, e dopo alcune discussioni, se egli solo come Proccuratore di S. M. dovea far quell' atto, o pure col Cardinal Pacecco insieme, Luogotenente del Regno, alla sine si cavalcò per la Città in questo modo. Il Cardinale andò in, mezzo, avendo alla destra il Marchese, ed alla sinistra il Principe di Bilignano. Dinanzi a loro andava Alonso Sanchez giovane, General Tesoriero del Regno, portando innanzi cavallo due gran borle piene di monete d'oro, e d'argento; e di Seggio in Seggio, e di luogo in luogo, come gli pareva, empieva il pugno di denari, e gli gettava alle turbe, ch' erano per le Arade, in segno di liberalità e d'allegrezza. Non mancorno di dir molti, che a quell'atto dovea esser il Marchese solo, poichè egli avea, e non altri, il mandato speciale per quel possesso, e che in ciò la Marchela del Valto sua madre avea mancato di savorire al figlio. Ma il volgo, come io dissi già, sempre vuol pariare a fue modo.

Ora il Papa avendo fatto restituire al Re di Francia certe galere, che gli erano state tolte a Cività vecchia per conto del Priore di Lombardia, e per questo accresciuto il sospetto d'inclinazione a Francia; intendendo trattarsi pratiche segrete sta i partegiani del Re Filippo, e Marc' Antonio Colonna; montato in collera se rumore, ponendo il Cardinale Santasiore, ed altri prigioni in Castello S. Angelo. Fe citare anco Marc' Antonio con termine di tre giorni a comparire, e perchè non comparve, lo privò dello Stato di Campagna di Roma. Donna Giovanna

finante jeur.

Vacecco

ďA-

# 138 DELL' ISTORIA DI NOTAR

d'Aragons sus madre, come si disse, temendo la suria del Pentesice, se n' era andata via di Roma travestita. Onde il Papa
avendo prima scomunicato, e privato Marc' Antonio di quello
Stato, ne investi D. Giovanni Carrasa Conte di Montorio suo
nipote. Avendo poi intercentate ascume lenere d'amici della sezione del Re nostro, entrato in maggior sospetto, se imprigionare, e tormentare molti, e sortisso Roma, e diede ordine a
sar gente.

Ynen d'albor

Era già venuto il Duca d'Alva in Italia, e si era sermette in Milano alcuni giorni, poiche D. Ferrante di Gonzaga, che slava in quel Governo, era andato in Corte per giustificarsi di alcune false accusazioni contra di lui. Ma tosto se ne venne a Napoli per Vicerè con ampliffima potefit. Intendendo poi git andamenti del Pontefice, attele ancora egli alle provvisioni di guerra, e non mancò di torre di sospetto il Papa, e tappacisicarlo; ma tutto in vano, perocohè il Papa non ne voleva tidire cosa alcuna. Per prevenire il Duca andò con le fae genti al mamero di novemila fanti in Campagna, e prese Marino, Tivolly e Vicovaro. Le genti del Papa all'incontro attendevano a ricuperare i luoghi occupati. Fer parte del Re nostro, per mezzo de' Veneziani, e del Duca d'Alva la tornato à ragionar di pace al Papa, offerendo per D. Giovanni suo nipote prima il Principato di Rossano, poi quello di Salerno, all'ultimo il dominio di Siena. Ma il Papa non ci diede orecchio sanzi avea mandato D. Carlo Carrafa fuo nipote, ch' era già Cardinale, al Re di Francia per aggiuno. Questo Re del mese di Gennaro mando in Italia Monfignor di Guisa con circa dodici mila fanti, avendo promesso ii Cardinal Carrafa di fargli ritrovare in Italia gran massa di gente Italiana.

Il Duca d'Alva, intesa la nuova dell'efercito Francese, venne sopra Ostia, e la prese; e venutone il Verno si ritirò a Napoli, sasciando in suogo suo il Conte di Popoli. Ma quei del Papa dopo ricuperomo Ostia. Vennero in Regno il Giovedi Santo quattromila Tedeschi; e perchè l'esercito di Francia sotto il Guisa se n'era venuto nella Marca, ed assetiata Civitella dell'Tronto, il Duca d'Alva spinse l'esercito a Giulia nova. Vennethiamato dal Papa, per consiglio di Bartolommeo Oamerario, il Principe di Salerno da Francia, afficurato d'ogni offesa per conte de' Carrasseschi, ed avendo baciato il piede al Papa, ando al Campe

po.

## ANTONINO CASTALDO. LIBRO IV. 139

on i fuorusciti del Regno, non giovò ad altro la sua venuta, se non a persuadere, che si ritirasse l'esercito; poichè le sorze del Regno erano gagliarde. Il Guisa vedendo, che non avea ritrovato le genti promesse in Italia, e che invano si tentava quell'impresa, dopo d'avere avuto parole con i Carraseschi, e mal soddissatto d'avere con poca riputazione a ritirarsa, se ne ritornò in Francia.

Non molto tempo dopo, il Papa avendo disgraziato li nipoti si rappacisico col Re nostro. Ed il Dues d'Alva l'ando a baciare li piedi in Roma, e n'ebbe per se, e per l'esercito la benedizione. Il Duca ritornato in Napoli, se ne andò in Ispagna, cercando già di ripolarli, e chiefta licenza al Re, tosto l'ottenne. Onde la Duchessa d'Alva sua moglie, ch' era rimasta in Napoli, si parti del Regno con grandissimo disgusto di ognuno; perocchè quella gentilissima Signora si aveva con la sua singolar bontà e gentilezza acquillati gli animi de' Napoletani, e quello che importa più, l'animo delle Marchela del Vasto. La quale une sochè altiera, e di gran punto fulle, nondimeno riscontratasi con quella Signora a caso nel cammino di Santa Maria di Piedigrotta, un Sabato a Chiais in cocchio Lia Duchella con tanta umanità e cartella trapò con lei che la Marchela depolta ogni alterezza, loco li congiunse di tanto stretta amicizia, e di tanto amore, che quali sempre poi erano insieme.

Il Duca d'Amalti mio singolar padrone, Signore veramente magnanimo e virtuoso, apparecchiava a Nista un' Egloga Pescatoria da me composta a suo comandamento, per recitaria alla marina di quell'Isola, tutta su lode di quelle Signore. Ma con la nuova della partita non si sece altro. Fu questa Signore a devotissima del nostro glorioso San Gennaro, avendo veduto il singolar misacolo del suo Sangue. E non solo ella, ed il Duca suo marito abbellirono il largo del Tesoro, ove sta conservato, con grossa elemosina e spesa; ma anco ediscorno, come si disse, un Tempio in Ispegna, nello Stato loro ad onore di questo Santo.

Governo dopo il Duce d'Alva, il Cardinel della Cueva, Signese affai benigno e gentile. Al cui tempo furo rotti i
Franceli ne' confini di Piccardia, e fatti prigioni il Gran Conmellabile, e molti Signori. Avendogli vinti coll' armi Filippo il
S

() (OXB

Suchesso d' Alba

Grande nostro Re, volse anco superargli di cortesia; e liberato il Gran Contestabile, e fatto chiedere al Re di Francia una delle sue figlie per moglie, si conchiuse la pace, ed il matrimonio. Ed il Duca di Alva andò a sposarla in Parigi in nome di S.M. Cattolica. Or predichino gli Scrittori a loro posta la magnanimità di Alessandro, e la clemenza di Cesare, che questo atto singolarissimo del nostro Re, vero germe di Carlo Quinto, merita di esser fino alle Stelle esaltato in modo, che l'eternità ne favelli per sempre. Dicesi, che in quella pace volse adoprarsi Errico Re di Francia d' impetrare grazia per lo Principe di Salerno. Ma egli ringraziata quella Maestà, la supplicò, che non ne trattalle; perocchè se per sua intercessione sulle ritornato in Regno, mal ficuro avrebbe potuto starci, se a lungo andare susse successo qualche motivo di mala soddisfazione fra i due Re. La Pace su publicata in Napoli, ed il Cardinal della Cueva la celebrò, quanto più allegramente potè farsi.

Nella festa della Regina morì il Re Errico, giostrando con uno de' suoi Cavalieri, detto Lorges, il quale era Capitano della sua Guardia; perocchè a caso una scheggia di lancia gli entrò per la vissera nell' occhio, perlocchè fra poso spazio perdè la vita. Caso veramente di commiserazione, e d'annotazione, poichè tanta parte avere si vede la Fortuna nelle selicitadi umane. Dalla sua morte ne venne un gran danno al Principe di Salerno, perocchè poi non su più ben veduto come prima, ed a poco a poco mancato di opinione, e quel che su peggio, satto ribelle a Dio, accostandosi agli Ugonotti, miseramente sini la vita. Questo tal sine gli su, ma sotto oscurissime parole, predetto da Pomponio Gaurico, eccellentifimo Astrologo al tempo che vidde la natività del Principe. Dico questo per relazione del mio Signor Giulio Cesare Caracciolo.

Dopo il Cardinal della Cueva venne per Vicerè nel Regno D. Parafan de Ribera Duca d'Alcalà, altrimente detto D. Pietro Henriquez Marchese di Tarissa. Ed a dir il vero, su un molto giusto e prudente Ministro; il cui Governo su tale, che ognuno lo temea, perocchè nell'amministrar la giustizia su lontano da ogni passione ed esecutivo; onde tenne a fremo ciascuno d'ogni grado, e d'ogni qualità. E sebbene a suo tempo insorse alquanto di nuovo susurro d'Inquissione, nondimeno egli colla sua sincerità e prudenza essinse ogni sospetto; dando molto.

# ANTONINO CASTALDO. LIBRO IV. 141

molto volentieri licenza alla Città di mandare Ambasciadore a S.M. per tal accidente, che su D. Paolo d'Arezzo poi fatto Cardinal di Piacenza, e favorendolo con le sue lettere in Corte; onde la Città ottenne ogni grazia dal suo benignissimo Re. Mostrò gran severità nel caso di D. Gasparre Saavedra Spagnuolo, figlio di quella donna, che governava la persona di esso Duca; perocchè dovendolo far morire insieme con quella che s'avea tolto per moglie, avendo ambédue fatto ammazzare il marito, ch'era suo amico, prima si tolse da casa la Madre, non oflante lo scomodo, che gli veniva del proprio governo; ed avvengachè la Città tutta per mezzo de suoi Eletti l'avesse fatto supplicare, che sendovi la remissione della Parte lor perdonasse la vita, ed egli tanto per parte sua, quanto del reo avesse ringraziato la Città di quell'atto di carità e d'amorevolezza: nondimeno l'uno e l'altro per sentenza fra pochi giorni se decapitare, mandandogli a fare di se stessi per tutta la Città spettacolo.

Papa Pio IV. avute molte querele contro i Carrafeschi d'infiniti enormi e gravi delitti, fe carcerare il Cardinal Carrafa, il Duca di Palliano, il Conte di Alife, e D. Leonardo di Cardines. E benchè alla foro difesa v'andasse a Roma Gio: Felice Scalalione, Dottor principale del Regno e audace, ed ivi avesse disesa la loro Causa molto valorosamente, nondimeno s' intele poco dopo il suo ritorno, che il Cardinale era stato nelle carceri strangolato, e quei poyeri Signori in Ponte decapitati. Notabile esempio di coloro, che della prospera fortuna insuperbiti, non sanno modestamente usare il savore di quella; e molto più di coloro, ch'essendo nati vassalli, vogliono col Re loro insolentemente, quando sono in alto grado ascesi, contendere. Gran cosa fu questa, che cinque anni, o poco più, che ebbero campo di stabilir per sempre, con grazia del Re, la grandezza della loro Cafa; non ebbero tanta prudenza per conoscere si bella occasione; anzi protervi ricalcitrorno alla loro selicità. Ma il giusto giudizio Divino è tale, che non solo scacciò dal Cielo l'insolente superbia degli Angeli, ma non volse mai ch'ella lungamente regnasse fra gli nomini in Terra.

Già la mia fatica è in fine, onde affrettandomi a venirne a capo, dico, che nel 1561. all'ultimo di Luglio in sulle 23. ore e mezzo sa un terribile terremoto a Napoli, e in molte parti del

r.

Regno, che sece danno notabilissimo. Insersera in Calderia molti. Eretici, i quali suro dopo severamente cassigati. Avvenne poi, che Papa Pio IV. usci di vita; onde congregato il Conclave, su cresto Pontessee il Cardinale Alessandrino di santa vita, e di singular zelo e severità circa le cose della Religione. Nell'anno 1771. D. Parasan s' insermò gravemente; ed avendo domandato a' Medici, che gli dicesso la verità del caso suo, inteso che fra poche ore dovea finir la vita, animessamente s' ancinse alla morre; e per quanto porè in quelle poche ore spedi

molti negozi.

Dopo la cui morte venne nel Regne il Cardinal Granvela Antonio Perenotto a governarlo: Signore veramente grande, giudizio lo, prudente, dotto e benigno. E comecho avea governato, si può dire, il Mondo a'sempi del Divo Imperadore Carlo Quinto, e le sue gran qualità, per lunga esperienza delle cose, emno novissime ; diede la venuta fua grande allegrezza e foddiefazione al Regno, sperando sotto il suo Governo tranquillità è giustizia. E veramente così ne segui l'effetta, perocché con-la sua generofità, fapienza, giustizia, e grandezza si portò in modo, che ognuno di cuore l'amava, ammirava, e rivoriva; nè per molto, ch' egli della sua presenza in ogni luogo sacrsse copia, le brigate si saziavano di vederlo ed ammirerlo, E perche il Turco dopo d'aver tentato Malta invano, essendo stata disesa molto valorosamente da Cavalieri della Religione, e soccorse dal rostro Re colla gente, che vi portà D. Garzia di Toledo, allora Vicerè di Sicilia, avea mandato il fuo esercito coll'Armata a Cipri, e spogliati dal dominio di quell' Isola e Regna i Vonegiani; si conchiuse la santissima Lega fra il Pensesice Pio V. il Re nostro Carrolico, e quella Repubblica contro i Turchi. Onde fu mandato da Sua Maestà in Italia, e nel Regno per supremo Generale di quella Lega il Serenissimo D. Giovanni d'Austria suo frasello. Venne questi in Remo, e colla sua vemuta diede tanta allegrezza e soddisfazione alle Città, quante mai altro Principe apportar potuto l'avelle. Sioche non vi nimale persona il giorno, ch'egli giunse al Molo grande, che non andasse a vederlo; e vistolo, non si posevano le brigate faziar di mirarlo, perocche oltre la bellezza, di che la natura l'ayea dotato, egli mostrava nel volto e nelle sue azioni quelle Signorile altega, che nortano delle fescio i Principi grandi, che

# ANTONINO CASTALDO. LIBRO IV. 143

che da stirpe Reale discendono. Per questo intanto, e perchè era fratello della Maestà del Re e Signor nostro, e siglio di quel Gran Carlo Quinto Imperadore, della presenza del quale godè tanto la sua Napoli, parve, che non solo gli uomini, ma i fassi delle strade ancora se ne rallegrassero. Ebbi io da Dio tanta se-licità, che sui degno sei o otto volte, di stipular contratti con l'Altezza sua, per conto dell'occorrenze di quella Impresa, dal

quale fui benignamente ascoltato e mirato.

Successe poi la memorabil rotta dell' Armata Turchesca fra gli Scogli Cocciolari, e la bocca del Golso di Lepanto con tanta strage de' Barbari, e perdita di tanto gran numero di galere, come nell' Istorie si legge. Ivi l'ardito Erce
Reale mostrò l'animo, il valore, e la prudenza sua sopra l'etade, e si dichiarò per degno fratello di S. M., e siglio di Carlo Quinto così nella risoluzione del combattere, come nel satto di quella gran giornata, savorita senza dubbio alcuno dal voler Divino, ed aggiutata dalle divote orazioni del Santo Pontesce Pio Quinto. E perchè l'invidiosa Fortuna sempre tende insidie alle selicitadi umane: darò con quest' allegrezza sine a questo
quarto Libro, lasciando agl'Istorici illustri la narrazione del seguito dipoi.

FINE DEL QUARTO, ED ULTIMO LIBRO.

# INDICE

#### DELLE COSE PIN NOTARILI.

Che & contengono in quest'Opera.

A

A Scanio Colonna per ordine del Vicerè Toledo è carcerato, per sospetto d'aver dato l'avviso al Principe di Salerno del concerto fatto dalli Spagnuoli con Camillo della Monica di ammazzare detto Principe. 134. è condotto prigione in Napoli, s'inferma gravemente, e muore, ivi.

Alguzini della Vicaria portano preso un pover uomo per poco debito. 86: si accostano a costoro tre Gentiluomini a pregarli di lasciarlo. ivi. poi fanno qualche forza per liberar-10. ivi. il giorno appresso il Vicerè Toledo gli fa scannare da fuoi schiavi. 88. il Popolo, chiuse le case e le botteghe, h arma. ivi. il Vicerè risolve di uscire a cavallo ivi. mentre va a cavallo per la Città, niuno del Popolo lo riverifce . 89. gli- Eletti risolvono di mandare Ambasciadore alla Corte il Principe di Salemo. 90. accetta il Principe tale assumto : lvi . inteso quetto il Vicerè, si manda a

chiamare il Principe per parlargli. 91. il Principe risolve di partire, si porta dal Vicerè a licenziarii. 92. il Vicerè intesa la partita di lui, vi manda D. Pietro Gonzalez per suo Ambasciadore, 92.

Alonfo d' Aragona fratelle carnale del Re Cattolico muore
in Sicilia. 3. succede D. Maria
Principessa di Salerno sua unica siglia erede universale. ivì,
lascia d'esazione 2400. ducati l' anno sopra i pagamenti
siscali nel Contado di Modica,
ivi. a tale esigenza vi concorrono molti. 4. il Vicerè di Sicilia a tal esazione eligge Gioc
Paolo Coraggio. ivi. manda
Gio: Paolo in Napoli. 5.
Altra sollevazione del Popolo.

Altra follevazione del Popolo 98.

Ambasciadore mandato in Corte per causa della carcerazione di alcuni Nobili. 106, torna l'Ambasciadore dalla Corte, e li trova già liberati ivi.

Andrea Stinga Eletto del Po-

polo ragiona a S. M. 87.

Armata Turcheica da Coftantinopoli viene di invadere il
noftro Regno 123. in numero di dugento legni comT pari-

parifice nel nostro mare. 124. si trattiene in Procida, e poi rilolve di partire. 126. di nuovo l'Armata Turchesca viene. e l'accheggia Malla, e Sorrento. 1 3 5. in Sorrento ammazzano vecchi, e fanciulli, e fanno cattivo un Monastero di Monache, ed altre persone. 136. fi ferma due giorni al Freto di Procida alpettando il riscatto delle persone predate. ivi .va fopra Malta, ma in vano. 142. viene totta e disfatta alla bocca del Golfo di, Lepanto. 143.

B

BArtolommeo Camerario Luogotenente della Regia Camera va alla Corte. 66. ritorna col suo ufficio. 70. da nuovo se ne sugge. 71.

Battaglia navale tra' Spagnuoli , e Franceli , che ne funono fcacciati dal Regno . 78.

Bernardino Occhino da Siena Frate Cappuccino, più d'un anno predica a Napoli. 74. fi ribella dalla Cattolica Fede. ivi.

C

Amilio della Monica , famolo fuorulcito , e creato del Principe di Salerno viene in Roma . 133. Viena perfuafo, che al luo ritorno a Castro ammazzasse il Principe colla promessa di trentamila scudi. ini il Principe è antistico da Roma: arriva Camillo, e lo dà in mano della giustizia, ed è giustiziato. 134.

Cardinal Colonna viene per Luogotenente nel Regno . 5. fa intendere a' Baroni, che S. M. vuole dal Regno seicentomila scudi d'oro. 7. la Città a offerilce pagare centomila ducati in termine di tre anni, ivi. perliste nella sua proposizione. ivi. Il Cardinale fa pubblicase un bando, che niuno ardisca di andare alla Corte. 8. la Città vuol mandase il Principe di Salerno per Ambasciadore. ivi. non è contento che ci vada il Principe di Salerno. ivi. la troncare la mano linktra a Gio: Banika d'Alois . ivi . la appiccare l'Eletto del Popolo per dir male di lui. 42. muore con sospetto di veleno. 43,

Cardinal della Cueva piglia il Governo del Regno. 139.

Cardinal di Granvela viene per Vicere in Napoli, 142. Cardinal Paseezzo viene al Governo del Regno, 132.

Carlo di Lanoja Vicerè di Na-

poli. 35.
Catarina de' Medici Regina di Francia vuole accafare il Principe di Salarno, ed egli la ringurazia. 135.

Celare

Celare Carrafa de' Conti di Maddaloni condannato alla Golet-

ta. 129.

Celare Mormile tratta di mischiare altri nel tumulto . 93. 8 tratta anche di quietare il Papolo a non far più ribellione.

Città di Napoli si offerisce pagene ducati centomila a S. M. 7. il Card.Colonna perfifte co'ducati leicentomila. ivi. piglia espediente di mandare Ambasciadore alla Corte. 9. si uniscono a Napoletani colli Signori Spagnuoli per mandare un Agente a S. M. 10. di commune parere eliggono il Signor Placido di Sangro, ivi, il pedre di Placido non è contento, che ci vada . ivi . eliggono il Signor Scipione Piicicello, e nemmeno vuole andarci. ivi. eliggono in fine Gio: Paolo Cotaggio. 11.

Città mal soddisfatta conclude di mandare à S. M. due Ambalciadori, uno per la Nobiltà, e l'altro per il Popo-10. 104. gli Ambasciadori pariano con S.M. la quale lor rilponde, che di tal negozio non se ne parli più. 105.

11

Col' Antonio Brancazzo decapitato. 111.

Confalvo Ferrante di Cordova scaccia i Francesi dal Regno.

Convito fatto a S. M. in Cafa di Alfonfo Sanchez General

Tesoriero del Regno. 59.

D

Omenico Terracina Eletto del Popolo aderente del Vicerè Toledo. 80.

Dragut Corfaro viene con l'armata Turchelca a danni del Kegho, 132. ha notizia che Il Principe Doția viene a Napoli colle galere, li dà ad+ dosso, e lo rompe. ivi.

Duca d'Alva-arrive in Italia, e si serma a Milano. 138. viene a Napoli per Vicerè . ivi, sente l'armamento del Papa, parla di pace. ivi. si sa che il Papa chiede ajuto al Re di Francia, ivi. sentendo la nuova, che cala l'elercito Francese, prende Ostia. 138. si ta la pace tra il Re Cattolico, e 'l Papa, e 'l Duca d' Alva va a baciare i piedi al Papa, e parte per Ispagna. 139. Conchiula la pace tra il Re di Spagna, ed il Re di Francia, il Re di Francia dà per moglie al Re Cattolico una delle sue figlie, ed il Duca d'Alva va in Parigi a lpolarla in nome di S. M. Cattolica. 140.

Duca di Monteleone della famiglia Pignatelii Viocrè di Sicilia . 3.

Errico

Ē

Rrico Re di Francia, mediante la pace fatta col Re Cattolito, vuole impetrare grazia per lo Principe di Salerlerno. 140. il Principe lo ringrazia, e lo supplica che non ne parli. ivi.

Muore giostrando. ivi. Esercito Francese è attaccato dal-

la peste. 37.

F

Abrizio Marramaldo è accufato, che vuol dare la porta di S. Gennaro a' Francesi, e lo fanno prigione. 40. è liberato. ivi.

Ferdinando il Cattolico colla Regina Isabella sua moglie si porta in Napoli 35, se ne torna in Ispagna, e ne mena Consalvo Ferrante. ivi.

Maore, e rimane il Regno a Giovanna fua figlia. 35.

De Ferrante d'Aragona Duca di Montalto muore, 70, suocede D. Antonio d'Aragona fuo figlio, isl.

Feste fatte per lo sponsatizio di Margarina d' Austria siglia di S.M. con Alessandro de Me-

dici. 55.

C: ...

Frippo Principe di Spagna, poi Re Filippo II. passa in Italia: la Città eligge gli Ambasciadori per complimentarlo. 110. Filippo II. rompe i Frances: in Piccardia, e sa prigione il Gran Contestabile 136. per vincere i Francesi di cortesta libera il Gran Contestabile, e sa chiedere una delle figlie del Re di Francia per moglie, e si conchiude la pace. 140. Manda in Italia, e nell' Arcipelago per Generale della Lega contro i Turchi D. Giovanni d'Austria suo fratello. 142.

Fuorusciai del Regno sentendo la morte de tre Cavalieri satti giustiziare dal Toledo, vengono in Napoli a scaramuzzare co' soldati Spagnuoli.

Fucillo, Antonio Volpe, e Gio: Batilla della Pagliara fatti giufizziare dal Vicere Toledo.

G

Io: Battifté Spinello, ed i I fuoi fratelli vanno alla Corte a querelarfi presso S. M., come da molti anni sta la loro sorella in Casa del Vicerè Toledo senza pubblico titolo di moglie. 132.

Gie: Paolo Coraggio va per Agente alla Corte, eletto Calla
Gittà. 11. è illruito come deve andare. 12. il Cardinal
Colonna manda un corriero
alla Corte. ivi. fi defiderra arche Gio: Paolo arrivasse
prima

prima del corriero mandato dal Cardinale . ivi . palela la via che ha da fare. 14. va al Molo picciolo, e trova l'imbarco, fotto specie di andare in Sicilia. 15. il Principe di Salerno li da un suo cavallo il più corridore. 16. va a trovare il Cardinale, che stava a Chiaja. ivi. ha licenza d'imbarcarsi, va al Molo picciolo, e s' imbarca ivi manda un suo servidore a Baja. ivi. piglia la via delle Bocche di Capri. 17. prega i marinari che lo portassero a Baja, che ivi l'aspetta un suo fratello. ivi. giunge a Baja, e'l servidore li dice, che suo fratello sta a Gaeta . 18. con molti prieghi e denari li fa condurre a Gaeta, e non lo trova. ivi. sente che sta a Cività vecchia. ivi. con dolci parale e denari si sa condurre a Cività vecchia 19. giunto là, fenza perder tempo affitta tre là a Siena . ivi . da Siena a Fiorenza. 20. da Fiorenza a Bologna. 21. li parte da Bologna, e va a Milano. 22. per il continuo cavalcare le gli fanno tre carbonehi alla co-Icia. ivi. si sa medicare a Torino . 23. da Torino palla-a Lione. wi : finalmente arriva a Brusselles. ivi. va dal fratesso dell'Arcivescovo di Burgos, e gli di le di lui lettere . ivi.

quali lette, subito lo conduce da S. M. ivi. ha udienza, e gli racconta il tutto ivi. Celare intelo il tutto, propone l'affare nel suo Consiglio, e spedifce subito favorevolmente il Coraggio. 26. avuto il Dispaccio favorevole, spedisce per le poste il suo creato per Napoli . 27. l'infermità di Gio: Paolo non lo la venire di persona, ivi arriva il creato di Gio: Paolo a Napoli col Dispaccio, e lo presenta a que' Signori. ivi. gli regalano cinquecento ducati . ivi . ed il Principe di Salerno li regala altri cinque cento ducati, ed un vellito. ivi. ha risposta da Napoli " e sente l'allegrezza, che n'ebbe tutta la Città. 28. va coll' Imperadore a Vienna, e poi le ne ritorna a Napoli. 30-Gio: Pietro Carrafa creato Ponmefice col nome di Paolo IV. 135. mi a Carbonara. 58.

cavalli, e va a Viterbo, e di Giostra di tori fatta a S.Giovanlà a Siena . ivi . da Siena a ni a Carbonara . 58. Fiorenza . 20. da Fiorenza a Giudei discacciati da Napoli l'an-Bologna . 21. si parte da Bo no 1540, 66.

F

Imperadore Carlo V. manda un avviso in Napoli, come il Gran Turco spedisce un grosso esercito sopra Vienna, e domandando perciò soccorso dal Regno. 6. Fa la spedizione per la guerra di Tunisi. 47.

Si parte coll'Armata, e sbar-

ca a Tunisi. 47.

La prende, e ne scaccia Ariadeno Barbarossa, e ci ripone Muliassen Re, ivi.

Dopo la presa di Tunisi

viene in Regno. ivi.

Il Principe di Bifignano lo riceve in un Palazzo in cam-

pagna 48,

Passa per Salerno, e con gran pompa lo ricevono il Principe, e la Principessa ivi

Giunge vicino Napoli, e si trattiene tre giorni a Pie-

trabianca. ivi.

Entra in Napoli per Porta Capuana. 49. accompagnato da tutti i Baroni, e Cavalieri del Regno. ivi.

Il Minutolo li porge le

chiavi della Città, 50.

Con folenne pompa l' accompagnano i Nobili per le strade, che sono tutte apparate. ivi.

Entra al Castel nuovo, e fu ricevuto da quel Castellano con darli le chiavi, e con gran sparo dell'artigliarie de' Castelli, navi, e galere. 55.

Parte da Napoli, e va a

Roma. 59.

Osserva la malignità del Processo compilato contra la Città, e manda l'Indulto. 107.

Manda ordine al Vicere D. Pietro, che dichiari pubbli-

the le nozze da detto D. Pietro contratte con D. Vincenza Spinella. 130.

Infastidito delle cose del Mondo, lascia tutti i suoi Regni a Filippo Secondo suo primogenito. 137.

Indulto. 101.

L

Ago Lucrino: si apre in eslo una voragine con mandar suori siamme e suoco.

Lega conchiula fra Pio V. H. Re Cattolico, e la Repubbli-

ça di Venezia. 142.

M

MArc' Antonio Colonna scomunicato dal Papa, e privato dello Stato. 138.

Marchefe di Polignano manda a disfidare il Principe di Sa-

lerno. 61.

Marchele di Marignano rompe l'esercito Francele, ed il Principe di Salerno se ne torna in Francia, 135.

Matrimonio contratto tra il Duca d' Alva, e la forella del

Contestabile. 144.

Molti Cavalieri sono tolti dal

loro ufficio. 130.

Molti Cittadini colle loro faniglie se ne vanno da Napoli.

Molsi Gentilsomini Napoletani flabiliflabiliscono di recitar Commedie - 72. dopo recitatene molte vengono proibite. 73.

Mormile (Cefare) chiede licenza al Re di Francia per ritornariene in Italia. 125.

Morte di Francelco I. Re di Francia. 75.

Muore di un colpo di schioppo il Marchele di Polignano, mentre slava ad una finestra delle carceri. 62.

Morte del Marchese del Valto.

Morte di D. Parafan de Ribera Duca d' Arcos, Vicerè di Napoli. 142.

Morte di Errico II. Re di Fran-

cia. 140. Morte di Papa Pio IV. 142. Muliaffen Re di Tunifi viene in Regno a far gente; 67. · il Vicerè va fuori le porte colla Nobiltà a riceverlo, ivi. li concede che faccia tremila fanti ivi cutra in Napoli con gran fasto. 6/8. abita al Palazzo del Signor Afcanio Coionna . ivi . parte co' soldati , e se ne va in Africa. ivi . D. Francesco di Tovara l'avvisa, che non fi rischiasse di andar verso Tunisi con si poca gente . ivi . si avvicina a Tunisi coll'armata, ed è disfatto 69. è dal figlio Amida accecato, e di nuovo ' viene in Napoli . 70

Apoli defiderata da tutte 😼 Nazioni. 34. ~ Nobili fanno istanza a S. M., che cambiasse il Vicerè Toledo. 57.

Nobili carcerati dopo la ribellione del Principe di Saler-

no. 120.

Nozze di Filippo di Lanoja Principe di Sulmona con Isabella Colenna, 55.

Detto de Fois mandato dal PRe di Francia per liberar Roma, e per l'acquisto del Regno, 36.

Ace fatta tra il Papa, ed il Re di Spagna. 139. Pace fatta tra il Papa, ed il Re di Francia, 140.

Papa Paolo IV. fa rellimire al Re di Francia certe galere, che gli erano liate tolte a Cività vecchia. 138.

Papa Pio IV. fa carcerare il Cardinal Carrata e lo 🛍 firangolare nelle carceri. 141. fa anche carcerare il Duca di Palliano, ed altri, e li fa decapitare. wi.

D. Parafan de Ribera Duca d' Alcalà viene per Vicerè nel Regno . 140.

Perses

Perseo di Ruggiero, sedotto da suo fratello Tommaso, tira una schioppettata al Principe di Salerno. 114. a questo rumore si muove molta gente, ed anche il Governadore della Cava. 115. truovano Perseo, e so fanno prigione. ivi. il Vicerè sente tal caso, e vi manda a prender informazione. ivi. è decapitato Perseo, e Tommaso suo fratello liberato dalle carceri, 123.

'este in Napoli, e Roma sac-

cheggiata. 35.

). Pietro di Toledo viene per Vicerè nel Regno. 43.

Fa strangolare Fucillo per aver mastrattato l' Eletto del Popolo, 44. fa anco impicare Antonio Volpe, e Gio: Batista della Pagliara per la detta causa. ivi.

Unisce tutti i Tribunali al Castel Capuano, 59,

Odia il Marchese del Va-

fto. 56.

Fa carcerare il Marchele di Po-

lignano. 62.

Fa un Albarano alla Città, promettendo di non molestarla infino a tanto che non ritornano gli Ambasciadori. 96. Pubblica l' Indulto Generale,

Dà licenza al Popolo, che a fuo modo eligga l'Eletto del Popolo, e li Consultori, 102. Priva d'officio l'Eletto, e gli Consultori della Città, e crea Eletto del Popolo Antonino Marziale. 104.

Al ritorno degli Ambasciadori sa carcerare molte per-

·lone nobili, 105.

Si scuopre per inimico col Principe di Salerno : 112.

Va per Generale a Siena, s'imbarca, e fmonta a Livorno. 131.

Piove cenere per tutto il continente di Napoli, e Puzzuoli, 64.

Placido di Sangro ritorna dalla Corte, e confegna alli Deputati una Carta. 98.

Prediche fatte dal P. F. Geronimo Seripando Generale dell' Ordine di S. Agollino. 65.

Principessa di Salerno, esce voce che sia gravida. 110. notificata al Vicerè tal cosa, manda per soprastanti i Consiglieri Francesco d'Aguirre, e Scipione d'Arezzo. ivi. dopo vari giorni passato il tempo del parto si scuopre ch'è infermità. 111.

Viene inquifita d'aver foccorfo di denari il Principe fuo marito, e la lasciano andare in Ispagna. 132.

Arriva a Spagna, l'Imperadore, e il Principe D. Carlo, e la Principella di Portogallo suoi figli molto l'onorano. ivi.

Ha licenza di tomarfene in Napoli; Napoli; e per la via muore. 133.

Principe d'Orange va per Vicere di Sicilia, 39.

Principe di Salemo va per Ambasciadore a Celare. 28. si trattiene al Tirolo aspettando l'Imperadore. vi. arriva l'Imperatore al Trolo, e li rappresenta il unto. 29. ritorna a Napoli "ivi. Ji nuovo si parte per andar à Vienna. ivi. arriva in Fiorenza, el Duca, lo perfuade a non andarvi. ivi. va per Ambilciadore in Corte. 90. Icrive ala Città. 103. torna licenziar da S.M. con ordine che phidisse al Vicerè. 1207. va milta gente ad incontrarlo. 101. si porta dal Vicerè. ivi. se i muove lite sopra la Dogana di Salerno. 112. fi collegia la aufa, e non si risolve niente ivi. li tratta d'ammazzarlo 114. li vien tirata una schioppettata, e li colpisce alli coscia ivi. vedendo che la giustinia va lentamente, commera alteratamente a parlare. in . il. Vicerò lo processa in molti modi . 116: dispone d'andare alla Corte, e li parte l 117. le ne va a Venezia . 118. la ferita fi ammaligna, e si ferma a Padowa. iri. gli viene una Carta. dell' Imperadore chiamandolo alla Corte. 119. manda Tommalo Pagano alla Corte conma lettera per scularsi, ivi. tos-

na Tommalo Pagano dalla Corte, e li riferifce quanto era paflato, e si sgomenta di andare. 121. fi ribella dai suo Re, est accosta ad Errico Re di Francia . 122. viene a Napoli la notizia della fua ribellione, ed ognuno ne ha gran dolore. ivi. il Vicerò rimprovera que-Ro fallo a' di lui partegiani. hvi. fi leggono i capi contro di lui, è dichiarato ribelle, e condannato a morte. ivi. viene con diciotto galere sopra Ischia per giungere Parmata Tuschesca, e la trova partita.-127. le va apprello inlino al mare di Pevela, ivi. cerca di perfuadere al Bafsà. che ritornasse al Regno. ivi. il Balsa li risponde, che senza ordine del Gran Signore non potea far niente. ivi. fi rimane a Scio. ivi. il Gran Signere lo chiama a Collanti - 1 nopoli. ivi. va, e fi prefenta. ivi. è ricevuto alla Reale. 128. lo fa tentare da Rustan Bassà dell'acquisto del Regno. *ivi*. lo ringrazia, e se ne toma in Francia. ivi. li viene desiderio di venire in Italia, e se ne va a Castro. 132. Camilio della Monica fuo creato viene in Roma. 133. Vien perfusio, che al fuo ritorno a Caltro ammazzalle il Principe colla promella di trentamila scudi. ivi. il Principe è avvilato, arriva Camillo, e Ю

do dà is mano della giollizia, ed e squarato e 734. Ascanto Celonna per ordine del Vicerè è carcerato, per sospette di avest dato d'avesto al Principe del trattato concertito con Camillo della Monnica. ivi. è candosso a Napolis s'inferma graveniente, e muore, ivi. lo chiama il Parpa da Francia. 138. se ue ritorna coll'asmata in Francia. 139. muore col sospetto di ribelle della Religione.

Priore di Bari sa aprire la porta del balcone, e parla all Popolo 99. Processioni di penitenza satte da

wite il Pepole. 64. 🦟 🦠

Uieuro ili tumulto, personi dine degli Elevi si carisa ua mirabil sumulo diarmi a: si porta al Vicere. 99.

一張 必 (職がなりょう いろ)が

Regno de Napoli deliderato da tutte le Nazioni, dan ... Fra l'altre Nazioni i Re di Francia liamo avute più defiderio di possederio ist.
Rotta miemombile dell' Armata Turchesta sia gli scogli Cocciolari, e la sporta del Goli di Lepanto i 1431

C'Acra: Congregazione dell'In-T quisizione ordina, che fi procedesse per via d'Inquisizione contro E Clerici Claufirali, e Secoluri. 77. la Città la i Deputai, e vanno dal Vicere, e la sapplicano a non voler dare l'Empanir. ivi. il Vicerè dice, che ne vecle scrivere a S. Santità. ivi : viene da Roma un Editto . e si affista alla Porta della Chiefa Cantedrale ini. il Popolo li folleva, e fubito l'Editto fi lacera . 78. la Città crea i Deputati , e vanno a trovare il Vicere, e Antonio Grisone gli parla, in, di nuovo fi affiffa un alto Editto alla Porta dell' Artivescovado, ed il Popolo 1 folleva. So, il Popolo fi unice, e crea un altro Eletto de Popolo chiamato Giovanni Pafquale di Selfa . 81. udita la follevazione del Popolo I Vicerè toglie dall'ufficio il Terracina, e comincia ad odiare il Popolo. 82. il V cerè fa venire in Napoli da prelide vicini tremila foldati Spagnuoli. 83. all'improvvilo i foldati escono dal Castello, e vanno faccheggiando, e ammazzando molta gente, ivi. ii Popolo biglia l'appi, ed i Castelli cominciano a zirar cannounce contro la Città . ivi -i litigio

litigio tra il Vicerè, e la Città. 84. si congregano tutti gli Avvocati, e Dottori della Città, e risolvono, che si armasse la Città contro l'ingiusto Ministro. 84. questo peso si dà a Gio: Francesco Caracciolo. ivi. il Vicerè minaccia contro gli Avvocati della Città. 85.

Siciliani discacciano D. Ugo di Moncada Vicerè in quel Re-

gno. 3.

Soldati Spagnuoli all'improvvifo escono dal Castello, e vanno faccheggiando, e ammazzando molta gente. 83.

Spiega delle Statue, che si pofero a Porta Capuana, ed in
altri luoghi della Città. 51.
52.53.54.

### T

TErremoto fierissimo in Napoli l'anno 1538. 63.

Torrione del Castello nuovo si

brucia. 75.

Troilo Pignatello va in Costantinopoli, e persuade a Solimano l'impresa del Regno... 60. Turchi dopo aver faccheggiato Otranto vanno via. 59.

Tumulto succeduto in Siena: risolve S. M. di mandare il Vicere D. Pietro di Toledo a quell'impresa. 130.

Tumulto per causa dell' Editto affissato alla Porta della Chie-sa Cattedrale. 78. il quale viene subito lacerato. ivi.

Tumulto succeduto in Napoli per causa di que' tre Nobili scannati dagli schiavi per ordine del Vicerè. 88.

### V

Incenzo di Capua Governadore d'Abruzzo per ordine del Vicerè carcera Afcanio Colonna. 134. lo conduce a Napoli. ivi. rinchiufo nel Castel nuovo, senza speranza di libertà, si ammala, e muore. ivi.

Z

Z Uffa fra' Napoletani, e fol-

# UBERTI FOLIETÆ

## TUMULTUS NEAPOLITANI

S U B

# PETRO TOLETO

PROREGE.



### NEAPOLI YPIS JOANNIS GRAVIER MDCCLXIX.

Superiorum Facultate.

# TUMPLIUS NEAFOLITANI



# · UBERTIFOLIETÆ TUMULTUS NEAPOLITANI

S U B

# PETRO TOLETO

PROREGE.

Enuenses motus selici-celeritate oppressos Neapolitani tumultus exceperunt; quorum initia verborum contentionibus &
jurgiis jactata ad perniciosam most seditionem, postremo etiam
ad ferrum; ac sangvittem, atrociaque ptælia exarserunt. Constafi autem sunt partim Neapolitani populi contunaci temeritate,
nonnullorum hominum, res miscere ac novare cupiemium, astuincitata; partim Petri Toleri pestimeia, ao nimia dominandi cupiditate. Is erat in Regno Neapolitano Vicarius Cæsacis; maximæ parti Neapolitanæ plebis mire gratus; cæsterum Nobilitari
hostiliter invisus: quippe cujus libido, quæ antes panto solutior
sunt lenitate Nobiles ac potentiores abusi soliti, legumque & judiciorum metu pene soluti, omnia æquabilitatis jura persregerant,
indomitasque cupiditates suas in tenues & humiles homines exercebant, cosque omnibus iniquitatibus vexabant. Hanc tantam tame

Digitized by Google

4

que effrensiam omnium assum licentium comprelleram Petrus; five ille miserorum injuriis permotus, justitizaque studio adductus, five ob conceptum in Nobilitatem odum, a spa se gravifer lasfum putabat Nam cum Petrus isitio pangistratus apud Nobilitatem multis de caulis graviter offentifilet, ejulque severitas nimitavideretur, illum Nobiles apud Cælarem criminari nunquam delliterunt, multifique nominibus invidiain homini conflare fuiduerunt. Eaque de causa Cassar Petrum Patiecum Pontificem Geennensem ad res cognoscendas cum amplillima potestate Neapolim misit; illeque multa emendavit, ac Magiltratuum arbitria certis legibus cohibuit. Ad extremum cum Cælar bello Africano confedo, Neapolim venisset, duo ex principibus Nobilizatis, Ferdinandus Sanseverinus Princeps Salernitanus, & Alfonsus Davalus Marchio Vastii, adhibito Andrea Auria summo martismarum resom Practe, do magna parte Nobilitatis adnitente ac sindiis consociatis, summa contentione cum Cæsare egerant, ut Petrum e Provincia revocaret neve ullo infodo Nespoli dimitterer: Virana s quem omnibus bonis offenlum, cuique omnia venalia elle dicerent; tum autem-dissolutum, & ignavum, qui Regnum storentissimum in pace esset eversurus, in bello amissurus. Cæterum perpetuam constantiam retinuit Cæsar, ne virum, quem semel extulisset, sine gravissima caula everteret. Quibus injuriis irritatus Petrus evir. ingenio vehemens & impotens, in Nobilitatem omnem iram, omnemque imperii sui vim essuderat; cam judiciis severis saciendis delictifque acriter puniendis affidue exercere; nullus ne in minimis quidem erratis elle ignolcendi locus; quodque-in primis Nobilium animos vulnerabat, levissima quaque de causa Proceres ac summæ Nobilitatis viri luce ac palam in medio, soro comprehendi, & in carcerem duci ; ibi tanguam nocturni fures, arque infimæ sortis homines sine ullo dignitatis discrimine adservari. Quæ res ut Nobilitatem ad execrabile odium Petri efferaverant, its magnam homini apud plebem, & tenniores gratiana conciliabant; qui, cum ob summum illius beneficium, a quo sese ex maximis miseriis extragios præseserebant, tum ob natura instrum plebi in Nobiles odium, Petrum injuriarum suarum vindicem in orulis serebant, vulgoque læmbantur, quibus ipsi a Nobilitate premi soliti essent acerbitatibus, eas omnes a se depulsas, in candem ipsam Nobilitatem vertisse.

Is slatus rerum, isque habitus animorum Neapoli cum esset, Romani Inquisitores (in quibus erat Joannes Cardinalis Compostellanus

Digitized by Google

Pe-

Petri frater), cum rumor in dies percrebesceret, Regnum Neapolitanum novis hærelibus tentari, eamque luem in dies gliscere, duos Dominicanos Monacos Inquifitores in Urbe & Regno Neapolitano creant. Ii cum ad Petrum acsellissent, ostensoque diplomate Regium assensium de more postulassent, quo mandatam jurisdictionem exercere possent; Petrus multa præsatus de sua, ac Cæsaris Regis fui pietate, summoque religionis studio, cujus causa tantam mo-Iem belli in Germania fuscipere non dubitallet, respondit, cupere se quidem hæreses de Regno exterminari; cæterum rem, quam petant, magnæ ac diuturnæ deliberationis elle, neque temere movendam. Abominandum enim Neapolitanis esse Inquisisitionis nomen; cujus mentio hand dubie magnos sit tumultus excitatura; proinde non ita properandum. Diploma igitur secum haberent, ac rem filentio tegerent, bonoque animo effent : sele enim eam curam suscepturum, aliquamque rationem initurum rei sine offensione expediendæ; sidemque, & observantiam suam Sanctæ Pontificiæ Sedi, ut omnibus in rebus semper secerit, in hac quoque probaturum. Et secundum eam responsionem Petrum anceps cura in diversum trahere; hinc cupiditas, illinc timor animum versare. Cupere ab insito sibi, ac Cæsari, & vero nationi Hispanorum religionis studio Inquisitionem instituere: rem necellariam hominibus a prayarum opinionum contagione integris ac puris servandis; tum præterea veteri Ecclesiæ disciplinæ, sacrisque institutis tuendis. Quanquem nonnulli ( vana fortable interpretatione ) illam quoque addebant causam, viro imperii nimio Inquisitionem cordi este, quae suas opes, ac potentiam mire esset amplificatura; cujusque metus Neapolitanis subinde injedus cos magis obnoxios pedibus suis esset subjecturus. Contra, rei magnitudine deterreri; intelligere enim, quanto odio & execrationi summis infimisque esset Inquisitionis nomen; vererique ne eam contentionis molem excitaret, oui par esse non posset; cum præsertim in vulgi benevolentia hand multum sane poneret. quod sciret omni levi aura mobile. Contra haud dubitaret, quin Nobilitas hostili odio sibi infensa ex re tam populari occasionem esser arreptura injuriarum suarum ulciscendarum; ad quam sir se plebs applicuisset ( ut præsens offensio majorem vim habet ad animos hominum irritandos, quam præterita beneficia ad eofdem in amore retinendos), victulque propterea succubuillet, jam tum animo prævidere, ad quam intolerabilem arrogantiam ea res Neapolitanorum animos esset inflatura; quippe qui experti conspiratione sua Toletum inseriorem, nimies spiritus essent sumpturi se contumacesque sacti infinitum illud imperium, quo tot annos homines devincios ac subjunctos habuerit, persraduri. Sic sore, ut audioritatem diu ac paulatim collectum, uno tempore universam profundat; sormidolosumque illud Petri antea nomen, brevi contemptur sit.

· Cum in his difficultatibus consilium hæreret, multosque dies incerus animi fluctuatus exitum non reperiret, tandem contilio in omnes partes cauto rem expedivit ... Commodissimum visum est, per clientes & beneficiarios suos quorum ex plebejorum præsertim primoribus haud exiguum numerum habebat, Neapolitanorum animos sensim occulteque dilleminatis sermonibus tentare; remque ea lenitate, coque astu ducere, ut ipse nomine suo minime interposito Neapolitanos inter se committeret, ac speciator tantum, quorsum excitati motus evaderent, ex illis in die confilium caperet. Ac fi in fuam caufam fieri inclinationem videret; tum vero voluntatem nudaret, omnibulque fuis ac magistratus viribus connixus rem inclinatam impelleret ; quod si obstinati in relissendo, ac' quidvis potius perpeti paratt Neapolitanorum animi perssitissent, inexuperabilibus vim haudquaquam afferre; fed cum se medium in certaminibus gerere simulasset, neque iccirco vidus videri posset, nulla dignitatis fada jactura, delistere. Quod sapiens consilium si perseveranter ad sinem tueri petuillet, profecto omnis tumultuum ac feditionum causa sublata esset. Igitur sermones de Inquisitione per emillarios sensim sunt injecti; qui cum brevi in immensum percrebuilient, magnos animorum motus, mox etiam tumultus excitarunt. Res enim flatim coetibus, & contentionibus agitari ccepta est. Eam-vulgo pro fe quifque aspernari, ac tanquam Civitatis pestem execrari. Humani enim ingenii vitio fit, ut anticipationes invetetatæ multitudini præsertim, apud quam plurimum valent, eripi vix possint; quæ res tum Neapolitanis usu venichat. Nam cum sotte per ex tempora sub ditionem Ferdinandi Hispaniarum Regis vewillent, eum ille Inquisitionem in Hispania in Hebracos & Mauses inflituiffet, multaque severitatis exempla in homines pertinaces edi necesse esset, alique existio, alii bonis, alii etiam morte multarentur; Neapolitani hand reputantes, in quam diversum hominum genus ea expromerentur, mett, ne egedem acerbitates, si Inquisitionem accepissent, sibi essent subeunde, Inquissionis momen execuantes omni vi restiterunt; ut Ferdinandus rem sum-

ma

### TUMULTUS MEAPOLITANI.

ina contentione tentatam tenere non potuerit. Quin etiam Inquifitores Neapolim millos male acceptos, ac multatos ejecerunt.

Nulla igitur ratio opinionem animo penitus comprehensam evellere poterat; sed tempora a Ferdinandi memoria repetentes Neapolitani viri caeteroqui pii , ac religionis , Divinique cultus in primis observantes, Inquisitionem rem sandam ac salubrem. facrisque institutis, ac sincere doctrine apprime necessarium, hortere, ac tanquam Civitati exitiofam deteffari, neque contrariam quamvis falubria fuadentium, orationem auribus adminuere; fed sele ad resistendum mutuo hortari, atque confirmare: prætet paucos, & en Nobilitate, & en plebe, partim apertos, partim obscuros Inquisitionis fantores. Ii omnes cum Petro miciria, familiaritate, beneficits fere conjuncti, cum sele ad ejus voluntates somper aggregassent, Petri cupiditatem studiis suis satis declarare putabantur. Neque aberat suspicio, corum in primis hortatu in eam mentem Petrum impulsum; cum magnum ex re proventum, magnamque immanis pecuniæ conficiendæ facultatem homini oftentaffent: suze etiam ipsi privati quæstus spei servientes. Ecrum voces omnes afpernari ; hominefque ipsos veluti patrize hostes, communisque libertatis proditores aversari, as continuelle de parinte lacerare. Igifur cam in dies fermones, & tumultus augerentur, res a populari jadatione ad publicum Civitatis confilium traducta est. Ii funt ex Nebilitate quinque viri, finguli ex lingulis Carits, in quas opanis Nobilitas distributa est; & unus de plebe. Hi lex unum in locum congregati de rebus Civitatis consulere & statuere solent, ac il qua gravior delibe ratio incidit, Nobiles singuli ad singulas Curias suas, plebejus item ad plebem referre: frequentiorque Curianim & plebis lententia paribus fingularum Curiarum, ac plebis sustragiorum momentis pro Civitatis decreto habetur. Igitur cum Nobilitatis, ac plebis quotidie consista saberentia, res in dissensionem venerat : omnibus fere, omnisque generis hominibus Inquisitionem repudiantibus; perpaucis tantum, quos diximus, accipientibus. Qui motus, ac dissidiorum causas in tollerentur, Magistratus Petrum adit, ac Civitatis flatum homini demonstrat; quam solicitam suspiciome, atque ejus rei ; qua nulla Neapolitaria sit acerbior, metu sulpensam, non prius quieturam dicunt, quam Inquisitionis montio plane fuerit oppressa. Id ut faciat, vehementer regant. Cura id assidue sacerent, Petrumque sape adirent, Petrus adversus tancivitatis voluntatem propositi retinent hilari vultu; ac blandis verbis homines accipiebat: eos bono animo esse jubere; variisque ac perplexis responsis a se dimittere; nam modo aperte negate, sibi unquam in animo suisse Inquisitionem inducere, quin etiam sesse Cæsari ipsi, si ad eam rem animum adjecisset, acriter restitutum; modo affirmare, sese compertum habere, non paucos esse Neapoli, quorum nomina apud se subscripta habeat, qui novarum opinionum erroribus depravati, a perpetuis Ecclesia institutis dessexerint. Horum puniendorum, atque hujus contagionis de Civitate tollendæ aliquam omnino esse ineundam rationem.

Non sam varia Petri-responsa, quam corum, qui & de Nobilitam, & de plebe, partim occultis, partim apertis sludiis Inquisitionis rebus savebant, Petri voluntatem declarabant. Eorum oratio, quod omnes fère familiaritatis, ac munerum, & beneliciorum acceptorum necessitudine Petrum attingerent, de ipsius ore mitti videbatur. Novam vero hæresis compescendæ viam quærere, oum omnia veteribus Ecclesiæ institutis diligenter provisa dicerent, ad eam interpretationem revocabatur, ut Inquisitionem, quam aperte le consequi posse non speraret; artificio expugnaret. Cumque quodam die in plebis concione certatum sententiis esset, Dominicumque Tarracinum, qui in Sexvirali magistratu locum plebis tenebat (quamvis rem verbis distimulare niteretur ) Inquisitionis auctorem esse, ac Petri voluntati servire manifelle appareret ; Petrus Antonius Saponus ; ex principibus plebis, haud contemnendis Regni honoribus usus, qui & ipse Inquilitioni favebat, ita disseruit. Neque novum hoc facitis Neapolitani, neque principes vos adversus benemeritos ingrati exiflitis. Fecerunt hoc idem alii sape populi, Cæterum in illis aut magnorum commodorum spes, aut ingentium detrimentorum metus, aut poliremo nova aliqua injuria præteritorum beneficiorum memoriam extinxit: vos vero qua tandem ejulmodi, aliave ulla de causa Petrum nunc oppugnatis? Equidem nullam aliam invenio, nisi ut its ipse inimicis vestris gratisicemini, a quorum acerbissimis înjuriis vos ille sæpe desendit. Agite igitur, primum hoc vos perfidiæne., an fummæ dicam stustitiæ exemplum posteris prodite. Atque ego inimicos vestros usque adeo selices esse doleo, quibus facultas data sit non modo Petrum ulciscendi, sed etiam per vos ulciscendi. Crimen illi jam diu Petro apud Cælarem quærunt: en ex seditione veltra tandem reperient. Lius causam, si Dus placet, Petro affignabunt, perinde quali non ipit vobis adjuyan · . . . tibus

then illam conflarint. Hostile igitur odium, quod ideo in hominem gerunt, quod vobis benigne secerit, vosque ex ipsorum saucibus eripuerit, iildem vobis lociis & administris, per summum vestrum dedecus atque adeo scelus in illum exproment. Ubi sunt vestra illa ardentia studia? Ubí vocum & acclamationum significationes, cum Petrum Neapolitanæ plebis parentem appellabatis? cum vota pro illius salute faciebatis? Ubi contra execrabile odium, quo Nobilitarem detellari foliti estis? neque id injuria; tot sæpe ab illa iniquitatibus yexati. Tam cito hæc omnia exciderunt? tam parum stabili gratia beneficia apud vos collocantur? tam leviter veltra fundata est fides? Unde ista subita tanta animorum mutatio? Quæ res vos de pristina mente vestra depulit? Quam causam tanto surori prætexetis? Aliquam ne ex iis, quas modo commemoravi, aut commodorum spei, aut incommodorum metus? nam injuriam quidem vobis a Petro factam, ne ipsi quidem ejus inimici ullam possunt comminisci. Duo illa quæso sigillatim quæramus, quanquam, nulla spes, nulla formido homines debet de officio ac fide deducere. Sed tamen, quia multi sæpe idem secerunt, quia his moribus jam ulitatum peccatum ell, de utraque re separatim videamus. Ac spem quidem quam tandem consectamini? Illud fortalle speciatis, ut Petro insectando insensam Nobilitatem vobis concilieus: Ita credo. An nondum cum ex iis rebus, quas ipli experti estis, tum ex omnium seculorum memoria satis didicistis, Nobilitatem & plebem inexpiabili odio inter se dissidere? neque id temere; nimis enim elatos spiritus vanum hoc Nobilitatis nomen solet afferre, nimisque homines instare. Itaque plebem, & tenuiores homines nulquam alio, quam ad ferviendum natos existimant; quos ita despectui habent, ut hominum sorma & effigie illos uti prope indignentur, nedum ullo in pretio aut honore habendos censeant. Furor est, ita affectos animos putare ullis, aut officiis minigari, aut beneficiis demereri.

Evertite vero Petrum Neapolitani: experiemini, utrum hoc beneficio veltro gratiam a Nobilitate inieritis; an præfidio illo fublato, quo uno adversus illam adhuc communiti suissis, viam ad vos opprimendos expediveritis. Quid ? quod Petrum non modo a nobis alienamus, nosque illius ope midamus; sed etiam ad societatem nos evertendi cum inimicis nostris ineundam invitum attrahimus. An ille tanti animi vir, tantam prodiționem inultam seret? Cumque nostri misericordia nullo a nobis benesicio affectus cum illis tantas inimiciitas susceptit, nostri nunc.

odio tanta a nobis lacessirus injuria, non cum illis amichiam conjunget? Quod h in inimicos noltros tam feverus ac vehemens fuir nostra tantummodo causa 5 qui tandem in nos suturus est, fuilmet stimulis, qui longe acriores sunt, incitatus? Jam verd præclarum documentum nos complettendi, atque offensionem Nobilitatis negligendi successoribus Petri constituimus, cum viderint illum tam effusæ in nos benevolentiæ, tantorumque beneficiorum ejulmodi fructum cepisse. Utilitatem hujus consissi videtis Neapolitani. Quin illud igitur celeriter arripimus? nolque in illud, perpetuis inimicis nostris auctoribus, præcipites damus? neque præ hac utilitate, quoniam ita magna est, ullam aut offici, aut fidei rationem ducimus? At enim missam facimus utilitatem. Ingentis mali imminens periculum nos terret. Ottod tandem? Inquilitio nimirum nobis ad timorem proponitur. Hic Neapolitani non jam aut inscitiam vestram reprehendo, aut adversariorum vestrorum calliditatem accuso; sed fati iniquitatem conqueror. Non, inquam, vos naturali quadam inscittà labi verismile est; neque tanta mentis cæcitas in ullo omnino mortalium esse potest; neque tantum est in inimicis vestris ingenium, ut vos in tam evidenti re circumvenire possint. Fatum vos præcipites rapit: fatum; inquam, mentem vobis plane eripuit: quod mentes hominum cæcare, ubi ingruentem vim suam infringi non vult, vere a sapienti viro scriptum est. Nam per Deum immortalem unde ista suspicio ita penitus mentibus veltris Insedit? En adelt Petrus; qui Inquisitionem se unquam constituturum, aut id in anitho habéte negat; fidemque suam dat; ac clarifismis verbis testatur, étiam Cælaris imperio se in re, quam tantopere Civitatem hanc aversari videat, restiturum. Quæ, malum, tanta est ista mentis cæcitas, ut majorem fidem hollibus veltris habeatis, qui capitali odlo a vobis diffident, quam ipli parenti vettro Petro, cujus omnes curæ femper fuerunt in omnia veltra commoda verse ? fluique tanta benevolentia vos ac faltuem vestram semper est complexus, ut pro ea Nobilitatis inexplabite odium sibi irriture non dubitarit? salsam ne opinionem ita penitus animis comprehendistis, ut eam ratio atque ipsa evidens veritas extorquere non possit ? quin etiam ego, ac met similes invidia apura vos ea de caula laborennis, quod aliquem locum gratize apud-Petrum obtinere existimentur? quæque res nos acceptiores vobis: facere deberet, ea invisos facit; perinde quali confilia cum illo de Inquilitione locialle arguanur? Ego vero clarissima voce pronun-

mentio, me neque Inquisitionis accipiendæ vobis auctorem esse; neque in ea re, quam tantopere vos abominari videam, consilia & sensum meum a totius Civitatis consensu posse separare. Assentior equidem Petro ea in re, quam neque vos, neque quenquam pium reculaturum puto; aliquam rationem ineundam serpentium kærefum ex hoc Regno extirpandarum. Ac quanquam ego nihilo minus, quam caeteri, Inquisitionem repudio, tamen non verebor, quæ cogitatio sæpe animum versavit, vobis exponere, quod in bonam partem accipiatis rogo. si quis peregrinus, nobilque amicus huic concioni interlit atque ita nos universos roget. Agite Neapolitani, quid est quod Inquisitionem tantopere expaveatis? quæ tandem Regna, aut quas Ur+ hes ab illa eversas unquam audistis? utrum tandem Christianorum instituto vivere, ac gliscentem hanc pestem cohibere non placet; an est ulla præterea setis certa & explorata ad eam rem, quam Inquisitionis via? Et utrum vos Venetiis, libera ac sapientissima civitate, Romaque ipfa religionis & imperii arce ac capite, caeserisque Civitatibus & Regnis, quæ tota sere Europa Inquifitionem acceperunt, sapientiores estis, an dignitate eximii esse postulatis? Quid, amabo, hæç amanter monenti respondeamus, Neapolitani? sapientia ne an dignitate nos cæteris nationibus præstase? At cavete, ne arroganti responso sermones, qui de achis apud multos percrebuerunt, paulo tumidiora & maniora esse Neapolitanorum ingenia, confirmemus & augeamus. Majores næ nostros acriter Inquisitioni semper restitisse. At ille e vestigio occurrat, res humanas temporibus in primis regi, quodque majores nostri secerunt, tempora illa tulisse; nunc nobis ad præsentia tempora confilia accommodanda: nondum patrum nostrorum ætate exortas suisse has hæreses, quæ nunc seculum tenent; quid igitur mirum, si unde nullum tum periculum metuebatur, ejus rei remedium suspectum patribus nostris suit? Quod si ille iple porro rogare pergat. Quid si Petrus in animo habeat Inquistionem Neapoli omnino constituere? Idque Cæsare auctore moliatur? (neque enim illum tantam tem Cæsaris injussu de suo capite moturum verisimile est ) Petro ne, ac Cassari ipsi in contentione vos pares putatis fore? Quem igitur alium fructum ex tanto certami, e, quod animis imbibilis, vos percepturos speratis, epam ut Inquistionem, quam nunc cum bona Regis vestri

gratia accipere potestis, inviti tandem, illiusque odio vobis irritato accipere cogamini: Si ita, inquam, admoneamini, an non

di-

odio tanta a nobis lacessitus injuria, non cum illis amicitiam conjunget? Quod h in inimicos nottros tam feverus ac vehemens fuir nostra tantummodo causa; qui tandem in nos suturus est; fuilmet stimulis, qui longe acriores sunt, incitatus? Jam vere præclarum documentum nos complettendi, atque offensionem Nobilitatis negligendi successoribus Petri constituimus, cum viderint illum tam effusæ in nos benevolentiæ, tantorumque beneficiorum ejulmodi frudum ceptife. Utilitatem hujus confiiti videtis Neapolitani. Quin illud igitur celeriter arripimus? nosque in illud, perpetuis inimicis nostris auctoribus, præcipites damus? neque præ hac utilitate, quoniam ita magna est, ullam aut offici, aut fidei rationem ducimus? At enim millam facimus utilitatem. Ingentis mali imminens periculum nos terret. Quod tandem? Inquisitio nimirum nobis ad timorem proponitur. Hic Neapolitani non jam aut inscitiam vestram reprehendo, aut adversariorum vestrorum calliditatem accuso; sed fati iniquitatem conqueror. Non, inquam, vos naturali quadam inscittà labi verismile est; neque tanta mentis cæcitas in ullo omnino mortalism elle potest; neque tantum est in inimicis yestris ingenium, ut vos in tam evidenti re circumvenire possint. Fatum vos præcipites rapit: fatum, inquam, mentem vobis plane eripuit: quod mentes hominum cæcare, ubi ingruentem vim luam infringi non vult, vere a sapienti vito scriptum est. Nam per Deum immortalem unde ista suspicio ita penitus mentibus voltsis Insedit? En adelt Petrus; qui Inquisitionem se unquam constituturum, aut id in anitho habere negat, fidemque suam dat, ac clariffimis verbistestatur, étiam Cælaris imperio se in re, quam tantopere Civitatem hanc aversari videat, restiturum. Quæ, malum, tanta est ista mentis caecitas, ut majorem fidem hostibus vettris habeacis, qui capitali odio a vobis diffident, quam ipsi parenti vettro Petro, cujus omnes curæ semper sierunt in omnia vestra commoda vetthe dividue tanta benevolentia vos ac latituem vestram semper est complexus, ut pro ea Nobilitatis inexplabile odium sibi irriture non dubitarit? fallam ne opinionem ita penims animis comprehendiss , ut eam ratio atque ipsa evidens veritas extorquere non possit ? quin etiam ego, ac met similes invidia apud vos ea de causa laborentis, quod aliquem socum gratize apud-Petrum obtinere existimentur? quæque res sos acceptiores vobis facere deberet, ea invisos facit; perinde quali confilia cum illo de Inquilitione socialise arguamur? Ego vero clarissima voce pronun-

mentio, me neque Inquisitionis accipiendæ vobis auctorem esse: neque in ea re, quam tantopere vos abominari videam, confilia & sensum meum a totius Civitatis consensu posse separare. Assentior equidem Petro ea in re, quam neque vos, neque quenquam pium reculaturum puto; aliquam rationem ineundam serpentium hærefum ex hoc Regno extirpandarum. Ac quanquam ego nihilo minus, quam cæteri, Inquisitionem repudio, tamen non verebor, quæ cogitatio sæpe animum versavit, vobis exponere, quod in bonam partem accipiatis rogo. Si quis peregrinus, nobilque amicus huic concioni interlit, atque ita nos universos roget. Agite Neapolitani, quid est quod Inquisitionem tantoperé expayeatis? quæ tandem Regna, aut quas Ur+ Les ab illa eversas unquam audistis? utrum tandem Christianorum instituto vivere, ac gliscentem hanc pestem cohibere non placet; an est ulla prenterea satis certa & explorata ad eam rem, quam Inquisitionis via ? Et utrum vos Venetiis, libera ac sapientissima civitate, Romaque ipfa religionis & imperii arce ac capite, caeserisque Civitatibus & Regnis, qua tota fere Europa Inquifitionem acceperunt, sapientiores estis, an dignitate eximii esse

postulatis? Quid, amabo, hæç amanter monenti respondeamus, Neapolitani? sapiantin ne an dignitate nos cæteris nationibus præstare? At cavete, ne arroganti responso sermones, qui de nobis apud multos percrebuerunt, paulo tumidiora & inaniora esse Neapolitanorum ingenia, confirmemus & augeamus. Majores næ nostros acriter Inquisitioni semper restitisse. At ille e vestigio occurrat, res humanas temporibus in primis regi, quodque majores nostri secerunt, tempora illa tulisse; nunc nobis ad præsentia tempora consilia accommodanda: nondum patrum nostrorum ætate exortas fuisse has hæreses, quæ nunc seculum tenent; quid igitur mirum, si unde nullum tum periculum metuebatur, ejus rei remedium suspectum patribus postris suit? Quod si ille iple porro rogare pergat. Quid si Petrus in animo habeat Inquisitionem Neapoli omnino constituere? Idque Cæsare auctore moliatur? (neque enim illum tantam tem Cæsaris injussi de suo capite moturum verisimile est.) Petro ne, ac Cæsari ipsi in contentione vos pares putatis fore? Quem igitur alium fructum ex tanto certamire, quod animis imbibilis, vos percepturos speratis, quam un liquisitionem, quam nunc cum bona Regis vestri gratia accipere potestis, inviti tandem, illiusque odio vobis irritato accipere cogamini? Si dia, inquam, admoneamini, an non di-

digna hæc videantur, quæ mentes vestras ab ardore isto ad ve-Ara sedatis mentibus cogitanda convertant? Verum nihil horum est; neque Petrus quicquam nisi de commodis vestris cogitat, neque consentienti voluntati vestræ adversaturus est unquam, si modelle & leniter, ut adversus summum imperium decet, cum illo agatis. Quod fi contumacia veltra illum temere pergitis vobis irritate, cavete, ne virum acrem & vehementem, cum vefiro malo ad ea quæ non cogitat, invitum attrabatis. Lenitatem hominis & mansuetudinem sæpe experti estis: videte, ne iracundiæ & severitatis vobis fit peticulum faciendum. Extremum illud faciam Neapolitani: quamvis dolus istorum, qui vos tam levibus de causis in fraudem inducere conantur, non manifesto teneretur, non tamen vos animis labare oporteret, sed ad eius potius audoritatem, in cuius benevolentia firmissimum præsidium vobis semper experti estis, voluntatem conformare; quam corum, qui vos semper hossiliter vexarunt, verbis sidem adjungere: illud vobifoum reputantes, nihil esse tam stulium, quam corum lequi confilium, quos naturale ac penitus infitum odium in confilio dando vestram potius perniciem, quam utilitatem cogat spedare.

Oratio contra tantam in contrariam partem voluntatum inclinationem nullo allenlu audita est, acriter majore parte principum plebis refisente, atque omnibus undique reclamanubus. In quibus Joannes Suessanus vir aver & experiens, & in causa nsque ad extremum acriter versatus, ita populam allocutus sertur. Perturbayit me, Neapolitani, oratio Saponi; nam de Inquisitione, cujus causa convenimus, tantummodo nos verba saduros putabam, de qua ut sententiam dicerem, paratus veneram. Verum Saponus causae sortalle diffisus, quod veritate & ratione desperat, id artificio assequi nititur. Causam enim Inquilitionis, in qua non satis sirme se consistere posse intelligit, leviter & diffidenter, ac per peregrini personam auigit; in meritis veto Petri extollendis, ingratique animi cuipa nobis exprobranda multus fane fuit : ut videlicet nobis verecundiam imponeret hominis de nobis optime meriti lædendi; cujus etiam rei nefariam nos focietatem cum communibus inimicis coiffle arguit, moramque furdils nostris, qua ardentia huc attulimus, injiceret. Quo caltidius issi nobiscum agunt, eo diligentius nobis ab issis est cavendum. Atque ego paulo ante Saponi sapientiam mirabar, qui cum a Petri voluntate offendenda, ab homineque, ut iple dicebat, op-

prignando tam multis nos verbis deterreret, planum non fecerit; In quo Inquisitione repudianda Petrum aut offendamus, aut oppugremus. Id si fecisses, Sapone, ancipitem nobis deliberationem præbuisses; utrum, ne ingrati in Petrum existeremus, Inquisitionem acciperemus; an veniam nobis daret Petrus, si in re, a qua hunc populum tantopere cernimus abhorrere, explodenda, nostrae potius, ac liberorum nostrorum saluti, quam illius cupiditati obsequi maluissemus. Nunc tu nullam satis dignam causam attussti. Nam eam quidem quam attigisti, crimen ex seditione nostra Petro constatum iri, iple tu alia parte orationis tuze imprudens dituitir, cum Cæfaris injustu tantam rem Petrum haudquaquam aufurum fuiffe palam affirmalti. Quod igitur crimen. quæve invidia adversus Petrum constitui potest in motibus ac tumultibus, si quos sorte ea res excitarit, quam ille Cæsaris jussu 'tentet? Quin tu igitur islas ambages, islamque a te de Petro evertendo ex tempore confictam fabriam omittis? Nihil enim isla nos movent; ut ne illa quidem, quæ in amplisicando odio, quod inter plebem, & Nobilitatem viget, plurima protulifia. Équidem scio, nonnullas esse solere inter plebem, & Nobilitatem voluntatum dissimilitudines; nonnullas quoque inter se dissentiendi canfin supe incidere. Casserum non usque adeo execrabili ac perpetuo odio ista exercentur, ut non sepenumero commune bonum in iisdem rebus alciscendis, & repellendis illorum volimitates conjungat. Neque nos ad Inquisitionem detestandam Nobilitatis audoritate adducimur; cujus rei vel ea sit des, quod simul atque mentio Inquisitionis in bac Urbe sacta est, omnes nos pro suo quisque animi sensu ac dolore ad cam reculandam a nemine instigati studiis nostris exarsimus. Nihil est igitur, quod nos illis præltigiis veltris, Petrique nomine opponendo, aut nostro in Nobilitatem odio inflammando, de stabili nostra certaque sententia conemini dejicere.

Quare ad ea, quæ propiora hujus deliberationis sunt, tandem veniamus. In qua re, pace tua dixerim, perridicule sacre mihi visus es, Sapone, qui, ut deliberationem de tanta re tardares, te esse Inquisitionis auctorem, aut illam suadere negasti: quasi vero deliberatio nostra a tua sementia pendeat. Non nos, Sapone, quid tu censeas aut velis, curandum ducimus; sed ea nos terrent, quæ tam ingentibus initiis moveri videmus, sermones inquam, qui majus in dies robur sumunt: ii a Petro, qui nutu posset, non compressi, ejus voluntatem nudare videnaur. Hæc

Digitized by Google

DOS

nos suspicio solicitos habet. Verbis quidem, insque perplexis se Inquisitionem velle Petrus negat; re affirmat. Cur enim hos fermones tantorum tumultuum causam serendo alit? Unum urgebas; ne a Petri voluntate nos disjungeremus. In qua tandem re? sidem saciat Petrus Inquisitionem se nolle, sermones in dies percrebescentes cum audorum malo ac supplicio compescendo: metum, quo Civitas suspensa est, demat. Jama hæ, quibus nunc omnia ardent, conticescent turbæ: jam Neapolitanus populus totus Petri erit: jam omnes nos in obsequiis erga illum tibi, ac

cæteris gregalibus tuis præcurremus.

Quod si Inquisitionem dissimulanter, & per ambages instituere Neapoli cupit, dabit veniam Petrus, si nulla merita tanta putamus, quin illis exitii timorem (omnes enim ita exissimant) potiorem ducamus: dabis veniam, tu ipse Sapone, si in allensu nostro ad illius voluntatem adjungendo, te audorem non satis locupletem putamus. Ut ne peregrini quidem persona a te induda satis ponderis habet ad nos movendos, cui facile oratio præcidi potest, si respondeamus, exteros alienarum Civitatum studia ac mores plane tenere non posse; nosque rece vivendi non exteros ; led majores noltros magistros habere : negue cæterorum judicia majorum nostrorum audoritati præserre; neque quæ in aliis Civitatibus fiunt, quanquam optima ratione ab illis fieri credimus, ad mores nostros accommodari: quantacunque tandem amplitudine illæ Civitates fint, & in quantacunque prudentiæ laude versentur. Neque Neapolitanus populus ulli omnino mortalium de pietate concedit, qui etiam sine Inquisitione Christianorum instituto, ut semper secit, victurus est. Quam Inquistionem, non ut rem suapte natura malam, sed ut minus sibi in præsentia aptam recusat; quin etiam illam sanctam rem, & in primis salutarem constetur, corumque Peincipum ac populorum, qui illam acceperunt & colunt, prudentiata & pietatem probat actiaudat. Hæc Neapolitanum populum respondere peregrino tno reminia, Sapone, ac larvam depone, neque corum similis sis, qui petitionem conjiciunt, & brachium shident occulture.

Omiffis igitur istorum præstigiis, ad vos me, Neapolitani, converto, lætorque, quod eum omnium vestrum ardorem cemo, ut nulla unquam justa causa suerit, quæ eadem esset æque popularis. Non igitus, ut vos hortarer, aut docerem, suc orator veni; sed ut sententiam meam, & charitatem erga patriam testatam relinquerem. Nam neque incensa sludia vestra, aut mea,

aut

ant cujulquam adhortatione egent; & quæ in Inquilitione, re non improbanda, atque adeo laudanda, verum Neapolitano populo fugienda, horremus, ea vos tacitos cogitationibus veitris subjicere scio, satisque illa sunt per hos dies omnium sermonibus jactata, ac disputationibus agitata. Neque ego Cæsarem, aut Petrum tacite perstringo. Nihit in illis sordidum, aut fiumile unquam cognovi, religionisque tantum studio illos puto ad hoc consilium animum adjecisse, si modo adjecerunt; sed, quod de Briareo est in fabulis, libet commemorare, quem ferunt centum manibus ulum, ministros videlicet manus Principis interpretantes. Non igitur Cæfarem aut Petrum timeo, sed vos: vos, inquam ( libere enim in tanto falutis discrimine agendum est ) qui Petri latera slipatis, qui ejus voluntatum administri satellitesque estis, quorum magram partem ad omnia nostra cupiditatis oculos adjecisse suspicor. Hase nos terrent: hæg nos non Inquisitionem quam si hic abesset metus, ultro ascisceremus, sed inhientem, & rebus nostris imminentem avaritiam abominari cogunt. Neque præsentes vos medo formidamus; sed eos quoque, qui vobis succedent. Hæc Neapolitani hoc tempore pugnantur. Facite memineritis, quanta Neapoli, ut in magna Urbe ac celebri, copia sit agracium & profligatorum, quibus mihil religiosi aut. in di sit, quique nullo Divini Numinis mette contineantur, & exigua niercede sidem addictam habeant. Quem enim nostrum, quamvis pium ac purum, ab istorum cupiditate integrum, quam domum clausam, cujus rem tutam ab istorum rapacitate putatis fore? Accipite vero Inquisitionem, Neapolitani , næ illam in capite, fama, forumis vellris, liberorumque velltorum dominantem cernetis. At enim Cæsar, & Petrus coeptam rem cum religionis, tum etiam constantiæ, & existimationis cansa perseveranter mebuntur. Nondum nudarunt voluntatem Principes. Nulla igitur illis incomfantiæ fama in delistendo est timenda; neque ego apud itios putem consentientia studia nostra tam levia fore. Illud credo verendum erit Cæsari, ne victus destitisse videatur, quad non illi fuerit par nobiscum contentio; potius quant meliore ratione adductus ( quæ res in laude semper posita suit ) sententiam mutaffe, Ferdinandim maximum ac sapientissimum Regem imitatus, qui Princeps vehemens & experiens, tamen in hae eadem re adversus patrum nostrorum incitata studia tendere dellitit. Cumque caulæ, quamobrem patres vestri Inquisitionem tam confianter tum recularint, ut illis Ferdinandos cedere in ani-

mum

mum induxerit, eædem adhuc maneant; cur vos diversam a partribus vestris sententiam habeatis, non video. Denique sic statuo, omnia pericula adeunda, omnes acerbitates subeundas, mortem denique oppetendam potius, quam tam durum jugum accipiamus. Quod igitur me sacturum negavi, vos hortor, Neapolitani, ut quæ singuli in quotidianis sermonibus, qui per hos dies suerunt, præ vobis tulistis, ea nunc universi consentiente clamore, ac voce libertatis indice declaretis; quodque caput est, ut quæ de libertate vestra, de vita, de fortunis decreveritis, ad ea constanter desendenda vos comparetis, similesque patrum vestrorum sitis, quos accepimus ad omnia extrema descendere paratos suisfe potius, quam sibi, liberisque suis illud jugum imponi paterentur, quod morte ipsa, iterum dico, si nulla sit alia ejus vi-

tandi via, sit depellendum.

Cunctis assentientibus in ejus sententiam disceditur. Igitur Civitatis Magistratus sortiter & libere agendum esse statuentes, Petrum adeunt, ut summam & extremam Civitatis voluntatem homini proponant. Atque Annibal Bozutus juvenis acer, in primisque Neapolitanorum copiosus, oui id negotium publice datum est, hujuscemodi ad Petrum orationem habuit. Utinam, Petre, nulla unquam incidat res, quas nos magis a te dissentire, aut a perpetua, contestataque fidelitatis lande, cujus titulo bæc Urbs infignis semper suit, deslectere cogat! Summam in te, Petre, pro singulari tua religione, Urbis aç Regni hujus ab istis novarum opinionum contagionibus purgandi voluntatem videmus. Cui rei tantum abelt, itt adverlemur, ut contra omnibus precibus efflagitemus, ut in pia ista ac sancta mente permaneas, ad nullamque rem ardentiora, aut magis consentientia studia nostra sis habiturus; neque ultum virtutis tuæ, & istius loci, quem obtines, munus Neapolitano populo gratius esse possit. Quod si gliscentis mali tollendi mulla est alia, quam Inquisitionis via, nos vero illam non libenter modo, led etiam cupide accipimus, atque adeo ultro alcilcimus. Nostræ enim, ac majorum nostrorum pietati proximi semper futuri futus, religionisque studium omnibus rebus anteponemus. Cæterum ut Inquisitionem rem sanctam ac piam satemur, quique illam Principes ac populi in Regnis & Civitatibus suis acceperunt, eos pie ac sapienter secisse non dubitamus; ita Neapoli non id adhuc habet vitii res, neque tantum robut impura lues assumplit, ut non multze alize rationes facile iniri

miri possint, eam ex hac Urbe, atque ex toto hoc Regno exterminandi. Extremum remedium extremis temporibus refervetur. Moture tibi est, Petre, populum Neapolitanum exectabili odio Inquisitionis nomen abominari. Neque inveterata, ac penitus insita animis opinio ulla ratione illi potelt evelli. Multa in novo & inulitato reibunali inflimendo ad terrorem preponuntur, qua ne quenquam asperius appellare, aut perstringere cogar, in cogitatione tua relinquenda puto. Neque debes tu, Petre, pro que lapientia ex tua natura carteros existimare; aut putare ministros. quibus septus es, eadem, qua te mente, omnes uti. Religionem to, ac Cæfar Rex noster unam propositam habetis; neque id quiquam nostrum dubium est. Longe alia illi possunt specare. Quales amem successores two sums habituri, quis divinare possit Ignofce timori nollro vano forfitan cæterum non fine magna ratione suscepto. Civitatem hanc tuam, quam charissmam patriam appellare soles, metti, quo nunc suspensa pendet, libera: suspicionem, quæ illam solicitam kabet deme, ut tecum in gratia & in amore, quemadmodum semper adhuc suit, ita in perpettium esse possit. Neque ullam nostram temeritatem aut contumaçiam debes arguere, si juris eximii, quo Ferdinandus Rex-Catholisus nos-affe voluit, resinentes sumus; qui Inquisitionis mentionem in præclara has Urbe in perpetuum interdixit. Proinde ut summa & extrema hujus Civitatis, cæteroqui dicto audientis, lententia tibi exposita sit, ita animis nostris statutum habemus, ut quidyis perpeti fatius ducamts, quam Inquisitionem accipere. Quanti ponderis hac Civitain voluntas apud te futu-12 lit, ignoramus. Gravem certe illam speramus fore. Illud. te oramus, tuamque fidem imploramus & obtestamur, ne ejus, rei perseverantia, cuins nomen nobis non medo odio & acerbitati, sed morti etiam se, nos eum in locum progredi cogas 1/ a quo & natura, & voluntate, & inflituta vitze ratione temotifa fimi femper fuitnus.

Vehementi animo, ac nimias libertatis hominum infolenti, tam libera oratio quali faces qualdam admovit; atque ab optimo proposito voluntatis non nudandas occascatam iracundia mentem abstraxit. Igitur intemperantia provedus: Ego pol, inquit, Inquisitionis tribunal vobis invitis iu medio Neapolitano foro, si libeat; constituam. Cum non minus libere, neominus serociter a Bozuto responsim estet, discount, quantum Vicarius responsissis. Quod responsim Civitas

Thas its graviter tulit, ut ira & indignatione essettuans non the diutius cuindandum arbitrareur. Itaque compluribus confilias a plebe habitis, cum res disputationibus & altercationibus diu extracta esset, nonnunquam estam ad jurgia exactisset, studies in suranque partem accenfis; tandem universa plebs ad Divi Augu-Mini congregata conclamavit, populum Neapolitanum autio modo Inquilitionem accipere; jubereque viros à se creatos confundionem omnium confiliorum, omniumque fludiorum focietatem cum Nobilitate inite. Id tilli gravissimis & entremis pene Civitatis temporibus fier? soler. Ex eo decreto crenti a plebe; ad Divi Laurentii societatem cum Nobilitate sanzerunt; quæ sacris solemnibus ea de eaula peractie postero die simma eum commune lletitia tota Urbe pronuntiatà est. Qua re vehementer perculfus Petrus, cum ad haud dubiam feditioneur res spectaret, tempori cedendum statuens, duos ex Consilio viros ad Magistratum maris, qui demonstrent, non satis perceptam fuisse sententiam suam, quas a Civitatis voluntate tiunquam diferepatuta fit. Vocatoque ad le Magistraner, eadem sere, quae per seganos egerar, estendits fills nutiquam in animo fuille, Civitati, quam paterna benevou lenda, omnibulque officies famper completus fit, vim afferre i cam cum ab Inquisitione tamopere abhorrentem videa, co metti le omités libérare ; atque omnem mentionem Inquilitionie plune toffere. Gratiie, quante maxime agi potumunt, actis, cami Divinum hoe beneficium prateriorum mericorum cumulum superate dixident; in Urbem revert, com que alla essent, renitifiaffent ; lingens lectifia est consequenta : omnesque animonni motils in priesentia consederant; ac Civias post id factum pau-Myer quiett fuit. 🕟 🐪 🔢

Cæterum Petrus, qui infinito quodam impario Neapolitatios lemiles habere femper confuevidor; indignatud, homines hao veluti victoria de se parta minies libi spiritus punlatim sumere, ne auctoritas sua serendo & communicación debilitante
tur, edram conturnacións compelhendam satis, in ecu, qui sele
paulo liberius in causa justassent, gravieresque de polo sermones
habuissent; animadvertere constituit; su corum parta reliques ad
feveritatis sua timorem revocaret. Itaque per jurisdictionis Prafectum, quem Vicaria Regentem vocant, in homines inquireres
instituis: Quar res a Neapolitanis cognita, pristinos tumultus majoribus animorum motibus removavir, majoremque voluntatis Petri
inspicionem commovir, aus interiores sermones excitaris. Vulgo
enim

eilm didabant, qui non apparere, Retrum ad Inquisicionem; -quam aperte consequi non potuerit, his cunientis sibi viam munire? Idque agere, ut corum, qui reculandae Inquilitionis auctoges fuissem, supplicio reliqui deserriti, vocem contra ejus libidimem mittere non-auderent. Igitur multi cum ex Nobilitate, tum ex honestis plebejis communicatis consiliis sele omni ope ad test-Alendam parant; in quibus Caelar Mormilius princeps fludia fina Cavitati profitesur. Is ex Nobilisate anultitudini maxime erat acceptus; plebem enim, arque, infimze fortis hongines comillous officiis semper coluerat, magnaraque in illo appressi & laborantibus erat persingeum; cos ille sublevate, ac quibuseunque rebus poterat, jurare: familiariterque tennionnes consuctudine & convidu mi. Erat preterea em domus obseratorum, ac reorum, all exvilum recentacidum. Eos the empiratione tegere, openque fuam in liberrissime morrigerer. Quibus rebus id affectus fuguat, at plebi effet chariffiants, plusimumque apad illam pol-Jet junagnamque hominum multitudinem semper domi, ac securi diabereb. Sunt qui affirment, przeter communem recislandse Inquifitionis voluntarem, alias fuelle privatas caulas, que hominare zerum permiscendarum, & novandarum in primis cupidum sacerent: æris alieni magnitudo, anteadæ vitæ ratio, qua se Pesuo invisum, semiebat. Itaque in causa tam populari vir maxime popularis starino multitudinis studia ac frequentiam ad fele attraxit p tantamque fibi ancloritatem brevi comparavit, ut Regnum Civitatis tenere videretur, summaque in illo esset omniuch serum potellas, atque omnia in epis arbierio ac moderatione veriarentur.

Cupas glorise asmulus Joannes Franciscus Caracciolus, adolescens impiger, magazque inter Nobiles gratia:, cum plebena
a Mosanilio seneri animadverterer, paucis post diebus Nobilitaris
studia sibi adjuncit; Nobiliumque juventute stipatus, nomes de
austoritatem fuam Mormitio acquavit. Horum uterque ingenti aflectatorum multitudine stipatus Urbem circumiens, Inquisitionem
detestari, libere de aspene in Petrum loqui, civium animos in
illum incitare. Versabantur quoque acriter in causa nonnulli ex
plebejorum optimatibus. Horum omnimus voces magno assensus,
ab omnibus plausa accipiebantur.

Cum hic esset rerum status, atque ii, quos supra diximus, populum in Petrum incitarent, contra jurisdictionis Prasectus in sos inquiseret: Vicarius Aschiepiscopi pro jure mus-

meris sui edictium ex veteri Ecclesse more arque instituto alleno Civitatis tempore propoluit, quo sele Dioecesim lustraturum; atque in vitam & mores sacerdounn inquisiturum pronuntiavit. Hanc occasionem arripientes ii, qui turbandarum rerung erant cupidi, populum circumeuntes, Inquisitionis verbo, quod in edicto scriptum esset, ad imperitorum animos decipiendos abutebanwar. Quid cundarentur? quid ceffarent? Non jam in opinione dubia, aut in metu, sed in re ipsa esse Inquisitionem: edictum Inquisi--monis palam propolitum : quid igitur expediarent ? an dum vindi in carcerem pertraherentur? Leves auditiones pro re compersa multitudo sæpe solet habere. Igitur magna animorum commotio sada est, ac tabernæ clausæ, totaque Urbe discursum - Interea invidictionis Præfectus in auctores turbarum inquirere perfevershat; Thomasque Anellus, qui ad causam dicendam vocatus fuerat, in ædibus publicis, ubi forum agitur, in cultodiam. recentus suit. Is erat insimae sortis vir, nulliasque studia in Inquistitione detestanda erant ardentiora, aut voces liberiores; magnol--que sibi suz sorris bominum concursus, magnamque audientiata faciebat. Quæ res Curiis nuntiata ingentes turbas, magnolque animorum metus excitarit; neque cuiquam dubium fuit, quin Anellus communis libertatis caula in discrimen adductus; omni ratione a pernicie liberaretur. Igitur Magistratus, magnusque cum: Nobilium tum plebeiorum numerus, in quibus fuit Mormi--lius, Arcem versus iter capium; jurisdictionis Przesectum obviana factum circumfiltum, asque ut Thomam Anellum Civitati relliamat, rogant. Ille primo reculare, ac tergiversari. Magistratus acrius instare, ac docere multitudinem vehementer commotate, quam regere in potestate inforum non sit : monere le , atque stellari, rem ad feditionem atque ad arma spectare: neque ildann, Anello non restituto, tuto per Urbem ire; tibi quidem ingentis alicujus mali non suspicionem modo, sed etiam speciem in oculis versari. Proinde caveret, ne contra concitati populi alludia pertinacites tendendo, salutem ipse suam in discrimen ofsterret, atque armorum caula esset. Hoc metu injecto, Petro namen pries consulto, qui his motibus auditis ex hortis Puteolanis in Urbem venera, Aziellum dimittit; nec prius rumultus conticuit, quam Anellus per Urbem equitans a multitudine conspa--Chia cha 2 scale

Paucie post diebus longe gravior mondius quo majore de Louise, excitatus est. Ipse enim Mormilius vocata Præsecti in ædes

zedes jurisdictionis venit. Quod ubi per Urbem divulgatum en, ac ne retineretur veritum, incredibile est, quanta in salute hominis tuenda totius Civitatis studia extiterint, quantaque suerit erga illum omnium ordinum, atque ætatum, voluntatum significatio. Nemo enim-fere suit, qui non arma caperet, atque ad ædes jurisdictionis accederet : temporisque momento omnes viæ, omnesque areæ, in quas ex ardibus est despectus, infinita homium multitudine completæ sunt. Quam rem Præsectus per senestram cerrens; Cælarem benigne appellanim, alia a se de causa accersirum singens, dimittit. Quas res Petrus animo & cogiunione circumspiciens, cum sibi nihil procedere videret, seque nullius partis voluntatem tenere sentiret, veritus, si ulterius tendendo aliqua sedițio excitata esset, ne eam ipse constalle videreur, totam cam cogitationem sibi aliquando deponendam statuens, ac plebis saltem voluntatem recuperate cupiens, Capitibus regionum ( funt ii novem & viginti) ad se a Dominico Tarracino adductis questus est, ess, qui suam erga ipsos benignitatem, paternamque voluntatem senaper experti essent, illorum verbis potius, qui ipsos a se alienare studuissent, quam ipsius sactis credidisse, tamque malam de se opinionem habuisse, ut a quo omnibus beneficiis semper suif-"Sipe counts", count permitter quicquem , quand consta sem ant fa-Tutem ipsorum esset, cogitare pottisse. Cum superioribus diebus Inquisitionem plane sustainer, ne credidisse quidem illos, neque 'a tumultibus vestasse; nullam igitur esse rationem ex iplorum animis opinionem comm affutia, qui Inquisitionis propulsanda fimulatione longe alia ac graviora spectent, infitam evellere. Dolere se, atque ægre serre, quod gratiam, quam apud ipsos tantis, tamque multis meritorum & officiorum gradibus paulatim wollegisset, una levissima suspicione universam uno tempore perdiderit. Inquisitionem Neapoli instituere, nunquam sibi aut Casfari in animo fuisse: idque se stepius testatum esse. Quanquam tronnullos novis opinionum erroribus depravatos poena aliqua ad fanitatem revocare; ac providere, ne permicioli morbi contagio latius serperet, cum Deo immortali gratum, sum præclarissime Civitati honorificum fuerat. Itaque, ut omnem prorfus sufpicionem tollat, omnemque iis, quos nestria consilia animo agitare dubium non sit, exausationem eripiat, fidem suam non modo verbis, sed etiam chirographo interponere comnia præterea vetba contra fese, ac dignitatem suam habita, omnem contumacione, commiaque post eam mentionem a Neapolitanis commissa condonare.

sare. Proinde bono animo essent, ac suspicionum, & tunnimatuum sinem facerent; sibique eam, quam deberent, obedientiam & voluntatem præstarent. Se quidem de pristina erga ipsos benevolentia non modo quicquam non remissise, sed multum etiam ad illam in posterum additurum. In eam sententiam chirographum dedit; Quo divulgato ingens lætitia tota Urbe suit, igniumque & sacium significationibus tribus diebus celebrata, Deoque immortali supplicationibus gratiæ solemniter; adæ.

Neque tamen Civitas iecirco quieta fuit; alia monnum causa excitata. De mittendis enim legatis ad Cæsarem agehante, qui pro negotiis Civinais, ac Regni in futurum apud Cælarem allidur ellent, quique in præsentia Civitatis sactum purgarent, ac perduellionis de perfidiæ crimen, cujus a Petro infimulabantur, diluerent. Pegrus enim, five ut invidiam conflatorum aumulmum a se depracaretur, five quod nonnullos occulta confilia rerum novandarum cum Gallis communicalle, ad se delatum esse diceret, perduellionis ream Civitatem sacere contendebat. Cum quotidie consilia haberentur, resque contentionabus & controversis diu extrada fuillet, amicis Petri (quorum haud contemnendum numerum în îngulis Curiis hababat ) omni ope contra tendentibus, tandem decretum est, legatos mittendos; legatulque creatus Ferdinandus Sanseverinus Salernitanorum Princeps, ac Placitus Sangrius illi additus, qui cum præsenti legationis munere perfuncti ellent, ac Sanseverinus Neapolim reversenetur, apud Caclarem esset. Tulit graviter eam rem Petrus multis de caulis, quarum illa non in postremis pungebat, quod Salernitanum, virum formaz amplimdine, genere, mm autem audoritate, & gratia omnium Neapolitanorum facile Principem lædendi cupidum, quod multe inter iplos fimultatum caula intercederent, criminatorem ellet habiturus. Additae sunt a Neapolitanis novæ tranım cause. Nata Dominicus Tarracinus, & caeseri Petri fludioli, qui în praeteriris confiliis pro Petri voluntate acriter pugnaverant, omnibus convitiis & contumeliis vulgo jactabantur, nomenque hominum fiunsua erat apud connes infamia & offentione, quippe quos dicerent , privatæ affentationis gratia communem libertatis caulan prodere; in illudque hominum odium pervenerant, ut fibilo a populo sepe conscissi in publicum prodire non anderent. Ac lorre quodam die duo ex illis ab impuberibus pueris confpedi in publico, primo malediciis, deinde lapidibus appetiti funt; at exelcente paulatim aucha impuberum ad famam rei, ut fit, ex

tota

ton Urbe accurrentium, cum gravius urgerentur, in templum quoddam compulfi, atque ibi diu obsessi, non procul ab extremo suerunt discrimine, impuberibus ( qui ad trium millium amplius. numerum deinceps abundarant ) tam obstinate in corum permiciem incumbentibus, ut audoritate & minis Præsedi purisdidionis, qui ad homines liberandos venerar, ab inccepto deterrera non potnerior. Nec finem pertinacias secissent, ni Mormilius, as monnulli alii întervenissem, qui plurimo negotio, omnique verborum blanditia impuberum ardorem tandem sedarum; hominetque ex periculo eripuerunt. Neque tamen prius impetus consedit, quam ad ipsius Tarracini ædes accederent, ac conceptum imbecissis mentibus odium in januam & parietes, quando in aliam rear millam poserant, lapidibus, & contumeliis verborum expromerent. Eas res Petrus cum in contumeliam suam verteret, indigneque ferret nomen suum, tam antea formidolosum, paulatim consenescere, ac pene jam contemptui esse, Neapolitanosque intelligeret hac peccandi immunitate provedos, non prius nimia libertate abmendi finem facturos, quam illorum infolentiam, quam ipsemet tolerando aleret, fregisset; statuit severitaris sua aculeos; quos illi excussos putarem, sibi aliquando excitandos, atrocique shipto editos existinglias homines ad fanitateur, as prificulas formidinem revocandos.

Eripuerant forte per idem tempus nomulii adolescentes Nobiles ab apparitoribus quendam infimæ fortis hominem 3 qui ob exiguum an alienum in carcerem ducebatur. Ex ifs adolescentibus jurisdictionis. Præsedus tres comprehendi secerat & in carcerem concludi. Vis ministris Regilis allata, jurisdidioque impedita satis justa causa animadversendi visa. tur adolescentes in Arcem clam noctu traducti, propinquis rem ignorantibus, mane extra Ascem producti ab Athiope deincepe jugulati funt, caulaque mortis a tubicine pronuntiata, quod jurisdictionem impedivissent. Quit les mon motibus, ut speralut. Petrus, finem anulis, sed seditionum ac malorum principium fuit. Tange enim agrocitaris fama cannes Neapolitanos folippi commos vit, statimque tabernas claudi conclamatum, quas pes initium fe ditionis elle foiet, omnimmque hominum, & attaium concurlus ad Arcem factus. Ibi misen advielcentes conspecti extremum adhuc spiritum retinentes, cruore, sordibus, pulvere scedați, vix ut agnosci possent, per solum se volumentes omnitum animos misericordia dolore ditra indignizatione vulneralment. Qui toto 40

٠..١

die Petri justir in eodem loco relicti, sub vesperum in zedem quandam per terram pedibus tracti funt. Severitati additus Neapolitanorum contemptus. Per Urbem enim Petrus equitare, ac præter Neapolitanorum oculos circumvehi constituit. Cujus rei cum nonnulli illi auctores essent, multi contra ab eo confisio homiriem magnopere revocare nitebantur, cum dicerent, recenti dolore & iracundia Civitatem ardere, quibus rebus czecam, non posse ullius rei rationem ducere; neque debere illum pro sue prudentia Czelaris majellatem, quze in illius persona læderetur, ac salutem ipse huam in tantum discrimen temere offerre, neque committere, ut fidelissma Civitas tanto se se crimine Cæsari obfiringat. Quibus monitis spretis Petrus cum existimaret homines non tam temere re committere solere, quam verbis serociter loqui, ingenti Principum Regni caterva septus, quos omnes fere comites habuit, Arcem exivit. Sunt qui dicant, Petrum confilie e velligio poenituisse, cum etiam tenuiores indignationem vulta præferentes, in nemineque ullam aut capite, aut alia re honoris significationem cerneret. Operæ pretium est audire, quanta sit in multitudinis animis mobilitas, quamque parum stabilis sit apud illam beneficiorum gracia. Pro cesso enim creditur, eandem plebem, apud quam paulo ante pro beneficiorum magnitudine terrestris cujusdam Numinis majestatem obtinuerat, hoc uno facinore in homines ejus ordinis, quem odifie solita esset, edito, omnium præteritorum meritorum oblita, ab eo manus non huisse semperaturam, eamque rem præ se tulisse; nisi ipsorum Nobilium voces, & preces incensa studia repressissent. Eorum nonnulli tota Urbe perequitantes homines appellare, ac ne sele commoverent, neve quicquam committerent, quo alienam culpam in fe transferrent, hortari: necatos esse ex Nobilium corpore: non plebi, sed Nobilitati injuriam sactam: eam plebi remittere, ne vicem suam doleret, neve injurias suas ulciscereur. Igitur Petrus cesoftsiores, Uthis, partes cum obiisset, in Arcem reversus est.

Postero die (is suis octavo Kalendas Junias) quod tanti animotam motus jam din parturiebant, tandem pepererunt. Seditio enim excitata est, quam a Mormilio constatam, sunt qui putent; quem ferunt, cum satis sciret Petrum sibi implacabilem sore, id quod Petrus semper præ se tulit, pessem a se communi incendio removere voluisse, illudque semper studuisse, ut res ad arma deduceretur; cujus rei hanc rationem iniisse. Ad loca Arci cirsumjecta nonnullos armatos milife, qui cum ibi speculabundi aliafiquandiu suissent, ab iisque, qui in Arce in speculis erant, essent conspecti, multos ex Arce armatos exisse. Quam occasionem Mormilius cum arripuisset, sermones dissipalle, armatos ex Arce a Petro mitti; qui multos ex optimatibus caperent, atque in Arcem pertraherent, jamque nonnullos comprehensos, in quibus iplum Mormilium nominabant. Is se de industria occultarat. Enimyero ad arma subito vulgo conclamatum ed., armaque ipsa ab omnibus raptim sumpta, atque ad Arcem concursum; seditioneque tandem committa, Mormilius apparuit. Ingens igitur prælium inter Neapolitanos, & Hispanos commissum est, in quo multi undique ceciderunt; cumque ad velperum finis ellet pugnandi factus, non tamén arma depolita lunt. Omnis enim Civitas ad Divi Laurentii armata convenit, cunctifque Principibus accersitis, societas renovatur, ipsaque, ac Cæsariani status desenso tota Urbe promintiatur, Cæsarisque vexillum in turri publica defigitur. Inde crucem præferentes ad Templum Maximum accedunt. Ibi solemnibus jurisjurandi verbis societas sancium. Ea noche dispositis stationibus Civitas in armis suit. Postero die: ad ædes jurisdictionis missi, qui Hieronimum Fonsecam jurisdialonis Præsedum Civitatis verbis monerent, ut ædes patefaceret, ac de more jus diceret . Civitatem enim Cælaris imperio parentissimam præsto illi suturam. Ille se , nisi armis positis, jus dicturum negare. Circiter meridiem ad arma iterum multis in Urbis locis, incertum qua de causa, conclamatum, acriusque & atrocius prælium, quam hesternum sadum, majorque cædes edita, Arce bombardas in Urbem displodente; quarum ichibus multi cadebant, magnisque detrimentis proxima Arci ædisicia asficiebantur, ex quibus ab omnibus statim est demigratum.

Postero die Fabius Arcella Bessinianorum Episcopus, & Petrus Antonius Sanseverinus Bessiniani Princeps, compluresque alii ex Principibus Petrum in Arcem adeunt, queruntur in sidelissimam Urbem, tanquam in hostisem, tormenta displodi, atque armatos emitti; rogant, ut sinem faciat, aliquaque componendarum rerum ratio ineatur. Quorum orationem tum aspernatus Petrus, non sibi satissieri poste respondit, nisi viginti capita, quæ ipse deposcisse, sibi in potestatem darentur. Gum aliquantum ellet altercatúm, ut postridie reverterentur, moniti. Quarum rerum sama complutes exules, quibus Neapolitanum Regnum sere refertum est, exciti in Urbem, per speciem opis serendæ, conveniebant. Quorum adventu, vesuti hominum ad omnia sacinora.

atque

atque ad omnes rapinas paratorum, complures perterrit, simul odio ac tædio præsentis rerum status Urbe excedebant; tantaquè erat quotidie abeuntium multitudo, nt nisi Magistratus portas Urbis claudi, atque edici secisset, ne quis exiret; Urbs habitatoribus inanis brevi suura suerit. In exeuntibus suit Joannes Andereas Curtius, qui summum vitæ discrimen adiit. Ejus casus mihi duabus de causis sitterarum monumentis paulo disigentius mandandus visus est; altera, quod ex eo in primis apparebit, quam inconsulta, quamque præceps sit vulgi temeritas, quæ ita eæco & impotenti surore sæpe rapiatur, ut nulsus illam aut pudor cohibeat, aut conssium regat; altera, quod ex illo locus mihi datus est, rem ætate nostra in primis memorabilem posto-

ritatis memoriæ prodendi.

Is igitur Curtius, majoribus urbe Papia, ut accepi loco claro oriundis, cum in summo Regio Consilio, in quo Magistratu principem locum facile obtinebat, multa eximiæ dodrinæ. & ingenii, tum autem singularis probintis, ac morum gravitatis documenta perpetuo tenore dediffet multaque illius essent in Regem , & in patriam merita ( quæ res hominem ad summum Fræsidis tocum in supremo Neapolitani Regni Consilio, atque ad munus Magni Protonotarii administrandum postea extulerum, quibus in magistraribus perpetuo gerendis , maxima cum laude & dignitate versatur ); taedio tam turbulenti Civitatis slatus, ac ne in tanta rerum colluvione ullius dicti factive contagione violaretur, cum neque aut contra Petrum ire, aut contra civium incitata fludia tendere sibi honestum censeret, illis sese turbis subtrahere decrevit, Usbeque excedere. Quare uxore, ac parvulis natis, totaque familia præmilia, iple paulo post cum Octaviano fratre, eximio & spso jurisconsulto, ac laudatis moribus; haud contemnendisque Regni honoribus uso, luce ac palam, ut in nulla suspecta re, per Urbem equitans, a plebe in foro confpedus iras commovit ea folum de causa, quod hominem Petro acceptum scirent; atque iccirco participem consiliorum contra Civitatis voluntatem initorum interpretarentur, ut est multitudinis natura omni levi suspicionis aura mobilis. Impetum igitur in homines parant; quem illi ex vultibus averfantium, ac minitabundis similium in sele intentum providentes, in proximam factam ædem confugiunt, ne horribili commota procella obruantur , facerdotumque & monachorum fidem & opem implorant. Illi dignitate virorum, & rei atrocitate permoti, latebris quam maxime abditis homines occultant. E vestigioque turba rabie furens sacram ædem irrumpit; nesariaque ac perfidiola capita fibi indicari minaciter clamant. Conflanter negant monachi illos apud sese esse; alia enim via evalisse. Plebs omnibus perlustratis, ac spe frustrata, rabieque ardens, inclusum odium, quod venerabilium hominum sanguine explere non potuerat, in parvulos natos expromere decrevit. Furore igitur inflammata prægressos cursim insequi instituit, & ad oppidum, quod Turrim Græci vulgo appellant, assequitur; neque dubitatur, quin innoxiæ ætatis sanguine se commaculaturi fuerint, tantamque labem mentibus concepturi, ni nefaria consilia Deus immortalis avertisset. Rei enim atrocitate, & misericordia Oppidani cominoti, armis statim arreptis, sese surenti multitudini opponunt, consertaque manu eam tandem repellunt. Ita innoxia ætas e furensium faucibus erepta est; quod periculum Divini potius Numinis, quam ulla hominum ope discussium crediderim, ne ea indoles virtuum, quæ humanum captum excessisse vere existimanda est, simul interiret. Quæ mihi causa in primis suit, ut hunc Curtii casum scriptis illustrarem. Unus enim e puerls Marius fuit ætatis quatuor annorum. In hoc puero tanta vis animi, ingeniique fuit, ut cum in ipla infantia, antequam prima literarum elementa attingere potuiffet, utroque oculo captus fir, lucifque ufura in perpetuum plane orbatus, tam acrem tamen ingenii vim in literarum studia intenderit, eaque suerit in perdifcendo felicitate, ut quintum decimum ætatis annum nondum egressus, eam in humanioribus, & eloquentiæ, ac poeticis fludiis facultatem adeptus fit, ut præclara fcripta tam foluta oratione, quam vario metrorum genere omnes mirarentur. Mox ad graviora scientiarum studia animo, versatilique ad omnia ingenio converso, eos brevi in Philosophia progressus habuerit, ut undevigelimo ætatis anno ejus scientiæ interpretandæ, ac de superiore loco explanandæ munus illi publice mandaum sit. Quod munus ita implevit, ut disputando, disserendo, docendo, arduas atque abditas, majoribulque controversiiis implicatas quæstiones explicando magnam fibi audientiam, magnafque hominum concurlus faceret: ad extremum pari cum laude in Theologiæ sudis sit versatus. In qua nihil est tam difficile ac reconditum, totve obscuritatibus involutum, tam apud Thomæ, quam Scoti sectatores ( duæ enim hæ scholæ in prima commendatione pomuntur) quad egregii adolescentis scientiam essugiat. Ut omite  $\mathbf{D}$  2

tam ne Mulices quidem illum expertem esse, sidibusque egregie canere: adeo in omnibus ingenii specimen agnoscas. Qua tanta ac tam multa virtutes miraculo mihi suerunt in homine vigesimum septimum actatis annum nondum egresso, cum Neapoli suissem, jucundaque unici exempli adolescentis consuetudine persamiliariter usus essem, quaque sama acceperam, prasentia comprobasset & auxisset; simulque suavitatem ac sanctitatem morum cognovissem, quodque in primis miratus sum, ingenium ad civiles quoque, & magnas, ac publicas res tractandas non minus, quam ad doctrina studia aptum. Quae res ne posteritati ignota essent, deberi a me cum summis & pracellentibus virtutibus,

tum nostræ animorum conjunctioni existimavi.

Igitur duo millia peditum ad Urbis cultodiam & tutelam in Consilio decreta sunt. Postero die Magistratus side Petri Gonsalii Arcis Præfecti accepta in Arcem ad Petrum accedit. Ibi Arcella, & Befsiniano interpretibus res ita convenit: ne tumultus & seditiones cuiquam fraudi essent, neve ipse eorum causa in quenquam animadverteret, aut quicquam omnino faceret, dum legati Civitatis, ac Petrus Gonsalius, quem ipse ad Cæsarem cum mandatis missurus esset, ad Cæsarem accessissent, Cæsaresque, quibus standum esset, imperata venissent; in quæ verba chirographum dedit: quæ res prælionum potius & contentionum finis, quam quietis initium suit. Nam quamquam ædibus jurisdictionis patesactis jus dici, & in maleficos animadverti cceptum est, non tamen arma posita sunt, neque nocurnæ stationes tota Urbe omissæ, ad alias solicitudines, exulum, quorum in dies numerus augebatur, addito Interea annona, aliæque res ad obsidionem tolerandam idoneæ in Arcem quotidie comportari, summagne in iis rebus administrandis diligentia adhiberi. Vulgo præteren ferebatur, magnum Hispanorum numerum a Petro expectari; quæ res suspiciones & solicitudines augebat, tumultusque, us necesse erat, sæpe excitabat. In iplo etiam Consilio, sententiis & sludiis, nonnunquam etiam jurgiis certabatur, ut nonnulli haud procul a vitæ discrimine suerint. Magnus igitur hominum numetus tam ex Nobilitate, quam ex cæteris cujusvis ordinis hominibus ex Urbe quotidie exire, ac sese in proxima loca recipere, neque jam a Magistratu retineri posse. Quibus dé causis summa erat in omnibus Urbis partibus mœstitia. At Mormilius, & Caracciolus, Joannes item Suessanus, qui magna erat cum plebe in in gratia & benevolentia, nullo loco Patrize deesse, Urbem cura

magna sectatorum manu armati dies nochesque circumire, civium animos metu suspensos confirmare.

Eodem tempore Petrus in Civitatem, Civitas in Petrum crimina quærebant. Cumque Salernitanus, ac Sangrius jam Urbe: essent profecti nova quoque criminum & odiorum causa excitata est. Nam libelli ; ut in summa omnium rerum licentia, quotidie proponebantur, quibus Bessinianus, ac nonnulli alii Principes, veluti Patrize hostes probris & conviciis lacerabantur. Ipfe etiam Petrus nonnunquana aspere & acerbe perstringebatur; Hispanorumque imperium ejiciebatur, ac Galli accersebantur. Enimvero Petrus iracundia & stomacho exarsit, atque sanc Civitatis criminande occasionem grripiens, per epistolam ad Consilium datam: Ut missa omnia præterita, inquit, fiant, quod in præsentia sacerent de accersendis Gallis, quo tandem nomine appellandum esse ? aut si hoc non esset, quod tandem esse perduellionis & majestatis crimen? .Quomodo igitur tantam labem Civitati, quam fidelissimam vocare soleznt, conteptam chuant, nisi nesariorum hominum, qui illa admiserint, supplictis? aut quam aliam esse Givitatis purgandas gationem, quam si eos constrictos, ac pedibus tractos sibi tradididissent, ut digna in homines tanta perfidia exempla ederet? Leda epillola Magiltratus Petrum adit : doces , nihil eorum , quorum Civitatem infimulet, publico factum confilio, neque scire -Magistratum, neque in tanta omnium rerum perturbatione invenire potuisse, qui hac admittant; proinde Givitatem extra omnemi noxam esse, Id sele ut testatum relinquant, venisse. Gravibus verbis a Petro male accepti dimitmutur, libellusque testationis; quem attulerant, conscerptus; additæ minæ, si scriba ea de caula in Arcem reverteretur. Cæterum a Nola, & Cava, nonmullisque aliis urbibus Petri verbis possulatum, aut sibs per epissolas suas ad Cæsarem bene gestæ provinciæ testimonium ac laudationem darent; quæ res impetrari non potuit, respondemibus Civitaubus, non elle moris, ut a præclarissima Urbe Neapoli, quae caput Regni sit, consilia separent : ejus audoritatem sese amnibus in rebus lecumras Quin etiam Neapolim ab toties Regui Civitatibus legationes missa, sudia atque opem suam profitences.

Interea Cæfarianæ triremes Neapolim venituit, ac non exiguum. Hispanorum ntilitum numerum in terram exponunt; qui in Urobem a Petro sunt, accepti, Civitate stusta omni ope contra teme dente, ac petente, ut viginti millia passiuma procul ab Urbe;

ut jura sua esse dicebat, collocarentur. Quæ res suspiciones auxit, magnosque tumultus, & animorum motus excitavit, cum pressertim codem tempore Petrus edictum pronuntiari secisset, quo omnes Principes, ac fiduciarii Regni, ad ædificia Arci circumjeda incolenda commigrare jubebantur. Ea res multis diebus in conciliis & coetibus jactata, Petro modo cam necessitatem remittente, modo edicum renovante. Plurimi tamen sua sponte dialo audientes fuerunt, multique cum ex Principibus, tum ex reliqua Nobilitate, ac plebejorum optimatibus, & in Arce, & in proximis locis exant cum Petro. Cæterum Neapolitani innumeexulum multitudine in dies in Urbem confluente, ancipiti exulum; & militum mem suspensi, dies nochesque in armis esse, ad Confiliumque armati accedere, fummaque contentione a jurisdidionis Præfecto petere, ut ad exules conquirendos atque expelleados prodiret: in eam rem opem fuam polliceri, ac testari, direptionis Urbis culpam ( quam imminere cui non apparere? ) non Civitati, quæ exules non accersivisset, sed ipsi, qui illos non expulisset, assignatum iri. Quod ille se sadurum negavit, iplosque justit, qui levissimis de causis ire ad arma nam sacile solerent, endem nunc arma ad excites expellendos sumere. Multi igitur in tanta serum perturbatione tumultus quotidie excitari, multi concursus, ac clamores fieri, sæpeque ad arma conclamári: ædes parisdictionis modo claudi, modo aperiri: Prefectulque iple modo jurisdictione sele verbis abdicare, modo ad exules comprehendendos irrito inccepto prodire, contentionesque & certamina inter Civitatis primores excitari.

Cum duos circiter menses post inducias sadas, in its rerum perturbationibus, atque animorum suspentionibus Civitas suisser, longe
gravior, quam prior seditio orta est. Hujus seditionis alii casum, alii
Petrum auctorem saciunt, quem serunt, cum nellam aliam rationem
invidue constanorum annultuum detestandæ satis explicatam haberet,
semper idud studuisse, ut Civitatem malis subactam in eum locum,
atque ad ea committenda perduceret, ex quibus perduellionis criimen colligere posser. Initium armorum suit Hispanus mises,
qui per leves quasdam causas Neapolitanam gladio percussit. Re
comperta seater Neapolitani, qui tum sorte prope aberat, nonmilique alii ad opem serendam accurrunt, gladissque edusis cum
percussore, se sociis manum conserunt. Id oementes Hispani,
quorum non exigna manus ex Arce a Petro composto ante missa
fuerat, statim advolant, atque in Neapolitanos, qui supervenerant,

Digitized by Google

rant, impetum faciunt, sciopisque displosa multos interficiunt; Cujus rei fama Urbe divulgata omnes ad opem ferendam excitavit, magnusque ad eum locum concursus est factus, auque ingens preclium commissium, magnoque frarum certamine res gesta est, cum multi mortales utrinque caderept. Major tamen Neapolitanorum numerus eo die est desideratus, utraque Arce, & ea, quæ in plano sita cum portu conjungitur, & ea quæ montis Divi Martini cacumini impolita Urbi imminet, bombardas in Urbem displodente: quibus non modo homines exanimabantur, sed ædificia etiam diruebantur. Quibus malis impulsi ii, qui loca Arci proxima incolebant, sedes ac domicilia sua relinquere, atque alias Urbis partes petere cogebantur; magnamque mileticordiam commovebant confulum mulierum, infantium, ac senum vulgus, qui partim seminudi, partim ea, quæ rerum suarum in tumultu raptim, trepidantesque eripere potuerant, capitibus impolita geflantes passime, nulloque ordine ignorantes, quas Urbis partes peterent, errabant. Sed longe miserabilior erat corum, qui enc pugna inter manus auferebantur, species. Ii partim saucii, partim manibus, & cruribus, cæterisque membris detruncatis, partim plane examinati, cum præter oculos hominum tota Urbe omnibus horis ferrentur, deformem, in primisque miserabilem aspectum faciebant. At Mormilius, & Caracciolus, item Suessanus , ac complures præterea ex Nobilitate tota Urbe discurrentes, Cives ad opem ferendam, atque ad succedendum prælio hortari, quæque prælio ului estent, hastas, gladios, sclopos, globulos, pulverem, cibaria impigre suggerere. Cumque ad velperum pugnatum ellet , nox certamen ingentibus animis accensum diremit.

Postero die prælium repetitum, tribulque Urbis partibus, ad eundem modem Arcibus tormenta continenter displodentibus, nagnaque detrimenta inserentibus, acriter pugnatum. Hispani loca Urbis Arci circumfula tenebant, quæ munitionibus a reliqua Urbe sejumerant. Ad eas munitiones quotidie pugnabatur. Insignisque illo & subsequentibus præliis Camilli Monecæ virtus & audacia suit. Is eo die munitione quadam expugnata, Hispanot urgende ad Incoronatæ pedem referræ coegit. Horum tumultumm sama divusgata complures ex sinitimis populis Civitati subsidio veniebant; complebatur. Præterea tria millia peditum ad Urbis desensonem scribi decreta. Igiutt omnibus

Digitized by Google

illis diebus, quibus ab undecimo Kalend. Augulti ad tertitum Non. ejusdem mensis quotidie mustis in Urbis locis prælimmen, maxime miserabilis suit Civitatis Neapolitance status & aspectus. Innumerabilibus eniar malis eodern tempore conflicabatur; con-, tinentibus omnium dierum præliis; bombardarum ichibus, ædificiorum ruinis atque incendiis, civium cædibus, direptionis metu, optimatum discordiis, repentinis ac quotidianis sere inter ipsos Neapolitanos jurgiis ac turbis, mutuis suspicionibus, ac ne quid esset in calamitatibus reliquum, quod ad miseram Urbem non perveniret, civium domus corum, qui cum Petro erant, ab ipsis civibus diripiebantur. Neque ulla tantis malis remedii ratio inibatur quamvis Nicolaus Maria Caracciolus Catina Episcopus, nonnullique alii in Arcem ad Petrum ititantes, sæpe de rebus componendis egissent, rogassentque ut iracindize tinem faceret, atque Hispanos dimitteret, parceretque præclarissimæ Urbi, quam ipse patriam appellare solerer, quamque a se novis atque amplis viis, magnificifque ædificiis exornatam e fordibus extraxisset, & in augustiorem speciem redegisset, eam mine mine nis & incendiis ne pergeret deformare. Igitur animis tanta malorum vi fractis magna ex Urbe omnium generum atque ætatum sugæ siebant, Magistratu srustra homines retineme; tantaque erat omnibus horis Urbe excedentium multitudo ut præ fugiendi studio mutuo se prementes, cum quisque sibi primum suge 10cum peteret, magnas turbas ad portas Urbis excitarent. Neque tamen suga l'aluti, sed quamplurimis majori calamitati suit; a celocibus enim Hispanorum complures ex iis, qui mari exibant, intercepti, sub Arcem ducti sese redimere cogebantur. Summa igitur erat tota Urbe solitudo ac squalor, ingensque mœstitia & omnium rerum desperatio.

Per ea tempora Gonsalius a Petro missis cum iter præcopisse, prior, ad Cæsarem pervenit; potestateque dicendi
sada, ita Cæsarem est allocutus: Optaret Petrus ne causa sua
cum tua, Cæsar, esser conjuncta, neve Neapolitani in his, ut
ipsi vocant, tumulibus, ut re vera appellandi sunt, persidize
eriminibus, multo magis tuam, & Imperii Majestatem viosassent, quam ipsum oppugnassent; ne in Petro omni culpa liberando non tam homiais innocentiam secutus videri posses, quam
quod non aliter injurias tuas cum illius causa conjunctas posses uleisci. Nulla enim alia re nititur Petrus, quam veritate; cui in
tua virtute atque constantia sirmissimum semper præsidium suit
adver-

adversus malevolorum calumnias, corum praeleriim, equi tantis capitalis odii causas adversus accusamm habeant. Nec dubitat Potrus, quin Neapolitani ad non ferendam peccandi audaciam projedam quoque mentiendi impudentiam sint addituri, ac pro cout facinora fua oratione conemur defendere; ( quanquam quam ego defensionem nomino, aut quae poses in tam manifoltis parricidits ulla omnino esse desensio?) sed tamen illos, putat Petrus pro es ut se purgent, ac veniant supplices petant, ipsum ultro accusaturos, culpamque suam ad ipsim transferre conaturos. Qui etiam, cum ea, que in ce, como inis qui majestatem admiserint, longe graviora sînt, ac majoribin suppliciis punienda, quam ca quæ nunc patiuntur; tamen tanquam hæc indignis accidant, ita miserias suas flebiliter exponent, carumque deploratione ad invidiam Petri abutentur. Quibus tamen commoveri non debes; Cæfar, neque indignum putare, qui ipst priores hostilia focerint, cos hostilia pati. Ilind autem lætatur Petrus, quod cum non minor in te sit mansucuido, quam justitia, si Neapolitani crimina non insiciantes ad genua provoluti num in ignofoendo elementiam implomrent, periculum effet, ne potiores apud te effent milerorum lamentabiles fletus, quam immanium delictorum stimuli. Ita eorum impunitatem facile auferrent. Nunc quoniam ( que est hominum luperbia) sese demissuri non sunt, liberius erit tibi & sincerius judicium tuum; neque severitatis tuze aculei hominum contumacia excitati corundem supplicibus precibus hebetabuntur. Noti sunt, Cæfar, tibi Neapolitanorum inflati ac tumidi spiritus; quos cum aluisset nintia superiorum Vicariorum lenitas, eo arrogantise processerant, ut jam ferri non possent: non illi imperiis parere, in humiles & tenues superbe & libidinose consulere, nullæ illis len ges fanctæ, nullus esse judiciorum meus. Ut necessario Petro fumma illa severitas suerit suscipienda te, Caesar, approbante, qua bominum audaciam & arrogantiam tandem fiegit, illosque ad efficium & ad æquabilem vitæ rationem revocavit; idque cum magna ipsorum utilitate, quippe qui Urbem ac Respum: scalerum ac facinorum antea officinam, latrociniorumque receptaculum, justitize & honestatis domicilium segeris. Cæterum tante est in Neapolitanis ingeniis perversitati, ut nullam Petrus ab hominibus, quos ab interity fna virtue fervavit; pro tanto beneficio non modo gratiam inierit, sed capitale illorum in se odiuna commoverit; quippe qui sele infinita illa omnium; rerum licenzi

cia privatos, argre ferant i Qued igitur illorum animus jam din parturiebat, id tandem peperit; quique primus locus illis datus est odii expromendi, eum non prætermiserunt, atque atrocem hanc seditionem in illum excitatunt. In qua re plebs naturali mobilitati sue affinis suit; consilia enim cum illis ipsis perpetuis inimicis suis consociavit, e quorum saucibus sese a Petro ereptam semper præsetulit, cum Petrum plebis Neapolitanæ parentem, ac libertatis columen, Divinis pene laudibus in cœlum ferret: tanta est in vulgo levitas, tamque male apud ingratos homines beneficia ponuntur. Neque vero Inquificionis nomine Neapolitanorum causa sublevatur. Nam primum non intelligo, quod tansum malum habeat Inquisitio, ut in ea sugienda ad omnia extrema liceat descendere, ac legum vincula persingere, Majestatemque Imperii contemnere & violare. Delicata mehercule sunt Neapolitanorum ingenia, si quod caeterae omnes nationes atque urbes line retractatione accipiunt, idque cum magna iplarum utilitate, ipsi soli serre indignantur. Deinde Petrus sele Inquisitio+ nem politurum nunquam est aperte professius, neque aspere, aut pro imperio cum Neapolitanis egit; sed lenster rem ducendo, hominibus perfuadere nitebatur, ut aliqua ratio iniretur impietatis in dies magis grassantis cohibendæ, hæresumque tollendarum. Quo major est eorum, qui cum imperio sunt, lenitas, eo connumacia dicto non audientium magis cumulatur.

Verum singe Petrum aperte præsetulisse, sibi in animo esse Inquilitiquem instituere, continuo ne verum fuit, Neapolitanos in reli-Rendo tantam adhibere contumaciam, atque imperium contemnere aperteque Petro denuntiare, sese omni ratione restituros, remque, if opus lit, ad manus revocaturos? Hoccine ferendum est, Cælar? Cum præsertim, si rogando & persuadendo Petrum de sententia deducere non possent, expedita esset hominibes via ( quee bonis a pacaris, ac sui Regis obedientibus populis semper patrit ) te, Cælar, appellandi, arque in mam julinam & æquitatem perfugiendi. Jam posthac subditi sui in imperiis accipiendii , ant reculandis, non tuam, aut Magistratuum tuorum voluatatem spedabont, sed libidine sua serentur; iplique arbitri & moderatores eorum, quae jubebis, de iis pro voluntate fina statuent. Ita homines cum imperio ad illos mittere política definas, licebit Si hoe, Caesar y non est Imperium persingere, Majestatem tuam spernere; se per causam Inquisitionis detrettandre longe alind

spesiare, nescio quod tandem sacinus eo nomine in appellandum. Verum age, Petrus cum societatem plebis cum Nobilitate junclam accepisset, resque ad arma & seditionem spectaret, ut animorum motus sedaret, atque Urbem pacaret, de jure suo decessit; ac quamquam iracundia ob illorum contumaciam proveclus inter verborum contentionem projecisset, sese illis invitis, si libuisset, Inquisitionis tribunal in medio soro constituturum: tamen hominibus morem gerere in animum induxit, promistque neque le Inquisitionem constituturum, neque ab alio constitui pasfurum; quæ summa Petri humanitas ac lenitas non modo animos debuit incitatos mitigare, sed eos ad virtutem modestia æmulandam invitare, dictoque impensius audientes facere. Quod si motus sola Inquisitio excitarat, cur non causa sublata penitus consederunt? atque adeo cur longe majores exarlerunt? Etenim Neapolitani hac veluti de Petro victoria parta tantos sibi spiritus subito sumpserunt, nt perinde quali de Petro vellent triumphare, nulla jam modestia, nullo pudore, nullo legum metu, aut Imperii tui Majestate continerentur.

Quacunque igitur levissima de causa rumultus quotidie excitabantur, cum sontes comprehensos de manu apparitorum luce ac palam eriperent, eoque furoris processerant, ut quadam die in publico Præsedum jurisdictionis circumstiterint, neque prius dimiferint, quam turbulenti quemdam ingenii, & feditiofum infimæ fortis hominem, quem in vinculis habebat, fibi reflitueret. Cumque paucis post diebus Cæsar Mormilius inquieti ingenii vir, qui fese in his tumultibus excitandis principem palam semper professus esset, in ædes publicas jurisdictionis ejusdem Præsecti vocatu venisset, tantus subito concursus hominum Cæsarem minaciter poscentium ad ædes publicas est factus, ut hominem Præfectus ne inclementer quidem appellatum e vestigio dimittere coa-Aus sit. Quæ intolerabilis audacia, ac tanta alia super alia cue mulata facinora, nisi consopitam Petri virtutem tandem excitassent ad tantam licentiam aliquo frano coercendam, eo processerat, et nihil jam esser, quod Neapoli aut Vicarius tuus, aut ullus omnino Magistrams existeret; sed omnium retum gubernatio Neapolitanorum ipforum libidini effet permittenda. Necessariam igitur severitatem adhibuit, ac tres adolescentes, qui comprehens fum hominem, cum in carcerem duceretur, ex apparitorum mas nibus per vim & audaciam eripuerant, morte multavit; ut exemolq

pho ad speciem terribili, ad rem salubri, atque in ejusmodi mesibus necessario, jureque usurpari solito, reliquos a malesiciis & peccandi licentia deterreret, ac Civitatem pacaret. Quod considium non modo Petro non processit, verum etiam causam Neapolitanis præbuit, quam quæsierant, ut non jam perplexe & per ambages, sed aperte a te desicerent, diuque in te, ac tuos conceptum odium effunderent. Igitur armis sumptis milites tuos præsidiarios intersecerunt, ipsumque Petrum, in quo Imperii tui Majestas læditur, Arce inclusum & obsessim quotidie oppugnatum veniunt. Nihil est, quod quisquam tantorum facinorum atrocitatem verbis elevare conetur, neque apertum majestatis crimen alio nomine appellare. Neque attinet verbis inficiari, quod fadis confitearis. A vobis enim, inquit Petrus, Neapolitani quæro, ntrum jure, an injuria adolescentes supplicio affecerim? si jure, arma in me, atque adeo in ipsum Cæsarem sine scelere ac peradia sumere non potuistis: si injuria, quis ea de re adhuc judicium mit ? quis vos in me judices constituit ? aut qua tandem lege pœnam maleficiorum a me repetere potestis è cur per legatos vestros nomen meum ad Cælarem de eo crimine non detulistis, quemadmodum nunc per soldem legatos vos purgatum, & me accusatum venisis? Atque edeo cur ad Cæsarem legatos mitzitis, si ( quod re declaraltis ) vestrum est punire delica, quæ Neapoli admittuntur? Atque etiam Neapolitani cum hossilia in te, Cæsar, aperte sumpserint arma, tanta tamen sunt impudentia, ut gravitati mæ ultro illudant vexillis tuis extollendis, nomineque mo subjiciendo, tuamque veluti puerilem inscitiam sudibrio habeant , perinde quali verha magis , quam facta spectanda fint; cumque seipsi tot obstrinxerint parricidiis, ultro etiam ( si Diis placet.) Petrum accusatum veniunt. Is tamen, ut initio dixi, minus de la laborat, quem perpetuus innocentissime adae vite testor omni liberat, suspicione; tua & Imperii Majellas hominem solicitum habet. Quæ si tibi tantæ curæ semper suit, ut pro illa adverbis mulso mazimam Germanize partem ( qua provincia surlia toto orbe terrarum bellicolior, aut opulentior est, aut servitutis impatientior ) bellum periculosissimum suscipere non dubitarie, quanto minus hæc tibi negligenda non funt in Neapolitanis? quos (ne quid gravius in eos dicam) semper exteræ gentes obnexio imperio devincos habuerint. Quod si te precibus bominum animis a se alienissimis per mollitiem sedi lines, quid ahud

alind futurum est, quam ut soluta severa illa disciplina, qua una Neapolitanorum superbia & fastus frangendus est, audoritatem & obedientiam in eo Regno amittas, quod majores tui pacatum ti-

bi, dictoque audientissimum sua virtute reliquerunt?

Hac oratione Cæsar in Neapolitanos haud mediocriter irritatus est, nondum legatis eorum auditis; qui cum sero Norimbergam, ubi tum erat Cælar, pervenissent, quod utrique in itinere aliquandiu sublistendi morbus causa suisset, se audiri a Cæsare petunt; quam rem cum multis viis sæpe tentassent, tamen, quod Cæsaris aures cum literis Vicarii, tum oratione Gonfalii ipsorum criminibus occupatæ essent, impetrare primo non potuerunt; cum illis responsum esset, satis esse, si eos, ad quos Cæsar illos delegasset, causam suam docerent: neque enim Cæsari in tantis occupationibus esse operæ legationes audire. Ita coacti sunt coram Atrebate, & Figueroa caulam huam agere, ac defensiones suas scripto edere; quibus lectis, haud visi sunt commissse Neapolitani, ut perduellionum loco haberentur, resque ad tumultuum & seditionum, non ad læsæ Majeslatis interpretationem est revocata; legatifque triduo post revocatis decretum Cæsaris scriptum traditum est, cuius erat summa: Extemplo ab armis Neapoli discederetur ac fine retractatione Neapolitani obedientiam, quam deberent Vicario præstarent . Imperatuun deinde est Salernitano , ne a Cæfare discederet; Sangrio, ut extemplo Neapolim versus una cum Gonfalio iter caperet, neque ab eo unquam discederet: fi imperata neglexissent, capitalem fraudem fore. Salernitanus lefe in imperio futurum respondit , æquoque animo decretum accipere, dum Cæsar veritate exploratius cognita sententiam mutet . Sangrius vero fese nisi facultate Cæsaris alloquendi fada, omnino discessurum negare, neque enim eam esse sidelissimæ & nobilifimæ Civitatis dignitatem, quæ ab aditu Principis fui debeat excludi , cum præfertim non beneficium , fed jus petitum veniant, neque esse Cassaris aquitatis tam justa postulata ab eo non impetrari. Proinde posse illos quidem se vindum Neapolim mittere, aut etiam morte multare, si ità libeat; sua vero volunzate minguam le, nisi in conspedium Cæsaris venerit, discessurum.

Permoti sunt hac oratione animi. Ita postero die Sangrius ad Cæsarem introdustus, talem habuit orationem. Deo immortali gratias ago, Cæsar, tui conspectus facultatem mihi tandem sastam, tuamque æquitatem omnia impedimenta superalle. Igitur non ita

pio ad speciem terribili, ad rem salubri, atque in ejusmodi mesibus necessario, jureque usurpari solito, reliquos a malesiciis & peccandi licentia deterreret, ac Civitatem pacaret. Quod considium non modo Petro non processit, verum etiam causam Neapolitanis præbuit, quam quæsierant, ut non jam perplexe & per ambages, sed aperte a te deficerent, diuque in te, ac tuos conceptum odium effunderent. Igitur armis sumptis milites tuos præsidiarios intersecerunt, ipsumque Petrum, in quo Imperii tui Majestas læditur, Arce inclusum & obsession quotidie oppugnatum veniunt. Nihil est, quod quisquam tantorum sacinorum atrocitatem verbis elevere conetur, neque apertum majestatis crimen alio nomine appellare. Neque attinet verbis inficiari, quod fa-Lis confitearis. A vobis enim, inquit Petrus, Neapolitani quæro, mrum jure, an injuria adolescentes supplicio affecerim? si jure, arma in me, arque adeo in ipsum Cæsarem sine scelere ac persidia sumere non potuistis: si injuria, quis ea de re adhuc judicium tuit ? quis vos in me judices constituit ? aut qua tandem lege pœnam maleficiorum a me repetere potestis ? cur per legatos vestros nomen meum ad Gælarem de eo crimine non detulidis, quemadmodum nunc per coldem legatos vos purgatum, & me acculatulas veitias; Atque adeo cur ad Cæfarem legatos mitsitis, fi ( quod re declaraltis ) vestrum est punire delica, quæ Neapoli admittuntur? Atque etiam Neapolitani cum hostilia in te, Cæsar, aperte sumpserint arma, tanta tamen sunt impudentia, ut gravitati mæ uluo illudant vexillis tuis extollendis, nomineque mo subjiciendo, tuamque veluti puerilem inscitiam ludibrio habeant , perinde quali verha magis , quam facta spectanda sint; cumque seipsi tot obstrinxerint parricidiis, ultro etiam ( si Diis placet.). Petrum acculatum veniunt. Is tamen, ut initio dixi. minus de sa laborat, quem perpetuus innocentissime ada vita temor omni liberat suspicione; ma & Imperii Majestas hominem solicitum habet. Quæ si tibi tantæ curæ semper suit, ut pro illa advertis, muleo maximam Germaniae partem ( qua provincia suilla toto orbe terrarum bellicosior, aut opulentior est, aut servitutis impatientior ) bellum periculolissimum suscipere non dubitaria, quanto minus hæc tibi negligenda non funt in Neapoli-, tanis? quos (ne quid gravius in eos dicam) semper exteræ geners obnoxio imperio devinctos habuerint. Quod fi te precibus bominum animis a te alienissimis per mollitiem sedi sines quid

alind futurum est, quam ut soluta severa illa disciplina, qua una Neapolitanorum superbia & fastus frangendus est, audioritatem & obedientiam in eo Regno amittas, quod majores tui pacatum ti-

bi, dictoque audientissimum sua virtute reliquerunt?

Hac oratione Cæsar in Neapolitanos haud mediocriter irritatus est, nondum legatis corum auditis; qui cum sero Norimbergam, ubi tum erat Cælar, pervenissent, quod utrique in itinere aliquandiu subsistendi morbus causa suisset, se audiri a Cæsare petunt; quam rem cum multis viis sæpe tentassent, tamen, quod Cæsaris aures cum literis Vicarii, tum oratione Gonfalii ipsorum criminibus occupatæ essent, impetrare primo non potuerunt; cum illia responsum esset, satis esse, si eos, ad quos Cassar illos delegasset, causam suam docerent: neque enim Cæsari in tantis occupationibus esse operæ legationes audire. Ita coacti sunt coram Atrebate, & Figueroa caulam huam agere, ac defensiones suas scripto edere; quibus lectis, haud visi sunt commissise Neapolitani. ut perduellionum loco haberentur, resque ad tumultuum & seditionum, non ad læsæ Majeslatis interpretationem est revocata; legatisque triduo post revocatis decretum Cæsaris scriptum traditum est, cuius erat summa: Extemplo ab armis Neapoli discederetur, as fine restatione Maspolitani obedientiam, quam deberent, Vicario præstarent. Imperatum deinde est Salernitano, ne a Cæsare discederet: Sangrio, ut extemplo Neapolim versus una cum Gonsalio iter caperet, neque ab eo unquam discederet: fi imperata neglexissent; capitalem fraudem fore. Salernitanus sese in imperio futurum respondit, aquoque animo decretum accipere, dum Cæsar veritate exploratius cognita sententiam mutet. Sangrius vero fese, nisi facultate Cæsaris alloquendi sacta, omnino discessiurum negare, neque enim eam esse sidelissima & nobilissimae Civitatis dignitatem, que ab aditu Principis sui debeat excludi, cum præfertim non beneficium, fed jus petitum veniant, neque esse Cæsaris æquitatis tam justa postulata ab eo non impetrari. Proinde posse illos quidem se vindum Neapolim mittere, aut etiam morte multare, si ità libeat; sua vero volunzate nunquam le, nisi in conspedum Cæsaris venerit, discessurum.

Permoti sunt hac oratione animi. Ita postero die Sangrius ad Cæsarem introductus, talem habuit orationem. Deo immortali gratias ago, Cæsar, tui conspectus facultatem mihi tandem sactuam, tuamque æquitatem omnia impedimenta superasse. Igitur non ita

comes Superos a caula nostra aversos postbac existimado; qui si mullam habemus miseriarum allevationem, aut salutis spem; The tem interitus nostri coram te, Cæsar, deplorandi (quod unum exitii solatium religium est ) saculeste non simus orbati. Cujus tamen rei magna me spes semper tenuit. Nam quamquam sciebam tantas esse Petri opes ac potentiam, ut nobis nullo modo par effet cum illo contentio, nunquam tamen putavi, tantum illum apud mos gratia valere, ut etiam nos ab adith tuo excluderet, Nimisque durum, & a una justitia alienum erat, Cæsar, quod nemini quamvis scelerato & perdito unquam est negatum, nt eius desensio audiretur, id a te nobilissimam & sidelissimam Urbem mam non impetrare. Atque ego Petri prudentiam & ingenium hac in re vehementer requiro, qui Neapoli primum, ne hæc legatio ad te decerneretur, tanta ope pugnarit; & hic ne ea audiretur, tanta cum sua, tum amicorum gratia, que plusquam modica est, praepararit. Quod totum contra facere debuita nam si veritate cansa illius nititur, ac si horum tumulmum culpam penes nos esse se demonstrare posse sperat, quae ejus rei vià erat expeditiffima, ab en non tantopere debuit declinare. An non intelligit vir eo ingenio, nunquam apud homines præferim graves, qualis tu es Cælar, veritatem satis liquere, neque verba quamvis verisimilia sidem plane habere, nisi quæ contra ex altera parte asserantur, prius cognoscantur, controversaeque rei veritas præsentibus reis, orationibus inter le contrariis, judice disceptatore eluceat? quod quoniam ille effigere tam impense studuit, causam ipse firam plane dannavit, qui illud certamen detrectarit, quo uno veritas a calumniis discerni potest; quoque astu se criminum vim subsersugere posse speravit, eo se plane ipse convicit. Quamquam, Cælar, legatos ad te mittendi non una causa suerunt tumultus nuper exciti; neque hoc novum est Neapolitanoum confilium, sed pervenus variis rationibus a Petro semper impeditum; quod ne nunc quidem ad effectum adduxissent, ne hominis iracundiam sibi magis irritarent, ni summæ temporum angustite, rerumque asperitates cos coegissent salutem suam quibuscumqué rebus anteferre. Causa igitur legatos ad te, Ctesar, decemendi vetus illa fuit, ut esset aliquis apud te Neapolitanorum nomine, quocum de rebus Hius Regni agere in 1000 posses, ut quæ officia & oblequia tibi subinde multa alacriter præstamus, ea ut a nobis potius, quam a Petro, aut a quoquam ministro tuo re-

cognosceres; gratiamque corum, si qua est, sidelium subditorum essus in te voluntati, & propensis studiis potius, quam mini-Arorum operæ aut diligentiæ deberes : quoniam sentire cœpipimus, Petrum de officiis in te nostris ad tam altum apud te auctoritatis & amplitudinis gradum pervenisse, nulla nostri, ex quibus ille crevit, habita ratione. Catterum quoniam tibi aliter placet, Cælar, milique imperatum est, ut extemplo Neapolim revertar, parebo imperio; illud prius pro ea quam tibi debeo pietate. Deos hominesque testatus, Neapolitanos, quoniana pullam esse apud te impensorum officiorum gratiam intelligunt, ac ne ea cognosci quidem, ut ab se prosetta, posshac coactum iri sese totos, sine ullo commodorum, aut Majestatis tuæ respedu, ad magistratuum, quos mittes, libidines conformare; neque illos jam pro ministris tuis, sed pro suis Regibus habituros: qua res quam multa & Regno Neapolitano, & tibi detrimenta allatura lit, malo in cogitatione ma relinquere, quam in oratione mea ponere. Illud te pro tua humanitate rogatum volo, Cæsar, ne me audire graveris breve hoc horæ curriculum, dum Patriam meam purgo a causa horum mottum, atque horum malorum, quæ per hos dies Urbem nostram miserabilem in modum sacerarunt. In qua re illud me haudquaquam movet, quod Gonsalius aures tuas criminibus nostris implerit. Tantum enim compertum habemus in te animi esse, ac robbris, ut de tanta re, nisticausa ex utraque parte audita, præceps non sadurus sis judicium. Arque utinam adellet Gonsalius! multo facilior esset no-Ara cansa. Nam mihi de singulis rebus roganti, vera (saccio) pro ejus fide responderet : ita ex illiusmet consessione vertatem cognosceres. Nunc quoniam ille congressium vitavit, quippe ex quo inseriorem sese discessirum intelligeret, dabo operam, ut res quemadmodum gellæ sint, plane cognoscas. Hic Cæsar Sangrium interfatus, nihil esse ait, quod ille plura oratione persequatur; sele enim ex scripto rem cognovisse, jamque decrevisse quid sert placeat, ac stare sementiam, nec mutari posse. Proinde revertautr, Civitatique persuadeat, ut imperata saciat, expessore positie Vicario dicto audiens sit, bonoque animo suis verbis Neapolitanos esse jubent; sese esten de illorum side ac propenso studio omnibus locis perspecto nunquam dubitasse, neque malam de illis opinionem unquam imbibiturum : eorum commeda & incolumitatem sibi magna cline sore, brevique Civitatis quieti de

tranquillitati se consulturum. Ita legatum benigne appellatum;

gratiasque agentem ob tam mite responsum dimittit.

Cæterum quoniam defensionem legati, ut supra diximus, scriptam Cæsarianis tradiderunt, quam non licuit oratione completi, cujus exemplum mihi ostensum est, cum Neapolim accessissem ret diligentius cognoscendæ causa; ea non mihi prætermittenda visa est, quo cansa utrinque audita legentibus exploratius sit judicium, remque sic exponemus, quasi Neapolitani Cæsarem præsentem alloquantur. Ad cæteras calamitates, quas passi sumus, ac nunc cum maxime miseri patimur, ille etiam cumulus accedit, Cæsar, ut Vicarius nuus Petrus, qui inauditæ crudelitatis exempla in nos per summam injuriam & immanitatem edidit, pro eo ut sese purget, ac meritas poenas deprecetur, nos altro apud te criminibus insedeur, proditionisque ac perfidiæ reos faciat: illud fortasse existimans, sese causam suam aliqua ex parte sublevaturum, si studium & operam nostram a se accusando ad nos ipsos defendendos traduxerit. Quæ quantum hominem fesellerit opinio, mox apparebit. Neque enim defensio nostra ab illius accusatione potest esse disjunda, neque veritas, quocunque orationis genere exponent, minus elucebier Illud Igitut priminit pro caulæ nostræ fundamento accipimus, Cæsar, quo nullum esse potest firmius, ipsusmet Petri consessionem, quam ipsus chirographo confignatum habemus: Othnium horum malorum causam suisse Inquisitionem. His homo suamet confessione manifesto tenetur, quippe qui iple Inquisitionis auctor suerit, dum vel illam instituere fludet, vel sermones de ea in dies percrebescentes non prohibendo, alit; quam rem præsertim nos tam sæpe, tantisque contentionibus ab illo efflagitaverimus, cum denuntiaremus ac testaremur, quam multarum turbationum ac malorum causa suturi essent ii rumores. Quod si ille quæcunque voluit, se semper Neapoli vel invitis nobis effecisse gloriari solet, quanto hoc ei facilius fuit, omnium ordinum, arque æratum studiis & voiuntatibus cumi illo conjunctis? Neque nos in oblitlendo lenius, ut isti volunt, aut moderatius agere potuimus, teque, Cæsar, appellare, Inquifitionemque a te deprecari; nam periculum imminebat, resque in dies magis urgebat, cum præsertim Petrus quadam die Magiffraui Civitatis palam affirmarit, sese nobis invitis Inquisitionem constituturum; tuque longissime aberas, Cæsar, tanta belli mole implicatus, ut neque te adire interea possemus,

neque si maxime adissemus, otii satis habuisses in tanto rerum discrimine ad legationes audiendas, controversiasque disceptandas: quam rem vix nunc impetrare potuimus bello confedo, Neapolitanaque Urbe in extremum discrimen adducta. Cumque Inquisitionis nomen Neapolitano populo non modo odio & acerbitati, sed etiam morti sit, omnisque dilatio periculossifima esset, in eum profecto locum adducti eramus, in quo non leges modo, verum etiam natura ipfa omnem falutis expediendæ rationem honeslam facit. Neque tamen nos longius protulit animorum consitatio, quam ut consiliis & studiis plebis cum Nobilitate consociatis obedientiam tibi debitam clarissima voce profitentes, inligniaque una proferentes, paratos nos esse præferremus omnes acerbitates subire, quin etiam mortem ipsam oppetere potius, quam abominandum jugum cervicibus nostris imponi pateremur. Nulla in re Imperii Majestas per quemquam violata est., nullus ne minimus quidem apparitor attadus; quin etiam omnia nostra studia ad Magistratus tuos delata, atque etiam malefici per nos comprehensi, & judicibus traditi. Ubi est illa, quam tantopere jactari atque amplificari audio, projecta Neapolitanorum contumacia? atque adeo quæ in tanta rerum perturbatione, tantaque animorum commotione major excogitari potelt moderatio? Igitur Petrus, cum hac via confilia parum procederent, pollicitus est tandem, neque se Inquisitionem constituturum; neque quemquam toto suo Magistratu constituere passurum in Inquisitionis deprecandæ simulatione longe aliud, ut isti nos criminari folent, latebat: si in societate jungenda longe aliud spectavimus; molesta profecto nobis suisset hæc Petri facilitas & benignitas, quæ nobis caufam tumultuum præcidebat, viamque fce-Ieratorum confiliorum, ut isti vocant, ad exitum perducendorum obsepiebat. Velim, Cæsar, tum adfuisses: profecto admiratus esses omnium exultantem, ac superfundentem se lætitiam; cognovisses, quibus prædicationibus, quantis voluntatum fignificationibus hoc beneficium Petri simus complexi, quam amplis verbis illi publice gratias egerimus, cum illum parentem & servatorem nostrum plaulibus & acclamationibus salutaremus, ac cum Divinis prope laudibus hominis virtutem & humanitatem conjungeremus. Non igitur beneficium Petri ullam, ut isti calumniantur, arrogantiam nostram provexit; sed contra studia ad demissius & impensius parendum accendit. Jam vero quæ postea consequitæ sunt novo-

rum motuum caulæ, nobis nullo modo allignandæ lung, fed illi ipsi Petro: qui si vere cogitationem de Inquisitione profits abjecerat, quid ita ab iis, qui paulo apertius illam detellati fuerant, pauloque vehementius in caula versati, poenas per judicium persegui instituit animis præsertim a recentibus motibus nondum plane sedatis; idque omni Civitate constantissime contranitente, quæ sæpenumero illum publice ab ea mente atque inccepto omnibus precibus deducere conata est. Adversus quæ omnia ille cum tam obstinato animo fuerit, neque in ulla alia crimina homines vocarentur quan quod eorum sermones de Vicario liberiores fuissent, tumulusque concitassent, quid aliud suspicari debujmus, quana id spectare Petrum, ut hanc novam viam, quoniam prima parum processisset, ad diu concoda de Inquisitione consilia expediret? Quod si priores motus veniz digni sunt, longe magis probandi sunt hi posteriores, quibus eidem causa resistebatur asperioribus viis tentatæ. Deinde cum eadem esser omnium Neapolitanorum causa, quippe qui Inquisitionem aperte omnes detestati fimus, ac focietati nomina dederimus; quomodo fupplicia, ad que nonnullos in præsentia rapi videbamus, non pro se quisque ad se eodena noxium crimine perventura suspicaretur? Jam vero, si Inquisitio Neapolitanis induerat arma, ut ipse Petrus satetur, quomodo putabat in iis, quæ illam necessario consequuntur, eofdem quieturos, atque adeo non multo acrius exarturos, quanto gravius erat pœnis quam verbis agere! Postremo Civitas suam ipla caulam damnasset, si a quibus causa ipla acriter ac libere fuisses desensa, eos poema affici passa esset.

Tantis igitur acerbitatibus subada Civitas cum legatos ad te decernesot, longum esset, casar, dicere, quam ea re Petrus sit perculsus; quibus ille artibus, quibus contentionibus, quibus allegationibus quibus postremo dimicationibus rem impedito conatus sit; quam omnes in ea re authoritatis. Ex potentize suze nervos intenderit. Ut etiam accerstis Centurionibus populi, multaque de sua perpetua in Neapolitanum populum benevolentia præsatus, chirographum ediderit, quo non medo linquisitionem in perpetuum sollebat, sed etiam omnia delica, omnemque noxam inquisitionis causa commeritam condonabat: quo populum ab Nobilitate abduceret. Adversus tantam contentionem cum Civitas in incoepto persitisfet, segatosque tandem decrevisset, tum vero Petrus, cui nulluma consistum pracessisset, im rabiem versus ( dat enim animum

Digitized by Google

ad.

ad libere loquendum tanti facinoris immanitas) tres mileros adolescentes apprime Nobiles, vix dum pubertatis annos ingressos, nonnullis ante diebus comprehensos, per causam, quod insimæ quidam fortis homo, qui ob debitam perexiguam pecuniam præter eorum oculos in carcerem ducebatur, ex apparitorum manibus illis (ut ajunt) adjuvantibus effet elaplus, quæ caula lemper levissima habita est; eos igitur adolescentes ante Arcem productos ab Æthiope crudelissime jugulari secit, jugulatosque veluti Imperii proditores per terram trahi. Quæ ex omni sæculorum memoria in nulla barberia audita crudelitas, quæ fædillimi spedaculi deformitas si nos ad id attraxisset, a quo semper natura & voluntate remotissimi fuimus; quis tandem justo dolori non ignosceret? cum præsertim Petrus nullo titulo tantæ crudolitatis facinus possit velare. Nam si sedandorum tumultuum causam prætexit; hoorine fuit tumultus sedare, an multo magis inflammare Tu, cum tantae injuriae, tantaeque crudelitatis facinus in oculis nobilissimi populi edas, animis præsertim ob recentes dimicationes commotis & exacerbatis, quemque populum tantum animi habuilfe expertus sis, ut societate sancita cupiditatibus tuis palam ire obviam non dubitarit, motus te sedaturum, ac non potius ad pernifacmili ?- cum presiertim multis locis venia per leges popula deta, firmalis victi, nimilique injuriis & asperitatibus subacti arma in Magistratum convertant, neque ab ejus languine manus abilineant. Et tamen tanta fuit, Cælar, Neapolitanorum moderatio, tantus Imperii tui respectus, ut cum postero die Petrus per Urbem equitaret, populufque arma sumpsisset, ac societatem omnibus solemnibus renovasset, in oculisque ejus præterveheretur is, a quo tam infigni tamque execrabili injuria effet affectus, recenti crudelitatis memoria animos stimulante; nihil gravius admiserit, sed injurias suas, quarum poenas a noxio homine sumere, & jure poterat, & nemo prohibebat, tibi puniendas refervarit. Et adhuc contumaces Neapolitanos, ac superbos non pudet appellare? neque quo nomine ejus temeritas sit appellanda cogitat potius, qui, quantum in illo suit, Majestatem tuam in persona sua violandam objecit?

Jam vero seditionis, que posse casu excitata est, & certaminum, que inter populum Neapolitanum, & præsidiarios tuos commissa sunt, nulla, si quis vere rem existimare velit, in nobis culpa est, Qui si injurias nostras armis uterici in animo habuissemus, nunquam

Digitized by Google

eam facultatem prætermississemus, quam Petrus ipse in publicum eo tempore prodiens expeditissimam nobis præbuit; cum præsertim non minore scelere ( si scelus utium in re tam justa est ponendum ) præsidiarii tui, quam Magistratus violentur: in utrisque enim nominis tui majestas læditur; atque adeo, cum magis ignoscendum esset justo dolori, si arma vertissemus in eum potius, a quo tam gravem plagam accepissemus, quam in eos, a quibus nihil læsi essemus. Illud enim eximiæ Neapolitanorum moderationis, incredibilique in te observantize signum prætermittere non possumus, Cæsar, quod cum Neapoli tanta sit omnium rerum colluvio, autaque exulum multitudo in eam Urbern confluxerit, plenique fint carceres obæratorum ac maleficorum, capitalia etiam ausorum, qui omnes aut propinquitate, aut aliqua necessitudine, aut etiam noxæ societate exules attingant, non modo carceres non fint refracti ( quod primum fere effe folet seditionum opus ) sed ne ædes quidem jurisdictionis a quoquam attadæ. Habes, Cæsar, voluntatem in te, ac sidelitatem Neapolitanorum tuorum multis rebus perspectam : contra Petri injurias, quæ nulla honesta ad speciem re possint velari. Quid reliquum est, niss ut Deum immortalem precemur, ut ribi eam mentem det, qua calamitates milera Civitatis tandem telpicias? quæ cum sese e tantis miseriis auctore de medio tollendo posset eripere, jureque posset, tanta tamen in te est pietate, tamque fancte nomen tuum colit, ut illud etiam in atrocissimo hoste suo venerata sit: quæ nunc misera jussu Petri ac voluntate hostilem in modum direpta, continentibus bombardarum iclibus, nt mi nominis hostis, verberata, magnaque ex parte dimita ac deformata, habitatoribus pene vacua, ab omnium ope delerta, omnibus contumeliis jactata, injuriis agitata, malis lacerata, omnia denique, quæ captarum urbium extrema esse solent, perpessa, in tuam fidem, misericordiam, justitiam confugit, a qua una malorum finem expediat, cum illorum poena, qui tantorum maiorum ob cupiditates ac libidines suas suerum audores.

At Sangrius Neapolim cum venisset, Magistratusque in ædem Divi Laurentii convenisset; plebs excita est, ex omnibusque Urbis partibus, pluribusque agminibus ad templum concursus factus, momentoque temporis vestibusum, & circumjestæ templo platææ armatorum plenæ suerunt. Cumque Sangrius imperata Cæsaris exponere coepisset, armaque deponenda, ac sub Petri obedien-

Digitized by Google

tiam

tam redeundum dixisset, isque sermo in vulgus manasset; rumor primum ac fremitus indignantium tota concione pervasit, qui mox in furiales clamores erupit; cum ornnes undique vociferarentur, Nobilitatem cum communibus inimicis conspiraffe feque ab illis, quorum impulsu ad arma ierint, desertos ac proditos. Enimeero pullo modo id esse ferendum, sed arma ab exteris in cives proditores vertenda, ferociter ac minaciter conclamant. Jamque sclopi displodi incipiebant, apparebatque vim ultimam parari, Magistratusque, ac qui cum illo erant ex Nobilitate, tanto circumfuso pavore perterriti, consiliique inopes omissa publica cura pro se quisque, quomodo tantæ se procellæ subtraheret, quaque evaderet, chroumspedare. Neque dubitabatur, quin furore ardens multitudo atrocia crudelitatis exempla in Nobilitatem editura esset. Cæterum Joannes Franciscus Caracciolus periculum audacia discussit. Is cum armatorum globo, quos circa se habebat, templo profiliens, cum manu intenta silentium secisset; quis vobis, inquit, rabiem istam objecit? quousque furor vester progredieur? Nobilitatemne ad cædem deposcitis? En ego primus jugulum offero: hoc serite: per meum enim latus Nobilitas vobis petenda est. Cum ad primum aspedum bandair andi i acamaillani, cuique magnam fidem plebe habebat, tumultus, quo paulo ante omnia ardebant, conticuisset, Caracciolusque homines commotos sensisset; apra tempori oratione subsecutus iras permulst. Docuir enim nullam subesse siraudem ; armaque, quæ contra Petrum justissima causa induerint, quæque ad eum diem, nulla contrada perfidiæ noxa, tractata fint, possibac fine ingenti flagitio retineri non posse: contra Cassaremi enim Regem suum, qui ab illis discedi imperet, Neapolitanos ituros. Dum licuit, sese illis non modo socium, sed Ducem præbuisse: nunc se tanto crimine Regi suo non obstricturum, sed in privatas ædes illico recessurum, sagoque & armis positis, togam refumpturum, pacatumque in publicum proditurum. Idem ut illi faciant, hortatur. Non tam oratione, quam audoritate viri, quæ apud multitudinem supra omnia valet, mitigati, qui surentes ira venerant, quieti in sua se tecta recipiunt. Ex imperio igitur Cæsaris arma posita sunt, obedientiaque Petro reddita. pacata Civitas suit. Petrusque potens rerum sactus Civitatem centum millibus aureorum numum multat; ac centum ex Neapolitanis, quorum in præliis & tumultibus infignior ardor animo-

rum

## UBERTI FOLIETÆ

rum suerat, exilio damaat. Quæ tamen multa paulo post a Cæssare Civitati remissa est, numerusque exulum ad viginti redactus; qui etiam haud multo post patriæ sunt restituti, præter Mormisium, & Caracciolum, ac Suessaum. Nonnulli tamen voluntarium exilium sibi consciverunt; in quibus suit Bozutus, qui acriter in causa suerat versatus, vehementemque & liberum oratorem egerat.

F I N I S.

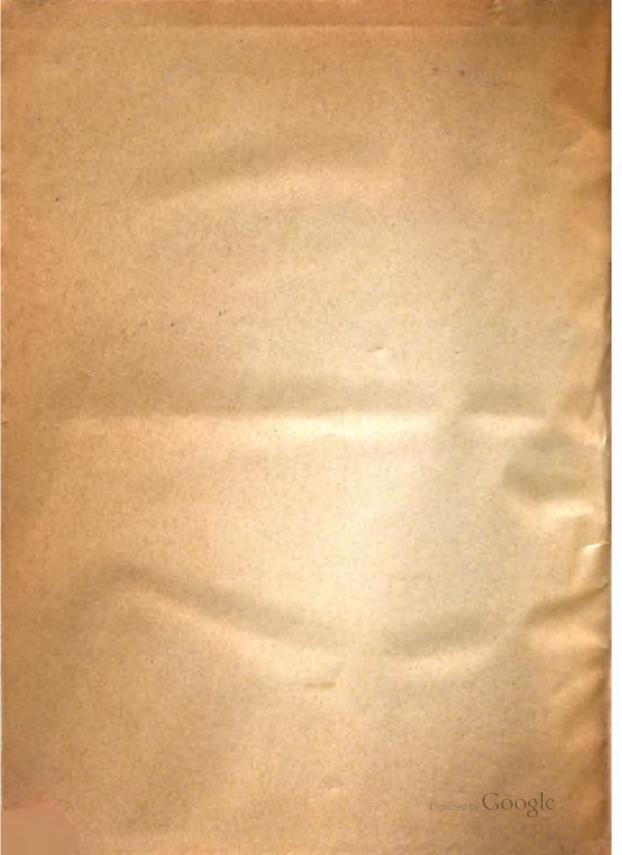



Digitized by Google

